J. Jk. ; Jk. 3















## ICONOLOGIA DI CESARE RIPA PERVGINO

CAV. DE' S." MAVRITIO, E LAZZARO,

NELLA QUALE SI DESCRIVONO DIVERSE IMAGINI di Virtù, Vity, Affetti, Passioni humane, Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prouincie d'Italia, Fiumi, Tutte le parti del Mondo, ed altre infinite materie.

#### OPERA

VTILE AD ORATORI, PREDICATORI, POETI, PITTORI, SCYLTORI, Disegnatori, e ad ogni studioso, per inuentar Concetti, Emblemi, ed Imprese, per diuisare qualsiuoglia apparato nuttiale, funerale, trionsale.

Per rappresentar poemi drammatici, e per figurare co' suoi propij simboli eiò, che può cadere in pensiero humano.

#### AMPLIATA

VLTIMAMENTE DALLO STESSO AVTORE DI .CC. imagini, e arricchita dimolti discorsi pieni di varia eruditione; con nuoui intagli, e con Indici copiosi nel fine.

DEDICATA
ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNOR
FILIPPO SALVIATI.



IN SIENA, Appresso gli Heredi di Matteo Florimi, 1613.

Considenza de' Superiori.

Ad instanza di Bastolomeo Ruoti libraio in Fiorenza.

9.134 Company and the 1371 ALLILLYSTRICSTMOSIGNOR MINIAR CIRILIN CRACUTILISIS 05680 The STEWAR Appropriate the second second St. Dr. 2016 D. 81/66 (80)

## LOSTAMPATORE

A' LETTORI.



uentate con discorsi molto copiosi, a fine che riuscisse maggiore, e più douitiosa. Sapendo io la fama dell'opera, e vedendo sì amplo accrescimento, presi già quattro anni sono l'opera sopra di me, e diedi principio a stamparla, ma per varij miei impedimenti non ho potuto prima, che hora spedirla, anzi per isbrigarla più tosto, vna parte ne mandai alla Stampa di Siena. Mentre che si staua quasi circa il fine, viddi comparire vn' Iconologia vscita del 1611. dalla stamparia del Pasquati di Padoua; nella quale sappiasi, che non è accresciuta cosa ascuma, ancorche nella Dedicatoria dica lo Stampatore, che per configlio di Persona dotta si mise a ristampare il presente volume con aggiunte, & miglioramenti tali, che si può dir più tosto nuouo, che rinouato. Mosso da tali parole crederti, che qualche nobile intelletto l'hauesse veramente accresciuto, attesoche si vedono molti ingegni essersi facilmente solleuati ad accrescere opere disposte, come questa, per gradi elementari; ciò apparisce nelle Polianthee, ne' Thesori, ed in altre opere simili più volte accresciute. Laonde volsi confrontare il sudetto volume di Padoua con quello di Roma per veder l'accrescimento, ne vi trouai aggiunto pure vn iota. Trouai si bene mancarui il Proemio, che certo tralassar non si doueua, percioche in quello l'Autore scuopre il suo final disegno, e discorre circa le forme delle Imagine fondatamente, ed è come vn discorso in genere d'imagini, il quale è necessario, che si metta auanti le sue spetie. Ogni Autore per l'ordinario prepone il suo Proemio, l'Oratore ad Attico dice, che in ciaschedun libro vsaua Proemij, Plinio nel 37. libro sa altrettanti proemij; Quante volte è stato ristampato Plinio, non si sono mai gettati via li Proemij, in fomma non è bene defraudar l'opera

del suo premeditato, e composto dal propio Autore. Non doueua ne ancho il detto Stampator di Padoua tralassar la dedicatoria dell' Autore, per dedicarla ad altro Signore, questo è vn voler donar ad altrui quel, che non è suo. Celio Rodigino dedicò le sue pretiose satiche a Giouanni Grotieri Segretario del Rè Christianissimo, ed in quel tempo suo Thesoriere dello Stato di Milano; quelli, che le hanno ristampate dipoi, benche habbiano dedicate le loro stampe ad altri, non hanno però rifiutata la dedicatoria dell'Autore. E così vedesi in più antichi Autori. Valerio Massimo dedicò l'opera sua a Tiberio Imperadore, Plinio a Vespessano, Polieno ad Antonino e a Vero. Vegetio a Valentiniano; ne moderno alcuno leua il prologo dedicatorio de' detti Autori, ancorche dedichi la sua editione ad altri. Il Caualier Ripa come quel, che compose la sua Iconologia in Corte del Cardinal Saluiati, la dedicò la prima volta all'istesso Cardinal suo Signore, la seconda, morto esso Card. la dedicò all'Illustris. Marchese Saluiati, come herede del detto Cardinale, questa terza, essendo ancho morto esso Sig. Marchefe, l'ha voluta dedicare all'Illustrissimo Signor Filippo suo strettissimo parente.

La tardanza nostra in istamparla hauerà giouato per anuertire i librari, ed altri, che non piglino errore dalla Dedicatoria, e frontispitio del volume di Padoua, oue dice di nuouo in quest'vltima editione corretta diligentemente, & accresciuta; attesoche non è accresciuta d'imagini imaginate di nuouo, ma di 60. intagli più conforme al testo stampato in Roma: ciò non si chiama accrescere, ancorche si sussero intagliate tutte le ottocento imagini, che si contengono in detto testo di Roma. Accresciuta si deue dire la presente, perche oltre le 800. imagini stampate in Roma, e ristampate in Padoua, n'ha prodotte l'Autore dugento altre con rate espositioni, stampa e hora da me con nuoui intagli in maggior numero di prima, si che questa è la più copiosa d'ogn' altra Iconologia sin qui stampata, la quale, accioche sia in tutto, e per tutto gradita, ho anchor io hauuta auuertenza alle correttioni, ed alla dispositione di più Tauole, come nel siae dell'Opera potrete vedere.

E viuere felici.

## ALL'ILLVSTRISSIMO

SIG. E PADRON MIO COLENDISS.

## IL SIGNOR FILIPPO D'AVERARDO

SALVIATI.

### RE RE LE



E prime fatiche, ch' io feci intorno alla materia delle figure gieroglifiche, furono da me dedicate all' Illustrissimo Signor Cardinale Antoniomaria Saluiati, come a Signore e padrone mio vnico, e liberalissimo benefattore, che sia in gloria.

Doppo la sua morte, hauendole io di numero asai maggiore accresciute, le dedicai all'Illustrissimo Signor Marchese Lorenzo Saluiati di buona memoria. Hora, che col fauor Diuino l'he megliorate, e, per quanto ha potuto la debolezza dell'ingegno in questa mia graue età, ridotte a perfettione, non ho hauuto a dubbitare a cui l'hauessi a dedicare; perche, fatte cosa propia dell'Idustrissima (asa Saluiati, non conueniua, che vscissero fuora sotto altra protettione. Ho voluto dunque la terza volta, che elle compariscono nel cospetto del Mondo, che portino in fronte il nobilissemo nome di V.S. Illustrissema, dalla quale, come opera d'un suo deuotissimo servitore m'assicuro, che saranno difese, da chiunque volesse calunniarle; Sperando insieme, che Ella sia per conoscere in questo la continuatione dell'antica Dera seruitu mia verso di Lei, e dell'Illustrissima Casa sua ; e quanta stima ho fattasempre, ed hoggi più, che mai io faccia del valore, e del merito, che risplendono in V.S. Illustrissima. La quale supplico, che per sua bontà, gradisca questa mia fatica qual'ella si sia, riconoscendo in essa l'affetto deuotissimo dell'animo mio, il quale desiderarebbe sorze maggiori per manifestarle quanto io le viua deuotissimo seruitore, mercè delle honoratissime qualità, che an miro nella persona di U.S. Illustrissima, la quale pregn Dio, che lungamente conserui selice. Di Roma il di 15. di Settembre, 1613.

D. V. S. Illustrisima

Humilifs. ed Obbligatifs. Servitore

Il Caualiere Cesare Ripa.

# ICONOLOGIA DEL CAV.RE CESARE RIPA

PERVGINO,

## PROEMIO,

Nelquale si discorre genericamente di varie forme d'Imagini con le lor regole.

E Imagini fatte per significare vna dinersa cosa da quella, che si vede con l'occhio, non hanno altra più certa, ne più vniuersale regola, che l'imitatione delle memorie, che si trouano ne Libri, nelle Medaglie, e ne' Marmi intagliate per industria de' Latini, & de' Greci, o di quei più antichi, che furono inuentori di questo artifitio . Però communemente pare , che chi s'affatica fuori di questa imitatione, erri, o per ignoranza, o per troppo presumere, le quali due macchie

sono molto abborrite da quelli, che attendono con le propie fatiche all'acquisto di qualche lode. Per fuggire adunque il sospetto di questa colpa, bo giudicata buona cosa, (hauendo io voluto di tutte queste Imagini fare vn fascio maggiore di quello, che si poteua raccorre dall'offeruationi delle cose più antiche, & però bisognando fingerne molte, & molte prenderne delle moderne dichiarando verisimilmente cia-(cuna) trattare alcune cose intorno al modo diformare, e dichiarare i concetti simbolici,nel principio di quest' opera, la quale forse con troppa diligenza di molti amicisi sollecita, esi aspetta liquali sono io in principal obbligo di contentare. Lasciando dunque da parte quell' Imagine, della quale si serue l'Oratore, & della quale tratta Aristotele nel terzo libro della sua Rettorica, dirò solo di quella, che appartiene a' Dipintori, ouero a quelli , che per mezzo di colori, o d'altra cosa vifibile posono rappresentare qualche cosa differente da essa, & ha conformità con l'altra, perche, si come questa persuade molte volte per mezzo dell'occhio, così quella per mezzo delle parole muoue la volontà: & per che ancho questa guarda le mezafore delle cose, che fanno fuori dell huomo, o quelle, che con esso sono congiunse , & che si dicono essentiali. Nel primo modo furono trattate da molti antichi, fingendo l'Imagini delle Deità se quali non sono altro, che veli, o vestimenti da zenere ricoperta quella parte di filosofia, che riquarda la generatione, & la corrutzione delle cose naturali, o la dispositione de' Cieti; o l'influenza delle Stelle, o la · fermezza della Terra, o altre simili cose, le quali con un lungo studio ritrovarono per auanzare in quella cognitione la Plebe, & accioche non equalmente i dotti, O l'ignoranti potessero intendere, & penetrare le cagioni delle cose, se le andauano copertamente communicando fra loro, & coperte ancora per mezzo di queste imagini , le lasciauano a' Posteri, che doueuano a gli altri esere superiori di dignità, & disapienza. Di qui è nata la moltitudine delle Fauole de gli antichi Scrittori, le quali hanno l'ocile della scienza per li docci , & il dolce delle curiose narrationi per gl' ignoranti. Però molti ancora degli huomini di gran conto hanno slimato loro degna fatica lo spiegare quelle cose, che trouauano in queste Fauole occultate, lasciandoci scritto, che per l'imagine di Saturno intendeuano il Tempo, il quale a gli anni, a' mesi, ed a' giorni da, & toglie l'essere, come esso diuoraua quei medesimi fanciulli, che erano suoi sigliuoli. E per quella di Gioue fulminante, la parte del Cielo più pura, donde vengono quasi tutti gli effetti Meteorologici . Per l'Imagine ancora di Venere d'estrema bellezza, l'appetito della materia prima, come dicono i Filosofi, alla forma, che le da il compimento. E che quelli, che credeuano il Mondo effere corpo mobile, ed ogni cofa fuccedere per lo predominio delle Stelle (secondo, che racconta nel Pimandro Mercurio Trismegisto) finsero Argo Pastorale, che con molti occhii da tutte le bande riguardasse. Questo istesso mostrarono in Giunone, sospesa in aria dalla mano di Gioue, come disse Homero, ed infinite altre imagini, le quali hanno già ripieni molti volumi, & Stancati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina, & di sapienza. Il secondo modo delle Imagini abbraccia quelle cose, che sono nell'huomo medesimo, o che hanno gran vicinanza con eso, come i concetti. & gli habiti, che da' concetti ne nascono, con la frequenza di molte attioni particolari; & concetti dimandi amo senza più sottile inuestigatione, tutto quello, che può ester significato con le parole; il qual tutto vien commodamente in due parti diniso.

L'ona parte è, che afferma, o nega qualche cosa d'alcuno; l'altra, che nò ... Con quella formano l'artifitio loro quelli, che compongono l'Imprese, nelle quali con pochi corpi, & poche parole vn sol concetto s'accenna, & quelli ancora, che fanno gli Emblemi, oue maggior concetto con più quantità di parole, & di corpist manifesta. Con questa poi si forma l'arte dell' altre Imagini, le quali appartengono al nostro discorso, per la conformità, che hanno con le definitioni; le quali solo abbracciano le virtù, ed i viti, o tutte quelle cose, che hanno conuenienza con questi, o con quelle, senza affermare, o negare alcuna cosa, e per esfere ò sole prinationi, o habiti puri, si esprimono con la figura hamana connenientemente. Percioche, si come l buomo tutto è misura di tutte le cose, secondo la commune opinione de' Filosofi, & d'Aristotile in particolare, quasi come la definitione & misura del definito, cosi medesimamente la forma accidentale, che apparisce esteviormente d'esso, può esser misura accidentale delle qualità defimbili, qualunque si siano, o dell' anima nostra sola, o di tutto il composto. Adunque vediamo, che Imagine non si può dimandare in proposito nostro quella, che non hà la forma del. l'huomo, & che è imagine malamente distinta, quando il corpo principale non fa in qualche mode l'offitio, che fa nella definitione il suo genere.

Nel numero dell'altre cose da aunertire sono tutte le parti essentiali della cosa istesa;

istessa; e di queste sarà necessario qui ardar minutamente le dispositioni, e le qualità. Dispositione nella testa sarà la positura alta, o bassa, allegra, o malinconica, & diuerse altre passioni, che si scui prono, come in Teatro nell'apparenza della faccia dell'huomo. Douerà ancora nelle braccia, nelle mani, nelle gambe ne' piedi, nelle treccie, ne' vestiti, ed i a ogni altra cosa notarsi la dispositione, ouero positione distinta, e regolata laquale ciascuno potrà da se medesimo facilmente conoscere. Senza che ne parliamo altramente, passiandone esse mpio da' Romani antichi, che osseruarono tali dispositioni, particolarmente nelle medaglie di Adriano Imperado re, l'Allegrezza del Popolo sotto nome d'Hilarità publica sta sigurata con le mani poste all'orecchie; il Voto publico con ambe le mani alzate al Cielo in atto di supplicare; reggonsi altre sigure pur in med iglie con la mano alla bocca; altre siedono col capo appoggiato alla destra; altre stanno inginocchiate; altre in piedi; altre disposte a caminare; altre con un piede alzato, e con altre varie dispositioni descritte da Adelso Occone.

Le qualità partie a an l'Irrebianca, o nera; proportionata, o sproportionata; grassa o ma car montre, o veccha, o simili cose, che non facilmente si possono separare dalla cosa, colla quale si no sindate, auuertendo, che tutte queste partifacciano insieme an' arminia talmente concorde, che nel dichiararla renda sodisfattione il como sere i eco si rmità delle cose, ed il buon giuditio di colui, che l ha sapute ordinare insieme in modo che ne risulti una cosa sola, ma persetta, E diletteuole.

Talifono quissi minersalmente tutte quelle de gli Antichi, & quelle ancora de Moderni che non si gouernano a ciso. E perche la sissionomia, ed i colori sono considerati da gli Antichi, si potrà ciascuno guidare in ciò conforme all'auttorità di Aristotile il quale si dene credere, secon to l'opinione de' Dotti, che supplisca solo in ciò come nel resto a quel, che molti ne dicono: e spesso la sciaremo di dichiarar-li, bastando dire vna, o due volte se a tante cose poste insieme quello, che, se sussente dissinte, bisognarebbe manifestare in ciascu sa, massi mamente che possono gli studiosi ricorrere ad Alessandro d'Alessandro nel libro 2. a cap. 19. oue in dotto compendio egli manifesta molti simboli con sue dichiarationi attinenti a tutte le membra, e loro colori.

La definitione scritta, benche si faccia di poche parole, e di poche parole par, che debbia esser questa in pittura ad imitatione di quella; non è però male l'osseruatione di molte cose proposte, accioche o dalle molte si possano eleggere le poche, che sanno più a proposito, o tutte insie ne facciano una compositione, che sia più simile alla descrittione, che idoperano gli Oratori, ed i Poeti, che alla propia disnitione de D'alettici. Il che sorse tanto più conuenientemente vien fatto, quanto nel resto per se stessa più si confacon que se arti più sacisi. O più dilettenoli, che con questa più occulta. O più dissiele. Chiara cosa è, che delle antiche se ne ved mo, e dell'una, e dell'altra maniera molto belle, e molto ziuditiosamente composte.

Hora vi dendost che questa sorte d'Imagini si riduce secilmente all'i similitudine aella desinitione, diremo, che si di queste, come di quelle, quattro sono i capi, vle cagioni frircipali, dalle qualifi fuò pigliare l'ordine di formarle, & si dimandano con nomi vsitati nolle Souole, di Materia, Essiciente, Forma, & Fine, dalla dinersità de' quali capi nascela dinersità, che tengono gli Auttori molte volte in disinire una medesima cosa, ela dinersità medesimamente di molte Imagini sotte per significare una cosa sola. Il che ciascuno per se susso potrà notare in queste isti sse, che noi habbiamo da dinersi Antichi principalmente raccolte, e tutte quattro adoperate in sume per me strare una sola cosa, se bene si tronano in alcuni luoghi; con tutto ciò, de uendosi hauer riguardo principalmente ad insegnare cosa occulta con modo non ordinario, per dilettare con l'ingegnosa inventiore, è lodenole sarlo con una sola, per non generare oscurità, e sastidio in ordinare spiegare. O mandare a memoriale molte.

Nelle cose adinque, nelle quali si pessa d'mostrare l'oltima disserenza, se alcuna se ne truoua, questa sola basta per sare l'imagine lodeuole. O disomma perfettione, in marcanza della quale, che èvnita sempre con la cosa medesima, ne si discerre, si adoperano le generali, come sono queste, che poste insieme mostra-

no quello istesso, che conterrebbe essa sola.

Dapoi, quando soppiamo per questa strada distintamente le qualità ele cagioni, le propietà, & gli accidenti d'una cosa definibile, accioche se ne faccia
l'imagine, bisogna cercare la similitudine, come habbiamo detto nelle cose materiali, la quale terrà in lucgo delle parole dell'Imagine, o definitione de Rettori; di quelle, che consistono nell'egual proportione, che hanno due cose distinte
fra se stesse ad una sola diversa da ambedue, prendendosi quella, che è meno; come, se, per similitudine de Fortezza si dipinge la Colonna, perche ne gl'edisci
sostiene tutti i sassi, e tutto l'ediscio, che le stà sopra, senza muoversi, o vacillare, dicendo, che tale è la fortezza nell'huomo, per sostenere la gravezza di tutti
i fastidi, & di tutte le dissicolta, che gli vengono addosso, e per similitudine
della Rettorica la Spada, e lo Scudo, perche, come con questi instrumenti il Soldato disende la vita propia, & ossende l'altrui, così il Rethore, e l'Oratore, co
suoi argomenti, overo entimei mantiene le cose fauorevoli, & ribatte indietro
se contrarie.

Serue anchora, oltre à questa, vn' altra sorte di similitudine, che è quando due cose distinte conuengono in vna sola differente da esse; come, se, per notare la magnanimità, prendessimo il Leone, nel quale essa in gran parte si scuopre; il qualmodo è meno lodeuole, ma più vsato per la maggior facilità della inuentione, & della dichiaratione; & sono queste due sorti di similitudine il neruo, & la forza della imagine ben formata; senza le quali, come essa non ha molta diference.

ficoltà, cosi rimane insipida, & sciocca.

Ciò non è auuertito molto da alcuni moderni, i quali rappresentano gliessetticontingenti, per mostrare l'essentiali qualità, come fanno, dipingendo per la Disperatione vno, che s'appicca per la gola: per l'Amicitia due persone, che si abbracciano: o simili cose di poco ingegno, & di poca lode. E ben vero, come ho detto, che quelli accidenti, che seguitano necessariamente la cosa signisitata nell'Imagine, sarà lode, porli in alcuni luoghi distinti, & nudi, come in

particolare quelli, che appartenzono alla fisionomia, ed all'habitudine del corpo. che danno inditio del predominio, che banno le prime qualità nella compositione dell'huomo, le quali dispongono gli accidenti esteriori d'esfo, & lo inclinano alle dette passioni, o a quelle, che hanno con esse conformità. Come, se douendo dipingere la Malinconia, il Pensiero, la Penitenza, ed altre simili, sarà benfatto il viso asciutto, macilento, le chiome rabbussate, la barba incolta, & le carni non molto giouenilì ;ma bella, lascina, fresca, rubiconda, & ridente. Si douerà fare ; il Piacere, il Diletto, l'Allegrezza, ed ogn'altra cosa simile a queste, &, se bene tal cognitione non ha molto luogo nella numeratione de' simili, nondimeno è Psata assai; & questa regola de gli accidenti, & de gli effetti già detti, non sempre seguitarà; come nel dipingere la Bellezza, la quale è una cosa fuori della comprensione de' predicabili, &, se bene nell'huomo è una proportione di linee, & di colori, non è per questo ben espressa l'imagine, che sia souerchiamente bella, & proportionata; perche sarebbe un dichiarare idem per idem, ouero più tosto una cosa incognita con vn'altra meno conosciuta, & quasi vn volere con vna candela far pedere distintamente il Sole, & non haurebbe la similitudine, che è l'anima; ne potrebbe dilettare, per non hauere varietà in proposito di tanto momento: il che principalmente si guarda.

Però noi l'habbiamo dipinta a suo suogo col capo fra le nuuole, & con altre conuenienti particolarità. Per hauere poi le similitudini, atte, & conueneuoli in ogni proposito, è bene d'auuertire quel, che auuertiscono i Retto;
ri, cioè, che per le cose conoscibili si cercano cose alte; per le lodabili, splendide; per le vituperabili, viti; per le commendabili, magnisiche. Dalle quali
cose sentirà ciascuno germogliare tanta quantità di concetti nell'ingegno suo,
se non è più, che sterile, che per se stesso con una cosa, che si proponga, sarà bastante a dare gusto, & sodisfattione all'appetito di molti, & diuersi ingegni, di-

pingendone l'imagine in dinerse maniere, & sempre bene.

Ne io oltre a questi auuertimenti; li quali si potrebbono veramente spiegare con assai maggior diligenza, so vederne quasi alcuno altro degno di scriuersi; per cognitione di queste Imagini, le quali sono in vero ammaestramento nato prima dall'abbondanza della dottrina Egittiaca, come sa testimonio Cornelio Tacito, poi ribellito, ed acconcio col tempo, come racconta Giouanni Gorocopio ne' suoi Gierozlisichi; talmente, che potremo questa cognitione assimigliarla ad vna persona sapiente, ma versata nelle solitutini, en nuda per molti anni, la quale per andare doue è la conversatione si riveste, accioche gli altri allettati dalla vazhezza esteriore del corpo, che è l'imagine, desiderino d'intendere minutamente quelle qualità, che danno splendidezza all'anima, che è la cosa significata, es solo si legge, che Pittagora, per vero desiderio di sipienza penetrasse in Egitto con grandissi na satica, oue apprese i secreti delle cose, che occu tauano in questi Enigmi, e però tornatoscae a casa carico d'anti, e di sipienza, mesto che doppo morte della

sua casa si facesse un Tempio, consacrato al merito del suo sapere."

Trouasi ancora, che Platone gran parte della sua dottrina carò shora delle sue secretizze, nelle quali ancora i santi Proseti l'ascosero. E Christo, che sull'adempimento delle Prosetie, occultò gran parte de' secreti divini sotto l'oscurità delle sue parabole.

Fu adunque la sapienza de gli Egittu come huomo horrido, e mal vestito adornato dal tempo per confeglio dell'esperienza, che mostrana esser male celar glindien de luoghi,ne quali sono i Tesori, accioche tutte affaticandosi arrivino per questo mezro a qualche grado di felicità. Questo vestire fuil comporre i corpi dell'imagini distinte di colori alle proportioni di molte varietà con belle attitudini & con esquisita delicatura, e dell'altre, & delle cose istesse, dalle quali non è alcuno, che alla prima vista non si senta muouere un certo desiderio d'inui stigare a che fine sieno con tale dispositione, ed ordini rappresentate. Que fla curiosted viene ancora accresciuta dal vedere i nomi delle cose sottoscritte all'isi sse imagini. E mi par cosa da osservarsi il settoscriuere i nomi, eccetto quando deuono essere in forma d'Enigma, per che senza la cognitione del nome non si può penetrare alla cognitione della cosa significata, se non sono Imaginitriniali, che per l vso alla prima vista da tutti ordinariamente si riconoscono; s'appoggia il neto parere al costume de gli Anticht, i quali nelle medaglie loro imprimenano ancho i nomi delle Imagini rappresentate, onde leggiamo in este, Abundantia, Concordia, Fortitudo, Felicitas, Pax, Providentia, Pietas, Salus, Securitas, Victoria, Virtus, e mille altri nomi intorno alle loro figure.

E questo è quanto mi è paruto conueneuole scriuere per sodissattione di quelli, che si compiacciono delle nostre satiche: Nel che, come in tutto il resto dell' opera, se l'ignoranza si tira addosso qualche biasimo, hauerò caro, che renga in parte sgrauata dalla diligenza, dalla quale principalmente ho aspettata lode, ed ho

tolto volentieri il tempo a gliocchij per darlo

alla penna, accioche venendo l'opera, benigni Lettori, in mano vostra, io conosca da qualche applauso delle vostre lingue
di non hauer perduto
il tempo, scrisendo.

# ABBONDANZA.



ONNA gratiosa, che hauendo d'vna bella ghirlanda di vaghi fiori cinta la fronte, & il vestimento di color verde, ricamato d'oro, con la destra mano tenga il corno della doutta pieno di molti & diuersi frutti, vue, oliue, & altri; & col sinistro braccio stringa vu fascio di spighe di grano, di miglio-

panico, legumi, & somiglianti, dal quale si vederanno molte di dette, spighe vscite cadere, & sparse anco per terra.

Bella, & gratiosa si debbe dipingere l'Abbondanza, si come cosa buona, & desiderata da ciascheduno, quanto brutta, & abomineuole è riputata la caressia, che di quella è contraria.

Ha la ghirlanda de' fiori, percioche sono i fori de i sintti che sanno l'Abbondanza messaggieri, & autori; postono anco significare l'allegrezza, & ledelitie di quella vere compagne.

Il color verde, & i fregi dell'oro del suo vestimento, sono colori proprii

essendo che il bel verdeggiar della campagna mostri sertile produttione; & l'ingiallire, la maturatione delle biade, & de i frutti, che sanno l'abbon danza.

Il corno della douitia per la fauola della Capra Amaltea, raccontatada Hermogene nel lib. della Frigia, fi come referifce Natale Comite nel 7. libro delle fue Meteologie al cap. 2. di Acheloo, & per quello che Ouidio feriue del detto Acheloo fotto figura di Toro, nel lib. 9. delle Trasformationi, e manifesto segno dell'abbondanza, dicendo così.

Naiades hoc pomis, & floris odore repletum. . Sacrarunt, diuesq; meo bona copia cornu est.

Et perche l'Abbondanza si dice Copia, per mostrarla la rappresentiamo che con il braccio sinistro habbia, come il destro la sua carica, & d'auantaggio, essendo che parte di quelle spighe si spargono per terra.

In prescriptam Abundantiæ figuram, Dominicus Ancaianus

Aspice terrasum flauentes vndiq; campos Multiplici complet messe benigna Ceres. Pomorum vario curuantur pondere rami, Et bromio vitis plena liquore rubet.

Cerne boum præcudumq; greges hinc laeeus humor

Hinc pingui sudant vimina vincta lacu.

Sylua feras nutrit, producunt æquora pisces,

Aerijs campis læta uagaturauis.

Quid iam deposcas proprios mortalis in vsus Nec cælum quicquam, nec tibi terra negat.

Abbondanza.

DONNA in piedi, vestita d'oro, con le braccia aperte, tenendo l'vna, e l'altra mano sopra alcuni cestoni di spighe di grano, i quali stanno dalle bande di detta figura, & è cauata dalla medaglia di Antonino Pio, con lettere che dicono: ANNONA AVG. COS. IIII. & S.C.

Abbondanza Maritima.

ERERE si rappresenta con le spighe nella destra mano, stesa sopra la prora d'una naue, & a piedi vi sarà una misura di grano con le spighe dentro, come l'altra di sopra.

Donna che con la destra mano tiene vn timone, & con la sinistra.

Donna con la ghirlanda di spighe di grano, nella destra mano vn mazzo di canape, con le soglie, & con la sinistra il corno della douitia, & vn ramo di ginestra, sopra del quale faranno molte boccette di seta.

Onna vestita di cangiante, d'aspetto, & di età virile, coronata d'oro, nella man destra terrà vna lima, intorno al cui manico vi si a scritto DETRAHIT ATQVE POLIT, nella man sinistra hauerà vna ghirlanda

## DI CESARE RIPA

ghirlanda tessuta d'Alloro, Hedera, Mirto, da la medesima mano, pendino vn paio di pomi granati, sederà in vna sedia fregiata di sogliami, efrutti di Cedro, Cipresso, e Quercia, com'anco rami d'Oliua, in quellaparte oue si appoggia il gombito, luogo più prossimo a la figura. Starà in mezzo d'vn cortile ombroso, luogo boscareccio di villa; alli piedi hauera buona quantità di libri, tra quali risseda vn Cinocesalo, o vero Babuino, sara vestita di cangiante di varii colori, per le varie scientie, che in vna dotta Academia si trattano di prancio



Si dipinge d'età virile, per la perfetta, e matura cognitione de le cose, che si posseggono, e discorrono in quella età, che non è sottopossa alle leggerezze giouanile, ne a diliramenti senili, ma è dotata di salda mente, e di sano giuditio.

Si corona d'oro, volendo significare, che quando l'ingegno dell'Accademico ha da madar suori gli inoi pensieri, che in capo consistono que è la

A 2 parte

ICONOLOGIA

parte intellettiua dell'animo nostro (secondo Platone nel Timeo) bisogna ch'egli li assini, come l'oro, accioche possinostare ad'ogni proua,
e paragone. Da man destra tiene vna lima, col motto intorno [Detrahit,
atque polit] perche, si come con la lima, instrumento fabrile, limandosi il ferro, o altro, si politice, e leuandosi la ruggine diviene lucido, e
risplendente, così nell'Accademia leuandosi le cose superflue, & emendandosi li componimenti, si politicono, & illustrano l'opere, e però è
necessario ponerle sotto la lima de seueri giuditi de gli accademici, e fare
come dice Ouidio nel lib. pr. de Ponto acciò si emendino, e polischino.

Scilicet incipiam lima mordacius vti, Vt sub iudicium singula verba uocem

Onde Quintiliano lib. x. cap. ii j. opus poliat lima, & non senza ragione si sidegna Horatio ne la Poetica de i latini, che non poneuono al par de i Greci cura, e fatica, in limare, e pulire l'opere loro.

Nec virtute foret clarisq; potentius armis, Quam lingua latium, si non offenderet vnum. Quenq; poetarum lima labor, & mora vos o Pompilius sanguis carmen repræhendite, quod non

Multa dies, & multa litura coerunt.

Et-il Petrarca Sonetto 18...

Ma trouo peso non de le mie braccie, Ne opra di polir con la mia lima.

Quindi è, che molto accortamente diceii, che ad'vn'opera gli manca l'vltima lima, quando non è a bastanza tersa, e pulita, veggiasi ne gli Adagii. Limam addere. Da quali habbiamo cauato il motto, oue leggessi, circa l'emendatione de l'opere. Lima detrahitur, atq; expolitur, quod redundat, quodq; incultum est, & limata dicuntur expolita. La ghirlanda si tesse d'Alloro, Hedera, e Mirto, perche sono tutte tre piante poetiche, per le varie spetie di poesia, che ne l'academie sioriscono, impercioche il Mirto è pertinente al Poeta melico amoroso, che con suauta, e piacere canta gli suoi amori, perche il Mirto, secondo Pierio Valeriano, è simbolo del piacere, & Venere madre de gli amori, anzi riferisce Nicandro, che Venere si presente al giuditio di Paride incoronata di Mirto, tanto gli era grato, e però Virgilio in Melibeo.

Populus Alcide gratistima, vitis Lucho, Formose Myrtus Veneri, sua laurea Phoebo.

Et Ouidio nel principio del 4. lib. de Fasti, volendo cantar de le seste d'Aprile, mese di Venere, inuoca Venere, laquale dice, che gli toccò le tempie con il Mirto, acciò meglio potesse cantare cose attenenti a lei?

Venimus ad quartum, quo tu celeberrima mensem., Et vatem, & mentem suis Venus esse tuos, Mota Cytherea est, leui mea tempora Myrto Contigit, & cæptum persice dixit opus.

Di Hedera, & Alloro si coronauano induferentemente tutti li poeti.

### DI CESARE RIPA.

Horatio poeta Lirico, si gloriaua dell'hedera. Me doctarum hederæ præmia frontium

Dis miscent superis,

E l'istesso vuole il Lauro nell'vltima ode del 3. lib.di uersi.

Quesitam meritis, & mihi delphica

Lauro cinge volens Melpomene comam.

E lo giudica atto; che ne fusse coronato Pindaro pur lirico nel 4. lib.ode 2.

Pindarus ore. Laurea donandus Apollinari.

Nondimeno l'hedera particularmente era di poeti elegi allegri, si come nota il Merola nell'elegia 6.de Tristibus, oue dice Ouidio.

Sr quis habes nostris similes in imagine vultus,
Deme meis hederas bacchica serta comis
Ista decent lætos socicia signa poetas:
Temporibus non est apta corona meis.

E Propertio poeta Eligiaco.

Ennius hirluta cingat lua dista corona Me folia ex hedera porrige Bacche tua

E con la medesima Quidio auuertisce Catullo, che vadi incontro a Tibullo Bligiaco and se universario e contra universario e contra contra de la contra con

Obuius hule venies hedera iuuenilia cinctus,
Tempora cum caluo docte Catulle tuo.

Conviensi anco a' poeti Dithiramboci, essendo li Dithirambi, versi, che si cantavano in honore di Bacco a cui era consacrata l'hedera. Ouid 3. fast.

Hedera gratissima Baccho.

Hoc quoque verita sit dicere parua est.

Nysiades Nymphas puerum quærente nouerca

Hanc frondem cunis apposuisse ferunt. E nel 6, de fasti.

Baeche racemiferos hedera redimite capillos.

Il Lauro poi è più conueniente a gli Epici, che cantano i fatti d'Imperatori, e de gli Heroi, li quali vincitori d'alloro sono stati incornati, e però Apollo nel pr. de le Metamorfosi lo delibra per corona a gloriosi, e prittoriosi Duci, e lo consacra à se stesso padre de Poeti, come pianta, che si deue al più alto stile grato, e sonoro, e per sinire di ragionare, circa di queste tre piante poetiche, basti à dire, che il Petrarca sù coronato in Roma di tre corone, di Lauro, d'Hedera, e di Mirto, sì come riferisce d'hauer unso Sennuccio Fiorentino, coetaneo, & amico del Petrarca.

Li pomi granati, sono figura dell'vnione, degli Academici, pigliandofi'tati pomi da Pierio lib. 54. per simbolo d'un popolo collegio, e d'unacompagnia di molte genti congregate in un luogo, per la cui unione si
conferuatrice, si come si uede ne la medaglia di Mammea, con tale parole LUMO CONSERUATRIX. E per questo anco Giunone era
riputate presidente de li Regni, e pingeuasi con un melo granato in una
mano, come conservatrice dell'unione de popoli. Sedera l'Academia per-

che

che gli effercitij de gli accademici si fanno sedendo in ordinanza tra di loro, ui sarà intagliato il cedro ne la sedia, per essere il cedro simbolo dell'eternita. Ante alias enim arbores cedrus eternitais hieroglyphicum est,
Dice Pierio, poi che non si putresa, ne meno si tarla, a la qual eternità
deuono hauere la mira gli accademici, procurando di mandar suora l'opere loro limate, e terse, acciò sieno degne di cedro, atteso che Plinio lib.
16. cap. 39. dice, che una materia bagnata di succo, o uero unta di olio cedrino, non si rosica da le tignuo le, si come nel capito lo, e libro 13. afferma
de i libri di Numa Pompilio ritrouati dopò. 5.35. anni nel colle Gianicolo,
da Gneo Terentio scriba, mentre riuangaua, & affossaua il suo campo.
onde, cedro digna locutus. dicesi d'uno, che habbia parlato, e composto
cosa degna di memoria, detto viato da Persio ne la prima Satira, veggiasi Teofrasso lib, 3. e Dioscoride lib. pr. cap. 89. e l'Adagio. Digna cedro,
per il che Horatio ne la poetica disse.

Posse linenda cedro, & leui seruanda cupresso.

E però vi si intaglierà anco il cipresso essendo incorruttibile, come il cedro, e pigliasi da Pierio per la perpetuità, la quercia parimente è simbolo della diuturnità, appresso l'istesso Pierio, e de la virtu, sì che anch'essa vi si conuerra, tanto più che negli Agonali capitolini instituiti da Domitiano Imperadore li virtuosi, che vinceuano in detti giuochi, si coronauano di quercia, come gli Histrioni, i Citharedi, e li poeti. Giouenale

An capitolinam speraret, Pollio quercum, E Martiale,

O cui Tarpeias licuit contingere quercus.

Di che più disusamente Scaligero nel pri. lib. cap. x. sopra Ausonio poeta.

L'Oliua per essere sempre verdeggiante ponesi pure per l'eternità. de la quale Plut ne la 2.quest. del 3. Simposio, così ne ragiona Oleam, laurum, ac cupresium semper virentem, conseruat pinguedo, & calor sicut, & ederam: Ponesi poi nel più prossimo luogo al corpo de l'Academia, come pianta dedicata da poeti a Pallade Minerua nata dal capo di Gioue, che per ciò è sigurata de la naturalità, & vinacità de l'ingegno de la sapienza, e scienza, senza le quali necessarie doti non si può essere accademico, perche chi n'è priuo dicesi di lui, tratta, e parla Crassa Minerua, ciò è grossolanamente da ignorante senza scienza: onde tra latini derivasi, quel detto invita Minerua, più volte vsato da M. Tulio, e da Horatio in quel verso de la poetica,

Tu nihil inuita dices faciesq; Minerua.

Tu non dirai, ne farai niente in quello che ripugna la natura del tuo ingegno, e'l fauor del cielo, si come fanno certi belli humori che uogliono fare de l'accademico, e del poeta con quattro uersi buscati di quà, e di la senza naturale inclinatione, e scienza, nes'accorgono, che quanto più parlano, più palesano l'ignoranza loro. bisogna adunque a chi desidera immortal nome di saggio accademico pascersi delsrutto de l'oliua, cio è asfaticarsi per l'acquisto de la scienza, e sapienza con li notturni studii, & uigilie, de quali e simbolo l'oliua, onde tra studiosi se ne forma quel detto.

Plus

### DICESARE RIPA

Plus olei quam uini, cioè più indrustria, e fatica di mente, che spassi, crapo-· le, e delitie ci vuole per ottenere le scienze; e quell'altro detto Oleum, & operam perdere, quelli, che perdono la fatica, e'l tempo in cofa, che non ne ponno riuscire con vtile, e honore, e però San Girolamo disse a Pammacchio. Oleum perdit, & impensas, qui bouem mittit ad Ceroma. Cioè perde l'olio, e la spesa, il tempo, & l'opera, chi manda il boue a la Cero ma vnguento composto d'olio, e di certa sorte di terra, il che si dice di quelli, che vogliono ammaestrare persone di grosso ingegno incapaci d'ogni scienza, laquale si apprende con industria, e fatica, significata in. questo luogo per il ramo d'oliua, la cui fronde è atpra, & amara, com'anco il frutto prima che sia colto, & maturato, che se diuenta dolce, e soaue · e se ne caua soauissimo liquore, Gieroglifico de la fatica, & anco dell'e-- ternità, come quello, che conserua i corpi da la corruttione, e putrefattione : cosi la scienza è aspra, & amara per la fatica, & industria, che si ci mette per-conseguirla: colta, e maturata che s'è, cioè conseguita la. ·scienza, se ne sente frutto, e contento grandissimo con eternità del proprio nome, la quale posta m mente d'uno studioso gli alleggerisce la fatiea, si come aneo il frutto, e'l contento, che spera raccogliere da le scienze.

Sedera in mezzo d'vn cortile ombroso, o uero luogo boscareccio di villa per memoria della prima Accademia, che su principiata in villa da vn nobil personaggio, chiamato, Academo, nella cui amena villa non lungi d'Atene si radunauano i Platonici, con il lor diuin Platone, a discorrere de studii diletteuoli Platonici, si come narra Diogene Lacrtio, nella vita di

Platone, onde Horatio lib.2.cap.2:

Atque inter silvas Academi quærere verum.

E Carlostefano Historico dice, che tal villa, o selua fosse lontana d'Arene mille passi, sì che la prima Accademia hebbe origine nella villa, e prese il nome da Academo nome proprio, perche è da sapersi, che le sette, & adunanze di virtuofi, presso gli antichi sono state denominate in tre modi,da costumi,da luoghi,& da nomi proprii di persone;da costumi ignomi niosi furno detti i seguaci d'Antistene Cinici,o vero perche haueuano per costume di lacerare l'opera, e la vita altrui con dente canino, e mordace, o uero perche à guila de cani non si uergognassero di usar palesemente, come i cani l'atto venereo, si come di Crate, & Hiparchia filosofessa sorella di Metrocle cinico, narra Laertio. Elegit continuo puella, sumptog; illius habitu vna cum uiro circuibat, & congrediebantur in aperto, atque ad cœnas proficiscebatur. Da costume honesto furno chiamati i seguaci di Aristotile Peripatetici [apo tu peripatin.] Quod est de ambulare. perche hebbero per costume disputare caminando; da luoghi publici presero il nome quelli, che furno nomati da le città. Vt Elienfes, Megarenses, & Cyrenaici, e da luogo priuato gli Stoici, li quali prima si chiamauano Zenonii, da Zenone lor Principe. Ma da che detto Zenone per render sieuro da misfatti quel portioo d'Atene, doue furno vecisi 1430. cittadini cominciò iui a discorrere & adunare la sua setta, furno chiamati Stoici, per-

che

che[Stoa] significa il portico, onde Stoici furno quelli, che frequetauano detto portico, che fu poi ornato di bellissime figure, da Polignoto, samoso pittore da persone sono stati nominati i Socratici, gli Epicurei, & altri da ti loro maestri, e come detto habbiamo, questo istesso nome d'Accademia si deriua dal nome proprio di quello Heroe platonico, detto Academo, ne la cui villa si radunauano i Piatonici, laquale adunanza su la. prima, che si chiamasse Accademia, indi poi tutte le adunanze de uirtuosi, iono state chiamate Accademie, per sino a' tempi nostri, ne quali s'via ŭ quarto modo di nominare per lo più l'Accadeinie dalla ellettione di qual che nome superbo, & ambitioso, da graue, e modesto, da faceto, capriccioso, & ironico, e questo vltimo è assai frequentato da' moderni: e per seguitare l'espositione della nostra figura diciamo, che la quantità de libri, che gli iono alli piedi, si ricercono in buon numero, essendo il principal intento de gli Accademici di volgere diuerie lorti di libri per acquisto di varie scienze. Il Cinocefalo, o uero Babuino lo facciamo assistente dell'Accademia, per essere egli stato tenuto da gli Egittii ieroglifico de le lettere, & però lo consecrauano a Mercurio riputato inuentore, & autore di tutte le lettere, si come riferisce Pierio valeriano lib. 6. e ponesi tra libri, perche uno che vuole far professione d'Accademico litterato, deue stare assiduo ne gli studii, quali uengono molto accresciuti da la frequenza de le Accademie.

Donna uecchia, brutta, mal uestita, che stia à sedere, e che tenghi la guancia appoggiata sopra alla sinistra mano, dalla quale penda vna cartella con un motto, che dichi: TORPET INERS, & il gomito di detta mano sia posato sopra il ginocchio, tenendo il capo chino, e che sia cinto con un panno di color nero, e nella destra mano un pelce detto Torpedine.

Accidia, secondo S. Giouanni Damasceno l. 2. e una tristitia, che ag-

graua la mente, che non permette, che si facci opera buona.

Vecchia si dipinge, perche negl'anni sensis cessano le sorze, & manca la uirtù d'operare, come dimostra Dauid nel Salmo 70 doue dice: Ne proiscias me in tempore senestutis, cum desecerit uirtus mea ne derelinguas me.

Mal uestita si rappresenta, perche l'Accidia non operando cosa ueruna, induce pouerta, e mueria, come narra Salomone nei Prouerbii al 28. Qui operatur terram suam satiabitur panibus, qui autem sectatur otium replebitur ægestate. E seneca nel lib.de benes. Pigritta est nutrix ægestatis.

Il ttare a sedere nella guisa, che dicemmo significa, che l'accidia rende l'huomo ottoto, e pigro, come bene lo dimostra il motto sopradetto, e S. Bernardo nell'Epittole riprendendo gi'accidiosi così dice: O homo imprudens millia millium ministrantei, & decies centena millia assistantei, & tu sedere præsiumis?

La testa circondata col panno nero, dimostra la mente dell'accidioso

### DICESARE RIPA

occupata dal torpore, e che rende l'huomo supido, & insensato, come narra Isidoro ne' soliloquii lib. 2 Per torporem vires, & ingenium defluunt.

11 pesce, che tiene nella destra mano significa Accidia, percioche si come questo pesce (come dicono molti Scrittori, e particolarmente Plinio lib. 32. cap. pr. Athaneo lib. 7. e Plutarco de solertia Animalium.) per la natura, e proprietà sua, chi lo tocca con seproprie mani, o vero con qualsiuoglia istrumento, corda rete, o altro, lo rede talmente l'upido, che no può operar cosa minuna; così l'accidia hauend'egli l'istesse male quantà, prende, supera, & vince, di maniera quelli che a questo vitio si danno, che di rende inhabili, insensati, e lontani da opera lodeuole, & virtuosa.



Tob se se po a Accidia.

Onna vecchia, brutta, che stia à sedere, con la destra mano tenghi vna corda, e con la sinistra vna lumaca, o uero vna tartaruca.

La corda denota, che l'accidla lega, & vince gl'huomini, e si rende inhabiliad operare.

B Ela

E la lumaca, o tartaruca, dimostrano la proprietà degl'accidiosi, che sono otiosi, e pigri.

Accidia.

Onna ehe sia a giacere per terra, & a canto starà vivasino similmente a giacere, il qual animale si soleua adoperar da gl'Egittii per mostrare la lontananza del pensiero dalle cote sacre, ereligiose, con occupation: continua nelle vili, & in pensieri biasimeuoli, come racconta Pierio Valeriano.

ACVTEZZA DE L'INGEGNO.

A sfinge (come narra Pierio Valeriano nel lib.vj. sotto la punta dela la zagaglia di Pallade, fi come si vedeua in quella statua di Minerua, che Plinio dice essere anticamente stata drizzata in Atene) ci può significare l'acutezza de l'ingegno, percioche non è al mondo cosa si coperta, e tanto nalcosta, che l'acutezza dell'humano ingegno scoprire, eduulga. re non possa, si come detto habbiamo in altro luogo nella figura de l'ingegno, però si potrà dipingere per tal dimostrazione Minerua in quella guisa, che si suole rappresentare, mache però sotto a la zagaglia vi sia vna sfinge, come habbiamo detto.

ACQVISTO CATTIVO. VOMO vestito del color delle foglie dell'albero quando stanno per cascare; stara detta figura in atto di camminare, & vn lembo della ve

ste stia attaccato ad vn spino, tirando vn grande squarcio, a che riuolta mostri il dispiacere che ne sente, e nella destra mano terrà vn nibbio

che rece.

Vestesi del detto colore, perche si come facilmente cascano le foglie dell'albero, così anco cascano, & vanno a male le cose non bene acquistate; il medesimo dimostra lo spino, percioche quando l'huomo men pensa alle cose di mal'acquisto, all'hora ne riceue danno, e vergogna.

Tiene con la destra mano il nibbio, per dimostrare quello chea que-

sto proposito disse l'Alciato, tradotto in nostra lingua.

L'edace Nibbio mentre Rece souerchio cibo, 'che rapio, Con la madre si duol del fatto rio: L'icendo, Ahi, che del ventre M'elcon l'interiora, e in gran periglio Missento, & ella a lui, Non ti doler ò figlio, Che'l tuo non perdi no, ma quel d'altrui,

A DOLESCENZA, N giouinetto vestito pomposamente, con la destra mano si apoggerà ad'vn'arpada lonarese con la finistra terra vno specchio, in capo vna ghirlanda di fiori, poierà vn piede lopra d'vn'orologgio da poluere, che n offri che sia calata alquanto più poluere di quella della pueritta, & da l'altra parte vi sia vn pagone.

Ado-

### DI CESARE RIPA II

Adolescenza.

TERGINELLA di bello aspetto, coronata di siori, mostri riso, &

allegrezza, con la veste di varii colori.

Adoleicenza è quella eta dell'huomo, che tiene dal decimo fino al ventesimo anno, nella quale l'huomo comincia col mezzo de' sensi ad intendere, & imparare, ma non operare se non consulamente: comincia bene ad acquissare vigore ne' sensi per cui desta la ragione ad eleggere, & vo-

lere, e questo si chiama augumento.

La veste di varii colori è antica inuentione, perche gli Egittii, quando voleuano mostrare nelle lor pitture l'Adolescenza (secondo che racconta Pierio) saceuano vna veste di varii colori, significando la volubilità del la natura giouenile, e la varietà de desiderii, che sogliono venire à giouani, mentre sono nella più fresca età, e ne gli anni più teneri: però dicesi che la via dell'Aquila in cielo, del serpe in terra, della naue in acqua, e dell'huomo nell'adolescenza sono dissicili da conoscere, e ciò si troua nelli Prouerbi al 3.

La corona de fiori, e la dimostratione del riso, significano allegrezza, il che suole regnare assai in questa età, che perciò si rappresenta allegra, e di bello aspetto, dicendosi ne i Prouerbi al xv. Che l'animo allegro ren-

de l'età florida.

ADVLATIONE.

Donna allegra con fronte raccolta, sarà uestita di cangiante, con la destra mano terrà un mantice d'accendere il suoco, e con la sinistra

vna corda, & alli piedi vi sarà vn camaleonte.

Adulatione, secondo Cicerone nel 2. lib. delle questioni Tusculane, è va peccato fatto da un ragionamento d'una lode data ad alcuno con animo, & intentione di compiacere, o uero è falla persuasione, e bugiardo consentimento, che usa il finto amico nella conuersatione d'alcuno, per farlo credere di se stesso, e delle cose proprie quello che non è, e faisi per piacere, ò per auaritia.

Vestesi di cangiante, perche l'adulatore è facilissimo ad ogni occasione a cangiar uolto, e parole, & diresì, e nò, secondo il gusto di cialcuna.

perlona, come dimostra Terentio nell'Eunuco.

Quicquid dicunt laudo, id rurium si negant laudo,

ld quoque negat quis, nego: ait, aio.

Il Camaleonte si pone per lo troppo secondare gl'appetiti, & l'openione altrui: percioche questo animale, secondo che dice Aristotile, si trasinuta secondo le mutationi de tempi, come l'adulatore si stima perfetto nella sua professione, quando meglio consorma se stesso ad applauder per suo interesse à gli altrui cossumi, ancorche biasimeuoli. Dicesi ancora, che per essere il Camaleonte timidissimo, hauendo in se stesso pochissimo sangue, e questo intorno al cuore, ad ogni debole incontro teme, e si trasimuta, donde si può uedere, che l'adulatione è indicio di poco spirito, e d'animo basio in chi l'esercita, & in chi uo entiri l'ascolta, dicen-

B 2 do

do aristotile nel 4. deli'Ethica, che, Omnes adulatores sunt seruiles, &

abiecti homines.

Il mantice, che è attissimo instrumento ad accendere il suoco, & ad ammorzare i lumi accesi, solo col vento, ci sa conoscere, che gl'adulatori col vento delle parole vane, ouero accendono il suoco delle passioni, in chi volontieri gl'ascolta, ouero ammorzano il lume della verita, che altrui mauteneua per la cognitione di sessesso.



La corda, che tiene con la finistra mano, dimostra, come testissica S. Agostino, sopra il Salmo o che l'adulatione lega gl'huomini ne i peccati, dicendo: Adulantium linguæ ligant homines in peccatis, delectat enim ea facere in quibus non solum non metuitur repræhensor, sed etiam laudatur operator. E nell'istesso Salmo si legge: In la queo isto, quem absconderunt, comprænenus est pes corum.

L'ha-

## DICESARE RIPA.

L'hauere la fronte raccolta secondo Aristotile de Fisonomia cap. 9. si-

gnifica adulatione.

/ Na donna uestita d'habito artifitioso, & vago, che suoni la tibia; ouero il flauto, con vn ceruo, che li flia dormendo vicino à piedi: cosi la depinge Oro Apolline, e Pierio Valeriano nel 7. lib. de i suoi leroglifici, e icriuono alcuni, che il ceruo di sua natura allettato dal suono del flauto, quasi si dimentica di se stesso, e si lascia pigliare. In conformatione di ciò è la presente immagine, nella quale si dichiara la dolcezzà de lle parole con la melodia del suono, e la natura di chi uolentieri si sente adulare con l'infelice naturale instinto del ceruo, il quale mostra ancora, che è timido, e d'animo debole, chi volentieri porge gli orecchià gl'adulatori:

1 Mac) .35 a .. On whi Adulatione.

Onna con due faccie l'vna di giouane bella, e l'alrra di vecchia macilente: dalle mani gl'elcono molte Api, che volino in diuerse parti, & a canto vi fia vn cane.

La faccia bella è indicio della prima apparenza delle parole adulatrici ; & l'altra faccia brutta mostra i disetti dissimulati, e mandati dietro alle spalle : rist with stone steed in trge to me to men and answering

L'Api, secondo Eucherio, sono proprio simulacro dell'adulatore, perche nella bocca portano il mele, e nell'occulto tengano il pungente acua leo, col qual feriscono molte volte l'huomo che non se ne auuede.

Il canocon lufinghe accarezza chi gli da il pane, fenza alcuna diffintione di meriti, ò demeriti, & alcune volte ancora morde chi non lo merita, e quello stesso che li dava il pane, s'auiene, che tralasci : però si assi? miglia affai ali'adulatore, & a questo proposito lo piglio Marc'Antonio Cataldi Romano in quel sonetto.

Nemico al vero, e delle cose humane, Corruttor, cecità dell'intelletto, Venenosa beuanda, e cibo inferto Diguiti, e d'alme sobrie, e menti sane. Di lodi, di lufinghe, e glorie vane. Vasto albergo, alto nido, ampio ricetto D'opre di fintion', di vario aipetto, Sfinge, Camaleonte, e Circe immane.

Can che lufinga, e morde, acuto strale, Che non piaga, e che induce à strane morti Lingua, che dolce appar mentre e più fella.

In fomma e piacer rio, gioia mortale, Dolce tosco, aspro mel, morbo di corti, Quel che Adular l'errante volgo appella. AD.V.LTER ITO. W. C. C. COMMANDER

N Giouane pomposamente vestito, che stia a sedere, e sia grasso, con la destra mano tenghi vna Murena, & vn Serpe riuolti ambidui in bei giri in atto di esfersi congiunti insieme, e con la sinistra vn'anello, o fede d'oro che dir uogliamo, qual fi fuol dare alle spose, e che sia vilibile, ma che sia rosta, & aperta da quella parte, oue si congiungono ambe le mani. Cicerone nel pr. delli offitti dice che nel principio di ciaicun ragionamento di qual si voglia cosa, deue incominciarsi dalla difinitione di esta, acciò si sappia di quello, che si tratta l'adulterio è adunque vno illecito concubito d'vn marito, o uero d'vna maritata, San Thomaso. Secunda, secundæ. quest. 154. arti. 8. proibito gia nel Leuitico al cap. xx agiuntoui pena di morte, coine ancora nel Deute ronomio al cap. 22. & è egualmente biasimeuole, è punito, se dal marito vien commesso, quanto dalla moglie, ancor che gl'huomini fi attribuiscono ingiustamentemaggior licenza delle femine, e Santo Ambrogio registrato al capa Nemo sibi 32.9.4. Nec viro licet, quod mulieri non licet. Onde auuertisce Aristotile nel lib. dell'Economia, che il marito'non faccia torto alla moglie, acciò essa non habbia a ricompensarlo d'altratanta ingiuria. Giouane, e pomposamente se dipinge essendo che il giouane si dimostra vagho nell'apparenza, e disposto più d'ogn'altra eta all'atto venereo, & a commettere adulterii.

Si rappresenta che stia à sedere per ciò che la causa donde nasce questo eccesso, il più delle volte è l'otio, produttore di pesseri illeciti, qui di Tobia al cap. 2. sacendo nel letto, che denota l'otiosità, dal caldo sterco delle rondine su accecato, cio è dalli caldi affetti de pentieri illeciti, e Daust per

l'intemperanza incorse nell'adulterio 2. Reg. cap. 2.

Grasso lo figuriamo, essendo che l'otio ha per sorella la gola, la quale anch'ella concorre a far il medesimo essetto dell'otio, onde Ezechi, a 16. Soroes gula, & occiositas quasi duo ligna incendunt ignem luxuria. La qual sententia comprende l'adulterio come compreto sotto il genere d'ila suluria, & il Petrarca nel Trionso della Castità, sopra di ciò così dice.

La gola, il sonno, e l'otiose piume Hanno del mondo ogni virtù sbandita.

Di maniera che, volendo noi fuggir quetto errore cofi grande, conuiene di stare con ogni prontezza occupato nell'attioni nobili, ce virtuose,
e scacciar con ogni diligenza i peniieri, che ci vengono auanti, i quali
sono molto dannoti, non solo al corpo, ma quel che più importa all'anima, e però si uede seguitar il bellissimo documento di Santo Agostino lib.
de Verb. Dom. Sermone 22. che dice, Ne oltra al tuo bisogno sattar il ventre, perche il soprabbondante, è causa materiale di questo vitto, e sa ogn'vno, cne senza la materia non si produce cosà nusuna.

Tiene con la destra mano la Murena congiunta con il serpe, perche da questo congiungimento pare che Batilio ne interpreta l'adulterio, edendo che auuertifice gl'adulteri, che guardino a qual fiera il rendono simili, potciache gli pare che questo congiongimento della Vipeca, e della Murena sia vin certo adulterio della natura, e questo è questo che gli Egitti

### DICESARE RIPA ST

per questo simulacio di vogsiono dare ad intendere. La sede d'oro rotta, & aperta, come dicemmo, altro non significa, che rompere, & violare re le sante leggi, il matrimonio, & in somma la sedeltà, che deue essere fra marito, e moglie, e perciò è biassimeuole questo mancamento, perche è contro alla sede maritale, che si dinota per l'anello, che per questo si pone in quel dito, che ha vna vena, che ariua insino al cuore. Lap. allegatione 57. num. 4 doue alsega il C. semin. 30. q. 5. dissostrandoci da la più cara parte del corpo, che è il cuore s'impegna per l'osseruanza della sede promessa, e pero tutti gl'altri errori si postono ricorreggere, ma questo nonmai, come afferma Q. Curtio nobilissimo scrittore, nel lib. 6. de gestis Alexandri Magni, sed nullis meritis persidia mitigari potest.

AFFANNO.

Y VOMO vestito di berettino, vicino al negro, co'l capo chino, &

volto mesto, & in ambe le mani tenga dell'assentio.

Il capo ehino, e l'aipetto di mala veglia, ci dimostra, che l'affanno è vana spetie di malenconia, e dispiacere, che chiude la via al cuore, per ogni sorte di consolatione, e di dolcezza, e per dare ad intendere, che l'affanno è vn dispiacere più intenso de gl'altri; vi si dipinge l'assentio per segno d'amaritudine del dolore, che per significare quest'istesso disse il Petrarea.

Lagrimar sempre è il mio sommo diletto,

AFFANNO, CORDOGLIO, RAMMARICO.

Vomo mesto, malinco noso, e tutto rabbustato, con ambe le mant s'apre il petto, e si mira il cuore circondato da diuersi serpi. Sarà vestito di berettino vicino al negro, il detto vestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispregio di se stessio, & che quando vno è in trauzgli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo; & il color negro significa l'vitima rouina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle serpi cinto, dinotano i fastidii, e trausgli mondani, che sempre mordendo il cuore infondono in noi stessi vele-

no di rabbia, e di rancore.

AFFABILITA, PIACEVOLEZZA, AMABILITA,

GIOVANE vestita d'un velo bianco, e sottile, e con faccia allegra, nella destra mano terrà una rosa, & in capo una ghirlanda di stori: Assabilità è habito satto nella discretione del conuersar dolcemente, con desiderio di giouare, e dilettare ogn'uno secondo il grado.

Giouane si dipinge percioche essendo la giouentù aucor nuoua nei di-

letti, e piaceri mondani, grata, e piaceuole ogn'nor ii dimostra.

Il velo, che la ricuopre, fignifica che gl'huoinini affabili iono poco meno che nudi nelle parole, e nell'opere loro, e perciò amabili, e piaceuoni i dimandono quelli, che à luogo, e tempo, iccondo la propria conditione, e l'altrui, quanto, e quando fi conuiene, fanno giatiofamente ragionare fenza oftendere alcuno, gentilmente, e con garbo fcoprendo

ie

se stessi. Si dimostra ancora, che l'animo si deue sol tanto ricoprire, quanto non ne resti palese la vergogna, & che di grandissimo aiuto alla piaceuolezza è l'essere d'animo libero, e sincero.

La rola denota quella gratia, per la quale ogn'vno volentieri si appresfa all'huomo piacevole, e della sua conversatione riccue gusto, suggendo la piacevolezza di costumi, che è congiunta con la seucrità, alla quale, significatione si referisce ancora la ghirlanda di siori.

AGILITA.

Del Reuerendissimo P. Fr. Ignatio Danti.

l'aria; locale de Agilità.

Clouane ignuda, e snella, con due ali sopra gl'homeri, non molto grandi, in modo che mostrino più tosto d'aiutare l'agilita, che'l volo: deue stare in piedi, in cima d'vna rupe sostenendosi a pena con la punta del piè manço, e col piè dritto solleuato in atto di voler leggiadramente saltar da quella in vn'altra rupe, e però si dipingeranno l'ali tete. E ignuda per non hauer cosa, che l'impeditca: in piedi per mostrare dispositione al moto: in luogo difficile, e pericoloso, perche in quello più l'agilità si manisesta; col piede a pena tocca la terra aiutata dall'ali, perche l'agilità humana, che questa intendiamo, si solleua col vigor deg li spiriti significati

per l'ali, & alleggerisce in gran parte in noi, il peso della ioma terrena. STVDIO DELL'AGRICOLTVRA.

nella medaglia di Gordiano.

VN A donna in piedi, che sta con le braccia aperte, & mostra due animali, che le stanno a piedi, cioè vn toro da vna banda, e dass'altra vn leone de con esta de c

Il leone significa la terra, percioche finsero gl'antichi, che il carro della dea Cibele susse tirato da due leoni, e per quelli intendeuano l'agricoltura.

Il toro ci mostra lo studio dell'arare la terra, e ci dichiara li commodi

delle biade, con studio raccolte.

A G R I C O L T V R A.

Donna vestita di verde, con vna ghirlanda di spighe di grano in capo, nella sinistra mano tenga il circolo de i dodici segni celesti, abbracciando con la destra vn'arbuscello, che siorisca, mirandolo sisso, a piedi vi sara vn'aratro.

Il vestimento verde significa la speranza, senza la quale non sarebbe, chi

si desse giamai alla fatica del lauorare, e coltinar la terra.

La corona di spighe, si dipinge per lo principal fine di quest'arte, ch'è di far moltiplicar le biade, che son necessarie a mantener la vita dell'huomo.

L'abbracciar l'arbutcello fiorito, & il riguardarlo fiilo, fignifica l'amor dell'agricoltore verio le piante, che sono quasi sue figlie, attendendone il desiato frutto, che nel fiorir gli promettono.

I dodici segni sono i varii tempi dell'anno, & le stagioni, che da essa

agricoltura fi confiderano

L'ara-

## DICESARE RIPA 17

L'Aratro ii dipinge come infirumento principalissimo per quest'arte.

Agricoltura.

Onna con vestimento contesto di varie piante, con vna bella ghie landa di ipigne di grano, & altre biade, e di pampane con l'vue; por tera in spalla con bella grazia vna zappa, e con l'attra mano vn roncetto, e per terra vitara vn aratro.



Agricoltura è arte di lauorare la terra, seminare, piantare, & insegnare ogni torte d'herbe, & arbori, co coscruatione di tempo, di luoghi, e di cose. Si dipinge di veste contesta di varie piante, e con la corona in testa tessua di ipighe di grano, & altre biade, per esser tutte queste cose ricchez-

e dell'agricoltura, si come reservice Propertio lib. 3. dicendo.

Felix agressum quondam parata iuuentus, Dinitiæ quorum messis, & arbor erant.

Glisi da la zappa in spalla, il roncio dall'altra mano, & l'aratro da banda per esser questi stromenti necessarii all'agricoltura.

C Agri-

Onna vestita di giallo, con vna ghirlanda in capo di spighe di graino, nella destra mano terrà vna salce, e nell'altra vn cornucopia pieno di diuersi frutti, siori, e fronde.

Il color giallo del vestimento si pone per similitudine del color delle biade, quando hanno bisogno che l'agricoltore le raccolga in premio delle sue fatiche, che però gialla si dimanda Cerere da gl'antichi Poeti.

ALLEGREZZA.

CIOVANETTA confronte carnola, liscia, e grande, sara vefitta di bianco, e detto vestimento dipinto di uerdi fronde, e fiorirossi, e gialli, con vna ghirlanda in capo di varii fiori, nella mano de
stra tenga vn vaso di cristallo pieno di vino rubicondo, e nella sinistra
vna gran tazza d'oro. Sia d'aspetto gratioso, e bello, e prontamente mostri di ballare in vn prato pieno di fiori.

Allegrezza è passione d'animo volto al piacere di cosa che intri nsicamente contempli sopranaturalmente, ò che gli siano portate estrinsica.

mente dal senso per natura, ò per accidente.

Hauerà la fronte carnosa, grande, & liscia per lo detto d'Aristotile de Fisonomia al 6. cap. I fiori significano per se stessi allegrezza, e si suol dire, che i pratiridono, quando sono coperti di fiori; però Virgilto gli dimandò piaceuoli nella 4. Egloga dicendo:

Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.

Il vaso di christallo pieno di vino vermiglio, con la tazza d'oro, dimostra che l'allegrezza per lo più non si cela, & volentieri si communica come testissica San Gregorio nel lib. 28. de Morali, così dicendo: Solet lætitia arcana mentis aperire. Et il Profeta dice: Il vino rallegra il cuore dell'huomo, e l'oro parimente hà virtù di consortare ghi spiriti: E questo consorto è cagione dell'allegrezza. La dispositione del corpo, e la dimostratione del ballo è manifesto inditio dell'allegrezza.

Allegrezza.

C Iouanetta conghirlanda di fiori in capo, nella destra mano terrà vn
Tirso coronato tutto con molti giri di fronde, e ghirlande di diuersi fiori, nella sinistra hauerà il corno di douitia, e si potrà vestire di verde.

Allegrezza d'amore.

Iouane uestita con diuersità di colori piaceuoli, con vna pianta di fiori di borragine sopra i capelli, in mano porterà saette d'oro, e di

piombo, o uero sonera l'Arpa.

Allegrezza, Letitia, e Giubilo.

V Na giouane appoggiata ad vn olmo ben fornito di viti, & calchi leggiermente vn cauolo fodo, allarghi le mani, come se volesse donar presenti, e nel petto hauera vn libro di Musica aperto. L'olmo circondato di viti, significa allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal vino, come disse Dauid: e l'vnione di se stesso, e delle proprie forme, e passioni, accennate col cauolo: e la melodia di cose grate a gli orecenti.

## DI CESARE RIPA.

orecchi, come la Musica, ch'è cagione della letitia, la quale sa parte delle sue sacoltà à chi n'è bisognoso, per arrivare a più persetto grado di contentezza.

Allegrezza

Na giouanetta con ghirlanda di fiori in capo, perche li fanciulli stanno sempre allegri: e perche nelle feste publiche antiche tutti si coronauano, e loro, e le porte delle loro case, e tempij, & animali, come sa mentione Tertull. nel sib. de corona Militis; e con la destra mano tiene vn ramo di palma, & di oliua, per memoria della Domenica delle Palme, e l'allegrezza con che su riceuuto Christo N.S. con molti rami di palme, e d'oliue.



Allegrezza.

Nella medaglia di Faustina è una figura, laquale con la destra tiene un Cornucopia pieno di varii siori, fronde, e frutti, e con la sinistra un'asta ornata da terra sino alla cima di tronde, e di ghirlande, onde su presal'occasione dalla inscrizzione, che così dice, HILARITAS.

C 2 Alle-

za venere, mentre che mena le sue danze, di verde Mirto circonda il capo douunque eglicelebra l'allegrezza.

Allegrezza da le medaglie.

Onna in piede, nella destra mano tiene dui spighe, o vero vna picciola corona, nella finistra vn timone con parola LAETITIA. è medaglia di Giulia Augusta moglie di Seuero descritta da Occone; se bene costanco è descritta la tranquilità nella medaglia di Antonino Pio, ne fia merauigha, perche la tranquillita de popoli, e la vera allegrezza delle genti : dopo questa mette Occone. Ab vrbe condita 907. vn'altra medaglia nella quale si esprime l'al legrezza con due figure togate, vna tie ne due spighe con la destra, l'altra vn globo, la vn'altra medaglia pur della medefima Giulia conforte di Seuero con la parola HILARITAS vien figurata per l'allegrezza vna donna che porta nella man destra vn ramo, nella finistra vin cornocopia, alla quale assitteno dui fanciulli. In. vna medaglia di Adriano. Vna Lonna che nella destra tiene vna palma, nella finitira pure vn cornocopia, alli piedi vn putto d'ogni banda con queste mainicole HILARITAS. P. R. cos. III. S. C. che su battuta l'anno del Signore 120. In vn'altra medaglia di Adriano, ab vibe condita 874. con le parole HILARITAS. Populi Romani. Figurafi vna donna in piedi con ambi le man i poste all'orecchie. AMARITVDINE.

DE R l'amacitudine si dipinge da alcuni vna donna vestita di nero, che renga con ambe le mani vn fauo di mele, dal quale ti ueda ger-1 log liare una pianta d'affentio, forse perche quando siamo in maggior felio ità della uita, allora ci trouiamo in maggior pericolo de duattri della le reuna, ouero perche conoicendoli tutte le qualita dalla cognitione del contrario, all'inora fi può hauere perfetta leienza della dolcezza. quando ;

## DICESARE RIPA.

quando si è gustata un'estrema amaritudine, però disse l'Ariosto.

Non conosce la pace, e non la suma

E perche quella medesima amaritudine, che è nell'assentio, si dice ancora per metafora essere ne gl'inomini appassionati.

AMBITIONE.



N A donna giouaue vestita di verde con fre gi d'hellera, in atto di falire vn'asprissima rupe, la quale in cima habbia alcuni scettri, ecorone di più sorte, & in sua compagnia vi sia vn leone con la testa alta.

L'Ambitione, come la descriue Alessandro Afrodiseo, e vn'appetito di signoria, ouero come dice S. Tommato, è vn'appetito mordinato d'nonore; la onde si rappresenta per vna donna vestita di verde, perche il cuore dell'huomo ambitioso non si patee mai d'altro, che disperanza di grado d'honore, e però si dipinge che saglia la rupe.

I fregi

I fregi dell'hellera ci fanno conoscere, che come questa pianta sempre va salendo in alto, erompe spesso le mura, che la sostentano; così l'ambitiolo non perdona alla patria, ne a i parenti, ne alla religione, ne a chi gli porge auto, o configlio, che non venga continouamente tormentando con l'ingordo desiderio d'esser reputato sempre maggior degl'altri.

Il leone con la testa alta dimostra, che l'Ambitione non è mai senza superbia. Da Christoforo Landino è posto il Lcone per l'Ambitione, percioche non fa empito contro chi non gli resiste, così l'ambitioso cerca d'esser superiore, & accetta chi cede, onde Plauto disse: Superbus minores despicit, maioribus inuidet, & Boetio: Ira intemperantis fremit, vt Leonis animum gestare credant. Et a questo proposito, poiche l'hò alle mani, aggiungerò per soddisfatione de i Lettori vn sonetto di Mar

co Antonio Cataldi, che dice cosi.

Di discordia, e risse altrice vera, Rapina di virtù ladra d'honori, Che di fasti, di pompe, e di splendori Soura'l corso morral ti pregi altera: Tu fei di glorie altrui nemica fiera Madre d'hippocrifia fonte d'errori, Tu gl'animi auueleni, e infetti i cuori Via più di Tilifon, più di Megera. Tu festi vn nuono Dio stimarsi Annone, D'Etna Empedocle esporsi al foco eterno. O' di morte ministra Ambitione. Tu dunque a l'onde Stige, al lago Auerno Torna, che senza te langue Plutone, L'alme non senton duol, nulla è l'Inferno. Ambitione.

Onna giouane, vestita di verde, con habito succinto, e con li piedi nudi; hauerà a gl'homeri l'ali, & con ambe le mani mostri di mettersi confusamente in capo più sorte di Corone, & hauera gl'occhi bendati.

Ambitione, secondo S. Tommaso 2.2. q. 131.art.2.è vn'appetito disordi nato di farsi grande, edi peruenirea Gradi, Stati, Signorie, Magistrati, & Officii, per qual si uoglia giusta, ò ingiusta occasione, virtuoso, o vitioso mezo, onde auuiene che quello si dica essere ambitioso, come dice Aristotilenel quarto dell'Ethica, ilqualepiù che non faccia mestiere, & oue

non bisogni, cerchi honori.

Si dipinge giouane uestita di uerde, percioche i giouani son quelli che molto si presumono, e molto sperano, essendo lor proprio uitio, come dice Seneca in Troade, per non poter reggere l'impeto dell'animo, che perciò ie gli fanno l'alia gl'homeri, dimottrando anco, che appetiscono & arditamente desiderano quelle cose, che non conuengono loro, cioè nolare sopra gl'altri, & essere superiore a tutti.

L'habito succinto, & i piedi nudi significano le fatiche, i disagi, i dan-

## DICESARE RIPA. 23

ni, e le uergogne, che l'ambitioso sostiene, per conseguir quelli honori che sieramente ama, poiche per essi ogni cosa ardisce di fare, & sostiere con patienza, come ben dimostra Claudian. lib. 2. in Stilicon. laudem.

Trudis auaritiam, cuius fædisima nutrix Ambitio, quæ uestibulis, foribusq; potentum, Excubat, & præciis commercia poscit honorum. Pulsa simul.

Si rappresenta, ch'ella medesima si ponghi le sopradette cose in capo per dimostrare che l'ambitioso opera temerariamente, essendo scritto in S. Paolo ad Hebr. cap. 5. Nemo sibi sumat honorem, sed qui uocatur à Deo tamquam Aron, Non sapendo se egli ne sia degno.

Si dipinge con gl'occhi bendati, perche ella ha questo uitio, che non sa di scernere, come dice Seneca nell'Epist. 105. Tantus est ambitionis suror

Vt nemo tibi post te uideatur Si aliquis ante te fuerit.

Le qualità delle corone dimostrano, che l'ambitione è un disordinato appetito, secondo il detto di Seneca nel z. de ira.

Non est contenta honoribus Annuis si fieri potest uno nomine Vult

fastos occupare, & per omnem Orbem titulos disponere.

Et à questo propsito non voglio lasciare disseruere vn'Agramma satto sopra la presente figura da Taddeo Donnola, che così dice

Ambitio. Amo tibi-Grammaticam falfam quid rides? desine namq;

Ex vitio vitium nil nili colligitur.

Tu laude hinc homines, quos ambitiosa cupido, Cæcos, de mentes, ridiculosque facit.

AMPIEZZA DELLA GLORIA.

C I dipinge per tale effetto la figura d'Alessandro Magno con vn solgo-

re in mano, e con la corona in capo.

Gl'antichi Egittii intendeuano per il folgore l'ampiezza della gloria, e la fama per tutto il mondo distela essendo, che niun'altra cosa rendemaggior suono, che i tuoni dell'aere, de quali esce il folgore, onde per tal cagione scriuono gl'Historici ch'Appelle Pittore Eccellentissimo, volendo dipingere l'essigie del Magno Alessandro gli pose in mano il folgore, accioche per quello significasse la chiarezza del suo nome, dalle cose da lui fatte in lontani paesi portata, & celebre per eterna memoria. Dicesi anco, che ad Olimpia madre d'Alessandro, apparue in sogno vin solgore, il quale gli daua inditio dell'ampiezza, esama sutura nel sigliuolo.

A M I C I T I A.

ONNA vestita di bianco, ma rozzamente, mostri quasi la sinistra spalla, & il petto ignudo, con la destra mano mostri il cuore, nel quale ui sarà un motto in lettere d'oro così, LONGE ET PROPE: & nell'estremo della ueste ui sarà scritto, MORS, ET VITA. Sara scapigliata, & in capo terrà una ghirlanda di mortella, & di siori di pomi granati intrecciati insieme, nella fronte ui sarà scritto.

HYEMS

## 24 ICONOLOGIA

HY,EMS, EASTAS.

Sara scapigliata, & con il braccio sinistro terrà un'olmo secco, il quale sara circondato da una unte uerde. Amicina secondo A ristotile è una scambieuole, espressa, e reciproca beneuolenza guidata per untiù, e per ragione tra gli huomini, che hanno consormita di infinisi, & di compiesisioni. Il uestimento bianco, e rozzo, è la semplice candidezza dell'animo, onde il uero amore si scorge lontano da ogni sorte di fintioni, & di lisci artississis.



Mostra la spalla sinistra, & il petto ignudo, additando il cuore col mot to, Longe, & prope, perche il uero amico, o presente, o lontano che sia dalla persona amata, col cuore non si separa giamai; & benche itempi, & lasortuna si mutino, egli è sempre il medesimo preparato à viuere, e motire per l'interesse dell' amicitia, e questo significa il motto, che ha nel lembo della vesta, & quello della fronte. Ma se è sinta, ad vn minimo

volgimento di fortuna, vedesi subitamente, quasi sottilissima nebbia al Sole dileguare. L'essere scapigliata, & l'hauere la ghirlanda di mirto con i siori di pomi granati, mostra, che il frutto dell'amor concorde, & dell'unione interna sparge suori l'odor suaue de gl'esempsi, & dell'honoreuoli attioni, & ciò senza vanità di pomposa apparenza, sotto la quale si nassende bene spesso l'adulatione nemica di questa virtù, di ciò si può vedere Democrito, come referisce Pierio Valeriano lib. cinquantacinquesimo

Dipingesi parimente scalza, per dimostrare sollecitudine, ouero presenzza, & che per lo seruigio dell'amico non si deuono prezzare gli scom modi: Come dimostra Ouidio de Arte amandi: Si rota desuerit, tu pede carpe viam. Abbraccia finalmente vn olmo secco circondato da vna vite verde, accioche si conosca, che l'amicitia satta nelle prosperità, deue durarssempre, & nei maggior bisogni deue esser più che mai amicitia, ricordandosi, che non è mai amico tanto inutile, che non sappia trouar strada in qualche modo di pagare gl'obblighi dell'amicitia. Amicitia

Onna vestita di bianco, per la medesima ragione detta disopra, hauerà i capelli sparsi; sotto il braccio sinistro terrà vn cagnolino bian co abbracciato, & stretto, nella destra mano vn mazzo di siori, & sotto al

piede destro vna testa di morto.

I capelli sparsi sono per le ragioni già dette. Il cagnolino bianco mostra, che si deue conscruare netta d'ogni macchia all'amico la pura fideltà, per i siori s'intende l'odore del buon'ordine, che cagiona l'amicitia nel
consortio, è nella commune vsanza de gl'huomini. Sotto al piè destro si
dipinge la testa di morto calpestata, perche la vera amicitia genera spess
se volte per seruigio dell'amico il dispregio della morte. Però disse Ouialio, lodando due cari amici nel 3. lib. de Ponto.

Ire inbet Pylades, carum periturus Oresten Hie negat, in que vicem pugnat vterque mori.

Amicitia.

Le tre gratie ignude, ad vna delle quali si vedrà le spalle, & all'astre due il viso congiungendosi con le braccia insieme. Vna d'esse hauerà in mano una rosa, l'altra vn dado, e la terza vn mazzo di mitto, dalle imagini di queste tre gratie, senza dubbio si regola la buona, & persetta amicitia, secondol che gl'antichi pensauano, imperoche l'amicitia non ha altro per suo sine, che il giouare, & far benesitio altrui, & non lassar-si superare in beneuolenza; & come tre sono le gratie de gl'antichi, così tre gradi i benesitii tengono nell'amicitia.

Il primo, e di dar le cose. Il secondo di riccuer l'altrui. Il terzo di render il contraccambio. Et delle tre gratie l'una stringe la mano, oueso il braccio dell'altra, perche l'ordine di sar benessito altrui è, che debbia passare di mano in mano, & ritornare in utile di chi lo sece prima, & in questa maniera il nodo dell'amicitia siene strettamente gl'huomini uniti stra di loro,

D. Si

Si rappresentano queste tre gratie ignude, perche gl'huomini insieme Pvn l'altro debbano effer d'animo libero, & sciolto da ogni inganno, vna iola volge le ipalle, & due volgono il viso, per mostrare, che sempre duplicato si deue rendere il benefitio all'amico.

Si rappresentano allegre nell'aspetto, perche tale si deue dimostrare chi sa benesitio altrui, & tali ancora coloro, che lo riceuono. Hanno l'apparenza virginale, perche l'amicitia non vuol esser contaminata dalla vil-

tà d'alcuno interesse particolare.

La Rosa significa la piaceuolezza, quale sempre deue essere tra gl'amici. essendo fra di loro continua vnione di uolontà.

Il dado fignifica l'andare,& ritornare alternamente de i benefitii, come fanno i dadi quando fi giuoca con essi 🖫 😥

Il Mirro; cae è l'empre verde, è legno, che l'amicitia deue l'istessa consere uarsi, ne mai per alcuno accidente farsi minore.

Amicitia N ciecosche porti sopra alle spalle vno, che non possa stare in piedi come i leguenti verti dell'Alciato dichiarano.

Porta il cieco il rigratto in su le spalle Et per voce di lui ritroua il calle. · Così l'intero di due mezzi fassi ,

L'un prestando la vista, e l'altro i passi d Amicitia lenza giouamento.

Onna rozzamente vestita, che tenga con la mano vn nido, con alcuni rondinini dentro, & d'intorno a detto nido volino due, o tre rondini. Quest'vccello è all'huomo domestico, & familiare, & più de gl'altri prende ficurtà delle case di ciascuno, ma senza vtile, non si domesticando giamai, & auuicinandosi il tempo di Primauera, entra in casa per proprio interesse, come i finti amici, che solo nella Primauera delle prosperità s'auuicinano, & soprauenendo l'Inuerno de' fastidii abbandonano gl'amici, fuggendo in parte di quiete, con tal similitudine volendo Pittagora mofirare, che si hauessero a tener lontani gl'amici finti, & ingrati, sece leuare da i tetti della casa tutti i nidi delle rondini.

A M M A E S T R A M E N T O.

TVOMO d'aspetto magnifico, & venerabile, con habito sungo, & ripieno di magnanima gravità, con vn specchio in mano, intorno alquale sara vna cartella con queste parole. INSPICE, CAVTVS ERIS.

L'Ammaestramento è l'essercitio, che si fa per l'acquisto d'habiti virtuo. fi, ò di qualità lodeuoli, per mezo ò di voce, ò discrittura, & si fa di aspetto magnifico, perche gl'animi nobili soli facilmente s'impiegano a i fastidii, che vanno auanti alla virtù. Il vestimento lungo, & continuato. mostra, che al buon habito si ricerca continuato essercitio, e lo specchio ci da ad intendere, che ogni nostra attione deue esser calcolata, & compassata con l'attioni de gi'altri, che in quella itessa cola siamo vaiuersalmente lo. dati, come dichiara il motto medesimo. AMOR

#### AMOR DI VIRTV.



N fanciullo ignudo, alato, în capo tiene una ghirlanda d'alloro, & tre altre nelle mani, perche tra tutti gl'altri amori, quali uariamente da i Poeti si dipingono, quello della virtù tutti gli altri superadi nobiltà, come la uirtù istessa è più nobile di ogn'altra cola, & si dipinge coa la ghirlanda d'alloro, per segno dell'honore ene si deue ad essa uirtù, Et per mostrare che l'amor d'essa non è corrutibile, anzi come l'alloro sempre uerdeggia, & come corona, ò ghirlanda ch'è di sigura ssenca non ha giamai alcu i termine. Si può ancor dire, che la ghirlanda della testa signissichi la Prudenza, & s'altre uirtù Morali, ò Cardinali, che sono Giusticia, Prudenza, Foitezza, e Temperanza, & per mostrare doppiamente la uirtù con la sigura circolare, & con il numero ternario, che è persetto delle corone.

D 2 AMOR

# 18 ICONOLOGIA

AMORE VERSO IDDIO

le additi con la sinistra mano, e con la destra mostri il petto aperto.

Amor del prossimo.

I Vomo vestito nobilmente, che gli stia a cato va pellicano con li suoi figliuolini, li quali stieno in atto di pigliare con il becco il sangue ch'esce d'vna piaga, che detto Pellicano si fa con il proprio becco in mezzo il petto, & con vna mano mostri di solieuar da terra vn pouero, & con l'altra gli porga denari, secondo il detto di Christo nostro Signore nell'Euan gelio.

Amordi se stesso.

Si dipingerà secondo l'antico vso Narciso, che si specchia in vn sonte, perche amar se stesso non e altro, che vagheggiarsi tutto nell'opere pro prie con soddissattione&, con applauso. Et ciò è cosa infelice, e degna di riso, quanto infelice, & ridicolosa su da Poeti antichì sinta la sauola di Narciso, però disse l'Alciato.

Si come rimirando il bel Narciso

Nelle chiar'onde il vago suo sembiante
Lodando hor i begl'occhi, hor il bel viso,
Fu di se stesso micidiale amante,
Così souente aunien che sia deriso
L'huom, che sprezzando altruisi ponga inante
Con lodi amor sonerchio di se stesso.

E vanitade se danno, e biasimo espresso.

Amor di se stesso.

Donna incoronata di Vessicaria, portraddosso vna saccoccia grossa, ripiena, stretta dinanzi dalla mano sinistra, con laquale anco tenga sopra vna verga vna cartella con questa parola greca. DIATTIA nellamano dritta habbia il sior Narciso, alli predi vn Panone.

Niuna cosa è più difficile, che se stesso conoscere. L'Oracolo Delsico, essendo addimadato da vno, che via tener doueua, per arriuare alla selicita gli
rispose, se conoscerai te stesso: Come dissicil cosa, su per ordine del publico
consiglio di tutta Grecia satto intagliare sopra la porta del Tempio Delsico questo ricordo. TROOIZE AYTON. Nosce te ipsum, voce da Socrateattribuita all'issesso Apollo. Questa dissicolta di conoscersi è cagionata dal
l'amor di se stesso, il quale accieca ognuno. Cecus amor sui. Disse Horatio,
essendo cieco sa che noi stessi non ci conosciamo, & che ciascno si reputi
essere garbato, elegante, & sapiente; Varrone nella Menippea. Omnes
videmur nobis esse belluli, & sessimi, & sapere. Socrate dicena che se in
vn Theatro, si commandasse che si leuassero in piedi li Sartori, o altri d'altra professione, che solo i Sartori si leuerebbero, ma se si comandasse che
si alzassero i sapienti, tutti salterebbano in piedi, perche ciascuno presume
sapere. Aristotele nel primo della Retitiene che ciascuno (per esser aman.
te di se stesso) necessariamente tutte le cose sue gli sieno gioc onde, e detti

e fatti: di qui è quel prouerbio. Suum cuiq; pulchrum. A tutti piacciono le cose sue i figli, la patria, i costumi, i libri, l'arte, l'opinione, l'inuentione, & le compositioni loro: Però Cicerone ad Attico dice, che mai niun Poeta, ne Oratore è stato, che riputasse migliore altro che se, de Poeti lo conferma Catullo, come disetto commune, ancorche di Sus-feno parlishe o compositioni.

Meque idem vnquam

Aque est beatus, ac poema cum scribit

Tam gaudet in se, tamquè se ipse miratur,

Nimirum id omnes fallimur.

Arist. nell'Ethicalib. 9. cap. 8. mette due sorti d'Amanti di se steffi, vna. sorte vitiola, vituperabile, secondo il senso, & l'appetito, l'altra lodabile secondo la ragione: Gli Amanti di se stessi secondo la ragione cercano d'auanzare gli altri nella virtù, nell'honestà, & nelli beni interni dell'Animo. Tutto questo sta bene: il procurare d'auanzare gli altri nelle virtà senza dubio ch'e lodabilissimo. Ma ci è vna sorte de virtuosi, e sapiente non troppo commendabili, i quall accecati dail'Amor proprio arrogantemente, si presumono sapere più de gli altri, innalzano le cose proprie, ammirano lo stile, la scienza, & le opere loro, disprezzano, & opprimono con parole indegne quelle de gli altri, & quanto ad altri fuor di ragione togliono di lode, fuor di merito a se atrribuiscono: percie Thalete il primo sauio della Grecia disse, che niuna cosa è più difficile che conoscere se stesso, & niuna più facile, che riprendere altri: ilche fanno gli affettionati di se stessi, perche quello che riprende, & altri biasima, da segno d'essere innamorato di se stesso, & d'essere auaro di lode, si come accenna Plutarco nel trattato dell'adulatore, e dell'Amico dicendo. Reprehensio. & Amorem sui, & animi illiberalitatem aliquam arguit. Auaro di lode, & innamorato di se stesso in più luoghl si scuopre Giusto lipsio, liberale de biasimi, il quale non per dire il parer suo, ma per disprezzo delle altrui opere a bella posta morde granisimi Autori, spetialmente il Bem-. bo nella seconda Centuria Epist. 61. nella quale auuilisce lo stile del Bembo, che se bene in qualche particolare passo si come ogni altro può essere caduto, nondimeno torto espresso ha Giusto lipsio di riprendere genericamente lo stile suo, & d'altri del fecondo Tempo di Leone X. i quali sono statitanto in profa, quanto in poesia tersi, puri, culti, & eleganti affatto nella Romana eloquenza, egli reputa il loro Attico stile conosciuto, & confessato da lui Ciceroniano, languido, puerile, & affettato, quafi ch'egli più graue toglia il uanto all'Oratore, accecato senza dubbio dall'amor di se stesso, come quello, che è di stile diuerso da quelli ehe sono di stile Attico, de quali dice egli, che le loro compositioni sono affettate, & formate ad uso antico, & non si accorge, che il suo stile vano, turgido, o per dir meglio torbido, è quello che si chiama antiquario, affettato, mendicato dalle oscure tenebre de comici, & Autori più antichi, teffute

son periodi, tronchi, intercisi, ne quali bisogna intendere molto più di quello, che dice, & composto con parole astruse, recondite, rance, & non intese, stile odiato da Augusto Imperadore si come attesta Suetonio cap. 86. il quale amaua l'eleganza, il candore, & la chiarezza del dire Attico qual'è in quelli, che sbiasima Giustolipsio, & odiaua l'Asiatico stile, la vanità delle sentenze, l'apparato superbo delle parole oseure, inaudite, & fetide, quali iono in Giustolipsio : Genus eloquendi secutus est, Augustus, elegans, & temperatum, vitatis sententiarum ineptiis, at que inconcinnitate, & reconditorum uerborum foetoribus, dice Suetonio, & più abbatio Cacozelos, & antiquarios, vi diuerio genere vitiosos pari fastidio spreuit: se niuno, per dir cosi, è cacozelo, & antiquario certo che è Giustolipsio imitatore di elocutione gonsia, antica. dilmessa, che cerca piu tosto d'essere tenuto in ammiratione, per il suo inusicato, & oscuro file, che inteso con chiarezza, & purita Attica, massimamente nelle sue Centurie, le quali come Epistole chiarissime, e pure affatto doueriano essere, nel che a ragione si può ripi edere, si come era M. An conio ripreso da Augusto. Marcum quidem Antonium, ve insanum ina crepat, quasi ea scribentem, quæ mirentur potius homines, qua intelligant. · Vaglia a dire il vero, ingiusto è colui che reputa tolo ben fatto quello che piace à se, e strant sono coloro, che vorrebbero tutti serin ssero, & par-Jaffero come scriuono, & parlano essi, & che tolo il loro file suffe seguitato, abborrendo ogni altro ancor che con giuditio, con buona, & rego. Jata scelta di parole composta sia: si che falla, & erra chi stima, & ama l'opere, & le virtu sue, si come raccogliesi dalli sudetti versi di Catullo, & da quelli che più a baffo porremo. Ma sappino pure quelli Satrapi, e saptenti, che solo le loro opere apprezzano, & le altre dilprezzano; che chi loda se stesso, e sbiasimato da altri, chi amerà se stesso, è schernito da altri, & chiama troppo se stesso è molto da altri o liato.

Nemo erit Amicus, ipse si te ames nimis,

Perche l'arroganza concilia odio: la Modestia amore, gratia, & beneuolenza. Dissero le Ninsea Narciso (per quanto narra Suida) mentrecontemplaua le sue bellezze nella fonte.

π. Μ. σι μισ- στία εσαντον φιλίε

Multi teoderint si te ipsum amaris. Nell'amor di se stesso gli huo-

mini gabbati nella maniera che si gabbano gli animali irrationali, poficiache a ciascuno animale diletta più la sorma sua, che quella degli altri
di spetie diuersa: circa di che Platone assersice, che le Galline a se stesse
piacciono, & che par loro d'essere nate con belle sattizze, il Cane pare,
bellissimo al cane, il Boue al Boue, l'Asino all'Asino, & al Porco pare,
che il Porco auanzi di bellezza. Marco Tullio in ogni cosa Platonico nel
primo lib. de natura Deorum, allude all'intesso. An putas ullam esse terra
mariq; belluam, que non sui generis bellia maximè delestetur? Soggiunge
appresso. Est enim vis tanta naturæ, vi homo nemo velit mis Domiai similis esse, & quidem formica sormice. Ma s'amor di se stesso ha nelismo-

mo questo di più, che egli si reputa più galante di ciascuno della sua spetie, sì che noa vorrebbe esterc altr'homo, che se stesso, ancorche desideri la sortuna d'altri più potenti, & felici.

L'Amor di se stesso lo rapresetiamo sotto figura semminile, per che è più radicato nelle Donne, atteso che ciascuna quasi per brutta, e sciocca che sia, bella, & saccente si reputa: oltre ciò appresso Greci passa sotto nome di

femina posto nella cartella, che anco da latini dicessi Philautia.

L'incoroniamo co la Vesicaria della quale Plinio lib. 2. cap. 31. in altro modo chiamasi Trichno, Strichno, Perisso, Thriono, & Halicacabo, era in Egitto adoperata da quelli che faceusno le corone inuitati dalla similitudine del fiore d'Edera, ha gli acini che porporeggiano, la radice candida, lunga vn cubito, e'l susto quattro, come descriue Ruellio lib. 3. cap. 110. la poniamo per simbolo dell'Amordise stesso, erche i Greci, spetialmente Theosrasto lib. 9. cap. 12. vogliono ch'vna dramma di radica di questa pianta data a beuere, sa che vno s'abbagli credendosi d'essere bellissimo. Dabitur eius radicis, drachine pondus, vt sibi quis illudat, placeatque, seque pulcherrimum putet. Dirassi per ischerzo di quelli che sono inuaghiti di se stesso, ch'habbino beuuto la radica della. Vesicaria, & che si abbaglino, & burlino se stesso.

La cagione che porti nella destra il Narciso, è in prossto, nota è la metamorfosi di quello che inuaghitosi desl'imagine sua in siore di Narciso, si conuerse, il qual fiore genera suppore, e gli amanti di se stessi marauigliansi con issupore di loro medesimi, & non ci mancano di quelli, che, trasportati dell'Amor proprio si pensano di essere tanti Narcisi compiti, &

perfetti in ogni cosa.

Ma questi tali non veggono il grosso sacco pieno d'imperfetioni che addosso portano, come Suffeno, ilquale si teneva per bello, gratioso, faceto, & elegante poeta, e non s'accorgena, ch'era diigratiato, insipido, e sgarbato, per lo che conclude Catullo, che ciascuno essendo inuaghito di se stesso, in qualche parte s'assimiglia a Suffeno, & che ogn'vno ha qualche difetto, ma che non conosciamo la mantice, cioè il sacco de vitti che dietro le spalle habbiamo.

Neque est quisque et videre Suffenum.

Quem non in aliqua re videre Suffenum.

Poisis suus cuique attributus est error.

Sed non videmus manticæ quid in tergo est.

Ciò auuiene dall'amor proprio che il senno ossuica, talche innamorati di noi medesimi scorgiamo si bene i mancamenti de gli altri per leggieri, che sieno, ma non conosciamo li nostri, ancorche graui, ilche ci dimostro Esopo, quando sigurò ogni huomo n due sacchi, uno auanti il petto, l'altro di dietro, in quello dauanti pe amo i mancamenti d'altri, in quello di dietro i nostri, perche dall'amor di noi medesimi non li vediamo, si come vediamo quelli de gl'altri. Il Pauone figura l'Amor di se stesso, perche è Augello che si compiace della sua colorita, & occhiuta coda, la quale in giro spiega, & rotando intorno la rimira: ond'è quello Adagio, tanquam Pauo circunspectans se che si suol dire d'uno innamorato di se stesso, che si pauoueggia intorno, che si diletta, egusta della sua persona, & che d'ogni sua cola, & attione si compiace.

Amore scritto da Seneca nella Tragedia d'Ottauia e trasportato

in lingua nostra cost. Error de ciechi, e mileri mortali Per coprir il suo stolto, e van desio, Finge cheamor sia Dio; Si par che del suo inganno si diletti, In vista affai piaceuole, ma rio Tanto, che gode sol de gl'altrui mali C'habbia à gi'homeri l'ali Le mani armate d'arco : e di saette. E in breue face astrette Porti lefiamme; che per l'vniuerso Và poi spargendo si, che del suo ardore Resta acceso ogni core; E che dall'vio human poco diuerio Di Volcan'è di Venere sia nato E del Ciel tenga il più sublime stato. Amor è vitio della mente infana; Quando si muoue dal suo proprio loco L'animo scalda, è nasce ne verd'anni Alleca, che assai può, ina vede poco L'otio il nodrisce, e la lascinia humana, Mentre, che na lontana Con da De Locale La ria fortuna con fuoi grani danni, 🛸 Spiegando itrifti vanni : 191 E la buona, e felice stà presente Porgendo ciò che tien nel ricco seno: Ma se questa vien meno Onde il cieco desso al mal consente Il fuoco, che arde pria tutto s'ammorza. E tosto perde amor ogni sua forza.

A M O R D O M A T O, la faretra, con la face spenta, ne la manodritta habbia uno horologio da poluere, ne la finistra vu'augelletto magro, & macilente nominato Cinclo.

Tiene sotto li piedi l'areo, & la faretra con la face spenta per segno d'esfere domato, essendo che l'abbassare, & deporre le armi sue, significa soggettione

### DI CESARE RIPA.

33

gettione; & sommessione. Non ciè cosa che domi più l'amore, e spenga l'amorosa sace, che il tempo, & sa pouertà: l'orologio, che porta in mano è simbolo del tempo, il quale è moderatore d'ogni humano affetto, & d'ogni perturbatione d'animo, spetialmente d'Amore, il cui sine essendo posto in desiderio di fruir l'amata bellezza caduca, e strale, è sorma che cangiata dal tempo sabellezza, si cangi anco l'amore in altri pen-



sieri. Illam amabamolim, nunc iam alia cura impendet pectori. Disse Plaute ne l'Epidico, & l'istesso ne la Mustellaria. Stulta es plane. Que illumtibi etèrnum putas sore amicum, & bencuolentem Moneo ego, te deserit ille atate, et satietate. Et più a basso mostra che cessata la cagione, cessi anco l'amoroso essetto, mutato dal tempo il bello giouenil colore. Ubi etate hoc caput colorem commutauit Reliquit deseruita; me: tibi idem suturum. Credo su detto di Demostene che l'amoroso soco dentro del petto acceso, no si può spegnere con la diligenza, ma nella negligenza istessa per mezzo del tempo

· ICONO, LOGA

s'estingue, & se risolue. Ringratia il Coppetta, mio compatriota il tempo, che l'habbia sciolto da gli amorosi lacci in questo Sonetto.

Perche sacrar non posso Altarise TempisTu quello hor puoische la ragion no valse: Non amico ricordo, arte, o configlio, Alato veglio, a l'opre tue si grandi, Non giusto sdegno d'infinite offese. Tù già le forze in quel bel viso spandi, Tul alma acquisti, he tanto arse, or alse. Che fè dinoi si dolorosi si empi. La qual hor tolta da mortal periglio, Tù de la mia vendetta i voti adempi Teco alza il volo a più leggiadre i prese.

· L'alterezza, el'orgoglio a terra mandi, Tù solo sforzi Amore, e gli comandi, Che discioglia i miei lacci indegnizet empi.

Il tempo dunque è domatore d'amore, che si conuerte al fine in pen-

umento del perduto tempo ne le vanità d'Amore.

L'Augeletto nominato Cinclo magro, & macilente, fignifica che l'amante lograto che ha le sue sostanze negli amori suoi asciutto, & nudo rimane domato da la pouertà, da la fame, & dal milero stato in che si ritroua. De la pouertà n'è simbolo il detto Cinclo, del quale dice Suida. Cinclus auicula tenuis, & macilenta. Prouerbium pauperior leberide, & Cinclo. E questo augello marino cosi siacco, che non può sarsi il nido, però coua nel nido d'altri, onde Cinclo ne gli Adagii chiamafi vn'huomo pouero, & mendico, se bene da Suida, questo marino augello è chiamato (Kinklos) Ex quo Cigelus pro paupere dicitur. Crate Tebano Filosofo disse, che tre cose domano l'Amore, la fame, il tempo, & il laccio, cioè la disperatione. Amorem redat fames, sin minus tempus, eis vero si viti non vales, laqueus, Et per tal conto si potrebbe aggiugnere vn laccio al collo di Cupido, effendo costume de gli amanti per disperatione desiderar la morte, che in effetto alcuni data si sono; Fedra ne l'Hippolito di Euripide non potendo sopportare il fiero impeto d'amore, penía dara la morre.

Ex quo me amor vulnerauit , confiderabam, vo Commod Sime ferrem eum, incopi itaque Exinde reticere bunc , 19 occultare morbum Lingua enim nulla fides, qua extrema quider Consilia hominum corrigere nouit; A se epsa vero plurima possidet malas Secundo amentium bene ferres Ipfa modestia vinces statui: Tertio sum his effici non posset Venerem vincere Mori visum est mibi Optimum. Nemo contradicat meo decreto.

Ma noi habbiamo rappresentato Amore domato solamente dal tempo. & da la pouertà, come cose più ordinarie: & habbiamo da parte lassata la disperatione, occorrendo rare volte a gli amanti darsi morte: poiche ciascuno ama la vita propria, & se bene tutu gli amanti ricorrono col pensiero alla morte, non per questo se la danno, e però il Caualier Guafirst

fini întroduce Mirtillo che dica ne l'eccessiuo amor suo.

Nou ha rimedio alcun se non la morte

e cui rilponde Amarilli.

La morte hor tum afcoltase fa che legge

Com Ti sian queste parole s'ancorch io sappia

Che I morir degli amanti è più tosto vio

Dinnamorata lingua, che desso como

D'animo in ciò deliberato, & fermo.

E Torquato Tasso prima di lui nella sua elegante Passorale d'Amini ta disse

Basti dunque a noi hauer mostrato, come Amore resti principalmente domato da l'inselice pouertà, & dal tempo.

Amor di fama.

N' fanciullo nudo coronato di Lauro con i suoi rami, & bacche, hauera nella destra mano in atto di porgere la corona Ciuica, & nella sinistra la corona Obsidionale, & sopra vn piedestallo vicino a detta sigura, vi saranno distintamente quelle corone, che vsauano i Romani in se-

gno di valore, cioè la Murale, la Castrense, & la Nauale.

Racconta A. Gellio, che la corona trionfale d'oro, laquale si daua in. honore del trionfo al Capitano, ò all'Imperatore fu anticamente di lauro, & l'obsidionale di Gramigna, & si daua a quelli solamente, che in qualche estremo pericolo hauessero saluato tutto l'esercito, ò s'hauessero leuato l'esercito dattorno. La corona Cinica era di quercia, & gl'antichi coronauano di quercia quasi tutte le statue di Gioue, quasi che questa fusse segno di vita, & i Romani soleuano dare la ghirlanda di quercia a chi hauesse in guerra difeso da morte vn Cittadino Romano, volendo dare l'insegna della vita à chi era altrui cagione di viuere. Soleuano ancora fare questa ghirlanda di Leccio per la similitudine di detti aibori. La corona Murale era quella, che si daua al Capitano, ouero al Soldato, che era stato il primo a montare su le mura del nemico. La corona Castrenfe si daua a chi fusse prima d'ogn'altro montato dentro i bastioni, & allog giamenti de' nimici. La Nauale si daua a colui, che era il primo a montare su l'armata nemica, & queste tre si faccuano d'oro, & la Murale era con certi merli fatti a simiglianza delle mura, oue era asceso. La Castrense era fatta nella cima a guisa d'un bastione. La Nauale haueua. per ornamenti i segni de' rostri delle naui, e questo è quanto bisognauz. scriuere in tal proposito per commodità de' Pittori.

Amor della Patria, del Sig. Giouanni Zaratino Cestellini.

GIOVANE vigoroso posto tra vna essalatione di sumo, & vna gran siamma di soco, ma che egli guardi con lieto ciglio verso il sumo, porti nella mano destra vna corona di gramigna, nessa sinistra vn'altra di quercia, alli piedi da vn canto vi sia vn prosondo precipitio, da l'altro canto intrepidamente conculchi scimitarre, armè in asta, e nian-

E a nare

36 ICONOLOGIA

pare : e perche corrisponda a simili circostanze, & per la cagioneche diremo, si vestira d'habito militare antico. E giouane vigoroso, perche
l'Amore della patria più che s'inuecchia più è vigoroso, non si debilita,
ne mai perde le sorze: tutti gli altri amori cessano. Vn Caualiere dopo, che hauera serutto in amore vn tempo ad vna Dama, spento l'amoroso soco dal freddo tempo, & da l'età men fresca, ch'altri pensieri apporta, a poco a poco se ne scorda, ma della patria nommai. Vn Mercante
allettato da l'amore della robba, & del guadagno non istimera pensolo



alcuno per natugationi difficilisime, e tempestose, all'vitimo si ritirali al porto della parema riua. Vn Cortigiano adescato dall'ambitione vibre baldanzoso nella superba Corte, nutrito dalle fallaci speranze, non dimeno souente pensa al suo natiuo nido. Vn Capitano dopo, che haveramolti anni guerreggiato per acquistar faina, e gloria, al fine se necesaria alla patria a ripolarsi; Elempio ne sa il saggio Visite, che haueno

37

de praticato come Capitano gloriofo nelle più nobili parti della Grecie, grato, anzi gratissimo alla iplendida Corte Imperiale, desiderana tuttapia far ritorno in Ithaca sua patria oscura, brutta, & sassosa, questo amore della Patria è perpetuo per l'eterno obligo, & honore che a quella di patura gialcun le deuc, come il figliuolo al Padre, essendo noi in quella generati; & haucado in essa riccuuto lo spirito, & l'aura vitale : anzi Per quanto afferitee Platone in Critone, & Hierocle, e maggior l'obbligo, & l'honore che si deue alla Patria, che alla Madre, & al Padre, dal quase prende il nome la Patria. Qui nomen Patria imposuit (Dice Hierocle) a re ipfa non temere Patriam nominauit, pocabulo quidem a Patre deducto, pronuntiato tamen feminina terminatione , vt ex viroque parente mixtum esset. Atque bac ratio infimat patriam vnam ex aquo duobus parentibus colenda esc. Praferenda initur omnino est Patria rivinis parentum seorsim : & ne simul quidem parentes ambos maioris fieri , sed equali honore dignaris est autem, cor alia ratio, que non cantum aquati, sed maiori, etiam quam simul ambos parentes hos more patriam afficere monet, neque solum ipsis cam prefert, sed etiam vxori, et liberis, & amicis, & absoluto sermone rebus alijs omnibus post Deos. Dello stesso parere è Plutarcho ne li Morali. At enim patria, & ve Cretensium. more loquar, Matria plus in te, quam parentes tui ius habet. Da tale obligo, & affetto naturale nasce che ciascuno ama la patria sua, ancorche minima ne fa eccettione da loco a loco per humile, o sublime che sia... Plyses ad Ithaca sue saxa see properaty quemadmodum Agamemnon ad Mycena rum nobiles muros. Nemo enim patriam, quia magna est amat, sed quia sua e Dice Seneca Filosofo, cioè VIIIle s'affretta andare tra i sassi d'Ithaca sua patria, con quel medesimo amore, & desiderio, che Agamennone Im. peratore tra le nobili mura di Micena: percioche niuno ama la patria perche sia grande, ma per che é sua, amandosi naturalmente per sua cres sce tanto oltre l'amor della Patria nel cuore de suoi Cittadini, che access catí da quello, non scorgono lo splendore dell'altrui patrie, & più a tal've no deletterà la sua valle, montagna, & bicocca, la sua deserta, & barbara terra, che la nobil Roma: Volgato è quel prouerbio. Patrie fumus igne alieno luculentior, Il fumo della patria è più rilucente, che il fuoco de gli altri paesi, e però l'habbiamo figurato verso il fumo voltando le spalle al soco, Ha questo motto origine da Homero nel principio della prima Odiffea: Caterum Vlisses ..

Cupiens, vel sumum exeuntem videre Patrie sua, mori desiderat.

L'istesso replica Ouidio nel primo de Ponto, con altri-versi, che molto.

Sene esprimouo il dolce amore della Patria.

Non dubia est stbaci prudentia, sed tamen optat Fumum de Patrus poste videre focis Nescio quod natale solum dulcedine cunttos Ducit co immemores non sinit este sui: Quid melius Roma? Sciticos quid frigores peius de Muc tamen ex illa Barbarus. Orbe sugat.

Luciand

Luciano ancora nello Encomio della Patria inserisce il medesimo, det to. Patriz sumus luculentior homini videtur, quam ignis alibi. All'huomo pare più lucente il sumo della patria, che il soco d'altroue: dal che non sia marauiglia, che quasi tutti li sorestieri biasimino Roma, chi in vna cosa; chi in vn'altra lodando ciascuno più la patria sua, perche l'amor della patria, che il lor vedere appanna, impedifice che non possono discernere la grandezza sua, se però non hanno riguardo di tenerla fraudata delle sue meritate lodi, nel che mostrano di poco sapere, ancorche Euripide dica, che non ha retto sapere colui, che loda più la patria de gl'altri che la sua, a patria de mostrano di poco sapere.

Meo quidem iudicio non rette fapit Qui spretis Patria terra finibus

- Alienam laudat, & moribus gaudet alienis.

s... Anzia mio giuditio molto più mostra sapere colui, che conosce la qua lità de costumi, & la disserenza, che ci è da vn luogo all'attro. Onde chi si leuerà il velo della patria affettione dauanti gl'occhi, che bendati ticne, & chi vorrà dire il vero senza passione, confermerà il parere d'Atheneo, ilquale ancor che Greco, & Gentile Autore nel primo libro, chiama Roma Patria celeste, compendio di tutto il mondo. Celeste in verò non tanto per la bellezza, & amenità del sito, & la soauità del Cielo; quanto perche in quella hà voluto fondare la fua Santa Chiefa il Creator del Cielo, & essa è residenza del suo Vicario, che tiene le chiani del Cielo, & vi dispensa li tesori celesti, compendio è poi del Mondo, poiche in quella non solamente concorrono moltitudine di genti da F.ancia, e Spagna, ma anco vi si veggiono Greci, Armeni, Germani, Ingle-&, Olandesi, Eluctij, Moscoutti, Maroniti, Persiani, Africani, Traci, Mori, Giaponnesi, Indiani, Transiluani, Vngari, & Sciti, appunto, cos me dicoil sndetto Atherico. Quandoquidem in ea Urbe gentes etiam tota ha bitant, pt Capadoces Scytha Pontinationes, & alia complures quarum concursus babitabilis totius terra populus est. In questa guisa tutte le parti della terra vengono ad essere volontariamente tributarie del suo sangue, de suoi sia gli, & Cittadini a Roma, come capo del Mondo, per lo che con molta ragione tuttauta chiamar si può Asilo, Teatro, Tempio, & compendio del-L'yniuerle, & potiamo confermare, quello che afferma il Perraica con tali parole. Hoc affirmo, quod totius humand magnificentia supremum Domicilium Roma estinec est vilus tam remotus terrarum angulus, qui boc neget. Et se il medesimo Petrarca in alcuni Sonetti nedice male; emenda anco tale erroe. re con soprabondante lode nelle sue opere latine, in quella copiosa. inuettiuà, che sa contra Gallum, nellaquale è da lui celebrata con sì nobile encomio. Roma Mundi caput, Urbium Regina, Sedes Imperij Arx fidei (atholica fons omnium, memorabilium exemplorum, . Et se l'hauesse veduta nello amplissimo stato in che hora si troua accresciuta, & oltramodo abbellita, non haurebbe meno detto. Muri quidem, & Palatia ceciderunt, gloria nominis immortalis eff; Ma più tosto detto haurebbe alla G. Seiselfiel

gloria dell'immortal nome corrisponde l'eterna, & eccelsa Maestà della Città posche in essa risplende lo splendore de gli edisitij moderni, e molti dell'antica magnificenza, le cui vestigie danno marauiglia, & norma al-Farchittetura, in esta si gode la ampiezza delle strade, in essa vedesi l'altezza de' iuperbi palazzi, obelischi, colonne, archi, etrofei, in essa consernansi statue rare d'antichissimi scultori nominati da Plinio, la Niobe con i fight, il Laocoonte, Diree legata al toro, & altre molte, alle quali s'aggiun gono opere moderne di Scoltura, e Pittura, che hoggidi alla fama degli antichi non cede, oltre il corfo confueto del Tebro Rède' Fiumi, vi abondano copiosi aquidotti, e scorreno diuersi capi d'acque, & sioriscono delitiofi giardini per li superbi, e spatiosi colli, & quello che importa più Ranno in piedi infiniti Monasterij, lochi pij, Collegij, e Tempij veramente Durini, e Sacrosanti. In quanto a la Corte di Roma assimigliar. si può alla Hierarchia celeste, si come Pio Secondo pratico nelle corti Re gali, & Imperiali l'affomiglia nella Apologia, che scriue a Martino. Instar Calestis Hierarchia diceres Romanam curiamzintue, 📀 circue Mundum 🌘 & perlustra Principum atria, & Regum aulas introspicito, & si qua est curia fimilis Apostolica refer nobis. In quanto a nobilissimi ingegni, che continuamente vi fioriscono è supersto il ragionarne; poiche in essa, & nascono felicitsimi, & venuti di fora si affinano, come l'oro nella fucina: quindi è che molti giungono in Roma gonfij, & pieni di superbia, & presontione di fopra fopra, che poi fi partono humiliati pieni di stupore, ne mette lor conto il dimorarui, perche vi perdono il nome, come li fiumi, che entrano nel mare: Concetto di Pio Secondo nel libro XI. delli suor Comentarij. Quemadmodum terra flumina quantumuis ampla, & profunda. nomen amittunt ingressamare, ita & doctores domi clari, & inter suos illustres. Romanam adeuntes curiam inter maiora lumina, nomen, & lucem amittunt. Taccia Giusto Lipsio, che nella prima Centuria, Epistola vigesimaterza, reputa Roma città confusa, e turbolenta, e tutta Italia inculta di famasi & di scritti, quasi che il suo sapere non sia fondato sopra scrittori antichi Romani, appreso, & imparato anco da moderni Italiani. Dalli Beroaldi da. M. Antonio Sabelico, dal Merola, dal Calderino, & da altri cometatori, ed Oratori, Poeti, & Historici Romani; dal Biodo, da Poponio Leto, da Angelo Polifiano Marfilio Ficino, da Gio. Battiffa Egnatio, dal Merliano, da Anti drea Fuluio, da Celio Rhodigino, da Polidoro Virgilio, da Pietro Crinito, da Lilio Giraldi, dal Panuino, dal Sigonio, dal Gucchio, da Pietro Vitcorio dalli Manucci, da Fuluio Oriini Romano, & da altri Italiani offeruatori della Romana antichità, spetialmente da Alessandro ab Alexandro. Ma come può chiamare Italia inculta di scritti, se tutte le altre regioni doppiamente di scritti supera, poiche è abondante, & culta non. tolo nell'antica fua lingua latina, ma anco nella materna volgare, ricca di varii componimenti, & di poesse terse, culte, & diletteuoli al paro di antichi Greci, & Latini, & per non andar vagando per lo tempo pallato; hoggidi in Roma fola nel Sacrofanto Romano Senato di Cardinali, vi fono Historici, Oratori, Iurisconsulti, Filosofi, e Teologi tanto culti, & copiosi di scritti, che tutte l'altre nationi di scritti possono confondere, Bellarminio nella Filosofia, e Teologia, Mantica, e Tosco singolarissimi nella leggo, Ascanio Colonna nell'oratoria faculta di nativa facondia Romana, & il Baronio nell'Historia, di cui si può dire, quello che del Romano Varrone disse S. Agostino lib. 6. cap. 2. della Citta di Dio. Tam multa legit, vet aliquid ei scribere vacasse miremur, cam multa scripsit, quam multa vix quemquam legere potuise credamus. Se si volesse poi numerare altri Autotori Italiani, & Romani, che al presente per Roma stanno nelle Religioni, nelli Collegij, nelle Corti, & case prinate, senza dubbio andaremo in infinito, & tanto più se volessimo vscir di Roma, & dilatarci per tutta Italia, laquale per ogni tempo è stata ripiena d'huomini litterati, e valorosi, si come in spetie Roma. Onde con molta ragione il Petrarca si tiene buono, d'essere Italiano, & si gloria d'essere Cittadino Romano, nella sudetta inuettiua, Sum vero Italus Natione, & Romanus Ciuis esse glorior: de quo non mode Principes, Mundiq; Domini gloriati sunt, sed, Paulus Apostolus, is qui dixit non habemus hic manentem Civitatem, Urbem Romam patriama suam facit, Ma torniamo alla figura, & se l'amor della Romana Patria lacerata da certi iunidiosi Autori oltramontani poco a lei deuoti, m'ha trasportato alle sue difese, & lodi, non deue a niuno rincrescere, per essere ella patria commune.

La corona di Gramigna è simbolo dell'Amor della Patria, laquale darsisoleua a quel Cittadino, che hauesse liberata la Patria dallo assedio de nemici, & faceuasi di Gramigna, perche su osseruato, che era nata nel luogo done si tronanano machini gli assediati; su dal Senato Romano data... a Fabio Massimo, che nella seconda guerra Carraginese liberò Roma dalloassedio; & era il più nobile, & honorato premio, che dar si potesse. ad'vn guerriero, conforme all'opera, che maggiore non si può sare, perche chi gioua a tutto il corpo della Patria, gioua a ciascun Cittadino membro della Patria, Dirò più che chi dà falute ad'vn membro, da falute a .. tutto il corpo, e però chi giona ad'un Cittadino, giona anco alla Patria, perche vtil cosa calla Città, & espediente la salute d'vn'ottimo, & gioueuole Cittadino, pertal cagione, dauasiancor vn'altra Corona a chi hauesse faluata la vita in battaglia ad vn Cittadino, & faceuasi di quercia, perche da quella i più antichi il cibo prendeuano, & in vita si manteneuano, Come piace ad'Aulo Gellio, con tutto che nelle quistioni Romane altre ragioni Plutarco arrechi; Si che l'Amor della Patria deue primieramente in genere abbracciare tutta la Patria, & secondariamente in spetie ogni Cittadino per maggior utile, consolatione, & quiete della Città.

Il precipitio vicino alli piedi, con quali conculca intrepidamente le armi, fignifica, che non si prezza niun pericolo di vita per amor della patria, come Anchuro figlio di Mida Rè di Frigia, & Marco Curtio Romano, che ipontaneamente per dar falute alla patria loro si tolsero di vita precipitandos nella pestifera apertura della terra, & mill'altre che in ge-

perofe

nerose imprese hanno sparso il sangue per la Patria. Nestore samoso Capitano nella 15. Iliade d'Homero, volendo dar animo a Troiani per combattere contra Greci, propone che il morir per la patria è cosa bella.

Pugnate contra naues frequentes, qui autem vestrum Vulneratus, vel percussus mortem, & fatum secutus fueric Moriatur, non enimindecorum pugnanti pro Patria Mori. Onde Horatio nella 2. Ode del 3. lib. disse.

Dulce, & decorum est pro Patria mori

Et Luciano nell'Enconomio della patria scrisse, che nelle essortationi militari vale assai, se si dice che la guerra si piglia per la patria, niuno sara che vdita questa voce sia per hauer terrore di morte, & di pericolo alcuno impercioche ha essicacia il nome, & la comemoratione della Patria, di sar diuentare vn animo timido, sorte, & valoroso, per l'obligo che si deue, & per l'amor, che se le porta; incitando anco dallo stimolo della gloria, che si acquista al proprio nome, alla sua stirpe in vita, & dopò morte, si come con dolce canto copiosamente esprime Pindaro nel Ishmii, Ode 7 sopra la vittoria di Sterpsiade Tebano, il cui Zio Materno combatten-

do mori per la patria.

Auunculo cognomini dedit commune oluus, cui mortem Mars areo clypeo infignis attulit: sed honor præclaris eius factis ex aduerso respondet, sciat enim certo, quicunque in hac nube grandinem sanguinis a cara Patria propulsat exitium a ciuibus depellens per contrarium exercitum, stirpi se maximam gloriam accumulare, & dum viuet, & cum obierit. Ma per mio auuiso, poco accrescimento di gloria potè arrecare Sterpfiade, alla memoria, & nome di suo Zio, perche senza comparatione alcuna, molto maggior gloria è morir peramordella patria, che viuere nelli festeuoli combattimenti Isthmij, Nemei, Pithii, & Olimpici cantati da Pindaro, Per qual cagione pensiamo noi che Licurgo legislatore, & Rè de Lacedemoniesi ordinasse, che non si scolpisse nome di morto niuno in sepoleri, se non di quelli coraggiosi huomini, & donne, che sussero honoratamente in battaglia morti per la Patria? Saluo perche riputaua essere solamente degni di memoria quelli che fussero gloriosamente morti per la Patria. Turbossi alquanto Senofonte Filosofo Atheniese, mentre saceua Sacrifitio, quando gli su dato nuoua, che Grillo suo figliuolo era morto, & però leuossi la corona di testa, hauendo poi dimandato in che modo era morto, essendogli risposto, che era morto animosamente in battaglia per la Patria, inteso ciò di nuono fi pose la corona in capo, & mostrò di sentire più allegrezza per la gloria, & valore del Figliuolo, che dolore per la morte, e perdita di esto, quando rispose a chi gli die la funesta noua. DEOS presatus sum, ve mihi filius non immortalis, ac longeuus esset, cum incertum sit an hoc expediat, sed vt probus esset ac Patrie amator. Testo di Plutarco ad Appollonio.

Daquesti part.colari si può giudicare, che l'habito misuare, molto ben contenna aframor della Pateta, stando sempre egni buon Cutadino alle occorrenze pionto, & apparecchiato di morire con l'arme in manoj er

42 TCONOLOGIA

la sua Patria, opponendosi a qualsiuoglia suo publico nemico: & in vero si come l'amico si conosce a li bisogni, così l'amor della patria, non si scorge meglio, che ne gli vrgenti bisogni di guerra, oue chi l'ama antepone la salute della Patria, alia propria vita, & salute. Antico dissi, perche gli antichi hanno dato singolare essempio in amar la Patria, e mossirato segni euidenti d'amo e, come gli Horatii, li Decii, & li trecento, & sei Fabii seguitati da mille clienti, che tutti generosamente con sama, e gloria loro messero la vita per lo suscerato amore, che portorno a Roma patria loro.



ANIMO PIACEVOLE TRATTABILE ET AMOREVOLE.

VN Delfino che porti a cauallo un fanciullo. Se bene Pierio Valeriano per autorita di Pausania, attribusse al Delfino il simbolo d'ani-

grato perche in Proselene Città de la Ionia, essendo chiamato un Deisino per nome Simone da un fanciullo, folcua accostarsi al lito uerlo quello, & accomodarsegli sotto per portario a suo piacere, perche su da quel fanciullo tolto da le man de Peicator., & medicato d'una ferita che gli fecero, non dimeno noi l'attribuiremo ad'anin. o piaceuole, & trattabile, perche il delfino e piaceuole uerso l'huomo non per intereste alcuno de benesttij riceuuti, o da riceuerii, ma di fua propria natura, fi come l'istetto Valeriano con sue proprie parole conferma citando Plutarco in cotal guisa Admiratur Plutarchus tantam animalis istius humanitatem, sì quidem non educatione, veluti canes, & equi, non vlla alia neeessitate, veluti elephanti pantheraq; & leones ab hominibus liberati sed genuino quodam affectu sponte sunt humanigeneris amatores. Dunque se ipontanean ente di naturale affetto iono amatori del genere humano, non tono per gratitudine de benefitii riceuuti, & che sia il uero leggesi presso altri autori che li delfini hanno fatto l'istesso, che narra Pausania con altri, da quali non hanno mai riceuto benefitio alcuno, ne benefitio chiamerò il buttargli delle miche di pane, che per scherzo si buttano, e non per alimento, perche il delfino non habitogno di questo, sapendosi procacciare nell'ampio Mare il uitro da se stesso, e se ha portato persone, non l'ha portate per gratitudine, ma per piaceuole domestichezza, il delfino ha portato uarie persone indifferentemente, solo perche è di natura piaceuole, & trattabile, & amoreuole ucrio l'huomo. Peril che si referisce da Solino Cap. 17. ouero 21. che nei lito Africano appresso Hippone Diarrhita, un desino si lassaua toccare con le mani, e spene uolte portaua sopra della ichiena tutti coloro, che ci Loieuano caualcare, tra gli altri Hauiano Procontole de l'Africa egli proprio lo toccò, & l'unse d'unguenti odoriferi, ma da la nouita de gli odorisisfordi, estette sopra acqua, come mezzo morto, & per molti mesi s'affenne da la folita conversatione, dal che si comprende, che non per interefie di cibarli, ma folo per piaceuole conuerfatione gli gustaua trattare con gli Hipponesi. Di più referisce Solino, & Plinio insiente nel lib. o. cap. 8. che nel tempo di Augusto Imperatore vn sanciullo nel Regno di Campania adescò vn delsino con pezzi di pane, e tanto con quello si domesticò, che sicuramente ne le mani gli pasceua, pigliando da questa sicurtà ardire il fanciullo, il delfino so portò dentro del Laco Lucrino, & non folamente fece questo, ma lo coudusse a cauallo da Baia per fino à Pozzuolo, & ciò perseuerò per tantianni, che n'era giudicaso miracolo, ma morendo il fanciullo, il delfino per rroppo deliderio innanzi a gl'occhi di ciasci no morì di dolore, & questo si conferma per lettere di Mecenate, & Fabiano. Egefiderio pei ferite, che vu'altro fanciullo chiamato Hermia portato medesimamente a cauallo per also mare da vn Delfino, fu da vna repentina tempesta sommerso, & cosamor-· 102 il Delfino lo riporto a terra, conotcendo effere fiato egl. cagione di quella morte, non volfe più ritornare in mare, ma per punitione welle anch'egli modire spirando al secco, poiche la delfini submoche socco44 ICONOLOGIA

no la terra muoiono; Segno in vero di natura piaceuole, frattabile,&

### ANIMA RAGION EVOLE E BEATA.



ONZELLA gratiolissima, hauerà il uolto coperto con un finissimo, e trasparente uelo, il uestimento chiaro, & lucente, a gl'homeri vn paro d'ale, & nella cima del capo vna stella.

Benche l'anima, come si dice da Teologi, sia sustanzà incorporea, & in mortale, si rappresenta nondimeno in quel miglior modo, che l'huosu legato a quei sensi corporei con l'imaginatione, la può comprendere,
en ma altrimenti, che si sogli rappresentare Iddio, & gi'Angeli, ancor
che s'ano pure sustanze incorporee.

Si divinge donzella gratiofissima, per esser fatta dal Creatore, che l'fonte d'ogni bellezza, & persettione, à sua similitudine.

Se gli fa velato il viso per dinotare, che ella è, come dice S. Agostine

miteria dell'anime dannate, ma la perdita del ben della ragione, & delle intelletto. onde Dante nel cap. 3. dell'Inferno, così dice.

Noi sem venuti al luogo, ou iot ho detto,

Che vederai le genti dolorose, Ch'anno perduto il ben dell'intelletto.

Il colore della carnagione, & del velo che la circonda, significa la priuatione della luce, & gratia divina. Però disse Dante nel cap. 3. parlando della forma, & sito dell'Inferno, che alla porta di quello vi sia icritto.

Lassate ogni speranza, ò voi ch'entrate

HVOMO di mezza età con l'ale a gl'omeri, col capo, il collo, la barba, & i capelli pieni di neue, e giaccio, il petto, & i fianchi rossi, & adorni di varie ipighe di grano, le braccia verdi, & piene di più forti di siori, le coscie, & le gambe con gratia coperte di grappi, & frondi d'vue. In vna mano terrà vn serpe riuolto in giro, che si tenga la coda in bocca, & nell'altra hauerà vn chiodo.

Si dipinge alato con l'autorità del Petrarca nel trionfo del tempo, oue

dice. Che volan l'hore, i giorni, gl'anni, e i mesi.

L'anno, secondo l'vso commune, comincia di Gennaio, quando il giaccio, & le neui son grandissime, & perciò gli si pone la neue in capo, & perche la Primauera è adorna d'ogni sorte di siori, & d herbe, & le cose in quel tempo satte cominciano in vn certo modo a suegliarsi, & tutti sanno più viuacemente le loro operationi, però si gl'adornano le braccia nel modo sopradetto.

L'Estate per essere caldi grandissimi, & le biade tutte mature, si rappre-

senta col petto, & i fianchi rossi, & con le ipighe.

L'vue nelle gambe, mostrano l'Autunno, che è l'ultima parte dell'anno. Il serpe posto in circolo, che morde la coda è antichissima sigura
dell'anno, percioche l'anno si riuolge in se stesso, & il principio di un'anno consuma il sine dell'altro, si come per quel serpe ridotto in forma di
scircolo si rode la coda; onde Virg. nel 2. della Georg. così disse.

Fronde nemus redit agricolis labor actus in orbem, Atq; in se sua per vestigia voluitur annus.

Scriue Festo Pompeo, che gl'antichi Romani siccauano ogn'anno nelle mura de i tempii un chiodo, & dal numero di quei chiodi poi numeranano gl'anni, & però segno dell'anno si potra dire che siano i chiodi.

I VOM O maturo, alato, per la ragione detta di sopra, sopra un carro con quattro caualli bianchi, guidato dalle quattro stazioni, che sono parte dell'anno, le quali si dipingeranno cariche di frutti, secondo la diuerstra de' tempi.

VRIDICE, che caminando, vn serpe gli morsichi vn piede, signinca (come narra Pierro Valeriano nel lu. 59. Phumano appento, il uale gl'affetti dell'animo feriscono, & impiagauo, imperoche i piedi, & masfinie il calcagno sono gieroglifico delle nostre terrene cupidità, & però il nostro Saluatore uolse lauare i piedi de suoi discepoli, accioche da gli affetti terreni li mondasse, & purificasse, & a Pietro che non voleua che lo lauasse, disse, se io non ti lauarò non haurai parte meco, & nella Sacra Genesi si legge che Dio disse al serpente tu tenderai insidie al suo calcagno. Li Greci ancora quando finiero, che Achille da fanciullo attuffato nell'acque della palude Stige, non poteua in parte alcuna essere ferito, fuor che ne i piedi, i quali non erano stati lauati, lo finsero per manisestare che. egli sarebbe stato perfettamente sorte, & ualoroso, se da proprij affetti non fusse superato, & uinto, ne da questo sentimento è lontano quello che dicono che Giasone, quando andaua a torre il uelo d'oro perdè una calza. in un fiume, ilquale folo tra tutti i fiumi del mondo da niuno uento e offelo, che uuol dire, che mentre che seguitaua la virtù, & l'immortalità fu di qualche parte de suoi affetti priuo, & Virgilio scriue, che Didone, quando era per morire, si scalzò d'una calza, con queste parole.

Ipsa mola, manibusq; pijs, altaria iuxta Unum exuta pedem vinclish in veste recintta. Testatur moritura deos, & conscia fati. Sidera . . . ; : . . . . . . . . . .

Et questo significa, che ella era spogliata, e libera del timore della morte, she è unu atterro fignificato per il piede scalzo.

ARTIFIZIO.

TVOMO con habito ricamato, & con molto artifitio fatto terra la destra mano potata sopra vn'Argano, & con il dito indice della sinistra mano mostri un copello che gli sua a canto pieno d'api, de quali se ne vedrà sopra detta fabrica, & molti volare per aria.

Si veste d'abito nobile, & artifitioso perche l'arte e per se nobile, che

seconda Natura si può chiamare.

Si dipinge che tenghi posata la destra mano sopra l'argano, essendo quello peril quale dimostriamo l'artissitio con humana industria ritrouato, il quale vince di gran lunga la natura, & le faccende difficilissime con poco sforzo mandate a fine; dell'argano, & altre machine; Antifone Poeta in quel versoil qual cita Aristotele nelle Meccaniche ci sinsegna, che noi per via dell'arte superiamo quelle cose alle quali par che repugni la stessa natura della cosa, imperò che moniamo del suo luogo Edifitij grandlsimi adoperando l'Argano. Mostra il copello dell'api, come dicemmo, essendo, che questi animali sono il Ieroglisico dell'artifitio, & della diligenza, e però ben disse Salomone.

Vade ad apem, & disce ab ea quam laboriosa sit operatrix. E Virgilio anche egli elegantemente descriue l'artifitio, & industria de l'api nel primo delle Eneide & più copiolamente nel 4. della Georgica, cominciando dal principio a cui rimelto al Lestore, perche anderei treppo a lungo, basti dire, che volendo cantare de l'artifitio, e industria naturale de l'api Vir-

gillo



gilio inuita Mecenate ad vdire cantare di tal materia, come di cofe grando

Hanc etiam Macenas aspice partem

Admirandi tibi leuium spettacula rerum

Magnanimosq; duces totiusque ordine gentis

Mores, & fludia, & Populos, & Prelia dicam;

ARCHITETTVRM.

ONNA di matura età con le braccia ignude, & con la veste di color cangiante, tenga in vna mano l'archipendolo, & il compasso con yn squadro, nell'altra tenga vna carta, doue sia disegnata la pianta d yn

Dice Vitruuio nel principio dell'opera sua, che l'Architettura è scienza, cioè cognitione di varie cognitioni ornata, per mezzo della quale. tutte l'opere delle alcre arti si persectionano. Et Platone dicena, che gli

architetti sono soprastanti a quelli, che l'esercitano negl'artisitij, tai che è suo proprio officio fra l'arci d'integnare, dimostrare, diffingue, e, descriuere, limitare, giudicare, & apprendere l'altre il modo da effa. Però è sola partecipe di documenti d'Aritmetica, & di Geometria, dalle quali, come ancor diffe Daniel ne fuor Commentarii, ogn'artificio prende la fua nobilta. Per questa cagione tiene la squadra, & il compasso, isfromenti della Geometria, & i nun en, che appartengono all'Aritmetica, fi fanno intorno alla pianta d'Architettura, che està tiene nest'altra mano. L'archipendolo, ouero perpendicolo ci dichiara, che il buono Architetto deue hauer sempre l'occhio alla consideratione del centro, dal quale si regola la positione durabile di tutte ie cote, che hanno gravità, con e si vede chiaro in tal professione per il bello ingegno del Sig. Caualiero Domenico Fontana, e di Carlo Maderno, huorami di gran giuditto, & di valore, lassando da parte molt altri, che son degni da maggior lode della mia. Et si divinge de la matara, je : mostrare l'en erienza de la virilità con l'altezza dell'opere difficili, & la vesse di cangiante è la concorde varietà delle cose, che diletta in quest'arte air'occhio, come all'orecchio dilettano le voci sonore nell'arte musicale.

Le braccia ignude mostrano l'attione, che sa all'Architettura ritenera

il nome darte, o d'artificio.

ARDIRE MAGNANIMO,

Ar generoso. N Giouane distatura robusta, e siera in viso, hauerà il destro braecio armato col quale cacci per forza con gagnarda attitudine la lingua ad va gran Leone, che gli sha fotto le ginocchia. Il restante del corpo fara difarmato, & in molte parti ignud). Il che allude al generofoardire di Liffinaco figliuolo d'Agatocle nobile di Macedonia, & vn de faccetfori d'Aleifandro Magno, che per hat er dato il veleno al fuo Maeshro Callistene filososo, dunandatoli da lui per levarii dalia naferla della pregionia, in cui l'haueua confinato Alessandro; fu dato a dinoia e ad vn jeone, ma con l'ingegno superò la fiera, & confidatosi nella sua for za, il destro braccio, che egli segretamente s'era armato, cacciò in bocca al leone, & dalla gola li traffe per forza la lingua, restandone la fiera. fabitamente morta. Per lo quale fatto fu da indi in pornel nunero de pali cari del Re Alessandro, & ciò gli fu scala per iali, e al go, e no delli flati, & all'eternita della gloria. Volendo rappresentare questa figura à cavallo in qualche mascherata, o in altro, se gli sara la lingua ut mano, & il leone morto sopra il cimiero.

Ardire vitimo, & necessario.

Jomo armato di tutte le armi, ò sia a cauallo, ò a piedi con la si ada nella destra mano, intorno al quale vi sarà questo motto.

PER TELA PER HOSTES.

Ne'la finifica nano vno feudo, ocessia feolpito, odepinto vn'C" aliero, che corra a luta briglia contro farme lanciate da i ne inci cona

zimo di scampare combattendo, o di restar morto valorosamente sina anemici. Et intorno all'orlo di detto scudo vi sara scritto quel verio di-Viegilio zi . Vna salus vistis , nullam sperare salutem.

Qesto, che noi diciamo vlumo, e necessario ardire, è vna certaspe-



sue di fortezza impropria cosi detta da Aristotele, perche può essere, se suol essere postò in opera ordinariamente, o per acquisto d'honore, o per rimore di male auuentre, o per opera dell'ira, o della iperanza, o per la posa considerazione dell'imminente pericolo, non per amor di quello uero, e bello, che è fine della virtù. l'armatura, se la ipada col motto, mostrano, che gran resistenza è necessarisima in ogni pericolo. Et lo scudo col Canaliero, che corre contra i nemici, mostra quello, che habbiamo decto, la disperatione esser molte nolte cagione di salute, ma non uera, se persetta sortezza, come si è detto.

ARTE.

MATRONA con una manoueila, & una lieua nella mano destra, &

I nella finistra con una hammadi fuoco.

Tutie l'artiche utano instrumenti, & machine (che sono molie) riducono la forza delle loro prone alla dimoficatione del circolo, e da cho raceuono le loro ragioni, & il ioro flabilin ento, & jero fi dipinge l'Arte. con la nancuella, &con la liera, le quali hanno la forza loro dalla bi-Janeia, & cuerla l'ha dal circolo, come iente Aristoje e nel libro delle. Meccaniche.

La fiaucina del fuoco si pone, come istrumento principale delle cose armheiole: perche contolidando, o mollificando le materie, ie la habiliad effere adoperate dall'huon o in moltreflereity industriofi.

estre.

Onna vestita di verde, nella mano drittatiene vn pennello, & vn scar peno, & con la finistra vn paio fitto in cerra, aiquaie vi sia legata vna

pranta ancora nouella, & tenera.

Il pennello, & lo scarpello significano l'imitatione della natura, che par ticolarmente si vede ef resia nei dipingere, & nello scolpire; ilcie si inco stra nel pennesto, & neito icarpello, & perche in alcune altre non insita, ana supplitice as de esti desta, come neil Agricoltura particulare, jesòvi saggiagne il palo intro in terra, quale con la fua difftura fa che per vigor dell'arte crefca il torto, & tenero arbufcello.

ARME.

some depinte in Firenze dal Gran Duca Ferdinando. VOMO rnato, datpetto tremendo, con l'elmo in espe, con la defira mano tiene yn tronco di lancia poiato alla coicia, & con la linistra vuo scudo, n mezzo dei quale vi è depinta vna testa di lupo.

Ehendo questa figura fimile a quella di Marte si potra intendere peres-

fa l'arme, come Dio d'este.

ARROGANZA.

ONNA vestita del color di verderante, hauerà l'orecchie d'asino, terra fotto il braccio finissio vn panone, & con la destra mano alta mostrerail ditoindice.

L'Arroganza è vitto di coloro, che se bene si conoscono di poco valore, nondan eno per parere afiar presso a gli altri, pigliano il carico dimprese difficili, & d'importanza, & ciò dice S. Tommaso 2.2. que 112. art.1. Arrogans oft, qui fibi attribuit, quod non habet. Però con ra gione fi dipinge con l'orecchie dell'afino, natcendo questo vitto dall', gnoranza, & d. lla flolidezza, che ni nilateia precedere il accetto dell'amprefe, che fi pren dono in poco guiditio.

Il pauche fignifica l'arroganza esfere vna specie di superbia, & il dito alto l'ofi natione di mantenere la propria opinione quantune de salta, & dal comman parecientana, finandofi moito, é. iprezi a domirtur. Et così ancora dipingenano gli antichi la Pertinacia, che è infivencia

pledelina con l'ignoranza.

ARMONIA.

NA vaga, e bella donna, con vna ma doppia di quindici corde in mano, in capo hauera vna corona con tette giote tutte vguali, il vestimento è di sette colori, guaranto d'oro, & di diuerie giote.

ONNA di bello aipetto, nella destra mano mene va vacino di ser ro, nella sinistra va a tauola imbancata, & nemestre no del vestimento vi ia a seratto PAR, & IMPAR.

Labellezza fara inditio della perfettione de i numeri, dei quali credeuano alcuni Filotofi, che tutte le cote si componente o, & Dio dal quale non puo proceder cosà, che non sia perfetta, il tutto sece in numero, in
peso, & in misuta, & questo è il vero loggetto dell'Aritmetica.

L'vneino di ferro, & la tauola imbiancata dinostrano, che con quelli stromenti si sa la cagione in diuersi generi desse, & lecote composte per lo numero, peso, & misura de gli Elementi.

Il motto Par, & impar dichiara che colà sia quella che da tutta la diterlita de gli accidenti a quest arte, & tutte le dimoltrationi.

Aritmetica.

DONNA, che in ambedue le mani tenga vna Tauola da numeri, & vicaltra vicino a i piedi per tena.

ONNA, che con la destra mano li recer la bocca, & con l'altra mo-

firialcune viuande delicate, con va motty, che dica. NON VTOR NE ABVTAR.

Per mostrare, che il mangiare coiè dei cate sa spesso, & sacilmente precipitare in, qualche errore, come l'astene dene sa la mente più atta alla
contemplatione, & il corpo più pronto all'opere della viriù, & però dicesi esser l'attinenza vna regolata moderati me de' cibi, quanto s'appartiene alla sanita, necessita, qualita dene per me, che porca ail anuno cietatione di mente, vivacita d'intelletto, & sermezza di memoria, & al
corpo sanita, come bene mostra Horatio nella Sat. 2. lib-2-così dicendo.
Accipe nunc vistus tenuis, qua quanta q; secum Agerat in primis, valeas bene,
mam varia res Vt noceant homini credas memori ilias esca Qua simplex olim
zibi sederit, at simul assis Miscueris elixa simul conchylia tundis: Dulcia se
in bilem vertent stomachoq; tumultum Lenta seret più ita vides vt pallidus omnis
Cana desurgat dubia? quin corpus onustum Hesternis vitus animum quoq; pragrauat vna Atq; assigit humo divina particulam aura Alter vbi disto cutus
curata sopori Membra dedit: negetus prascripta ad munia surgit.

ASSIDVITA

Come dipinta nella sala de Sguizzeri nel Palazzo di N.S.

NA Vecchia, la quale tiene con ambe le mani vin tempo d'horologio, & a canto vi è un scoglio circondato da un ramo d'edera.

ASTROLOGIA.

DONNA uestita di color celeste con una corona di stelle in capo, porte a alle ipalle l'ali, nella destra mano terrà un scettro, nella sinistra una sfera, & a canto un'Aquila.

Astrologia che è parola uenuta dal Greco, suona nella nostra lingua ragionamento di ttelle, le quali si considerano in quest'arte, come cagio-

ni de gl'effetti contingenti dell'huomo, o della natura.

Et dipingesi di color celeste, perche nel Cielo stanno fisse le stelle, & di la sù ciercitano la forza loro, & per mostrare dissicultà dell'apprensioni per la tanta lontananza le si fanno l'ali, le quali ancora souente non bastano, & per questo medesimo us si fa l'Aquila.

Lo Scettro dimostra, che le stelle in un certo modo hanno spetie di dominio sopra li corpi sublunari, & con questo rispetto sono considerate

dall'Astrologo.

Astrologia.

Onna vestita di color ceruleo, con l'Astrolabio, & con vn libro pieno di stelle, & figure Astronomiche, & vn quadrante, & altri stromenti appartenenti all'Astrologia, a gl'homeri haura l'ali, per dimostrare, che ella sta sempre con il pensiero leuato in alto per sapere, & intender le cose celesti.

Astrologia.

Donna vestita di color ceruleo, haurà l'ali a gl'homeri, nella destra mano terra vn compasso, & nella sinistra vn globo celeste.

Vestesi di color ceruleo, per dimostrare, che questa, scienza è posta

nella contemplatione de' corpi celesti.

Le si dipinge in mano il globo celeste, con il compasso, per esser proprio suo il miturare i Cieli, & considerare le misure de' loro monimenti, & le ali a gl'homeri si pongono per la ragione gia detta.

ASTVIIA INGANNEVOLE.

DONNA vestita di pelle di voipe, e tara di carnagione molto rossa, tenendo vna scimia sotto il braccio.

L'Astutia come dice S. Tommaso 2.2. qu. 55. art. 3. è vn vitio di coloro, che per conseguire quel che desiderano, si vagliano de mezzi non conueneuoli, però si dipingerà vestita di pelle di volpe, essendo quest'animale astutissimo, & per tale ancora è conosciuto da Esopo nelle sue fauole, adoprato in questo proposito molte volte. Della scimia scriue Aristotile nell'historie de gl'animali è astutissima.

La carnagione rossa per detto del medesimo Arist. lib. 4. de Fisonomia cap. 10. Significa astutia, perche il bollimento di sangue sempre genera nuoui mostri nell'anima, sacendo nell'huomo il sangue quello, che sa il suoco nel mondo, ilquale sempre stando in moto, consuma tutte le cose.

combustibili, auuicinandosi ad esso.

## ICONOLOGIA

AVARITICA.

ONNA pallida, & brutta con capelli negal, farà macilente, & in nabito di ierua, & le si legga in fronte la parola (Plutos) cioè Psuto ilquale su creduto Dio delle ricchezze. Sara cinta di vna catena d'oro, trahe iduiene dietro per terra gran parte. Mottrera le mammelle ignude piene di lane, & hanera vn fanciullino quasi di dietro, magro, & di



firacci non a bastanza vestito, che con la destra mostri di scacciarlo, per non dargli il latte delle mammelle, alle quali hauera la man finistra in atto di tenerle strette.

Pallida si dipinge, perchest'impallidisce il continuo pensiero di accumular teioro con appetito intatiabile di fare suo tutto quello, che è di altri senza hauer riguardo, o a sorza di leggi, o a conuenienza di iorte. alcuna.

E ancora la pallidezza effetto di timore, ilquale sta sempre abondan-

tissimo nelle viicere dell'huomo auaro, non si fidando d'alcuno, & molte voite a pena di se medetimo per la gelosia, che ha di non perdere vna minima particella di quello, che possede.

L'habito teruile, & sozzo, & la carena d'oro acconcia nella maniera che dicemmo, è tegno manifesto dell'ignobile, & vil teruità dell'auaro.

La scritta della fronte, ci dichiara, che l'huomo auaro in tutte le sue attioni si scuopre per quello, che è, ne si sa celare in alcuna cosà. E per osteruarii questo costume ne gli schiaui, si mostra la conditione de gl'auari, medesimamente schiaui della ricchezza.

La catena d'oro, che si tira dietro, ci mostra, che i tesori, & le gran sacoltà, a chi ben considera, sono peto saticosistimo, & impaccio molto noio-so, & il sanciullo icacciato inostra, che non è alcuno veramente auaro, che non sia intieme crudele. Et esiendo la Maesta di Dio solita d'arricchire, più l'vno, che l'altro, acciò non manchi l'occasione di operare virtuosamente in tutti li stati, secondo la vocatione di ciascuno, l'auaro prenertendo quest'ordine, più tosto lascia marcire con ingordi disegni quello che ha, che l'adoperarlo, a souuenimento de' bisognosi.

Avaritia.

Onna mal vestita, scapigliara, & icalza, nella destra mano terrà va ro-

L'Auaritia è uno sfrenato appetito d'hauere, come dice S. Agostino, lib. 3. de lib. Arbitrio, che non cetta mai di coprire con grosso velo il viso alla ragione, & con distuita forza spezza il freno della temperanza, & non hauendo riguardo a virtù alcuna, transmuta i cuori pietosi in crudeli, & si sa universal guastatrice delle virtù.

Consiste l'Augritia principalmente in tre cose, prima in desiderare più del conuencuole la roba d'altri, perche la propria stia intiera, & pero le si dipinge il rospo, nella destra mano, il quale, tutto che habbia grandissima copia della terra, della quale si paice, nondimeno sempre teme, & si assire.

ne di quella, desiderandone tempre più.

Consiste secondar amente in acquissare per vie indirette più di quello che li conusene, non hauendo riguardo non solo a diagi, & uncon u odi (ancore le grandaliumi sieno) ma alla propria vita, che però si rappetenta mai vestita, scapigliata, & scalza, onde il Petrarcha nel Sonetto 178. così dalle. (ome l'anaro, che n'erear tesoro (on diletto l'assanno disuerba.

Vltimamente consiste in ritenere tenacemente le cose sue, & percis si

rappresența nella borsa ierrata.

Miaritia.

Cana vecchia pallida, & magra, che nell'aspetto mostri assano, & mani, coma, a canto haura va lupo magratimo, & a guna d'idropico hauerà il corpo molto grande, & sopra vi terra vua mano, per segno di dolore, & con l'arra, tempa vua bor, a legata, & stretta, nellaquate nuri con dissina attentione.

Il lupo, come recconta Christofano Landine, canina canida, e rora-

ce, il quale non solamente sa preda aperta dell'altrui, ma ancora con ag guati, & insidie surtiuamente, & se non è scoperto da pastori, o da cani non cessa sino a tanto, che tutto il gregge rimanga morto, dubitando sempre di non hauere preda a bastanza, cosi l'auaro hora con fraude, & inganno, hora con aperte rapine toglie l'altrui, ne però può accumular tanto, che la voglia fi fatii.

Dipingesia guisa dell'idropico; perche, si come questo non ammorzà mai la sete per lo bere, ma l'accresce, così l'auaritia tanto cresce nell'huo-

mo, quanto crescano i tesori, però disse Oratio nell'Ode. 2. lib.2. Crescit indulgens sibi dirus hydrops Fugerit venis, & aquosus albo Nec sitim pellit, nisi causa morbi Corpore languor.

Et San Gregorio nelli Morali 14. così dice anch'egh lopra di ciò: Omnis auarus ex potu sitim multiplicat qui cum ea, qua appetit adeptus suerit, ad ob tinenda alia amplius anhelat. Et Seneca ancora: Auaro deest, tam quod habet,

quam quod non habet.

La magrezza del lupo nota l'infatiabile appetito dell'auaro, & l'inconueniente tenacità della roba, che possiede. Onde Dante nel primo capitolo parlando dell'Inferno così dice: Et ha natura si maluagia, e ria, Che mai non empie la bramosa voglia Et doppo pasto ha più fame, che pria.

Si fa con la borsa serrata, godendo più nel guardare i danari, come cosa dipinta per diletto, che in. adoperarli come vtile per necisità, & molto a proposito mi pare in questa occasione l'Epigramma di Monsignor Barberino Chierico di Camera, & hora meritissimo Cardinale di nobiltà, valore; specchio, & ornamento al secol nostro.

Vt parcas opibus, tibi quid non parcis; an rnquam Augendi census terminus pllus erit? Desine divitias fuluo cumulare metallo Tam tibi deest, quod habes, quam quod habere nequis, Quid tam obduras toties, quid Pontice iactas? Non nisi qui frugi est, possidet ullus opes Tu mihi diues eris, qui nequo tempore

partis Divitus egeas, Pontice semper eges.

CI dipinge da gli antichi Tantalo in vn fiume coperto dall'acquassino alla gola, al qual sopra la testa pende vn'albero carico di frutti, in. modo ch'egli non possa arrivare con le mani à i frutti per satiar la same, ne al fiume per imorzarsi la sete, secondo il detto d'Oratio.

Tantalus à labris sitiens sugientia captat, Flumina; con quel che segue, & similmente Petronio Poeta, come referisce Pierio Valeriano nel libro 35.

nella parola pedes così dice

Nec bibit inter aquas, nec poma patentia carpit. Tantalus infelix, quem sua vota pramunt. Divitis hac magni facies erit omnia late, Qui tenet & sicco concoquit ore famem.

Auaritia.

ONNA vecchia vestita d'habito rotto, & stracciato in più luoghi, sara magra, & di color pallido, terra con la mandefira vua temaglia & all'vna delle gambe hauera vn ferro fimile a quello de gh fehraut, con. la catena in modo, che la strascini per terra, & con la sinist el mano s'ap-

poggia ad vna Arpia, la quale stia in atto di lanciarsi.

Auaritia è immoderata cupidigia, & sete di hauere, la quale genera. nell'auaro crudelta, inganno, discordia, ingratitudine, tradimento, & lo toglie in tu to dalla Giustitia, Carita, Fede, Pieta, & da ogni virtu morale, & Christiana.

Vecchia fi dipinge, perche non folo regna più l'Auaritia ne i vecchi: ma si chiama madre di tutte le scelleratezze, e Claudiano nel libro secon-

do Stiliconis, di lei così dice.

At primum scelerum mater, &c.

Il vestimento rotto, & stracciato ne dimostra, che tanto ne gli animi auari possa questa diabolica peste, chequello che l'Auaritia ruba a gli altri, lo toglie ancoa se stessa, onde nell'istessa abbondanza rimane più pouero d'ogni mendico, perciò Oratio nel primo libro dell'Epistole dice.

Semper auarus eget. L'effer magra, & pallida altro non dinota che la continua, & infatiabil fame, per laquale gl'infelici inclinati all'auaritia continuamente sono

La tenaglia, che tiene con la destra mano mostra, che si come detto istro mento stringe, e tira sempre a sè, cosi è la peruersa natura dell'empio auaro, ilquale non lascia mai occasione, che non facci il medesimo effetto. non guardando ne stato, ne conditione di qual fi voglia persona.

Gli si dipinge a canto l'arpia, essendo il vero simbolo dell'auaritia, per-

cioche arpia in greco volgarmente suona rapire.

Il ferro,& la catena alla gamba nella guifa,che hauiam detto, denota l'a uaritia esser schiaua non solo della roba, ma ancora de' demonij, come testifica S. Paolo ad Ephes. cap. 5. & ad Coloss. cap. 3. dicendo: Auaritia est idolorum seruitus.

AV. Descies.

ONNA vestita di rosso, & verde, haura la fronte torbida, stando in atto di gettare a terra vna gran colonna di marmo, fopra alla quale si posi vn'edifitio.

L'audacia è contraria alla timidità, & è vitio di coloro, che poco considerano la difficulta d'alcune grandi attioni, & troppo delle loro forze pre sumendos, s'auuisano di recarle ageuolmente a fine. Però è figurata per vna giouane, che tenti con le sue forze di mandare a terra vna ben fondata colonna.

Il vestimento rosso, & verde significa audacia, come anco la fronte torbida, cosi dice Aristotele de phisiognomonia al nono Capitolo.

AVGVRIO BVONO

Secondo l'opinion de' Genvili.

7N Giouanetto, c'habbia vna stella in cima del capo, in braccio ten-. gavncigno, & fia vestito di verde colore, che signi nea augurio, percioche l'nerbe, quando verdeggiano, promettono buona copia di frutti.

Pierio

. Pierio Valeriano nel 44. libro dice, che quelli che anticamente adoperauano gli Augurii, confermatiano, che la ficila è fempre fegno di prosperità, & di fence successo. Del Cigno diffe Virgilio nel primo dell Encida
Nifrista Augurium vani docuere parentes Appue bis senos latantes agmine
cygnos. Pero a noi Christiani non è lecito credere alie vanita de gl'auguriis
Augurio cattino. Secondo la medesima opinione.

VOMO vecchio, vettito del color, che hanno le foglie, quando l'aibero da legno di seccaesi, in mano terra vna donnola, & per

Paria dalla finistra banda vna cornacchia.

Il color del vestito diniestra, che il cattino augurio si stima, che venga per la vicinanza di qualche mal soprastante, come le soglie de gli alberi, che perdon'il colore quado il troco perde le virtu; della donola dine l'Alc. Quicquid agis mustela tibi si occurrat, omitte: Signa male hyc sortis bestia praua gerit. Il medenmo significa la cornacchia, però ditte Virgilio nella Boccolica. Sape sinistra caua pradizita bilice Cornix.

Si potria ancora porre in luogo di questa il barbagianni, quale secondo Ouidio, è vecello apportatore in ogni luogo di tristissimo augurio.

A V G V R 1 O. Nella Medaglia d'Adriano, secondo i Gentili.

TIVOMO in p.edi, che riiguardi vn'vccello, che voli per aria, & con vna n.ano tenga il neuo augurale, il quale era vna verga curua, deita quale così dice Gelno al cap. 8. del lib. 5. Littus est virga brevis, in parte qua robestior est inturus, qua Augures retuntur.

E con esto gl'auguri sedenti disegnauano i tempii a gl'vecelli, di cui Cicerone sa mentione nel lib. 1. de Dimnatione: Quid linus iste vister, quod clarifsimi m est insigne auguratus, vude vobis est traditus, nempe co semili. s re

ligiones direxit, tum com Prbem condidit, esc.

L'vecel'o, che vola per l'aria dinota, come gl'auguri, & l'ossitio dell'augurato, appresso i Romani riceuettero i nomi da gesti de gli vecelli, conciosia cota, che dal canto, & gesti, nel volar ioro onermati hora in questa, e hora in quest'aitra parue da coloro, che erano deputati a cotal sace. dotio, erano soliti d'indomnare, cioè questi che si preparat ano ad alcuna cosa publica, o di partire suora desla Citta, ouero, che voleisero essercitare bene, & dirictamente alcun Magistrato, al quare esti erano deputati.

NA fanciulla alata di color incarnato con vn manto giallo in doffo, hauera in mano vna lucerna fatta all'antica acce. a., flara a federe fo pra il Pegaro canallo alato, perche da Homero in più luoghi ella
è chiamata (Ki k piplos) che vuol dire velata di giallo, fi con e nota Euflitio Con mentatore d'Homero nei 2. lib. dell'odifica, & Virg. no nei moi
Epigran mi dice.

Arrora Oceanum croceo relamine fulgens Liquit.

### DI CESARE RIPA. "J

Ed Ouidio nel 3. lib. de arte amandi nota il colore incarnato, dicendo. Ne cephalus rosea prada pudenda Dea.

Ed il mede simo Eunatio nel luogo sopradetto dice, che ella va in sul carallo Pegase per la velocità, & perche l'autora è molto annea de' pocitio & desta gli spiriti a' capricci ingegnosi, & piaceuoli.

Aurora.

Clouinetta alata per la velocità del suo moto, che tosto sparisce, di color incarnato con manto giallo, nel braccio sinistro vn cestello pieno di varii siori, & nella stessa mano tiene vna fiaccoletta accesa, & con la destra sparge siori.



#### AVTORITA O POTESTA.

NA Matrona, che sedendo, sop i vna nobil sedia, sia vestiti d'habito neco, & sontuoto sregiato tutto di varie giore di grande stima, con la destramano alzam tengin due chiami elemate; con la simistra vni secono Et da

& da vna banda vi fieno libri, & dall'altra diuerse armi.

Si rappresenta Matrona, perche l'eti matura ha in se prop iamente autorita; onde Cicerone nel fibro de Senectute dice: Apex autem Senettutis est auctoritas, & poco dopo soggiunge; Habet senettus bonorata prasertimiantam auctoritatem, vi ea pluris sit, quam omnes voluptates, & cio principalmente per la prade iza, & molto sapere, che in essa si ritroua, dicendo la Sacra Scrittura in Iob, al cap. 12. In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudenzia, onde auusene, che sal parendum inuenes, ad imperandum senes sunt accommodati, come dice Plut. in Pol.

St depinge sedendo, perche il sedere è proprio de' Principi, e Magistrati, per ilqual atto si mostra auttorità, & insieme quiete, e tranquillità d'animo, percioche le cose, che ricercano grauità, non si deuono trattare, se non con matura sedione, così auutene ne' Giudici, i quali hauendo potestà, & auttorità di decidere, assoluere, e condennare, ciò non possono legittimamente esseguire per sentenza, se non siedono, come dice la legge 2. sl. in

bonorum ff.quis ordo in bon.poss.seru.

Si veste d'habito pomposo, e risplendente, perche tale è chi ha potesta sopra gl'altri nel conspetto de gl'huomini, oltre che le vesti, e pietre pre-

tiose per se dimostrano autorita, & honore in chi le porta.

Le chiaui denotano l'autorità, e potesta spirituale, come benissimo lo dimostra Christo Nostro Signore, & Redentore, quando per mezzo d'esse diede quella suprema auttorità a San Pietro dicendo: Et tibi dabo elaues regni Celorum, & quodeumque ligaueris super terram, erit lizatum, & in Celis, & quodeumque solueris super terram, erit solutum, & in Celis. Matth. cap. 16.

Tiene dette chiaui nella destra, perche la potessa spirituale è la principale, e più nobile di tutte l'altre, quanto è più nobile l'anima del corpo, & non è alcuno, che non sia suddito a quella del Somino Pontesice Vicario di Christo in terra, ilquale: Dicitur habere plenitudinem potestatis, Se-

condo il Canone al cap. qui se scit.q.6.

Tiene alzata la destra con. le chiaui escuate al Cielo, per dimostrare, che: Omnis potestas a Deo est, Secondo l'Apostolo San Paolo ad Romanos cap. 13. Però gl'ammonisce, che: Omnis anima potestatibus sublimioribus

subditasit.

Lo Scetro nella finistra, mostra l'auttotità, e potestà temporale; comper se stessione de cosa nota a tutti, & i libri, & l'arme, che gli sono dalle ban de (per sar quest'imagine più vniuersale) l'un significato dimostra l'auttorità delle scritture, e di dottori, e l'altro dell'armi, le quali si pongono alla sinistra per il detto di Cicerone: Cedant arma toga.

BEATITUDINI INSEGNATECI DA CHRISTO N.S.

PRIMA BEATITY DINE.

E la pouertà di Spirito.

Beati pauperes spiritu, San Matteo al c.

S I farà vna fanciulla d'habito corto, stracciato con la faccia alquanto curuz, Eche riguarda il Ciclo con questo motto: Regnum Calorum pas-

pertate venale; parole di S. Agostino.

Si la fancialia, come di fello più dedito alla religione, & più alieno dall'atterezza den'animo, che non è quello de gi'huomini, & anco più incimato a dur fede alla dottema della viriù inie nataci da N.S. & poco creduta daquela, che fidandoli nella fapienza mondana, non vogliano ammettere per until quelle, che non deriuano in qualche modo, almeno dalle quattio morali ( intese, & conosciute ancora da' Filosofi ) è proprieta feininge piegarfi ancora alle cole, che vengono dette da altri che portano leco l'humilti, & compaisione, fenza molto apparato di fil-

logilini -

Si fa in habito corto, per mostrare la poca pretensione nelle cose del mondo; perche la veste lunga, sempre ha mostrato dignita, & supreminenza a gl'altri, & perciò i Ronani non uoleuano, che i loro Cittadini ve stisse, o di lungo, finche quest'nabito per l'eta non potesse sar testimonio della virilità dell'animo, & de pensieriatti a reggere la Republica. Et però con l'habito corto fi viene a mostrare, che i poueri di spirito tengono poco conto de gihonori, & delle grandezze mondane, le quali bene spesso attraueriando i al pensiero, come le vesti lunghe sogliono intercarsi fra le gambe, sono cagione che difficilmente si può caminare dietro a Christo, estendoci necessario esfere ipeditissimi dalle cose del mondo, per seguire la uia dei Cielo. Si dice anco uolgamiente, che sunt honores onera. monaltro che peto si sente dalle ueste, che arriuano sino a terra a chi le porta-

Il uestimento stracciato, & la faccia curuata, mostrano l'humiltà, che è propriamente il definito per la pouerta d. ipirito, & è grado più baffo di

queilo, che dimandano humanità, & cortella i Morali.

Rimira il Ciclo,per mostrare, che il premio di questa uirtù non si aspetta fra gl'huomini, ma folo da Dio Creator Nostro, che ha le uie sue (come dice il Profeta) differenti dalle uie de gl'huomini, & il gesto co'l motto sortoscritto di S. Agostino significa questo stesso.

BEATITUDINE SECONDA

Ela Mansuetudine.

Beati mites, quoniam ipsi possi lebunt terram. Importa d'essere mansueto, & hunano, & ad altri nel bene, & ne gli honeili

feruitii consentire. Anciulla, che tenga fra le braccia in atto di accarezzare un picciolo, & manileto Agnello, co'l motto cauato dal Saimo: Mansueti hareditabunt terram'.

Per la medesima ragione detta di sopra questa figura si sarà sanciulla an

cor ella.

L'Agnello significa purità, semplicità, & mansuetudine, non solamente ne re profane icttere Egittie : ma ancora nelle facre della Religione. Christiana, & gl'auguri gentili adoj erauano l Agneilo ne' loro tacrificij, folo per la piace dolezza del 1110 puro, & manfuero animo. Ancora S..n. Giouan

Giouan Battista, singolar testimonio de' secret. Celesti, per manisestare, sotto semplice velanie la manticetudine di Chasto Signor Nostro, diste 'vi ester vn'Agnelio, che piacò a noi con il proprio sangue sacrificato l'iradi. Dio.

Et il motto dichiara, che il premio di questa virtù sarà d'hereditare la ter ra, non questa, che viuendo habbiamo con trauagli, & fastidii, ma quela di

promissione, doue sara perpetua quiete.

BEATITV'DINE TERZA

Eil pianto.

Beati quilugent, quoniam issi cansolabuntur. Importa piangere i peccati propru, & quelli del prossimo, con le nostre, & loro mue ne.

Anciulla inginocchioni, con le mani giunte, & che largamente pianga, il motto dice coli: Prajens luctus, lattiam generat fempiternam, & è tol-

to da S. Agostino,

Il pianto, come qui si piglia, è il dispiacere, che per carità si può pigliar da ciascuno si delle sue, come dell'altrui coipe, & danni ancora. Ecciendo lo stato d'una fanciulla, quasi meno colpeuole, che posta essere, non è dubbio; che facilmente sara conosciuta per segno di quel che sarebbe necessario a dire a chi con parole uoles e ciprime, e il concerto di questa Beatitudine, nella quale col motto si manifesta, che il premio di questa sorte di pianto, sarà una perpetua allegrezza dell'altra usta.

Lo flare in ginocchioni, & con le manigiunte, mostra, che que so pianto, & questo dolore vuol effere mosso da cagione pia, e rengiona, accioche si possa dire atto di vera virtà, non come il pianto di Deme citto, il quale nacque dall'ambitione, & dal de ideno di parer il più iapieme, & il più me

riteuole di tutti gl'altri,

QARTA BEATITVDINE E LA

fame, & la sete della Giustitia.

Reati, qui esuriunt, & sitient Ii stitiam, Cioè che uno molto desiderosi del viuere virtuoio, & dei ben oprare, di ministrare Giusticia a ciascuno, facendo opera, che gli empij siano

puniti, & esaltati i buoni.

Si farà donzella, che tenga vn paio di bilancie, & vgualmente pelando, & vi sia vn dianolo in atto di volerle prendere, & esia con vna spada, che ciene dall'altra mano lo scaccia, il motto sara: Escrientes impleuit bonis,

parole di Maria Vergine nella fua canzone,

La Giustitia è una costante, & perpetua volontà di rendere a ciascuno quello che gli si deue. Però appartiene a cuesta beatitudine tanto la sete della Giustitia legale, che è bene cuidentissimo, & che abbraccia tutti gl'altri beni; quanto il desiderio di vedere esseguita quella, che s'aspetta da legittimi Tribunali, & così l'insegna Nostro Signore, per virtù degna della beatitudine eterna.

Le bilancie notano per se stelle metaforicamente la giustitia, perche, concene aggiustano le core gram, se materiali, cost esta, che è virth, aggiu-

fin.

fai beni dell'animo, & pon regola all'attioni dell'huomo.

Nella donzella si notano le qualita di quella giustitia, della quale si deue hauere same, & sete.

Et il sa giouane, per mostrare, che non si deue molto tardare, ma metterla in elecutione, oue, & come bisogna. Il diauolo si sigura per lo vitto che ci stimola continuamente per farci torcere dalla uia della giustitia, ma si cilmente si caccia con la tagliente spada del Zelo di Dio, & il premio di questi, secondo che ci elprime il motto, è i essere satiati di cibi, che sono molto migliori delle viuande di questa vita.

BEATITVDINE QVINTA.

E la mondezza di cuore, cioè hauere il cuore libero dalle paisioni, & dalle disordinate affettioni...

Beatimundo corde, quoniam ipsi Deum uidebunt.

N A' donna, che iparga lagrime di pianto, sopra vn cuore, che tiene

La mondezza del cuore fu presa da Christo N. S. per l'innocenza, la quale è mondezza dell'anima, & si dice ester nel cuore, quando esto non è occupato da mali pensieri, ouero da estetti contrarij alla virtù, & si mostra, che non possi intendere della mondezza esteriore con le lagrime, le quali sono la vera medicina de gi'viceri dell'anima, come si ha per molti luoghi della Sacra Scrittura. Il premio della mondezza del cuore sa ra vedere Dio inuisibile a gli occhi corporali, li quali quando sono bena purgati vedono solo gl'accidenti sensibili, oue quelli della mente s'abbastano, come nel motto s'accenna.

BEATITTDINE SESTA.

E la Misericordia.

Beati Misericordes. Cioè quelli che hanno compassione alle miserie de' prossimi, & potendo le solleuano.

DONNA che i pezzando vn pane, ne porge vna parte per vno a due, o tre puttini, ene gn stanno d'intorno, con il motto di S. Girolamo. Impossibile est hominem miseritordem iram non placare divinam.

La Mitericordia è vistà, per la quale sentiamo dolore delle miserie al-

trui, & fouueniamo fecondo il possibile alle loro necessità.

Si dice initericordiolo Iddio perche difsimula i peccati de gl'huomini perla penitenza. Si dice inifericordiolo l'huomo, che facilmente si piega a dolersi delle miserie altrui, & equasi la medesima coia con la pieta. Non si ciercita, se non verso persone bisognose, afstitte, & disperrte per qualche gran disgratia, o per gl'errori commessi per propria colpa, delli quali si senta dolore, & pentimento. Tale su N.S. co'l ladrone, che era intidele, & li diede si Cielo; con la donna Samaritana, che era immerianelle lasciuie, & la sece casta; con quella che era adultera, & gli rese l'ho nore; con Maddalena, che era peccatrice, & la sece Santa; con San Pierro, al quale rimesse il peccato d'hauerlo negato, & ancora gli diede le chiani del

#### ICONOLOGIA

ui de: Cielo giustissicando o. Oltre a moltaltri esempij, che si leggono nescendo a dei Santo Euangelo, que non par che si dipinga N. S. se non per uero some di misericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi com putre a i malialtrui, & sopportare uolencieri le proprie tribulationi, quan

do vengono, o per colpa propria, o per suo uolere.

Sono quatrordici l'opere, & effetti di que la uirtu affegnate distintamente dai Teologi, delle quali la principale è di souvenire alla uita altrui col mangiare, & col bere, & però si sa la donna, che t ene in mano il pane, & ne sa parte a i anciusii per ie item impotenti a procurarselo per a't a via, & secondo che dice il motto con questo mezo facilissimamente si si placa l'ira di Dio.

BEATITY DINE SETTIMA.

El'esser pacisico.

Beati pacifici, quoriam filij Dei vocabuntur.

DONNA, che sotto a i piedi tenga alcune spa le, elini, scudì, & altre armi rotte, con una mano tiene un ramo d'oliuo col motto:

Confregit arcum, scutum, gladium, & bellum.

Grado di Beatitudine affai grande è di coloro, che non pure si dilettano di viuere nella pace, & nella quiete (il che pare appetito vinuersale
di tutti gli huomini, & fin'onde viene commendata la guerra per se steita
bia imeuole) ma per mezo delle tribulationi sanno ristoraria, quando sia
persa, & per se, & per gl'altri, non solo nel corpo con gl'iminici e' er mia
ma nell'anima, che maggiormente importa; con le potenze de l'infe no.

Et si fa la pace con l'armi sotto a i piedi, per mostrare, che deue el caacquistata, & mantenuta per uirtù propria, per essere tanto più meriteuole,

& commendabile.

L'oliua si da in segno di pace, per vnita testimonianza de gl'ntichi, e moderni così leggiamo ch'Enca essendo per sinontare neile terre di Euan dro la Italia, per assicurare il figliuolo del Rè, che sospettoso gli ventua incontro, si sece suora con vni ramo d'oliuo in mano, & il giouane subito si quietò, oltre ad infinitusimi altri esempii, per li quali tutti basti questo, Il premio di costoro è l'essere del numero de' figliuoli di Dio, eletti ali'eterna Beatitudine,

BEATITVDINE OTTAVA,

Beati qui persecutionem patiuntur propter suffitiam quoniam ipsorum est Regnum (alorum.

NA donna, che guardi il crudo stratio di tre figliuolini, che le stanno inninzi a i viedi in uario modo crudelmente ammazzati col mot
to pref. dall'Apostolo. Sicut soci possionemesti , su critis, co consela ionis. Et in
una mano tenga una Croce, per esser Iddio nobilitsimo sopra tutte le cote:
però piu nobil spetie di giustitia, fra l'altre, sarà quella, che s'occupa inrende e a lui i d'uuti honori di lodi, & di tacrificii, quando bene suita, &
ciò si mostra per la donna che tien la Croce in mano, con laquale si n
no le

#### DI CESARE RIPA.

65

no le perfecutioni per zelo della Religione, che è la più nobil parte della

giustitia, come si è detto.

Si dipingono l'una donna, & gl'altri fanciulli, come più alieni da i penfieri dannoti, per i quali potta apparire il merito per proprio errore de gli stratii sopportati.

BEATITUDINE A GUISA D'EMBLEMA DEL

Reuerendo Padre F. Valerio Diodati d'Abruzzo

Minore Offeruante.

Vantunque vna sia la Beatitudine, & la felicità per oggetto, per essere uno so stato perfetto con l'aggregatione d'ogni bene secondo Bce tio nel terzo delle consolationi, prouerbio terzo, & uno l'ogette essentialmente diuno nel quale tutti gl'intelietti capaci, & ragioneuoli se beatissimo, & appagano, come tengo no comunemente i Sacri Teologi, nondine no il Sig. Nostro Gieiu Christo nel 5, di San Matueo dise, se Beatitudini essere otto, cioè Pouerta di spirito, Mansuetudine, Messitia, Fance, & sece di Giustitia, Mondezza di cuore, Mitericordia, Pace, e Perfecutione, lequali propriamente non sono Beatitudine per oggetto, ma più tosto mo di, e mezzi per permenirui, imperò che il Sig. iui parla per figura di metafora, ponendo vna cosa per un'altra, cioè il mezzo per il termine ultimo at

tingibile,& per uenire a formar detta figura la faremo.

Donna giouane vestita di vestimento corto, con la faccia curua verso il Cielo, con un agnellino a canto trafitto, & trapassato da banda, a banda da vna acuta frada, con gli occhi lacrimeuoli, & piangenti, col volto estenuato, e macilente, terra con vna mano vn ramo di oliuo, & vn cuore humano, che gitti fuoco, e fiamme, con ilquale raccolghi le dette lacrime, vi saranno dui fanciullini a' piedi, a' quali mostri con l'altra mano di porgere ad'ambidui vn pane partito in dui parti, acciò si veda, che ciascuno habbia hauere la parte sua, vi saranno anco molti altri fanciullini auanti gettati in terra offesi, vilipesi, vecisi, & mal trattati, & per vltimo soprail capo vi saranno due palme intrecciate, vna di Lauro, & l'altra di Olivo annodate infieme, & vnite in Croce da vna tessuta di tre varie cose, come Gigli, Mirti, e Rose, con tre motti, di questa iorte, alla palma di Lauro. Sola perseuerantia coronatur. A quella di olivo. Cam palma ad regna peruenerunt sancti. Alla corona. Non coronabitur nife qui ecrtauerit. O vero altrimente secondo gl'antichi a quella di Lauro Aternitas, a quella di Ole uo, Impassibilitas, Alla Corona, Seueritas.

Si dipinge donna per rapresentare sesso devoto, es pietoso, come approua Santo Ambrosso nel Responsorio del picciolo offitio della Vergine, con quelle parole. Orate pro devoto semineo sexu. Per darci ad intendere, che chi uol ad essa beatitudine disponersi, el prepararsi, li sa bisogno essere diuoto verso le Sacre Sante, e ipirituali cote, il che è tegno manisesso di vera religione è sede. Si dipinge giocane per denotare, ene darla tenerezza de nostri anni, docemo dar opera el l'acquisso di detta I catiti dine, i erche si come si primi siori sono quelli, che nella Prima e e o di camo, dilection i, e placero lou gi'nuomini, così se prime nostrevie sono quelle ene più dilectimo a 1010, si motiuo si prende da Gio. Battista, ene di trei attiti e mezzo nei delecto si diede alse diume cose, come accenna Ambrotro nei 120 11.111 1000 quelle paroie. Astra diserti teneris sub annis, esca

Sidipinge d'mizella per la purita interiore, & esteriore, cioè di mente & d. corpo, non enendo corrotta, e macemata, ne da opre, ne da cogitant out per sign hearet che chi vuoi entrare alla beata vita li fa bifogno la paniezzi, & a apidezza d'ogni mortal difetto, come vuol Gio. a. 21. de l'Apocal. leco. el quelle paroce. Non intrabit in eam aliquod coinquinatum, il cae anco conferma liaiaa 36. con quell'altro detto. N in transibit persun politius; Si rappreidata con il vestimento corto, e viie, e lacerato per lino trace la pouerci di ipirito, poi che cosi si dice Beati pauperes spin to, Et ciò perdinotare che chi vuole confeguir la beatitudine gli fa bifogas ipogiar i di tutti i superfini comodi terreni, & lasciarii volontariamente lacerare la ogniparte da bisogni ne proprii beni di Fortuna, & dice notabilmente pouero di ipirito, e non folo di cose, per dimostrarci, & darci iperanza, che anco i ricchi a quali pare, che venga dal Sig. difficultato tale acquisto, possono, se vogliono conseguir a essendo in se regolati, e parent, e ne i poueri magnanimi, e liberali facendo poco conto di sue cole, & per li poueriancora, che senza spargimento di ricchezze in altri bisognosi posiono acquistario con la potenza della buona volonta, de ricchi diceua Maria. Ejurientes repleuit bonis ; diuites dimittit inanes.

Si dipinge con la faccia curua per denotarci l'humilta, la quale se bene, si inchina veno la terra s'erge, & esalta veno il cielo, ciò significa; che chi vuole bealticari, debbe sopponensi in terra a proprii Superiori, & in cielo referme l'obbedienza a Dio, & alla sua santa legge che così si adempie quello di Pietro nella Canonica 1. a. 5. Humiliamini sub potenti manu Dei, ve

exalter vos in tempore uisitationis.

S. d'pinge con l'Agnellino trafitto dalla spada per denotarci l'innocente, & patiente mansuetudine, che però si dice Beati mites. essendo che chi vuole esse beato, debba sarpoco conto de danni riceuuti nei beni di soctuna, honore, e sama del mondo, che questo accennaua Daut nel

Salmo 3.6. Beati mites quoniam ipsi hereditabunt terram:

Si rappresenta con gl'occas sacrimanti, & piangenti per dinotarci la trisfezza e mestitia, spirituale, perche si dice nel Vangelo. Beati qui lugent
quoni im ipsi consolaburur. per direi, che quelli si beatischeranno, che piangendi il tempo male si eso, si doni di Dio naturali, e gratuiti, si si utti delle virtà morali lassati, la mal passata vita, e peccati comessi, mediante peri il persetto dolore setto contritiuo, parte necessaria di penitentia, secon
di vuo de la com ne cattolica Scuola. Panitentia est praterita mala plangere,
est plangenti terum non committere. Si dipinge ancora con gl'occhi sacriman i, e piangenti perche ci debba farsi per compassione di Christo Nostito patiente compatendo al dolore, passione, & atroce morte di lui, che cosfici insegna H. erema a 26. parlando dell'vingenito di Dio con tali parole.

Luctum vnigeniti fac tibi planetum amanum. Si rapresenta con il nolto essemuato, e macilente, per denotare il bilogno, e neceisità ipirituale negatoer tal nolta da pernerii huomini, onde pero fi dice. Beati qui esuriunt, & fitiunt iustitiam, Per durciad intendere, che chi unol eliere beate, debi a. tempre cercare queilo che è voie, e necenario alia talute, & anco haver sere, cioè animo pronto di rendere a ciarcuno quello che è tenuto. Si rappresentaco's cuore humano che gesta fuoco, e hamma, e che racci glie se proprie lacrime, perdenotarci il cuor il onde, che pero Beati mindo corde. Per direi, che chi vuole in Cielo beatificato vedere iddio, debba hauere il cuore mondo, e lontano da ogni mangna i aistone, e i ercerio efetto mon dano, che diquesto dile il Profesa Lavamni, e nundi efiote. Gesta filoco, e flanima, perche fi come il fuoco purga, e monda l'oro, così la diuina gratia il contrito cuore, e come l'acqua putifice il uafo, cefi le lactime l'anima. dalle colpe mortali, onde il Saimo dice Asperges me Domine hisopo, o mun dabor lauabis me & super niuem, & c. Et con l'attecedéte. Cormundu creain me Deus. Vi si rapresentano i dui fanciullinia' piedia quali vien diuiso un pane, per denotare la misericordia, perche Beati misericordes, &c. Essendo che quello sara beato, che con pieta souvenira alle necessità di persone milerabili con file iustanze, conle insegna Elaia a 18. Frange esurienti panem tuum. Si dipinge con il ramo deli oliuo, fer significare la face, tranquillità, & serenita del cuore, onde però dice. Featifacifici, &c. Per direi che per chere beato indebbano hauere le tre paci, e tranquilità spirituale, cioè il perna con Dio, interna con la colcientia, & efferna con il profsimo, che questo secondo nel lib. 3. dalla sapieza, ci mene integnato Tax, & elettis Dei. Si dipige con molti fanciullini e flefi, uilir efi, uccifi, & mal trattati, rer denotare le perfecutioni ingiufte de' tiranni, e percerfi nostri ininici, & pe ro si dice Beati qui persecutiones patiutur propter institia, &c. Ciò ne significa, che chi uuole estere beato debba rendersi per atto di patieza impotete, e de bole alla uendetta ancorehe uendicar si poteisi, pronto al riniettere ogni lesione, & offesa, pensando che sa persecutione serve a buoni per esercitio di uirtù, che però difie il Sig. Dio in quella contentione fra i suoi Apostoli. Nisiefficiemini, sicut paruuli, non intrabitis in Regnum Calorum. Le due palme incrociate giunte, & annodate da una corona tefluta di Gigli, Misti,e Rose, sopra il capo per impresa, ne significa le tre uir di l'eologiche, con.e Fede, Speranza, & Carita, la Fede peral Giglio, la Speranza peral Mirto, & la Rosa per la Carita, senza lequali uir di inssino potra gianda bentificarli, & quello baffi per hom intorno a tal materia.

BELLEZZA:

DONNA che habbia afcota la testa fra le nuuole, & il resto s'a poco
visibile, per lo splendore, che la circonda, porgavna mano suor dello splendore, con la quale terrà vn giglio, sporgendo con l'altra nano vna
palla, & vn compatio. Si dipinge la Beilezza con la testa ancota fra le
nuuole, perche non è cota, dena quale più distribilmente si pona para a re
con mortal lingua, & che meno si pota conoscere con l'interietto han a-

H and no.

no, quinto la bellezza, laquale, nelle cose create, non è altro, metasoricamente parlando, che vidi ipiendore, che deriua dalla luce della faccia di Dio, come dissimicono i Piatonici, esiendo la prima bellezza via cola con esto, laquale poi communica idosi in qualche modo d'idea per beinguita di sui ane sue creature, è cagione, che esse intendano in qualche parte la pellezza: ma come quelli, che guardano se stessi nello specchio,



subito si scordano, come disse San. Giacomo nell'Epissola Canonica, così noi guardando la bellezza neile cose mortali, non molto potiamo anzacci a vedere quella para, e semplice chiarezza, dalla quale tutte se chiarezze hanno or gine, come disse Dante nel 13 del Par.

Ciò che non muores es ciò che può morire Non è se non splendor di quella iden.

Si dipingerà dunque nella indetta maniera, fignificandosi per la mano, che si stende col Giglio, la beliezza de lineamenti, & de colori del corpo

seminile, nel quale pare, che sia riposta gran parte di quella piccola mitura di beliezza, che è participata, & goduta in terra, come habbianio gia

detto di sopra.

Nell'altra mano terrà la palla, col compasso, per dimostrare che ogni bel lezza consiste in miture, & proportioni, le quali s'aggiustano col tempo, & col luogo. Il luogo determina la bellezza nella dispositione delle. Prouincie, delle Citta, de' Tempii, delle Piazze, dell'huomo, e di tutte le cose suggette all'occhio, come colori ben distinti, & con proportionata quantita, & misira, & con altre cose simili; col tempo si determinano l'armonie, i suoni, le voci, l'orationi, gli abbattimenti, & altre cose, le quali con misura aggiustandosi, disettano, & sono meritamente chiamate belle. Et come il Giglio per l'acutezza dell'odore muone il senso, & desta gli spiriti, così medesimamente la bellezza muone, & desta gl'animi ad amare, & desiderare di godere, (per dar persettione a se stesso) la cosa, che si conosce per la molta bellezzadegna di consideratione, & di prezze; sopra di che vin nobile, e gentilissimo spirito sece il presente Sonetto.

Eluce la beltà, che dal primiero

Speri, si vince ognopra ogni per siero.

Splendor nasi endo in mille rai si parte, Quegli che l'nostro, e l'altro Polo ere se

E fede sà mentre gli vibra, e parte

Di quel che in Ciclo spléde eterno vero.

Saper s'adopri, e la potenza, e il zelo.

Varia color souente, hor bianco, hor nero Una scintilla sol mostronne al mondo

E luce in vna men, che in altra parte

A dotta mano di ritrarla in carte

Note su mondo espresse

No

BELLEZZA FEMINILE.

DONNA ignuda, con vna ghirlanda di Gigli, & Ligustri in testa, în vna mano haura vn dardo, nell'altra vn specchio, porgendolo in suo

ri senza specchiarsi dentro, sedera sopra vn drago molto seroce.

I Gigli sono l'antico leroglifico della bellezza, come racconta il Pierio Valeriano, finsse perche il Giglio tra gl'altri fiori, ha quelle tre nobili qualita, che riconobbe una gentildonna Fiorentina nella statua fatta da scultore poco pratico, perche essendo ella dimandata quelche giudicasse di tal statua, ella con grandissima accortezza disse scoprendo le bellezze d'una donna compita, & la gossezza tacitamente di quell'opera, che era bianca, morbida, & soda, per esser queste qualità del niarmo stesso necessarissime in una donna bella, come racconta Giorgio Vasari, & queste tre qualità ha particolarmente tra gl'altri siori il Giglio.

Il dardo facendo la piaga, nel principio è quasi insensibile, laquale poi cresce a poco, & penetrando molto dentro, è difficile a potersi catare, & ci dimostra, che cominciando alcuno ad amare la bel ezza delle donne, non subito proua la ferita mortale, ma a poco a poco crescendo la

piaga, sente alla fine, che per alientar d'arco non fana.

Lo specchio dunostra essere la be lezza sumule medesimamente uno specchio, nelquale nede do ciascuno se sessio in miglior persettione per

l'amor della specie s'incita ad amarsi in quella cosa, oue si è ueduto piu perfetto, & poi a desiderarli, & fruirli.

Il dango mostra che non è da fidarsi, oue è bellezza, perche ui è ueleno di

palsione, & di gelofia -

E igauda, erche non unol effer coperta di liscio, come anco fi può die che fia frale, & cadaca, & percro le li pongono i liguftri nella ghirlanda, conformeal detto di Virgilio nell'Egloga seconda.

O formose puer nimiu ne credi colori. Alvalizastra cadunt, vacinia nigra legurur. Et Ouidio de arte amandi.

Forma bonu frazile est quantuq; accedit ad annos Fit minor, & spatio carpitur lla N. e. semper violamee semper lilia florent, Et riget, amissa, spina relieta, Rosa.

BENIVOLENZA, ET VNICNE MATRIMONIALE del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.

ONNA che tenga in testa vna corona di vite, intrecciata, con un rad mo d'olmo in mano, verso il seno vn'Alcione augello marittimo. Ogn'vno sa quanto la vite ami l'olmo, & l'olmo la vite, Cuidio.

Vlmus amat vites, vitem non deserit vlmos.

Per tale amorota Beneuotenza, & vnione l'olmo si chiama marito della vite, & vedoua fi chiama la uite quando non e appoggiata a l'olino, Catullo ne gli essametri nuptiali. Vt vidua in nudo vitis qua nascitur arno

Nunquam se extolit. piu a basso poi dice.

At si forte eadem est vimo coniuncta marito, Et Martiale nel 4 libro ne le nozze di l'udentio, & Claura, volendo mostrare l'vnione, & la Beneuo-Jenza di questi iposi diste. We melius teneris iunguntur vitibus ulmi.

a fi fatti penseri penso il Tatto quando diffe, Amano ancora

Gli arbori, veder puoi con quanto affetto, Et con quanti iterati abbracciamenti,

La vite s'auuiticchia al suo marito.

Cioè al'olmo, se bene si potrebbe anco intendere, al pioppo, o al frassino arbori tutti amici alla uite come dice Columella lib. XVI. Vitem maxione populus abt deinde ulmus, deinde fraxinus, & di questifarbori uolie intendere Horatio nel 4. lib. Ode V. chiamati uedoui senza la uite. Et vitem viduas ducit ad arbores, Et nelle lodi de la uita rustica con essa li marita, Adulta nitium propagine Altas maritat Populos. Da questi Pocti latini leggrad amente prese il Ben.bo il suo concetto massimamente da Catullo per effortare le dame ad'amare. Ciaseuna Vite. (poggian ) Esta giace, el giardin non se n'adorna Ma quando a l'olmo, o al Pioppo alta s'ap-Nel frutto sus, nell'ombre son gradite. Cresce seconda per Sole, e per pioggia

Oue alcuni Testi più moderni leggono

Ma quando a l'olmo amico alta s'appoggia: Et di quest'olino ci siamo uoluti servire noi lassando gl'altri peresserepite frequente in bocca de poeti, & per non confondere con più diversi raini la corona, che più gentile comparira semplicemente la uite auuiticchiata sou l'olma fuo marsto, per fimbolo de la Benquolenza, & unione matriDI CESARE RIPA.

71

moniale, l'Alcione che tiene in mano è vn'augello poco più grande d'vn passaro, quasi tutto di color ceruleo, se non che ha messicate alcune penne porporine, e bianche, ha il collo sottile, & sungo, va inosazzando, & stridendo intorno al lito del mare, con voce lan emeuole, on canco sa il suo n.do, & vi cona setre giorni, i quan per estere felici, chiamanti escriptori dies, Perche in tal tempo il mare sta tutto cranquisto, concedice Pli-



mio lib. decimo cap 32. & Indoro lib. 12. & il Sannazaro cofi cant') nell'E-gloga quinta.

Contere, & Halcyonis nidum mibi pellere ventos Dicitur, & saucs pelaci mi.

erre procell's Forsitantic nostros sed. Lit pectoris afits.

Aquesto rebbe mira i Vugaro nella prima Scena del cuarto atto d'Alceo, inversuain vers, ma gracom, inme an decima Egoga des Rota.
Turbaso e mas d'amor me sorti un giorno. Per me ferarno de cione il ni o.
Coè spero un giorno d'annere in anno e tranquillo stato, de Bernardin Po
se più chieramente.

3 Soane

Soane vdir gli augei, che per la rina Cantar piangendo (e si son anco amici) Lor sidi amori, & mentre al tempo rio

Prendon jul nido, inflebil voce, & vius Acquetan l'onda, e fanno i liti aprici.

Chiamali anco Alcione la inoglie di Ceice Re di Tracia, la quale amb cordialissimamente il fuo marito, onde l'Vingaro volendo mostrare in Alceo vita beneuolenza, & vinone grande con Eurilla, sa che egli dica,

ofu tra noi Mentre fummo fancialli Si suiscerato effetto

Si fuifcerato affetto Chè tra figli di Leda , hor chiare ftelle E tra Ceice , & la fida Alcione , Nn sô se fosse tale Sempre ella staua meco, es io con lei, Si che rado o non maici vide il Sole L'on da l'altro disgiunto.

Amb tantoquesta Alcione il suo marito, che hauendo in sogno veduto, che gli in vn turbulento nausragio era morto, si come auuenne, buttossi dal dolore in mare, onde i Poeti singono, che susse trasformata in tale, augello del suo nome, & che se ne volasse sopra il morto cadauero del marito, che era portato da l'onde marine, & però fanno che questo augello si vadi tutta via lamentando nel lito del mare, come tra gli altri Bernar dino Rota ne l'Egloga XIII.

Deh perche non son io, come colei Che vide in sonno, es por trouo lo sposo E nell'ottaua seguente

Sommerso in mare, & per fauor de' Del Hor piange augello il suo stato doglioso.

Quanto t'invidio, o ben coppia felice Comun fu sempre, a cui cantando lice A cui sposs, & augelli un letto, un nido L'onda quetar, quando più batte il lido, Et il Petrarca anch'egli canto della beneuoienza, & unione di questi ielici consorti nel secondo Trionso d'Amore.

Quei duo che fece amor compagni eterni Far i lor nidi a più soaui verni

Acione, Ceice, in riuaal mare

Con molto giuditio Ouidio nel lib. decimo delle Metamorfoli ha trasfo a mato detta moglie amante del suo marito in Alcione, perche veramente questo augello di sua riatura porta al suo marito tanta beneuolenza, che non per sipatio di tempo, ma per sempre cerca di stare vinta col marito, non per lasciuta, ma per amica beneuolenza, che tener deue la moglie verfo il marito, ne mai altri riceue, anzi se per vecchiezza, egli diuenta siacco, etardo a seguitarla nel volare, ella lo piglia sopra di se, lo nutrice, mai lo abandona, mai lo lassa solo, ma postoselo su gi'nomeri, lo porta, lo gouerna, & sta seco vinta per sino alla morte, si come referisce Plutarco, De solertia ani alium. In cotal guita parsando dell'Alcione, Vbi autem senetus maremimbecillum, & ad sest indum tardum reddidit, ipsa cum sus ipiens gestat, atque nutrit, nunquam destituens, nunquam solum reliquens, sed in humeros substatum requequaque portat, atque sonet, eig; ad mortem reque adest.

Pougasi ad imitare li consorti l'amabile natura dell'Alcione, & ssieno ara di loro uniti con amore, & beneuolenza, tenghino in dui corpi vn'animo, & vn volere, l'vno si trassormi nell'altro, giossca, & resti lieto, & contento della compagnia datagli da Dio: tale attetto, & vnione, s'esprime.

in quel nostro Sonetto acrosticho satto nelle nozze del Sig. Gio. Batista. Garzoni, & desia sua nobilissima Sposa, il cui pregiato nome nel capo de versi per ordine si pone.

In qual parte del Cielo , in qual idea
Scolpi Natura si leggiadra forma,
Anima di virtute essempio, e norma
Beata al pard'ogni suprema Dea.
Ella co'l suo splendor rallegra, & bea

Lo Spojo fuo diletto, e in se l trasforma

Amando lei noua celeste Astrea.

GARZON, inuitto, e saggio a lei simile
Le su prescritto dell'Empireo Coro;
Onde ben lieta uà co'l cor giocondo.

Roma per uoi già gode eterno Aprile,
Indi verrà per voi l'età dell'Oro,

L'astringe a seguir sol la sua bell'orma, ERARA prole ad'abbellire il mondo.

Et certo, che muna maggior selicità può esse e tra dui consorti che l'vniorne, & Beneuolenza: degno è dessere impresso nella mente d'ogni persona legata in nodo matrinomale, il precetto di Focilide Poeta Greco Ama tuam coniugem, quid enim suavius en prastantius Quam cum Maritum diligit Vxor reque ad senestam Et Maritus suam Vxorem, neque inter eos incidit contentio? Cioè ama la tua moglie, che cosa può esse e più soaue & più conueneuole, che quando la moglie ama il marito per sine alla vecchiezza, & il marito la sua moglie, ne tra loro c'interviene rissa, & con tesa alcuna. Quindi è che li Romani antichi hanno lassato molte memore di quelli che iono vissi in matrimonio vnitamente con benevolenza sienza contrasto, de quali noi ne poneremo per essempio quatro Stampate dallo Smetio due verso il marito, e due altre verso la moglie.

D. M.
D. Iunio primigenio
Qui vix ann XXXV.
Junia. Pallas. fecit
ConiugiKarisimo
Et pientissimo
De se benemerenti
Gum quo vixit annis
XV. Mens. VI.
Dulciter. sine Querela.

DIS MANIBUS.
Lustae Glaphyrae
Vixit Annis XXXIIX.
Ti Claudius faustus
Coniugi. optime, & bene
De se merita cum qua
Vixit Ann. xiix mense i
Diebus XXIIII. sine vila
Querela secit, & sibis

T. Flauio. AVG. lib. Chrysogone Lesbiano. Adiutor Tabularior Ration. Hereditat Caes N. Flauia Nica coniux. cum quo Vixit anv. XLV. sine ulla offensa. DIS MAN S.
CALPVRNIAE
T. L. HOMEAE
M. CALPVRNIVS
M.L. PARIS
CON.SVAESANCTISS.
CVM.QVA.V.A. XXV.
SINE OFFEN. ET 6bi.

Simile modo di dire vsa Plinio secondo nel lib.8. scriuendo a Geminio.

Graue vulnus Macrinus noster accepit, amisit vxorem singularis exempli, etiam
si olim

fo our fu Bet. Vixit cum has triginta nouem annis sine iurgio, sine Offensa. Et Lena uner etione di Lucio Situto Paterno li legge. Sine vila animi laesura. Et in queila di Giulio Marciano. Sine vlla animi lesione. Vn'altra inicataione ponere vogliamo trotata poco tempo fane. la prima vigna fuor di porta intina a man dritta, nella quare dice ai Lettore, che sa d'enere in-Lidiato, per tre cagioni, vua perche mentre vihe fierte iempre fano, la teconda perche heobe commodamente pene da viuere, la terza perche hebbe vna moglica lui amoregoliisima.

Q. LOLLIO. Q. L. CONDITO

SCIO TE INVIDERE. QVI LEGIS TITVLVM MEVM DVM VIXI VALVI. ET HABVI BENE. QUET SIC VIVEREM, ET, CONIVGEM HABVI. MIHI. AMANTISSIMAM SIC

Hora se da gentili è stato facto conto di viuere ienza que rela, senza osse la & relione arcuna tra Moglie, & Marito . ma con reciproco, & icambieuole amore, tanto più da Chraftiani si deue procurare di vauere nei Sacro Matrimonio in Santa Pacecon unione, & Beneuolenza, accio mentiano poi d'effere vinti nell'aitra vita in fanq iterna gloria.

BENIGNITA. CNNA ue lita d'azurro stellato d'oro con ambe due le mani si prema le mammelle, daile quali n'eica copia di latte, ene dicersi animali la beono, alla finistia banda ur fara un'Altare cot suoco acceso.

La benignità non è molto dinerente dall'anabilità, clemenza, & humanita, & principaline te si esercita ne ioi judditi, & è compaisione hauuta con agione interpretando la legge senza rigore, & è quasi quel-Jaches Grecs dimiandano, (Ipichia) cuce piaceuole interpretatione deila legge.

Si ve le d'azuro stellato a similitudine del Cielo; ilquale quanto più è di stelle iliustrato, & abbellito, tanto più si dice ester benigno verso di noi, cosi benigno si dice anco l'huomo, che con se eno voito corresen ente sa gratie altrui ienza interesse, o recenoscimento mondano, & che esseguirce

piecola giustina.

Prense dalle mammelle il latte, del qua'e beuono molti animali, perche è efictio di benignita, & di charita it fien e fi argere aniore colmente quello che s'ha dalla natura alludeudosi al detto di San Paolo, che congiuntamente dice: Charitas beaugna est. Si mostra pero anco a que Tano, che elercitandos la benignita i enormidditi, come si è detto, esta dene estere antepostual agore dena giudana, secondo Papianano Lire Concilto, eisendo la benignita com agna d'ena giustita, come ben dice Cicerone De sinibus, Che pero da tucte due deue cher i d. ca, & abbrieciata, anernando Plut. ... vilicap. 26. che: Que non landat benignitatem, is proletto cor bacet adamantinum, aut ferro xelfime.

L'altare

7.5

L'altare co'i fuoco, dinota, che la cenignita fi delle usare, o per cue sel ne di religione, laquate principalmente s'elercità con li sacrifici, o almeno non lenza esa, talmente che lenga in pericolo d'estere ritardita, o impedita la giustitia per inittare Dio siene, ilquale è viguamiente giusto, & benigno.

# AL SIG CAVALIER CESARE RIPA.

PER L'IMAGINE DELLA BENIGNITA FIGURATA Da lui nella persona dell'Islustrassima, ed Eccellenussima. Signora Marchesana Saluiani.



AVDF, e pregio acquistò Greco Pittore,
Gia ritraendo con Maestra mano
La Bellissima Argina, onde'l Troiano
Giudice Ideo Sentil la frino ardore:
Hor tu (ESAR gentil d'Italia honore,
Animo esprimi generoso humano
Di saggia Etrusca DONN A, al cui sourano
Lume s'accende l'Arno in casto amore:
Ne in van con Zeusi a gareggiar t'accingi;

Che Tu lo spirto ; Ei la corporea salma;
Ei la Beltà; Tù la virtù dipingi;
Anzi gloria maggior guadagni ; e palma;
(be bel tanto più grande in carte firingi;
Quanto via più ; che'l corpo; è nobil l'Alma.

Lo Spaparato Accademico Filomato:

BENIGNITA.

ONNA giouane, bella, & ridente, con uaga acconciatura di biondi capegli, coronata di corona d'oro, con il Sole in capo, Lestita di ha,
bito leggiadro in color d'oro, con Ciamide fregiata di color purpureo,
oue si uedono re Lune d'argento, lequali sieno creicenti, & riuolte a man
destra, sha alquanto china, con le braccia aperte, & con la destra mano
tenga un ramo di pino, mostrando d'essersi leuata sù d'una riccha seggia,
& a canto ui sia un'Elesante.

La benignità non è altro per quanto si può raccorre da la dottrina d'A-rist.lib.4. Etica, che uno assetto naturale di persona magnanima in mostra-re segni di stimare gl'honori dati dalle persone inseriori, talche è uirte propria delle persone grandi in quanto sono magnanime, & magnanime

non uuol dir altro che huomo di splendore, & ornamento di persetta uirtu, tal che quanto è dissicile d'esser magnanimo per hauer bisoigno di tutti gl'habiti buoni, tanto è nobile essere benigno. Quattro sono gli assetti del magnanimo, che assetti si deuono chiamare quelle cose, che non hanno Elettione, Benesicenza, Magnisicenza, Clemenza, & Benignità, a i quali si riducano tutti gl'altri, percioche il magnanimo non sima, ne disprezza, come quello che non teme, ne spera: inquanto non disprezza

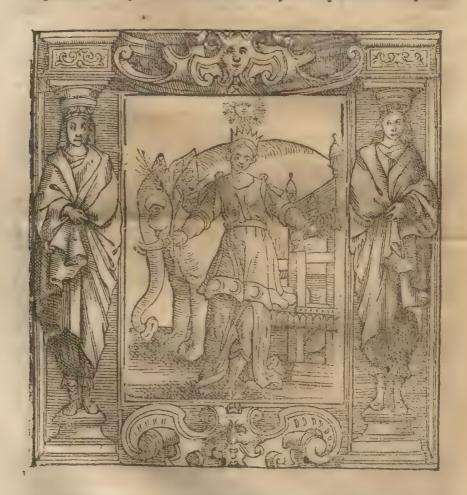

è Benefico, in quanto non stima Magnifico, in quanto non teme Clemente, in quanto non spera, Benigno, & perche la benignita ha per oggetto immediatamente l'honore, & l'honorare, però si può dire, che la Benignita la il più degno assetto, che possi naicere in principe generoso, il che è conforme alla dottrina dell'istesso Arab, nel 2. della Rettorica al capo 20, dicendo, che la grandezza nell'huomo non è altro, che vna ces-

tapiaceuole, & nobile grauità. La onde scoprendosi questa virtù singolarmente nella Illustrus. S.g. MADDALENA Strozzi maritata nell'Eccesti illustrus dei Signiviarenese daluiati, imi è parso che si veda questa signia con particular mendone di questa Signora, nella quale oltre a gi'aitri spiendori, che se danno sa patria felice, sa Casa Illusti sisma, sigenitori di somma virtù, suprende tanto s'istenia benignita mentre accetta gi'honori dene persone inferiori con lieto volto, & con la benignita sua, cheso opera meglio che gi'astri con l'alterezza, & ben si può dire di lei ques che seriue Claudiano in Consulata Manisi. Peragit tranquilla potestas. Q od violenta nequit : mandataq; fortius urget Imperiosa quies.

Le tre Lune, che tono intorno al fregio della Clamide, rapresentano l'in segna dell'Illustrissima Cata Strozzi, nellaquale si contiene con molta ragione il simbolo della Benignita, percioche, come il sume della Luna non è altro che l'istesso lune del Sole, così la benignità non ha altra luce che quella, desl'istessa magnanimita Sole, delle virtù, come habbiamo mostrato, ex però la forma del Sole si scuopre in testa della sigura, cioè impuno più superiore, ex più nobile sede dell'intelletto, onde si cauano le virtù intellectiue, es gi'organi sensitui, ne quali si fondino le morali.

Il numero ternario delle Lune, significa la perfettione di questa eminente virtù, perche il ternario sempre significa perfettione, come iniegna Arisinel primo dei Cielo Capiprimo. Si è primo numero impari, si principio d'imparità della quale diceuano i Gentili sodisfarsi Dio, come di cosa perfetta, onde Virgilio nell'Egloga 8. dice. Numero Deus impare gaudet.

Et i Pittagorici dissero il tre triplicato nelquale si contiene si dua, essere di potenza infinita, con quali concorda anco Platone, che dice nel Tiene eo, da questo numero triplicato hauere origine la persettione dell'anima, di l'issessa luna si dimanda da i Poeti Trisonne, come si vede in Aussonio nel libretto intitolato Griso, nel quale dell'issesso numero ternario discorre, ne deuo lassare di dire; che dette Lune sono riuolte a man destra, cioè verso s'Oriente, ilche è segno, che la Luna sta in suo crescimento, seguitando il Sole, di così l'Islustris. Casa Strozzi seguitando gli splendori della magnanimita, si va continouamente auanzando nella gloria, di ne gli spiendori della fama con l'issessa benignita, di è la Luna detta Lucina, per esse ella tenuta da gli antichi apportatrice della luce a i nascenti fanciul si, perche porge loro aiuto ad vicire del ventre della madre, di per essere clia benigna, di pianeta humido assiretta tal'hora con il suo influsso il parto soccorrendo le donne ne i lor dolori, rendendo e più facile al partorire, come di se Horatio libis. Ode 22:

Montium custos nemorumos virgo, Ter uocata audis ademisos letho. Qua laboranteis utero puellas Dina triformis.

Et benigna si può dire la Luna, perche risplendendo nell'oscurità della notte, aisicura, & inanimisce col suo lume i poueri viandanti, & i pastori alla guardia delle loro mandre, & perciò è stata chiamata da gli Antichi scoria, & duce, & gli Egitij con il gieroglisico del Sole, & della Luna s'inanazina-

maginauano che questi dui pianeu fossero E.en.enti delle cose,come quel li cue con la virtu propria generaliero, & conternatiero, & perpetualiero, tutte le cote inferiori, oltre a questo la vita nostra estere retta dal gouerno loro per enere iostentata da l'humor de l'vna, de dai calor dell'altro.

Si fa derra figura di faccia liera, & gioconda, ridente, di aipetto gioniale, leggiadro, & modesto, perche non è coia più grata, & amata de la benignitajonde dine Terentio ne gli Adelfi. Re ipsareperi.

Facilitate nihil esse homini melius neque clementia.

Et per significare lo stato signorale che è necessario all'vso di essa beni-

gnita, li fa vestita, & coronata d'oro.

Il drizzarsi in piedi, chinarsi, & aprir le braccia, sono segni proprii ne i Principi della lor benignita, iontani dall'alterezza dell'animo, & dal

rigore,

Tiene con la destra mano il ramo di Pino, essendo detto arbore simbolo della benignita, perche il pino ancorche sa alto, & saccia onibra grandisfina, non nuoce a niuna pianta che vi fia fotco, ma cialcuna vi germeglia hetamente, perche ella è benigna a tutte, come referite Theoriafto Filo-

sofo lib.3.cap.15. de Plantis.

Pinus quoq; benigna o amb s propterea effe putatir, quod redice simplici, altaq; fit: Seritur enim sub eam, & Myitus, & Laurus, & al a ; Liaque: nei quir quam prohibet radix, quo mines hae libere augescere valeant: ex quo intelligi potest, radicem plus infestare quam vn.bre; quippe cum Pinus vn.bram empl ssimam reddat, & reliqua quoq; paucis alt.sq; nitentia radicibus ad portionem societatems non negat. Que è da notare, che il pino arbore nobilitsimo di radice alta, & reinplice raccoglie benignamente fotto la lua ombra le minori piante, si come sanno altri arbori di alta radice, che non negano ricellere in compagnia loro altre piante, il che ci ierue per figura, che vna je sona nobile d'altra radice, cioè distirpe, & origine iublimenceue fotto l'ombra de la fila protettione con ogni benignita altri di minor conditione, & con portione l'ametie neil'amicizia, & compagnia fua, il che non fanno gl'animi nati vilinente, ancor che per fortuna itablimati sieno, che per l'ord.nario restono rozzi, & con e doppij, e non semplici viano verio altri più tosto malignita, che benignita,

L'Elefante animale nobile, & più d'ogn'altro grade, lo ponemo in que sto luogo persimbolo della Benignita de' Principi, & Signori grandi, de la si a benigna natura ne mene a far testimonianza Aris. lib.9. cap.46.ne l'historia de gli animali. Flephas omnium ferarum mitissimus, & placidissimus. Et Bartolomeo Anolico de la proprieta delle cose lib. 18. cap. 42, dice che gli Elephanti iono di natura benigni perche non hanno fe.e. Sunt autem Elephantes naturaliter benigni, quod careant felle, Ma noi diremo ch'eg i siabenigno non iolo, perche sia priuo di fele attelo che il caminello ancoruè prino di fele, & nondimeno non arriva a quella gentile benignità, c. e na l'e.c anie) n.a perche anatura lo fadotato d'un ce no lumed'inrelletto prudente e fenamento quan enchumano, Plusio lib. 8. ca . 1.

Ainma-

. Ani natium maximum elephas, proximumq; humanis sensibus &c. questo animaie le mai ne li directi incontra quaiche perfona en'nabbia finarrita la strada per non ipacentaria col ino aipetto, si ritira in bel modo al quanto Iontano da quella, & per darli animo ie le mostra tutto cortese, & mansueto, & le precede auantine, cummino, canto, ci.e a poco a poco lo rimette per la trada. Sisteonantes nominem errantem fibi obuium uiderint in folitudue, primo, ne impeta terreant, aliquantulum de uia se subtrahunt, & tunc gradum figunt, & paulatim ipjum præcedentes uiam ei ostendunt. dice il medefino Bartolomes Anglico nei luogo citato, & Plinio nel fudetto lib. cap.4. Elephas homine obuio forte solitudine, & simpliciter oberrante clemens, placidusq; etiam demostrare uium truditur. Atto veramente benigno, mirabile, in vno Animale, ch'habbia forza di nuocere, & non voglia, ma più tosto di giouale: de la nobile, e benigna conditione di questo animale si possono riputar partecipi quelli Signori, i quali mossi dalla loro innata benigna natura rimettono i suditi, o ieruitori nella via del felice contento, soccorrendoli nei loro estremi bisogni. Nunc sibi finem proponit Honestus Princeps, ut subditos felices efficiat. Il fine de I honesto Principee di far felici i sudditi disse Antipatro: di più gli honesti, & benigni Principi, & Signori, accorgendon di effere maggiori tenuti, & riueriti, porgono animo a minori di parlare, & chiedere vd.enze, & foccorfo, fi come hanno fatto gli ottimi Principi, & Imperatori, che hanno lassato buon nome di se. Aleisandro Seuero di nome, & benigno di natura a chi non s'arrischiana di chiedere niente, lo chiamana, dicendo perche non chiedi niente? Vuoi for e ch'io ti reili debitore? chiedi, acciò non ti lamenti di me: Conosceua Alessandro che il Principe è obligato dar benigna vdienza, & soccorio a perione minori, & prinate, & perciò s'offerina benignamente a loro, dimandando e bisogni per non rimanere a loro debitore; & pare era gentile Imperatore, confondansi quelli Signoriaiperi di natura, che negano l'vd.enza, e fe pur la danno a le prime parole infastiditi difeacciano da le con ingiuria le persone, & le spauentono con la loro seuera, & brusca ciera; prendino essempio di Tito figlio di Vespasiano Imperatore, che sempre benigno si mostro al popolo, onde per tal benignita su chiamato Amore, & delitie del genere humano, mai licentiò alcuno da se senza dargli buonasperanza, anzi auisato da' familiari, come ch'egli promettesse più di quello che potesse mantenere, soleua dire che bisognaua auertire che niuno si partisse mesto, & diigustato dal parlare del Principe. Non oportere, ait quemquam a sermone Principis tristem discedere: Soggiunge Suetonio, che trattò il popolo in ogni occasione con tanta piaceuolezza, & benignità, che solea sar preparare le seste publiche de Gladiatori non a gusto iuo, ma ad'arbitrio de gli aspettatori, & mai negò niente a niuno che gli dimandasse, anzi l'essortauna dimandare di piu: N im neque negauit quicquam petentibus: & ut qua vellent peterent, ultro adhortatus eft. Stando vna sera a cena gli uenne in mente, che in quel giorno non haueua usata la solita benignita con niuno, di che pentendoli, mandò fuori quella memorabil voce Amici diem perdidimus, Amici habbiamo perduta la giornata, riputò come principe essere debito suo essercitare ogni giorno l'ossitio de la benignità. Non su men benigno quel buono imperatore, dico Marco Aurelio di cui Herodiano icriue, che a qual si voglia che ui andaua auanti porgeua benignamente la mano, e non comportaua, che da la sua guardia susse impedito l'ingresso a niuno. Questi sono Principi amati in vita, & dopò morte bramati, che si fanno seniaue le genti con la benignità, & certo per quattro giorni, che in questa vita vno signoreggia, deue procurare di lassar memoria benigna di se, perche la sua signoria tosto si pende, & la sua benignita, come virtu eternamente dura; Detto degno di generosio Principe su quello di Filippo Re di Macedonia Padre del grande Alesan-

dro. Malo diu benignus, quam breui tempore Dominus appellari.

voglio più tosto esie re chiamato lungo tempo benigno, che breue tempo Signore, onde 10 considerando il cortese animo di questi inuitti, & benigni Principi, & la nobil natura de l'Elefante animal maggiore d ogn'altro congiunta con tanta benignita, si concludera, che quanto più vna periona énobile, & grande, tanto piu deue essere corte.e, & benigna, ma quello, che più importa si conforma con la benigna natura di Dio, di cui è proprio l'esser benigno, essendo, che non ci è chi più di lui eserciti la benignità per il bene, che ogni giorno fa a tutte le luc creature, si che vn Signore, & vn Principe per quanto comporta la mortal conditione in cosa niuna può più accostarsia la natura divina, che con la benignita, & senza dubbio, che; Iddio ama più vn Signor benigno, che sur erbo, & altero, anzi l'odia, si come il moral Filosofo Plutarco chiaran ente dimo-Ara nel discorso, che sa al Principe ignorante, dicendo, che si con e; Iddio ha collocato nel Cielo il Sole, & la Luna, segni del suo splendore, co sè l'imagine, & il lume del Principe ne la Republica, che porta la n.ente, & la ragione giusta, & retta, e non il fulmine, e'l tridente, come soglion farsi dipingere alcuni per parere tremendi, & sublimi più che non Iono; dispiaeciono a Dio questi, che fanno emulatione con li tuoni, fulmini, & raggi, & si compiace di quelli, che imitano la sua virtu, & si rendono similia lui nell'honesta, humanita, & benignità, & questi più inalza facendoli partecipi della sua equita, Giustitia, Verità, Mansuetudine, & benignita, mediante le quali virtù risplendino, come il Sole, & la Luna non tanto appresso gi'huomini, quanto appresso Iddio padre di ogni benignità.

BIASIMO VITIOSO.

VECCHIO magro, pallido, con bocca aperta, & chinato verso la terra, laquale el va percotendo con un bastone, che ha in mano, cost singenano gl'antichi Momo Dio della riprensione, e del biasimo; il vestimento sara pieno di lingue, d'orecchie, & d'occhi, si dipinge vecchio, perche è proprieta de' vecchi di biasimare sempre le

cole d'altri, o perche si conosca la loro prudiza imparata con l'esperieza di molu anni, o per lodar l'eta passata, o perporre si eno alla licenza gionenile.

Si fa ancora vecchio, estendo la vecchiezza simile al verno, che spoglia i campi dogni occasione di piacere, & di gusto.

Elecco, & pallido, perche tuie dimene spesso, chi biasima per l'inuidia.

che quafi iempre muoue il biafimo.

Sa con la bocca aperta, & si veste, come habbiamo detto con le lingue, orecchi, & occhi perche ubiasimo è tempre pronto d'vdire, & vedere per scemar la lode di qual si voglia periona.

Mira la terra, perche il fine di chi biatima non può effer se non vile, ap-

poggiandoii maisime all'ar.do jegno della maledicenza.

BÖNTA.

DONNA bella, vestita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, estarà con gli occas ruolti verio il Cieso, in braccio tenga va relacano con li fignuomi, & a canto vi sia vi verde arboiceno alla racadi vin fiume.

Bonta nell'huomo è compositione di parti buone, come sedele, verace,

Integro, giusto, & patiente.

Beila si dipinge, percioche la bontà si conosce dalla bellezza, essendo

che la mente acquista cognitione de'iensi.

Il vestito dell'oro significa bonta, per esser l'oro supremamente l'uono fra tutti i metalli. Horatio dimanda aurea la mediocrica, dalla quale dere

ua la bonta istesia in tutte le cose.

L'Albero alla riua del fiunce conforme alle parole di Dauid nel suo re Salmo, che dice: Fhuomo che segue na legge di Dio ester simile ad vu'albero piantato alla riua di vi ruicello chiaro, belio, & corrente, e per non ener altro la bonta, della quale parsiamo, che il conformarsi con la volonta di Dio, però si dipinge in tal modo, & il pellicano medesimamente, il quale è vecello, che, secondo che raccontano molti autori, per souuenire i proprii sigliuoli posti in necessita, suena se stetto col rostro, e del proprio sangue li nodrisce, come dice distutamente Pierio Valeriano al suo luogo, & del più moderni nella nostra lingua.

Il Ruscelli nell'impreta del Cardinal d'Augusta non mostra altro, che

Tistessa bonta.

Sta con gl'occhi riuolti al Cielo, per esser intenta alla contemplatione diuina, & perseacciari pensieri cattiui, che di continuo sanno guerra. Per questo ancora si pone la ghirianda di ruta, hauendo dest'herba proprieta d'esser suggita da i spiriti maligni, & ne habbiamo autentichi testimonii. Ha ancora proprieta di sminuir l'amor venereo, il che ci manisessa, che la vera bonta lascia da banda tutti l'intereisi, & l'amor proprio, ilquale solo sconcerta, & guasta tutta l'armonia di quest'organo, che suona con l'armonia di tutte le virtù.

BVGIA.

ONNA inuolta, & ricoperta nen nabito suo quanto sia possibile, il vestimento da vna parte sara bianco, & dall'altra nero, terra in apo vna gaza, & in mano vna Seppia pesce.

I. La

La parte del vestimento del color bianco mostra, che gl'huomini bugiar di primieramente dicono qualche verita per naiconderui totto la bugia, imitando il dianolo, ilquaie, come dice San Giouan Chrisostomo super Matth. Conceyum est interdum uera di ere, ut mendesium seum rara ucritute commendent ...

L'aitra parce di dierro del vestimento nero, si fa in quella fentenza di Trifone Grammatico Greco, laquale diceu., c. e le begle mino la coda. nera, & per questa mederana ragione a questir ag ne si pone in capo a Gaza, cheè di color vario, & la Seppia, laquale, iecondo ene racconta il Pieno Valeriano nel lipro 28 quando il fente preta, manda filori dalla coda vn certo humore nero, nesquale si nascoade, stimando con tale inganno fuggire dal petcatore. Coli il bugiardo e cura ie stesso con la fintione delle bugie, & non viene mai a luce di buona fama ...

B. V'GIA.

Onna giouane brutta:ma artifitio imente Vestita di color cangiante; dipinto tutto di maicare di più sorti, & di molte lingue, sara zoppa, cioè con vona gamba di legno, tenendo nella finistra mano vin fascetto di paglia accela. Sant'Agostino dipinge la bugua, dicendo, che è salsa signisicarione della voce di coloro, che con mala intentione negano, ouero affermano vna cosa falsa ...

Er però si rappresenta in vna donna giouine, ma brutta, essendo vitio ser uile, & fuggito formmamente nelle conueriationi de' nobili, n modo che è V enuto in vso hoggidi, che atteitandosi la sua nobilia, come per giuramento nel parlare si stima per coia certa, che il lagionamento sia vero.

Vestesi artificiosamente, perche con l'arte sua ella sindustria di dare ad

intendere le cose, che non sono.

La veste di cangiante dipinta di varie sorti di mascare, & di lingue dimostra l'inconstanza del bugiardo, ilquale dilungandosi dai vero nel fauel lare, da diuería apparenza di effere a tutic le co:e, & di qui e nato il prouerbio che dice: Mendacem oportet esse memorem:

Il fascetto della paglia accesa altro non significa, se non che si come il detto fuoco presto s'appiccia, & presto s'ammorza, cosi la bugia presto na-

sce, & presto muore.

L'esse zoppa da notitia di quel che si dice trivialmente, che la bugia ha le gambe corte.

B V I O

TIOVANNETTO moro, vessito d'azurro stellato d'oro, & sopra 👤 il capo hadera vn Gufo, neila deftra mano vn velo nero, & con la finistra terrà vi scudo di color d'oro, in mezo del quale ui na dipinta vina targa con motto che dice. AVDENDI. CALAMITA.

ONNA mesta, vestita di nero, & mal'in arnese, mostrandosi debole li regga sopra vna canna, tenedo in mano vn mazzo di spighe di grano rotte, e fracassate, come quelle, che vengono abbattute dalla ter esta.

Il vestimento nero fignifica malinconia, ch'è compagna perpetua della calamità.

S'appoggia alla canna, perche non fi truoua maggior calamità, che quella di colui, che sta in pericolo di rouinare, il quale si conduce molte, volte a desiderare la morte per rimedio, & la canna per essere vacua, & poco dentà, facilmente si spezza al soprauenimento del peso, come facilmente mancano le speranze di questo mondo, perche ogni sorte di vento ancorche debole è bastante a mandare in ruina, & la fabrica, & li fondamenti delle nostre speranze, & per questo si domanda calamità da i calami delle Canne.

Il mazzo del grano acconcio, come detto habbiamo, fignifica la perditione, & rouna delle biade, che è il principio della nostra calamita.

CALAMITA, O MISERIA.

ONNA asciutta, tutta piena di lebbra con pochissimi panni, che le cuoprono le parti vergognose, & con alcuni cagnuoli, che li stiano lambendo le piaghe delle gambe, terrà le mani in atto di dimandare elemosina.

ONNA mesta, ignuda, a sedere sopra vn fascio di canne rotte, e spez zate in molti pezzi in mezo a vn canneto.

Si dipinge mesta, percioche la miseria rende l'huomo mesto, & ancorche la Vortuna se gli mostrialquanto benigna, nondimeno non si rallegra mai, come dimostra Seneca in Thyeste.

Proprium hoc miseros sequituruitium - Rumquam rebus crederelatis Ride it salix Fortuna lu et - Tamen astlictos gaudere pig it.

Si la a sedere, per mostrare, che le sue speranze sono andate a terra, & ella insieme con esse, perche dice S. Agostino nel lib. de sin. la miseria è abondanza di tribulatione.

Le canne fracadate futono sempre poste anticamente per fignisicare la calamita, da che i Romani pigliorno poi il nome di calamita, dimandando calami, le canne.

CALVNNIA.

DONNA, che mostri esse e selegnata, nella sinistra mano tenga va torchio acceso, & con la destra prenda per i caregli vi giouanetto nudo, & lo stringa, il quale alzi le mani giunte al Cielo, & da via parce vi fara vi Basalico.

Dipingesi con viso iracondo, perche è cagionata dall'iracondia, & dallos degno.

Il torcino acceso, dimostra, che là calunnia è instrumento attissimo ad accendere il suoco delle discordie, & delle couine di tutti. Regni.

Il tirarsi dietro il giouine, che ha le mani giume, ci la comicere, che il calunniatore non è altro, che lacerare la fama de gl'Innocena:

Glissi dipinge a canto il batalisco, percioche, come narai Pierio Valeriano nel ilb. 14. I Sacerdori Egitij poneuano questo animale per la calumnia, per che si come il baialisco senza inordere da lontano è pernitiosani'nuo no co'l iguardo, cosi is cal unniatore ipariando di naicosto ali'orecchie de' Principi, & aitri, induce fra udolentemente l'accuiato, che ricena danni, ditagij, tormenti, e ben ipetio la morte, e senz'onde potersi autare, non sapendo il torto, per che gli vien fatto in absenza come si vede autenire in molte corti, & Herodoto sopra la calunnia nel lib. 7. così dices Calumniator iniuriam facit accusato, non prasentem accusat.

CAPRICCIO.

G Iouinetto vestito di varii colori, in capo porterà vn cappelletto simile al vestimento, sopra ilquale vi saranno penne diuerie, nella destra

mano terrà vo mantice, & nella finistra vo sperone.

Capricciosi si adimandano quelli, che con Idee dall'ordinarie de gl'altri huomini diuerse sanno pendere le proprie attioni, ma con la mobilta dal l'vna all'altra pur del medesimo genere, & per modo d'Analogia si dicono capricci le idee, che in pittura, o in musica, o in altro modo si manifestano lontane dal modo ordinario: l'inconstanza si dimostra nell'eta fanciulleica, la Varieta nella diuersita de i colori.

Il cappello con le varie penne, mostra che principalmente nella fantasia

sono poste queste diversità d'attioni non ordinarie.

Lo sperone, & il mantice inostrano il capriccioso pronto all'adulare l'alle crui virtù, o al pungere i vitii.

CARRIDE I SETTE PIANETI.

Come è descritto dal Boccaccio lib. 4. nella Geneologia de gli Dei.

NA donna di verginale afpetto topra di vincarro di due ruote tirato da due catalli, vinbianco, & l'altro nero per mostrare, che la Luna fai tuoi corsi di giorno, e di notte, è anco tirato il suo carro, come dice il sopradetto Boccaccio nel 5. libro da' cerui, estendo che il cammino, che fa la Luna vien fornito più velocemente di tutti gl'altri pianeti, come quella, che ha l'orbe minore, & Chaudiano, & Festo Pompeo dicano, che è guio dato da mult, per ener la Luna sterile, & fredda di sua natura, come parimente è il mulo, & mulomo Galio sa guidare il detto carro da giouenchi, credesi che sosse dati quest'animali alla Luna per la simiglianza, che è fra di loro delle corna, che perciò si mettano due piccioli cornetti in capo della Luna, comeanco per ener quest'animali facrissicati a qi esta Dea.

Prudentio veste la Luna d'un bianco, & iottil velo dicendo.

Di bel lucido uelo a noi uestita Quando succinta spiega le quadrella E la Vergine siglia di Latona.

Si potrà anco vestire con la ueste bianca, rossa, & sosca dalla cinta in su, & il restante del uestimento iara negro, mostrando, che la Luna non ha lume da sè, ma da altri lo ricele, & è d'autertire, che per bellezza di questa figura sieno essi colori posti con gratia, i quali mostrano, che la Luna, spesso si muta di colore, & da essa mosti indominano le mutationi de relipti

Onde Apuleo racconta, che la rossezza nella Luna significa venti, il color foico pioggia, & il lucido, e chiaro aere fereno, & Punio nel lib. 18. cap. 3 r. dice il medefimo.

Fuda glantichi dipinta, che portafsi a gl'homeri una farctra piena di firali, & con la destra mano vna facella accesa, & con la sinistra un'arco.

Mostra la facella ardente, come apportatrice della luce alli nascenti fanciulli, percioche porge loro aiuto, ad vicire dal uentre della madre.

Mostra ancor il lume, che sa alli pastori, i quati amano assai la Luna, pereioche da lei riceuono commodita grande, chendo che la notte guardano i suoi armenti dall'insidie delle siere.

Oltre ciò s'intende ancor per il lume l'humidità fua, che presta fauoreal le piante, che germinano sopra laterra, & alle r. d.crdissorto dona aiuto.

La dipiniero gl'antichi, come habbian o detto, con l'arco, Ex con la faretra, perche intendenano la Luna effere arciera de' fuoi raggi, li quali fono alle notura i mortali, & er diniofiare ancora le punture, che fentono le donne nel partorire, essendo questa l'ea sopra il parto delle donne.

CARRO DI MERCVRIO.

IN giouine ignudo con un fol panno ad armacollo, hauerà i capeglà d'oro, & fra essi vi saranno penne parimente d'oro congiunte insieme,o uero vn cappelletto con due alerte, cioè vna per banda, in mano porterà il Caduceo, & alli piedi i Talari, che così si truona dipinto da i pittori, & descritto in molti libri da' Poeti, & in particolare nelle trasformatiomi d'Apuleo.

Sara detta Imagine sopra d'un carro, & vi saranno molti sassi, per accennare il costume de gl'antichi, che quando passauano vicino alle statue di Mercurio, cialcun li gittana vn sasso a i piedi, di mamera, che sempre alli piedi della statua di Mercurio erano moiti monti di fassi, e ciò riferisce

Phornuto nel libro della natura de gli Dei.

Sara questo carro tirato da due Cicogne veelli consecrati a Mercurio, perche quello veello, ch'è chiamato Ibide, è vna spetie di Cicogna, laquale nasce in Egitto, come scriue Aristotele nel libro della natura de gl'animali, doue che Mercurio (tecondo che narrano gl'Iftonci) regnò, dando a quei popoli le leggi, & insegnò loro le lettere, come scriue Marco I ullionel terzo libro della natura de gli Dei, & volle, che la prista lettera dell'Alfabeto fosse l'Ibi, si come dice Plutarco nel libro de lside, & Osiride, & Ouidio nel secondo libro delle trasformationi scriue, che Mercurio suggendo insieme con gli altri Dei l'impeto di Tipheo gigante si conuerse in vna Cicogna.

Potrebbess in luogo ancora delle Cicogne dipingere due galli, per la. conuenienza, che ha Mercurio Dio della facond a, & del parare, cen la

vigilanza, laquale si dinota con il gallo.

Con il Caduceo si dice che Mercur.o(secondo i Gentili) suscitasse i morti, come l'eloquenza inscita le memorie de gi'huomini.

I talari, e le penne, mostrano la velocita delle parole, le quali in vii trat-

CARRO DI VENERE.

VENERE fidipinge giouane, ignuda, & bella, con vna ghirlanda di roie, & di moriena, & in vna mano tiene vna conca marina.

Fu Venere rappresentata nada per l'appetito de gli lasciui abbracciamenti, o i ero, perene chi va detro sempre alli lasciui piaceri rimane spesso spogliato, & priuo d'ogni bene, percioche le ricchezze sono dalle la cine donne dinorate, & si debilita il corpo, & macchia l'anima di tal bruttura, che nente resta più di bello.

Hmirto, & le roie sono conscerate a questa Dea, per la conformità, che hanno gi'odor con Venere, & per l'incitamento, & vigore, che porgeil mirto asia lusturia, che pero haturio poeta Comico mentre finge Digone memeretrice, così dice.

A me port: del mirto acció ch'io posa Con più uigor, di Venere oprar l'armi La conca marina, che t enem mano, mostra, che Venere sia nata del mare, come dissulamente si racconta da molti.

Il suo carro, secondo Apureo è unito dalle colombe, le quali (come se ferice) sono oltre modo laictue, ne è tempo alcuno dell'anno, nel quale non sieno in seniene i lor gusti aniorosi.

Er Cratio, Ouidio, & Statio, dicono, che Venere è tirata da i cigni, per dimostrare, che i gusti de gl'amanti iono simili al canto del cigno, il quale è tan o più dilce, quanto quello animale è più vicino al morire, perche tanto riù gode l'innai, orato quanto più pena in amore.

Per fare alquanto difierente questa figura il Giraldi scriue, che Venere si rappresenta, come ho delto, sopra d'un Carro tirato da due cigni, è due e slembe, nuda, col capo cinto di mortella, & con vna fiamma al pette, nella destra mano tiene vna palla, o vero vna globo, in forma del mondo, & con la fimistra tre pomi d'oro, & dietro gli sono le tre gratie, con le biaccia auniticchiate.

Il globo mostra esser Venere dominatrice, e conservatrice dell'universo. Li tre pomi sono in niemoria del giuditto di Paride a sode della suasingular bellezia.

Le gratie sono le damigelle di Venere, che alleitano, & corrompono sacilmente gl'animi non bene stabiliti nella virià.

CARRO DEL SOLE.

L Solesi dourd rappresentare con figura di giouanetto ardito, ignui do, crnato con chioma dorata, sparsa di raggi, con il braccio destro di eso, & con la nano aperta terra tre figurine, che rappresentano le tre gratie, nella finistra mano hauera l'arco, & le taette, & sotto li piedi na ferpente veccio con li strali.

Si fa giouine con l'auttorità de i Poeti fra i quali Tibullo cosi dice.

Che Bacco folo, e Febo eternamente giouani iono, &c.

Et per la giouinezza vollero fignificare la vir. ù del Sole, produttore.

sempre in vigore del tuo calore di cose nuone, & beile.

Sostiene con la sinistra mano le tre gratie per dimostrare, che ciò che dibello, e di buono è in questo mondo, tutto apparatec per la sua suce, e da quello in gran parte è prodotto.

Con il serpe morto, & con le frecce si dipinge per accennare la fauola di Pitone vecifo da Apollo finto solo per dimostrare i gione uoli esferti, che mella terra opera la forza del Sole asciugando le superflusta de gi hamori,

& risoluendo le corruttioni.

Starà detta figura con bella dispositione, sopra d'vn Carro, il quale da Ouidio nel fecondo libro delle Metamoriofi eofi fi dipinge.

Di ricche gemme è quel bel Carro adorno I raggi son che fan più chiaro il giorne Et ha d'oro il timone, & l'affe d'oro . D'argento, e gemme in un fottil lanore Etutto insieme si gran lume porge

Le curuature delle rote intorno Da sulda fascia d'or cerchiate foro Ch'in Ciel da terra il Carronon si scorge.

Questo Carro, come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Geneologia de gli Dei, ha quattro ruote, perche nel iuo corso d'y n anno cagiona quattro mutationi de' tempi, & è tirato da quattro Caualli, delli qua-Itil primo da gli Poeti, e chiamato Piroo; il fecondo Eoo; il terzo Etheone, & il quarto Phegone, & con questi hanno mostrato la qualità, & il camino del giorno; percioche Piroo, che è il primo, si dipinge resso, essendo che nel principio della mattina, ostando i vapori che si lecano dalla terra, il Sole nel leuarii e rosso; E00, che è il secondo, si dimostra bianco perche, essendosi sparso il Sole, & hauendo cacciato i vaporie spledente, & chiaro; il terzoe Etheone, & si rappresenta\_rosso infiaminato, tirando al giallo, perche il Sole (fermato nel terzo del Cielo) mostra più risplendente le stesso: L'vltimo è l'hegone, & si sigura di color giallo, ma che porga, al nero, per dimostrare la declinatione d'esso verso la terra al tempo, che tramontando sa oscurare CARRO DI MARTE.

la terra. TV rappresentato Marte dall'antichita, per huomo seroce, & terribile nell'aspetto, & Statio nel 7. libro della Thebaide, l'ain a di corazza tutta piena di ipauenteuoli mostri, con l'elmo in testa, & con. Iv ccello Pico per cimiero, con la desta mano porta vinasa, & con il braccio sinistro tiene con ardita attitudine vono scudo di 11 lendo le sanguigno, & con la spada al fianco, sopra d'un Carro tiratoda due Lupi

Si mostra terribile, & spauenteuole nell'aspetto per dar terrore, & spauentarinimici.

I mostri, che sono nell'armatura, mostrano essere appresso di Marte il furore, l'impietà, & altre muili patrioni. Gli

Gli si pone il Pico per cimiero per esser vecello dedicato à Marte per l'acutezza del rostromel quat solo consida contro gl'altrianimali.

L'Asta lignifica Imperio, perche tutti quelli, che attendono all'armi, ve

gliono effere superiori, & dominare altrui.

Lo scudo denota la pugna, & la spada la crudeltà.

Si sa che straiopra il carro, perche anticamere i combattenti vsauano se carrette, ediciò sa metione il Boccaccio libe, della Geneologia de gli Dei.

Glissi dannos lupi, per esser questi animali dedicati a Marte, & per moficare l'infantabile ingordigia di quelli, che ieguono gl'eserciti, che mai
non sono satti simili alli lupi. Et Homero sa tirare il carro di Marce da
due canalli, come animali atti per combattere, & a sua initatione.

Virgilio disse

Bello armantur equi, bellum hec armenta minantur .

CARRODIGIOVE.

S I dipinge Gioucallegro, e benigno, d'età di quarant'anni, e nelle Meda glicantiche d'Antonino Pio, e di Gordiano si sa nudo, ma per darli alquanto più gratia, & per coprire le parti viril, li metteremo ad armacollo vn panno azzurro contesto di varij siori.

Nella destra mano tiene vn'hasta, & nella sinistra vn fulmine, stando in

piedi iopra vn carro tirato da due Aquile.

Nudo si dipinge, percioche, come racconta Alessandro Afrodisco, anticamentel'imagini de gli Dei, & de gli Re, surono satte nude, per mostrare che la possanza loro ad ogn'y no era manssesta.

I varij fiori, fopra il panno fignificano l'allegrezza, & benignità di que-

Ropianera, & d'essi fiori Virgilio nell'Egloga z. così dice-

Ipfatibib!andos fundent venabula flores.

Gl'antichi foleuano dare l'hasta per segno di maggioranza, & perció

nell'imagine di Gioue significa quest'istesso.

Il folgore nota cassigo, ma per esser questo pianeta benigno lo tien con la sinistra mano, per non esser rigoroso, il che si mostrerebbe quando lo te nessecon la destra mano in atto di lanciarlo.

Il carro è tirato da due Aquile, non solo per mostrare, come sono dedicare a Gioue, ma anco per dinotare gl'alti, & nobili suoi pensieri, & la liberalità, & sinalmente esse gioueu ole altrui, & perciò dal giouare dicess

cheei fu chiamato Gioue-

Gli si danno anco l'Aquile, per il buono augurio, che hebbe mentre andaua a sar guerra contra Saturno suo Padre, della quale rimase vittorioso. Come anco, perche interpretandosi Gioue per l'aria più pura d'onde nascono i sulmini solo si dimostra con l'Aquila, che tra tutti gl'vecelli sola s'inalza a grand'altezza lontana da terra.

CARRO DI SATVRNO.

Come si dipinge dal Boccaccio.

V Ecchio, brutto, sporco, & lento, con il capo inuolto in vn panno parimente brutto, & nel sembiante vedrassi mesto, & di malinconica

COM-

& con la finistra va piectol fanciullo, quale mostra con bocca aperta voler diuorare.

stara questa sigura in piedi sopra d'vn carro tirato da due boui negri, oue ro da due gran serpenti, & sopra del carro vi sia vn Tritone, con la Buccina alla bocca, mostrando di sonaria, ma che si veda, che le code d'esso Tritone siano sepolte nel piano del carro, come se sossero fitte in terra.

Dipingesi, secondo la mentione, che sail Boccacio lib. 8 della Geneologia de gli Dei, mesto per mostrar la malenconica complessione di questo. Pianeca, & perche Saturno appresso gl'antichi significau a il tempo, lo sacenano vecchio alla qual esi conuiene la malinconia.

Il capo inuolto, & l'aspetto tardo, dunostrano il sinistro aspetto della stella di Saturno, & la sua tardanza di la companione di la companione della stella di Saturno.

Sporco il dipinge, perche è proprio di Saturno il concedere i costumi

Si rappresenta con la falce in mano, perche il tempo miete, etaglia tutte le cose, come anco potremo dire, che per la Falce s'intenda la coltinatione de' campi, ch'egli infegnò a gl'Italiani, che prima era incognita.

Il fanciullo, che esso diuora, dimostra, che il tempo distrugge quei medesimi giorni de i quali è padre, e genisore di la constante

Si danno i neri boui al suo carro, perche tali a sui sacrificauano, come ras

Si può anco dire, che hauendo esso insegnato s'agricoltura per arare, & coltuare i campi, non si potesse, se non con scominodita sar senza questa inimali, e però i boui si pongono, come inditio d'agricoltura.

Il Tritone sopra il carro con le code sepolte significa, che l'historia cominciò ne i tempi di Saturno, & che da lui indietro tutte le cose erano incerte, & oscure, il che significano le code di Tritone sitte, & nascoste interra, perche innanzi al tempo non v'era materia d'historia.

A Pausania è descritta Minerua nell'Attica sopra vn carro in sorma di triangolo da tutti tre i lati vguali, tirato da due ciuette, è armata all'antica, con vna veste sotto l'armatura longa sino ai piedi, nel petto ha scolpita la testa di Medusa, in capo porta vna celata, che per cimiero ha vna ssinge, & da ciascun de' lati vn grisso, in mano tiene vn'hasta, che nell'altima parte vi è auuolto vn drago, & a i piedi di detta figura è vno scudo di cristallo, sopra del quale ha appoggiata la sinistra mano.

Il carro in forma triangolare signissica (secondo gl'antichi) che a Minerus s'attribuisce l'inuentione dell'armi, dell'arte di tessere, ricamare, & l'Architetura.

Dipingesi armata, perche l'animo del sapiente sta ben preparato contre i colpi di fortuna.

La lancia fignifica l'acutezza dell'ingegno.

Lo scudo il mondo, ilquale con la sapienza fi regge.

Il drago auuolto alla lancia, denota la vigilanza, che nelle discipline adoprar visogna, o pure che le vergini si deuono ben guardare, come rise-risce sopra di ciò l'Alciato ne i fuoi Emblemi.

- La Gorgona dipinta nella corazza, dimostra lo spauento, che l'huomo

Capiente rende a i maluagi, sel ce abuso late e en la

I griffi, & la sfinge so pra l'elmo dinotano, che la sapienza ogni ambi-

muita risolue.

Le ciuette, che tirano il carro, non solo vi si mettono come vecelli confecrati a Minerua, ma perche gl'occhi di questa Dea sono d'vn medesimo colore di quelli della ciuetta, la quale vede oenissimo la notte, intendendosi che l'huomo saggio vede, & conosce le cose, quantunque sieno dissimi, & occulte de la mineralicati

CARRO DI PLVTONE.

HVOMO ignudo, spauentoso in vista, con una ghirlanda di cipresso in capo, tiene in mano un picciolo scettro, & una chiaue, stando so pra un carro da tre ruote, & è tirato da tre ferocissimi caualli, de i quali (secondo, che diceil Boccaccio lib. 8. della Geneologia delli Dei) vino si chiama Metheo, il secondo Adastro, & il terzo Nouio, & per sar meglio, che sia conosciuta questa sigura di Plutone, li metteremo alli piedi Cerbero, nel modo, che si suole dipingere.

Dipiugesi nudo, per dimostrare, che l'anime de' morti, che vanno nel Regno di Plutone, cioè nell'inferno, sono priue di ogni bene, & di ogni commodo, onde il Petrarca in vna sua canzone, così dice à questo pro-

polito.

Che l'alma ignuda, e fola Conuien che arriui a quel dubbioso calle.

Spauentoso si dipinge, percioche così conuiene essere a quelli che hana
no da cassigare li scelerati, secondo, che meritano gl'errori commessi.

Glisi da la ghirlanda di cipreilo, perestere quest'arbore consecrato a Plutone, come dice Plinio nel libro 16. dell'historia naturale, & gli antichi, di detto arbore gli secero ghirlande per esser pian a trista, & mesta, essendo che, come vona volta è tagliata, più non germoglia.

Il picciolo scettro, che tiene un mano dimostra, ch'egli è Re dell'vitis

ma,e più bassa parte dell'vniuerso,

La chiaue è insegna di Plutone, percioche il regno suo è di maniera. serrato, che nessuno può ritornare di la: onde Virgilio nel 6. dell'Encide così dice.

Sed revocare gradum, superasque euadere ad auras, Hoc opus, hic labor est: pan-

La carretta dimostra i giri di quei, che desiderano d'arricchire, per asser Plutone da gi'antichi tenuto per Dio delle ricchezze.

E guidata da tre ruote, per dinotare la fatica, & il pericolo di chi vi va

d'intorno, & l'incertezza delle cose future.

De i tre caualli, come habbiamo, detto il primo si chiama Metheo, viene (come dice il Boseaccio nel luogo citato) interpretato oscuro, affinche

Acompreda la pazza deliberatione d'acquiffare quel che poco famefficeros con la quale e guidato, o vero cacciato Tingordo. Il secondo è detto Adastro, cae suona l'asterio, che sa nero, accioche si conosca il me ore di quello, che differre, & la inflezza, & la paura circa i pericoli, che quafi tempre vi itanno intorno. Il terzo vien detto riouio, il quale vogliano che fignificat tepido, accioche per qui contidenamo, che per lo ces mere de' per coli ane voire il feruentifinno aidore di acquiffare s'impe-La quaix investigation of the interior and a more real for the in the interior

Gishi mette a canto il Can Cerbero con tre fauci, per essere guardiano. dell inferno, essendo d'incres bue serezza, & dinoratore del tutto, di cui

Seneca Tragico, nella commedia d'Esercole furiofo così dice.

Oltre diquesto appare Del req Dite la caja Done il grau Stigio cane Con crudeltà finarrifie l'ombre, e l'alme Horridi da vedere

Sta questi dibattendo Tresmisuraticapi

Conspanenteuol skono (11.11) 11 12 La porta difendendo col gran. Regne h Vigiran serpi al collo

Econ la lunga coda

Vi giace sibillando vn fiero drago.

CARRI DE I QUATTRO ELEMENTI.

there have been been been F. F. O C. O. TVLCANO dagl'antichi era posto per il suoco, & si costumaus dipingerio nudo, brutto, afrumcato, zoppo, con vn cappello di colo cele le in capo, & con vna mano tenede Vn mariello, & con la

finistra vna tanaglia, et de codist il margis et la compositional de la Stari quest imagine sopra di un'ilola, a pie della quale vi sia vna gran. fiamma di fuoco, & in mezo d'ena varie forte d'armi, e dect'ilola ha po-

sta con bella gratia iopra d'un carro tirato de due cani.

Il Boccaccio nei libro della Geneologia de gli Dei, dice, che il fuoco & di due forti, il primo è l'elemento del fuoco, che non vedemo, & questo molte volte i Poeti chiamano Gione, & l'altro è il fuoco elementato, del quale noi ci seruiamo in terra, & per questo s'intende la figura di Vulca-. no. Il primo s'accende nell'aere, per il velocissimo circolar moto delle nubi, & genera tuoni: per il iecondo è il fuoco, che noi accendiamo di legne, & altre cose, che si abbruciano.

Brutto si dipinge, percioche così nacque, & dal Padre, il quale dicefi essere Gioue, & la madre Giunone, su da loro precipitato dal Cielo, il, che andò a cadere neil'Iiola di Lenno nel mare Egeo, che però si dipingea canto la sopradetta Itola, dalla qual caicata resto zoppo, & iciancato. Ond egli viene beffeggiato da gli Dei, nel Conuiuio, che finges

Homero nel fine della prima Iliade, oue dice in iuo idioma.

Immensus autem ortus estrisus beatis Dus, Vt viderunt Vulcanum per domum ministrantem.

Non peraltro, se non perche zoppicaua, impersettione ridicolosa in vna persona, quando si niuoue, e sa qualche atrione di essercitio, con. sutto ciò, da questa istessa impersetuone, preie y aga materia di lode Giouan Zaratino Castellini, mio amico, veramente gentil huomo d'in gegno, & di belle lettere, in questo suo epigramma.

Ad Venerem de Tityro Pastore Claudo.

Stulta tibi matri, nilo; patri est similis, Vto; tuus coniux claudicat ipse pede:

Stulta tibi matri, nilo; patri est similis, Vto; tuus coniux claudicat ipse pede:

Stulta tibi matri, nilo; patri est similis, Vto; tuus coniux claudicat ipse pede:

Stulta tibi matri, nilo; patri est similis, Vto; tuus coniux claudicat ipse pede:

Stulta tibi matri, nilo; patri est similis, Vto; tuus, caeŭ uam desere natŭ,

Volcanuso; pater claudicat, ille volat. Est claudus caeo puktrior iste tuo.

La quale unpersettione appresio Vulcano significa, che la fiamma del suoco tende allo insù ineguatmente, o nero per dir come Plucarco. Vulcano su cognominato zoppo, perche il suoco senza legne non camina più di quello che faccia vn zoppo tenza bastone, ie parole de l'autore nei dicorsio de la faccia della Luna sono queste. Neslesberant alcaum dicunt claudum sideo cognominatum suisse, quod ignis sine lu no non magis progreditur, quam dumideo cognominatum suisse, quod ignis sine lu no non magis progreditur, quam

Nudo, e co il cappello turchino si dipinge, per dimostrare, che il succo

puro, & fincero.

Il martello, & la tanaglia, che tiene con ambi le mani fignifica il fer-

so fatto con il fuoco.

Gli si danno i cani, percioche credeuasi anticamente, che i cani guardasfero il tempio di Vulcano, che era in Mongibello, & abbaiassero solan ente a gl'empi, & cattiui, & gli mordessero, & sacettero festa a quelli, che andauano diuotamente a vistarlo.

Gli si mette a canto la gran siamma di suoco, & l'armi diuerse, che vi sono dentro, per segno della Victoria di quelli, che anticamente restatano vincitori di qualche guerra, i quali soleuano accorre l'arme de gl'inimicto & di quelle sarne un monte, & abruciandole sarne sacrifitio a Vulcano.

V dipinta da Martiano Cappella Giunone per l'aria, pervna matrona a sedere sopra di una sedia nobilmente ornata, con vn velo bianco, che gli cuopre il capo, ilquale è circondato da vna sascia a vso di corona antica, e reale, piena di giore nerde, rosse, & azzurre, il color della faccia rispledete

La ueste del color del vetro, & sopra a questa vu'altra di uelo oscuro, ha intorno alle ginocchia una faicia di diversi colori.

Nella destra mano tiene vn fulmine, & nella sinistra ci hauera vn.

Il carro è tirato da due bellissimi pauoni, vecelli consecrati a questa Dea, & Ouidio nel primo de arte ananci così dice.

Laudantes oftendit aus Invonia pennas
Si tacitus speltes villa recorder opes,

Juarii colori, & l'alcie cose sepradette significano le mutationi dell'aria, per gl'accidenti ch'appaiono in erà, con e pioggia, se entit, impeto
de' uenti, nebbia, tempesa, nese, rupiada, solgori, tuoni, se questo significa si tamburino, cae acue in mano, oltre ciò comete, iride, vapori,
infianimati baleni, se punosi l'alcio come al pini salato alcunati.

CAR-

E Da Phornuto nel primo libro della natura degli Dei dipinto Netun

no per l'acqua.

Vn uecchio con la barba, & i capelli del colore dell'acqua marina, & vn panno indoffo del medetimo colore, nella destra mano dene un Triden te, & sta detta figura lopra d'yna conca marina con le ruote tirate da due ba lene, o uero da due caualh marini in mezzo il mare, oue si vedano di uerfi pelci.

Fù Nettuno vno de i tre fratelli, alquale toccò per sorte l'acqua, & perciò fu detto Dio del mare, & gl'antichi lo ioleuano dipingere hora tran-

quillo, & quieto, & hora turbato.

Il color della barba, delli capelli, come anco quello del panno, che porta in dotto, fignifica (come rifernce il fudetto Phornuto) il color del mare.

Il Tridente dimostra le tre nature dell'acqua, perche quelle de i fonti,& fiumi fono dolci, le marine fono talte, & aniare, & quelle de 1 laghi non to no amare, ne anco grate al gusto.

Gl'è attribuito il carro, per dimostrare il suo mouimento nella supersicie, ilquale si fa con vna riuolutione, & rumore, come proprio fanno les

ruete d'vn carro.

E tirato detto carro da ferocissimi caualli, per dimostrare, che Nettunno è stato il ritrouatore d'eisi, come dicono i Poeti, percotendo la teria. con il tridente, ne fece vicire vn cauallo, & came racconta Diodoro, fu il primo, che li domasse.

CARRO DELLA TERRA.

TEL 3.lib.della Geneologia de gli Dei, il Boccaccio descriue la terra vna Matrona, con vna acconciatura in capo d'vna corona di torie, che perciò da poeti si dice Turrita, come da Virgilio nel 6. lib. dell'Eneide gien detto.

Felix prole virum, qualis Berecynthia mater Inuchitur curru Phrygias turrita per Urbes.

E vestita d'una veste ricaniata di varie foglie d'albori,& di verdi herbe & fiori, con la destra mano tiene vn Scetro, & con la sinistra vna chiaue.

Sta a sedere sopra d'vn carro quadrato da quattro ruote, & sopra des me

desimo carro vi iono parecchie sedie vote, & e tirato da due leoni.

La corona in forma di torre dimostra douer esser intesa per la terra, essen do il circuito della terra a guila di Diadema ornato di Citta, Torri, Castelli, & Ville

La veste con i ricami, l'herbe, & i siori, denotano le selue, & infinite spe-

tie delle cose, delle quali la superficie della terra è coperca.

Lo Scetro, che tiene con la destra mano, significa i Reami, le ricchezze,

& la potenza de' Signori della terra;

Le chiaue, secondo che racconta Isidoro, è per mostrare, che la terra al tero dell'Inuerno si serra, e si nascode il seme sopra les sparso, quale gernioghado vie fuora poi al tepo della Prinauera, & allora si dice aprirsi la terra.

I Leoni

I Leoni, che guidano il carro dimottrano l'vianza della agricoltura nel feminar la terra, perche i Leoni (come dice Solino nel libro delle cofe marauigliole) iono auezzi fe fanno il lor viaggio per la poluere, con la coda guaftano le uestigie de suoi piedi, accioche i cacciatori da queil'orme non possino hauere inditio del suo camino.

Il che fanno anco gl'agaicoltori del terreno, i quali gettato che hanno in terra i femi, subito cuoprono i solchi afiinche gl'veceiu non mangino le

seinente.

Le sedie, come dicemmo, altro non vogliono inferire, che dimostrare, non solamente le case, ma anco le Citta, che sono stantie de gi'habitatori, rimangono molte volte vacue per guerra, o per peste, o uero che nella superficie della terra molte sedie sieno vote, molti luoghi diabitati, o che esta terra sempre tenga molte sedie uote per quent, che hanno a naicere.

CARRO DELLA NOTTE.

Come dipinto da dinersi Poeti, & in particolare del Boccaccio, nel primo libro della Geneologia de gli Dei.

NA donna, come macrona sopra d'un carro di quattro ruote, per mo strare le quattro vigilic della notte. Tibullo gli da due caualli negri, significando con esti l'oscurra della notte, & alcumi altri sumo tirare da due gusi, come uccelli notturni. Virgino a da due grand'ali nere diffese in guisa, che paia, che voli, & che mottri con ene ingombrar la terra, & Ouidio gli cinge il capo con una gli rian la digia altero significante il sonno.

CARRO DI BACCO.

N giouane allegro, nudo, ma c'e ad come mo porti vna pelle di lupo cerutero, fara coronato di redoca, enancio cen la dedra mano vn Tirfo parimente circondato dana medenta, panatifiara detta Immagine fopra d'vn carroadorno di ogni intorno di viti con vae bianene, & negre, & fara tirato detto Carro da Panere, & T.gri. I Poett dicono che Bacco

fosse il ritrouatore del vino, & ester Dio di quello,

Giouane fi dipinge, & rapprefentación la gludanda d'hedera, perilche l'Edera è dedicata a lui, & è fempre voide, periaquale fi uiene a denotare il vigor del vino posto per Bacco, ilquale mai s'inaccenta, anzi quanto è di più tempo, tant'hà maggior postanza,

Allegro si dipinge, perche il vino rallegra il caore de gl'huomini, & an-

co beuendolo moderatamente da vigore, & creice le forze.

Dipingesi nudo, perche quelli, che beuono suor di misura diuengono ebrij, & manisestano il tutto, ouero perche il bere suor de i termini, conduce molto in pouertà. & restano ignudi, o perche il bere suor de i termini genera calidezza,

Il tirso circondato dall'hedera, dinota che questa pianta, si come lega tut

to quello, al che s'appiglia, con il vino lega l'humane menti.

Il carro fignifica la volubilezza de gi'Ebrij, percioche il troppo vino fà spesso aggirare il ceruello a gl'huonum, come s'aggirano le ruote de carri. La penedel Lupo Ceruero, che porta ad arma collo, dimostra che que-

frani-

ffanimale è attribuito a Bacco, come anco per dare ad intendere, che il Vino pigliato moderatamente creice l'ardire, & la uista, dicendosi, che il lupo ceruiero ha la uista acutissima.

Le tigre che tirano il carro, dimosfrano la crudeltà de gl'imbriachi, per-

che il carico dei Vino non perdona ad alcuno.

CARRO DELLAVRORA.

NA Fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s'ingegnano d'esprimere con parole, componendola di rose, d'oro, di porpora, di rugiada, &

fimili vaghezze,& questo sara quanto a i colori, & carnagione.

Quantali'habito, s'ha da confiderare, che ella, come ha tre stati, & ha tre colori distinu, così ha tre nomi, Alba, Vermiglia, & Rancia, si che per quesso gli farei una ueste sino alla cintura, candida, sottile, e come trasparente, dalla cintura sino alle ginocchia una sopraueste di scarlatto, con certi trinci, & gruppi, che imitallero quei reuerberi nelle nuuole, quando è uermiglia, dalle ginocchia sino a i piedi di color d'oro, per rappresentarla, quando è rancia, auertendo, che questa ueste deue essere fessa, cominciando dal le coscie per sarghi mostrare le gambe ignude, & così la ueste, come la sopraueste sieno inosse dal uento, & faccino pieghe, & suolazzi.

Le bracera uogliano effete nude ancor effe, di carnagione di rose, & spar gera con l'una delle mani diuersi siori, perche al suo apparire s'approno tut

ti, che per la notte erano serrati.

Hauera a gromeri l'ali di uarii colori, dimostrando con esse la uelocità

del suo moto, percioche spinta da i raggi solari tosto sparisce.

In capo portera una ghirlanda di rose, & con la sinistra mano una facella accetà, laquale significa quello silendore matutino, per lo quale ueggiamo auanti, che si leui il Sole, il Cielo biancheggiare; ouero gli si mandi auanti un'Amore, che porti una sace, & un'altro dopò, che con un'altra sue-

gli Titone

Sia posta a sedere con una sedia indorata, sopra d'un carro tirato dal cauallo Pegateo, per ener l'Aurora amica dei Poeti, & di tutti gli studiosi,
ouero da due caualli, l'uno de quali saru di colore splendente in bianco, &
l'altro solendente in rosso, il bianco (secondo, che racconta il Boccaccio
lib.4. della Cencologia de gli Dei) denota, che nascendo l'Aurora del Sole
procede quella chiarezza del Cielo, che si chiama Aurora, & il cauallo rossoi il principio della mattina, che ostando i uapori, che si leuano dalla terra,
mediante la venuta del Sole, l'Aurora parte, si che dalla uenuta del Sole, &
la partenza dell'Aurora il Ciel rosseggia.

### CARRO DEL GIORNO NATVRALE.

Del Reuerendifs. Danti Perugino Vescouo d'Alatri.
Vomo in un circolo sepra d'un Carro cen la face accesa in mano, tirato da quattro caualii, significanti le quattro suoi parti dell'Octo de
dell'Occaso, & li dui crepuscult, ouero il nezzo giorno, & mezza notic, che
anco essa corre auanti il Sole.

CAR-

# CARRO DEL GIORNO ARTIFIZIALE

Del sopradetto Autore.

H Vomo sopra vn carro tirato da quattro caualli, per la ragione setta ta di sopra, con la face in mano, per il luine, che apporta, de è guir dato dall'Aurora.

#### CARRO DELL'ANNO

Dell'istesso Vescono.

HVOMO fopra vn carro con quattro caualli-bianchi guidati dallas quattro stagioni.

CARRO DI CERERE.

A L. Boccaccio nella Geneologia de gli Dei lib. 8. è fatta la describtione di Cerere per una Donna sopra d'un carro tirato da due ierocissimi draghi, in capo tiene una ghirlanda di spighe di grano, come dice Ouidio ne i Fasti.

Imposuitque sua spicea serta coma Et in vn'altro luogo. 3. Elegiarum.

Flaua Ceres tenues spicis redimita capillos

Tiene con la destra mano vn mazzetto di papauero, & con la sinistra.

vna facella accesa.

Le si danno li topradetti animali, per dimostrare li torti solchi, che san no i buoi, mentre arano la terra, che per tales intende Cerere, ouero per dinotare il scacciato serpe da Eurilico dell'Itola Salamina, il quale saluato sos nel tempio di Cerere, iui se ne stette sempre, come suo miustro, & serpente.

La ghirlanda delle spighe del grano significa, che Cerere sia la terra pie 22, & larga produttrice di grano, & per il papauero la fertilità d'està.

Per l'ardente facella, credo, che si debba intendere il tempo dell'Estate, quando più ardono i raggi del Sole, i quali fanno maturare le biade, & an co quando s'abbruciano gli sterpi, & stoppie de i campi, onde i contranj humori, che sono d'intorno alla superficie della terra esalano, & ella per sale essetto dimene grassa, & rende abbondanza grandissima.

CARRO DELL'OCEANO.

WN vecchio ignudo di venerando aspetto, & del colore dell'acquamarina, con la barba. & capelli lunghi pieni d'alega, & chiocciolette, & altre cose simiglianti a quelle, che nascono in mare, stara sopra d'vn carro fatto a guisa d'vno scoglio pieno di tutte quelle cose, che nascono in su gli scogli, & come narra il Boccaccio lib. 7. della Geneologia de gli Dei, è tirato da due grandislime balene, nelle mani hauera vn vecchio marino.

Vecchio, & di venerando aspetto si dipinge, percioche (secondo, che di ce il Boscaccio nel sopradetto lib.) l'Oceano è Padre de gli Dei, & di tutte le cose, & Homero nett'iliade, done induce Giunone, dice, che l'Oceano è la natione di tutti gli Dei.

Il carro dimostra, che l'Oceano va intorno alla terra, la rotondità della quale è mostrata per le ruote del carro, oclo tirano le balene, perche, queste

queste cose scorrono tutto il mare, come l'acqua del mare circonda terra

la terra. Tiene il vecchio marino, per dimostrare, ch'essendo l'Oceano condotto dalle balene per il gran mare, fosse ricco di mosti boui marini, & di molte ichiere di Ninte, che i'vno, & l'altro d.mostrano le molte proprietu dell'acque, cerd Leni accidenti, che spesso si veggono di quelle.

CARRO D'AMORE.

Come dipinto dal Petrarca. VATTRO destrier vie più, che neue bianchi Sopra vn Carro di fuoco vn garzon crudo Con arco in mano, e con saette ai fianchi Contro del qual non val elmo, ne scudo Sopra gl'homeri hauea sol due grand'ali Di color mille, e tutto l'altro ignudé.

CARRO DELLA CASTITA.

Come dipinto dal Petrarca. 7NA bella donna, vestita di bianco, sopra d'un carro tirato da due leoncorni, con la destra mano tiene vuis. o di Palara, & con la finistra vn sendo d. cristallo da mezo del quale vi è vua colonna di diaspro, & alli piedi vn Cupid ) leguo con le man dietr , & con arco,e firali rotti. Ancorche logra quella nateria il potrebbe dire molte cole, nondimeno per esser opra d'vn huomo tanto samoso senz'altra nostra dichiaratione hauera luogo.

CARRO DELLA MORTE.

Del Petrarca.

7NA morte con vna falce fienara in mano, sta sopra vn carro tirato da due bout neri, fotto del quale sono diuerse persone morte, come Papi, Imperatori, Rè, Cardinali, & altri Prencipi, e Signori, & Horatio conforme a ciò, così dice.

Pallida mors equo pulsat pede, pauperum tabernas, Regumque turres.

Et Statio in Thebaide.

Mille modis lathi miseros, mors vna satigat Ferro, peste, same, vinclis, ardore, calore, Mille modis miseros mors capit vna bomines.

CARRO DELLA FAMA.

Del Petrarca.

A Famanella guisa, che habbiamo dipinta al suo luogo: ma che ssia Lopra d'un carro tirato da due Elefanti, hauendola dichiarata altro-Le, qui non mi stenderd a dirne altro.

CARRO DEL TEMPO.

Come dipinto dal Tetrarca. 7 N Vecchio con due grand'ali alle spalle, appoggiato à due crocciole, & tiene in cima del capo va'horologio da policie, e stati sopra va carro tirato da due velocilsimi cerui. K CLR-

## ICONOLOGIA CARRO DELLA DIVINITA

del Petrarca.

I L Padre, Figliuolo, & sopra d'essi lo Spirito Santo in vn carro tirato da i quattro Euangelisti. CARESTIA.



ONNA macilente, & mal vestita, nella destra mano tenga vn ramo di salee, nella sinistra vna pietra pomice, & a canto hauera vna wacca magra.

Dipingesi la carestia magra, per dimostrare l'effetto del mancamento delle cose alla vita humana necessarie, perche il danaro solito a spendere largamente in più felici tempi, nelle sterili stagioni, poco meno, che tutto si trasserisce nel dominio di pochi, di modo, che facilmente i poueri riman gono macilenti, & mal vestiti per carestia di pane, & di danari.

la pietra pomice,& il salice pianta sono sterili, & la sterilità e principal cagione

cagione della carestia, ma alcune uolte nasce ancora per l'insatiabile cupidigia d'alcuni Mercanti, li quali sogliono (fraudando la natura) assliggere la pouera gente con i loro inganni.

Dipingesi appresso la vacca magra, per segno di carestia, & questo significato lo mostro Gioseffo nelle sacre lettere, quando dichiarò il sogno di

Faraone.



CARITA.

ONNA veststa d'habito rossu, che nella mano destra tenga vn coreardente, & con la finistra abbracci vn fanciullo.

La carità è habito della volontà infuso da Dio, che ci inclina ad amar lui, come nostro vitimo fine, & il prossimo come noi stessi, cosi la descri-

uono i Sacri Theologi.

Et si dipinge co'l cuore ardente in mano, & co'l fanciullo in braccio, per notare, che la carità è vno effetto, & puro, & ardente nell'animo verio Dio, & verso le creature. Il cuore si dice ardere quando ama, perche mouendosi gli spiriti di qualche oggetto degno, sanno restringere il sangue al cuore, ilquale per la calidità d'effo aiterandofi, si dice che arde persimilitudine. Però i due Discepoli di Christo S. N. diceuano, che ardeua loro il cuore, mentre egli parlaua, & si è poi communemente viurpata questa translatione da' Poeti nell'amor laiciuo.

Il fanciullo si dipinge a conformita del detto di Christo: Quod vni ex

minimis meis fecilis, mibi fecilis

Il vestimenco rosso, per la simiglianza che ha co'l colore del sangue, mo fira che fino an'etiusione d'esto si stende la vera carita, secondo il testimo-Carità. nio di San Paolo:

Onna vestita di rosso, che in cima del capo habbia vna siamma di fuo co ardente, terra nel braccio finistao vn fanciullo, alquale dia il latte, & due altri gli slaranno scherzando a piedi, vno d'eisi terra alla deita figu-

ra abbracciata la destra mano:

Senza carita vn seguace di Christo, è come vn'armonia dissonante d'un Cimbalo difcorde, & vna sproportione, (conie dice San Paolo) però la carita si dice esser cara vnità, perche con Dio, & con gl'huomini ci vnisce in amore, & in affettione, che accreicendo poi i menti, col tempo ci fa degni del Paradiso.

La ueste rossa fignifica carità, per la ragione tocca di sopra: però la Spo-

sa nella Cantica amaua questo colore nel suo diletto.

La fiamma di fuoco per la viuacita fua è infegna, che la carità non mai rimane d'operare, secondo il solito suo am. ido, ancora per la carita volle, che s'interpretasse il fuoco Christo N.S. in quelle parole: Ignem veni mit-

tere in terram, & quid volo, nisi vt ardeat?

I tre fanciulli dimostrano, che se bene la carità è vna sola virtù, ha nondimeno triplicata potenza, essendo fenziessa, & la fede, & la speranza di missiun momento. Il che molto bene cipresse il Signor Giouan Buondel. monte nel Sonetto fatto da lui in questo proposito, ad imitatione delle pa role di San Paolo, e dice cosi

O più d'ogn'altro rarose pretioso Dono, che in noi uien da Celeste mano, Ognicosa sofristize credi, esperi, Cosi hauess'io lo flile alto, e sourano, Come son di lodarti desioso.

Tù in cor superbo mai, ne ambitioso

Ne del ben far sei timido, o fastoso. Non pensi al mal, di verita sci pieno In ricebezze, in honor non poni affetto. O dolce carità, che mai vien meno

- No haituo albergo, ma in benigno, e hu Deb to'l tuo fuoco i busi miei pensieri Tu patiente sei, non opri in vano (mano Scaccia, e di te sol mi risvalda il petto.

CARITA.

NA Carità viddi al Sig. Itidoco Ruberti Auditor del Cardinal Saluiati, gentil'huomo di molta bonta, & di varia eruditione ornato, & però assai caro al suo Signore. Era questa carità rappresentata da vinarhore d'oliua, alquale cominciaua a seccar alcuni rum, e dal tronco d'esso vsciua vo liquore, che daua nodrimento ad alcune herbe, & alboretti

parte

parte de quan usoitano datie radici dell'arbor grandese parte d'essipià di sontano. Credo uogli significare, che la carita, & comi, che la unol usaro deue toglier del nodrimento a le, per con la uresi ad altri, e prima apià prossimi, e poi apiù iontani. Quest'herbette credi significatio alcuni anuti, che da a maritar Zitelle secondo intendi, & gl'alboretti ce to sone alcuni Gionani, che a sue ipesè tiene qui in Roma a studio, tra quati iono Lodonico, & Mare Antonio Ruberti, vno in pote del signor Gio. Matteo Ruberti, che su secretario di Pare iV. e poi di Pio Vitaltro Nipote del Sig. Francesco Ruberti, che su secretario di Sisto V. mentre erano Cardinali, quali restati poco commodi sono dai detto sig. Iside con in tutto no driti. Et perche sopra l'arbore ui è vi motto, che dice. Monens remissiti, par che anche vogsia dire, che mentre egli inuecchia, & va alla fine, no drendo quelli gionani in essi rinasca.

GAAIS TIT A

ONNA vestita di bianco s'appoggi 'ad una colonna, sopre la quale vi tarà un cauello pieno d'acqua, in vna mano tiene un ramo di cinnamomo, nell'altra un uato pieno d'anella, sotto alli piedi un serpente morto, se per terra vi saranno danari, e gioic.

ehe mantiene questa virtu, & s'appoggia alla colonna, perche non è sin-

to, & apparente, ma durabile, & vero.

Heriuello sopra detta colonna per lo gran caso, che successe alla Ver-

gine Vestale è inditio, ò simbolo di castità.

Il cinnamomo odorifero, e pretioso dimostra, che non è cosa della castita più pretiosa, & suaue, & nascendo quest'albero nelle rupi, & nelle ipine, mostra, che fra le spine della mortificatione di noi steisi nasce la castita, & particolarmente la verginale.

L'anella lono inditio della castità matrimoniale:

Il serpente è la concupikenza, che continuamente ci stimola per mezo

Le monete, che si tiene sotto a' piedi danno segno, che il suggir l'auari-

tia è conueniente mezo per conservar la cassita.

Onna bella, d'honesta faccia, nella destra mano terrà vna sserza.

alzata in atto di battersi, & un Cupido con gl'occhi bendati gli stia
sotto a i viedi, sara vestittà di lungo, come una Vergine Vestale, & cintantel nieze d'una fascia, come hoggi in Roma usano le uedoue, sopra la qua le ui sta scritto il detto di San Paolo: Castigo corpus merm.

V NA Donna uestita di bianco, in capo hauera una ghirlanda di ruta, nella destra mano tenga vii ramo d'alloro, & nella sinistra una Tortora.

La ruta ha proprietà di raffrenare la libidine, per l'acutezza del suo edore, ilquale essendo composto di parti sottili per la sua calidità risolue

K .3 la

la ventosità, e spegne le fiamme di Venere, come dice il Mattiolo nel 3.

libro de' suoi Commenti sopra Dioscoride.

Tienc il ramo d'Alloro, perche quest'albero ha grandissima simigliano za con la castita, douendo csa ester perpetua, come è perpetuo il verde del Lauro, & ftridere, & fare refistenza alle fiamme d'amore, come stridono, & resistono le sue foglie, & i suoi rami gestati sopra il suoco. Però Ouidio nel 1 delle Metamorfoii finge, che Datne donna cesta si trastormasse in Lauro.

La Tortora c'in egna co'I proprio essempio à non contaminare giamai l'honore, & la fede del Matrimonio converiando foiamente iempre con

quella, che da principio s'elette per compagna.

Si può ancora dipignere l'Armellino per la gran cura, che ha di non. imbrattare la fua bianenezza, fimile a quella d'ana periona casta,

CASTITA.

ONNA, che habbia uelato il viio, uestita di bianco, stia in atto di camminare, con la destra mano tenga uno idetro, & con la dinistra due Tortore.

La castità, come afferma S. Tommaso in 2.2. quest. 151. artic 1. è nome di virtù, detta dalla castigatione della carne;o concupuceaza, che rende

l'huomo in tutto puro, & senza alcuna macchia carnaie.

Gli si sà velato il viso per esser proprio del casto rattrenar gli occhi per cioche, come narra S. Gregorio ne i Morali li deuono reprimere gli occhi come rattori alla colpa.

Il vestimento bianco denota, che la castità deue esser pur, & netta da

ogni macchia, come dice Tibullo nel 2. lib. Epittola prima.

Costa placet superis, pura cu veste, venite Et manibus pures sumer fortis aqua. Lo stare in atto di caminare dimostra, che non buogna stare in ocio Causa, & origine d'ogni male, & però ben dine Ouid. de reinedio amoris. Otia si tollas periere cupidinis arcus.

Le tortori sono, come rifernice Pierio Valeriano nel lib. 22. de gli suoi Jeroglifichi, il simbolo della castità, percioche la Tortora, perduto che ha

la compagna, non si congrunge mai più.

Lo scerro significa il dominio, che ha sopra di se il casto, percioche se bene la carne è principalmente nemica dello ipirito, nondimeno quando egli vuole non può effer mai abbartuto, ne vinto da quello, & le bene è deritto. Continua pugna, rara victoria, nondimeno fi è decto di iopra, quando l'huomo hà faldo proponimento, in contrario non pus, effer superato in alcun modo, & prima si deue mettere in essecuzione quel verso d'Outdio nei terzo libro delle Metamorfosi, quando dice.

Ante ait moriar quam sit tibi copia nostri. Che miseramente traboccare nel vitto delle carnali concupiscenze.

CECITA DELLA MENTE. ONNA vestita di verde, stia in prato pieno di varij siori, col capo chino, & con vua talpa appreño. Cecita

Cecità si dice la privatione della luce de gl'occhi, & per similitudine, ouero per analogia, si domanda ancora l'ossuicatione della mente, però l'ana si dimostra con la talpa per antico costume de gl'Egiti, come racconta Oro Apolline: l'altra con la testa china verso li caduchi siori della terra, che sono le delitte mondane, che allettano l'anima, e la tengono occupata senza prositto, perche quanto di bene il mondo lusinghiero ci promette, tutto è vn poco di terra non pur sotto falsa speranza da breve piacere ricoperta, ma con grandis, mi pericoli di tutta la nostra vita, come ben dice Lucretio lib. a de natura rerum.

O miseras hominum mentes, & pettora caca Degitur bec ani quodcunque ch

Qualibus in tenebris vite quantisq; periclis. E: Ouidio nel lib. 6. delle Metamorfosi.

Grob superi quantum mortalis pestora ceca N stis habent.



V Giouane d'aspetto nobilissimo, vessito d'habito Imperiale di color turchino tutto stellato col manto detto paludamento, & K 4 - con

con lo icetro nella destra mano, & nella sinistra tenga vn vaso nel quale sia vna siamma di suoco, & in mezzo di essa un cuore, che siconsumi, su la poppa dritta vi sia sigurato il Sole, su la sinistra la Luna, sia cinto con la Zona del Zod. aco, nella quale si scorghino li suoi dodici segni, porti in capo vna ricca corona piena di uarie gemme, & nelli piedi li coturni d'oro.

Acreo, Etereo, Olimpo, Igneo, Firmamento, Aqueo, & Empireo, ma a noi non accade repetere ciò che egli ha detto, a cui rimetto il Lettore, & parimente circa il numero de Cieli, a Plutarco, al Pererio ne la Genefi, al Clamo fopra la sfera del Sacrobosco, la Sintasi de l'arte mirabile, a la Margarita Filosofica, & ad altri autori: a noi bassi dire, che il Cielo è tutto l'ambito, & circuito ch'è da la terra per sino al Cielo Empireo oue rifsiedono l'anime beate. Hesiodo Poeta Greco nella sua Theogonia lo sa sigliuolo de la terra in questo modo.

Tellus vero prmum iquidem genuit parem sibi Calum Stellis ornatum, ve ipsam totam obtegat, Vtq; effet beatis dijs sedis tuta semper. cioe.

Primieramente ingenero la Terra Et perche sia delle beate mente Il Ciel di Stelle ornato Sempre sicura sede.

Et per tal cagione gl'habbiamo satto il manto stellato turchino per escritere colore ceruleo così detto dal Cielo, & quando uolemo dire vn Ciel chiaro, & sereno, diciamo vn Ciel turchino. Regale poi, & con lo Scetro in mano, per dinotare il dominio, che hà ne le cose inferiori, si come vuole Arist. nel pr. lib. de la Meteora, testo 2. anzi Apollodoro sa che il primo che habbia ottenuto il dominio di tutto il mondo, sia stato Vriano da noi chiamato Cielo. Vranos protos tu Pandos edina seuse kokan. idest sum primus orbis vniuersis imperio prafuit.

Si dipinge giouane per mostrare che se bene hà hauuto principio, ne s'sfesso termine si ritroua, & per lunghezza di tempo non haura sine per essere incorruttibile, come dice Arist. lib. pri. Cœli testo. 20. onde è che gli Egitij per dinotare la perpetuità del Cielo, che mai s'inuecchia dipingeuano vii core in mezo le siamme, si come habbiamo da Plutarco in. Iside, & Ofiride con tali parole.

Calum,quia ob perpetuitatem nuq; senescat, Corde picto significant,cui focus ardens.

subiestus set, Et però gli habbiamo posto nella sinistra mano il sudetto uaso con secreto in mezo de la siamma, ex per che in tutto il corpo de leste non uedemo lumi più belli, che il Sole, ex la Luna, ponemo nella più nobil parte del suo petto sopra la poppa dritta il Sole, come principe de pianeti, del quale riceue il suo splendore la Luna posta sopra la poppa sinistra, tanto più che queste due imagini del Sole, ex della Luna gl'Egiti signi-

## DI CESARE RIPA.

fignificauano il Cielo; lo cingemo con la Zona del Zodiaco per essere principal cingolo celeste. Gli si pone via ricca corona in testa di varie gemme per mostrare, che da lui si producano qua giù in varii modi molti, ex diuersi pretiosi doni di natura. Si rappresenta, che porti li coturni doro, metallo sopra tutti incorruttibile per confermatione de l'incorruttibilità sua.

CELERITA.

ONNA chenella destra mano tiene va solgore, come narra Piorio Valeriano nel 116.43 de 11101 leroglissichi, a canto hauera va delsino, e per l'aria va si armero ancor'egli posto dal sopradetto Pierio nel 116.24 per la celerità, ciascuno di questi è uelocissimo nel suo moto dalla cognitione del quale in essi si sa facilmente, che cosa sia celerità.

#### CHIAREZZA



N A giouane ignuda, circondata di molto splendore da tutte le bande, & che tenga in mano il Sole:

Chiago

· Chiaro fi dice quello, che si può ben vedere per mezo della luce, che l'sl Lumina, & fa la chiarezza, laquale dimandaremo quella fama, che l'huomo,o con la nobilta,o con la virtù s'acquista, come dimostra l'ierio Valeriano nel lib. 44. & S. Ambrogio chiama chiarifsimi quelli, i quali fon stati al mondo illustri di Santita, & di dottrina, si dice ancora Chiarezza vna delle quattro doti de' Beati in Cielo, & in ciaseuno di questi significati.

Si dipinge giouane, perche nel fiorire de' fuoi meriti, ciascuno si dice

essere chiaro per la similitudine del Sole, che sa uisibile il tutto.

CLEMENZA.

ONNA sedendo sopra vn Leone, nessa sinifira mano tiene vn'asta, e nella destra vna saetta, laquale mostri dinon lanciarla: ma di gittarla uia, cosi è scoipita in vna medaglia di Seuero Imperatore con queste lettere INDVLGENTIA AVG. INCAR.

Il Leone è timboto della clemenza, perche come raccontano i Naturali fe egli per forza fupera,& gitta a terra vn'huonio, fe non fia ferito da lui

non lo lacera ne l'offende le non con leggerifsima fcoffa.

La saetta nel modo che dicemmo e segno di Clemenza, non operandofin preguditio di quelli, che tono degin di caffigo; or de foi ra di cio Se necanel nibro de Ciementia coli dice. Climentia est leniras superioris admersus inferiorem in constituendis pænis. (.emenz.

Onna checalchi vn monte d'armi, & con la destra mano porga vn. ramo d'olino, appoggiandofi con il braccio finisfiro ad vin tronco

dei nie defimo albero, daiquale pendano i faici coniolari.

La Clemenza no è altro, che vn'astinenza da correggere i rei col debito castigo, & estendo vn temperamento della seruitù, uiene a coporre vna perfetta maniera di giustitia, & a quelli che gouernano, è molto necessaria

Appoggiasi al tronco dell'oliuo, per mostrare, che non è altro la Cle-

menza, che inclinatione dell'animo alla misericordia.

Porge il ramo della medefima pianta per dar fegno di pace, e l'armi gittate per terra co' fasci consolari sospesi, nota il non volere contra i colpeuoli effercitar la forza secondo che si potrebbe, per rigor di giustitia, però si dice, che propriamente è Clemenza l'Indulgenza di Dio a nostri pecca ti, però il Vida Poeta religioso in cambio di Mercurio, finge che Gioue della Clemenza si serua nell'ambasciaria, nel lib. 5. della Christiade. E Seneca in Ottauia ben'eiprime quanto s'è detto di sopra della. Clemenza, cosi dicendo.

Pulchru est eminere inter illustres vivos Hac suma uirtus, petitur hac Calu via Sicilla Patria primus Augustus parés Consulere Patrie, parcere afflichis, fere Coplexus astra est, colitur, et téplis Deus. Cede abstinere, tempus, atq; 1re dare

Orbi quietem, Saculo pacem suo.

Clemenza.

Onna che con la finistra mano tenga vn processo, & con la destra lo çaisi con vna penna, & totto a i piedi vi taranno alcuni libri.

Clemenza.

Clemenza, e Moderatione nella medaglia di Vitellio.

Onna a federe, con vn ramo di lauro in vna mano, & con l'altra tiene vn bastone vn poco lontano.

La Clemenza è vna uirtu d'animo, che muoue l'huomo à compassione

& lo fa facile a pe:donare, & pronto a souuenire.

S. dipinge che neda per fignificare mansuetudine, e quietc.

Il baitone mostra, che può, & non vuole usa, e il rigore; però ben si può direalludendofi al preiente Pontificato.

Cedan mille Seueri ad vn Clemente.

Et potreboesi anco dire quel che dice Ouidio nel lib. 3. de Ponto. Principe nec nostro Deus est moderatior vilus Institia vires temperat ille suas Il ramo des lauro mortra, che con esto si purificauano quelli c'haucano ofichigh Dij.

COMBATTIMENTO BELLA RAGIONE

con l'Appetito. A statua, o figura d'Hercole, che uccide Anteo, si uede in molte medaghe antiche l'esplicatione del quale dicess, che Hercole è vna similitudine, & vn ritratto dell'anima di ragione partecipe, & dello spirito humano, & Anteo del corpo, il petto d'Hercole è la sede della sapienza, & delia prudenza, lequali hanno vna perpetua guerra con l'appetito & con la volonta, imperò che l'appetito iempre contradice, e repugna alla ragione, ne pu ) la ragione essere superiore, & uincitrice, se non leua il corpo con in alto, & ionrano dallo sguardo delle cose terrene, che i piedi, cioè gli assetti non prendano più della terra somento alcuno, anzi tutte le cupidità, & gli afferii che della terra son figliuoli, al tutto vecida.

COMMERTIO DELLA VITA HVMANA. TVOMO che con il dito indice della destra mano accenni ad'vna macine doppia, che gai sta a canto; con la finistra mano tenga vna

Cicogna, & alli piedi vn Ceruo.

Si dipinge in que la guisa, perche la macina ha simbolo delle attioni, & commertij della humana vita, poiciache le macine sono sempre due, & vna ha biiogno dell'altra, & iole mai non possono fare l'opera di macinare, cosi anco vn'huomo per se stesso non può ogni cosà, & però les amicitie nostre si chiamano necessitudini, perche ad'ogn'vno è necessario hauere qualche amico con ilquale possa conferire i suoi disegni, & con icambieuoli benefitij I'vn l'altro tollevarsi, & aiutarsi, comes fanno le Cicogne, le quali perché sono di collo alto, a longo andare si straccano nel nolare, ne possono sostenere la testa, si che vna appoggia il collo dietro l'altra, & la guida quando è stracca passa dietro l'ultima a cui esta s'appoggia, così dice Plimo lib. 1 3.cap. 22. & Isidoro rife. ruce vn fimile costume de Ceruij, liquali per il peso de le corna in breve tempo ni firaccano, ne possono reggere la testa quando nuotano per mare, o per qualche gran nume, & però uno appoggia il capo 10p.a la groppa de daltro

Paltro, & Il primo quando è firacco parla a dietro, si che in tal maniera. quelli animali fi danno l'un l'aitro ainto. Cofi anco gli huomini iono astretti tra ioro a valerii de l'opra, & aiuto vincendeuole, per ilche molto rettamente è stato detto quel prouerbio tolto da Greci, vua mano lapa l'altra, Manus manum lauat, & digitus digitum, Homo bominem sernat, civitas civitatem. Vn huomo conterna l'altro, & vna Citta l'altra Citta, & questo si fà non con altro mezzo, che col commercio. & però Arist. tra le cinque cofe per le quali si sa consiglio, meste nel quarto luogo, De is que importantur, er exportantur, cice di quelle cole, che si portano dentro

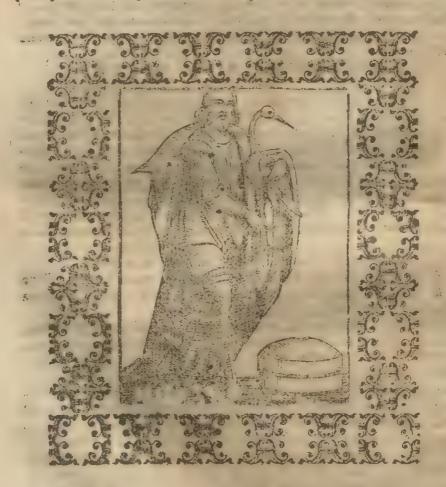

🍂 fuora della Città ne le quali due attieni confiste il comertio, perche faremo portare dentro la nostra Citta di quelle cose, che noi ne siamo priui, & che n'habbiamo bisogno suora, poi faremo portare cose de le quali n'abondiamo in Citri che n'ha bisogno: perche il Gran Maestro di questo mondo molto saggiamente hà satto, che non hà dato ogni cosa ad'va luogo, imperò che ha uoluto che tutta questa vniuersità si corrisponda con proportione, che habbia bisogno de l'opra de l'altro, & per tal bisogno vna hatione habbia occasione di trattare, & accompagnarsi con l'altra, onde n'è deriuata la permutatione del vendece, & del comprare, & s'è satto trà tutti il commertio della vita humana.

COGNITIONE.



Onna che stando a sedere tenghi vna torcia accesa, & appresso haura vn libro aperto, che con il dito indice della destra mano l'accenni.

La torcia accesa, significa, che come a i nostri occhi corporali, sa bisogno della luce per uedere, così all'occhio nostro interno, che è l'intelletto per ricevere la cognitione delle spetie intelligibili, sa mestiero dell'istrumento estrinseco de' sensi, & particolarmente di quello del vedere, che dimostrasi col lume della torcia, percioche come dice Arist. Nibil est in intelletta

perche, o per vederlo, o per udirlo leggere si sa in noi la cognitione, delle cose. Secondal par Cognitione delle cose.

Onna, che nella destra mano tiene vna uerga, ouero vn Scetro, & nel la sinistra vn libro; da che si comprende, che la cognition delle cose s'acquista per mezo de l'attenta lettione de' libri, ilche è vn dominio del-

COMMEDIA.

Onna in habito di zingara:ma il suo vestimentu sarà di uarij colori, nella destra mano terra vn cornetto da sonar la musica, nella sinistra vna maschera, & ne' piedit socchi. La diuersità de' colori, nota le uarie, & diuerse attioni, che s'esprimono in questa sorte di poesia, laquale diletta a l'occhio dell'intelletto, non meno, che la varietà de' colori diletti a l'occhio corporeo, per esprimere gl'accidenti dell'humana vita, virtù, uitij, & conditioni mondane, in ogni stato, & qualità di genti, suorche nel stato Reale. Et questo si mostra con li socchi, i quali surono da gli antichi adoprati in recitar Comedie, per mostrare la mediocrità dello stile, & delle persone, che s'introduchono a negotiare.

La Coinedia ha propositioni facili, & attioni difficili, & però si dipinge an habito di zingara, per essere questa sorte di gente larghissima in promettere altrui beni di fortuna, li quali difficilmente, per la pouerta pro-

pria possano communicare.

Il cornetto, & la maschera s'adoprauano nelle Comedie de gl'antichi,

& notano l'vno l'armonia, & l'altro l'imitatione.

I socchi sono calciamenti comici, come habbiamo detto.

COMMEDIA.

Onna d'età matura, d'aspetto nobile, in mano terrà la Tibia, in piedi i socchi, nell'acconciatura della testa ui saranno molti travolgimen ti, & con grande intrigo di nodi, con questo motto: Describo mores hominu.

COMMEDIA VECCHIA.

ONNA ridente, vecchia, ma con volto grinzo, & spiaceuole, hauera il capo canuto, e scarmigliato, le uesti stracciate, & rappezzate, & di più colori uariate, con la man destra terra alcune saette, ouero vna sserza, auanti à lei ui sarà vna scimia, che gli porge vna cestella coperta, la quale scoprendo da vn canto la detta donna, con la finistra mano faccia mostra di diuersi brutti, & uenenosi animali, cioè, uipere, aspici, rospi, & simili.

Si dice, della Commedia necchia a distintione della nuoua, Iaquale successe a lei in assai cose disserente, percioche li Poeti nelle scuole della uecchia Comedia disettauano il popolo (appresso del quale all'hora era la somma del gouerno) col dire, & raccontare cose sacete, ridiculose, acute, mordaci, in biasmo, & irrissone dell'ingiustitia de i Giudici, dell'auaritia, & corruttela de'Pretori, de' cattiui costumi, & disgratie de i Cittadini, & simili altre cose, la qual licenza poi risormando, & le scioc-

chezze

chezze del riso, & buffonerie, a satto togliendo la Comedia nuoua (richiedendo così altra fortuna di stato, e di gouerno, & altra ingegnosa, & sauia inuentione de gl'huomini) s'astrinse a certe leggi, & honesta più ciuili, per le quali il suggetto, la locutione, & ancora la dispositione di essa è fatta molto diuersa da quello che solleua essere della sopradetta. Comedia uecchia, come può il Lettore uedere a pieno le disserenze, tra l'vna, e l'altra nella Poetica dello Scaligero, nel primo libro derto l'Istoria al cap. 7. L'ossitio dunque della vecchia Comedia, essendo di tirarelli vitii, & attioni de gl'huomini in riso, & sciocehezza; perciò si è satta la detta figura di tal viso, & forma, che se andrà di mano in mano dichiarando.

Le uesti stracciate, & rappezzate, cosi per il soggetto che haucua alle mani, come per le persone che faccuano cosi fatta rappresentatione, non vinteruenendo, come nella Tragedia persone Regali; nè come nella Co-

media togata, o pretestata de' Romani Cittadini di conto.

Per li uarij colori del suo uestimento si dimostra la diuersità, & inconstanza di più cose, che poneua insieme in una compositione, & janco il

uario stile, meschiando insieme diuersi generi di cose.

La scimia che li porge la cestella, mostra la sozza imitatione per mezo laquale saceua palesi li uitij, & le bruttezze altrui, che si dimostranol, o per li sozzi, & venenosi animali, che ella con riso, & sciocchezza scuopre al popolo, di che vn'esempio si può uedere nel Gurguglione di Plauto.

Tum isti graci palliati, capite operto qui ambulant Qui incedunt suffarcinati, cum libris, cum sportulis Constunt, conferunt, sermones inter se tamquam drapeta Ostant, obsistunt, incedunt cum suis sententis Quos semper bibentes videas esse in anopolio Vbi quid sarripuere, operto capitulo, caldum bibant

Tristes, atque ebrioli incidunt.

Le faette nella destra significano gl'acuti detti, & l'aspre maledicenze, con le quali licentiosamente seriua, & uccideua la sama, & riputatione de particolari huomini; onde Horatio nella Poetica parlando della spetie di poessa uiene a dire della Comedia uecchia in tal modo.

Successit vetus his comædia, no sine multa; Digna lege regi lex est accepta, chorusq; Laude, sed in vitium libertas excidit, & vim Turpiter obticuit sublato iure nocendi.

Et il detto Horatio ancora nel lib. 1. de' sermoni, nella Satira quarta, co

fi parlò delli Scrittori della Comedia.

Eupolis, atque Cratinius, Aristophanesq; Poeta Atque ali, quorum Comadia prisca virorum Si quis erat dignus describi, quod malus aut sur Quod mechus soret, aut sicarius, aut alioqui Famosus multa cum libertate notabant.

## ICONOLOGIA COMPASSIONE.

ONN A che con la sinistra mano tenghi vo nido dentro del quale ui sia vo Auoltore, che pizzicando i le colcie, stiam atto di dare a suggere il proprio sangue a i suoi sigliuolini, quasi saranno anch'essi nel nido in atto di prendere il sangue, & con la destra mano stesa porga in atto di compassione qualche cosa per souuenimento a gl'altrui bisogni. S. dipinge con l'auoltore neila guisa, che habbiamo detto, percoche gli Egitti per lo Auoltore, quando col becco si rompe le coscie, ra-



presentavano la compassione, perche egli in quei centouenti giorni, che dimora nell'allevare i figliuoli, non mai troppo lontano vola alla preda, a tento a quel solo pensiero di non lasciare i figliuoli, & solamente piglia quelle cose che da presso gli si mostrano, & se nulla altro gli occorre, o souviene d'apparecchiare in cibo a i figliuoli, egli col becco pizzicadosi le cosciocca a il tangue, & quello da ciuggere alli figliolini, tanto è l'amo-

re col quale hà cura, che per mancamento di cibo non gli manchino, il porgere con la destra mano in atto pietoso qualche dono dimostra contale assetto il uero segno dell'huomo compassione uole, il quale per charita soccorre con prontezza i poueri bisognosi con le proprie facoltà.

COMPVNTIONE.



ONNA vestita di cilitio, addolorata, con la bocca aperta in atto di parlare, con gi'occhi riuolti al Cielo, che uersino copiote lagrame, con vna corona di pungenti spine in capo, tenendo con la inistra mano vn cuore parimente coronato di spine, terra la destra mano alta, & il dito indice dritto uerso il Cielo.

Si sa Lestitadi cilitio, & lagrimeuole, perche dice S. Gio. Grisostomo, nel suo libio de compunct. cord. Sola compunctio sacit horrere purpuram, desiderare cilicum: amare lacrimas, sugere risura, est enum mater sietus.

Se la fanno due corone di Ipine, perche per la Ipina nel ialmo 31, in quel verietto, che dice. D. m. congratur Ipina, vien denotata la compactimata del peccato, saguare del continuo morde, & punge la concenza ngam-

Li . Kurd

cata per la corona, che uene in capo, & non bastando questa compuntione, come infruttuora, natcendo per l'ordinario dal timore della pena, & conoscimiento del mate. Però se gli aggiunge la corona delle tipine al cuo re, denotando per quest'altra la uera compuntione del cuore, che nasce, da quello immenso dolore, & conoscimento d'hauer osseso Iddio sommo bene, & persa la gratia sua, & perche la perfetta compuntione deuc hauere quattro conditioni, cioè che habbia quel sommo dolore gia detto, però si sa addolorata, e lagrimeuole.

Secondo, che habbia fermo proposito di non commettere più peccato,

che si dimostra per l'indice alzato della mano destra.

Terzo, che iimilmente habbia faldo proponimento di confessarsene,

ilche uien significato per la bocca aperta.

Vltimo, c'habbia a sodissare, come parimente si promette per la destra alta, e pronta in operare bene, conforme alla suabona, e santa resolutione.

COLLERICO PER IL FVOCO.

N giouane magro di color gialliccio, & con sguardo fiero, che essen do quasi nudo, tenghi con la destra mano una spada nuda, stando con prontezza di uoler combattere.

Da un lato (cioè per terra) sara uno scudo in mezo del quale sia dipin-

ta una gran fiamma di fuoco, & dall'altro lato un teroce Leone.

Dipingesi magro, perche (come dice Galenonel 4. delli Afforismi nel commento.6.) in esso predomina molto il calore, ilqual essendo cagione

della ficcità fi rappresenta con la fiamma nello scudo.

Il color gialliccio, fignifica, che il predominio dell'humore del corpo spesso si uiene a manifestare nel color della pelle; d'onde natce, che per il color bianco si dimostra la slemma; per il pallido, ouero siauo la collera; per il rubicondo misto con bianco la complessione sanguigna, & per il fosco la malenconia, secondo Galeno nel 4. de sanitate tuenda al cap. 7. & nel 1.dell'Aphorismi nel commento 2.

Si dipinge con fiero iguardo, essendo eió suo proprio, come ben dimo-

stra Ouidio nel lib.3. de arte amandi.

Ora tument ira nigrescunt sanguine vena Lumina gorgoneo sauius angue micant. Et Persio nella 2. Satira.

Hunc face supposita feruescit sanguis, & ira Scintillant oculi, &c.

La spada nuda, e la prontezza di uoler combattere, dinota non solo il collerico esser pronto alla rissa: ma anco presto a tutte l'altre operationi, come ancora significa la sopradetta siamma di suoco, essendo suo proprio di risoluere.

Si dipinge giouane, quasi nudo, & con lo scudo per terra; percioche guidato dall'impetuosa passione dell'animo non si prouede di riparo: ma senza giuditio, & consiglio s'espone ad ogni pericolo, secondo il detto di Seneca in Troade: suuenile vitium est regerenon posse impetum. Et pero bei e disse Auicenna nel 2. del 1. della dittione 3. al cap. 3. che quando l'opere

fono

## DI CESARE RIPA.

sono fatte co maturità danno segno di vn teperamento perfetto:ma qua do si fanno co impeto, & con poco consiglio dano segno di molto calore



Gli si dipinge il Leone a canto, per dimostrare la sierezza, & animosità dell'animo natcente dalla gia detta cagione. Oltre di ciò metteuisi questo animale per essere il Collerico simile a l'iracondo Leone, del quale cosi scrisse l'Alciato ne i suoi Emblemi.

Alceam veteres caudam dixere leonis Luthea cnm surgit bilis crudescere co atro Qua stimulante iras concipit, ille graues, Felle dolor surias excitat indomitas.

Denota anco il Leone esser il collerico di natura magnanima, e liberale, anzi che passando li termini, diuiene prodigo, come gl'infrascritti versi della Scuola Salernitana, non solo di questa: ma di tutte l'altre qualita so-pradette dicono.

Est humor cholera, qui competit impetuosis
Hoc venus est hominum cupiens præcellere cunctos
H. leutter as cunt, mutum comedunt, cito crescunt
Inde, est magnanimi sunt, largi sun ma petentes
Hirsutus, fallaz, irascens, prodig., s, sudex,
Astutus, gracilis, siccus, croceiq; coloris,

CONSVETVDINE.

HVOMO vecchio, in atto di andare, combarba canuta, & appoggiato ad vn bassone con vna mano, nella quate terra ancora vna car ta con vn motto, che dica: Vires acquirit eundo. Portera in spalla vn safcio d'istromenti, co' quali s'esercitano l'arti, & vicino haura vna ruota d'arrotare coltelli.

L'vio imprime nella mente nostra gl'habiti di tutte le cose, li conserua a' posteri, li sa decenti, & a sua uoglia si fabrica molte leggi nel viuere,

& nella conuerfatione.

Et si dipinge vecchio, perche nella lunga esperienza consiste la sua. auttorita, & quanto più è uecchio, tanto meglio sta in piedi, il che s'acenna col motto, che tiene in mano, ilquale è conuentente ancora alla ruota, perche le essa non si muoue in giro, non ha forza di consumare il serro, ne di arrottarlo, come non mouendosi l'uso con esercitio del consento commune non acquista auttorita, ma nolgendosi in giro vnisce talmente la nolonti in vn nolere, che ienza saper anegnare i termini di ragione tiene gl'animi vniti in vna medesima occupetione, & constantemente segui conserua. Però si dice, ene se seggi de na consuetada e ono ualide, come quelle dell'Imperatore istesso, & in tutte l'arti, & in tutte le profession, per prouar vna cosa dubbat, si pone in consideratione i vio nato dal contento vniue dale, quasi che sia impossibne esser le cose diuerse da quello, che esso approua. Però disse Horatio, che le buone parele del Poeta si deuono prendere dall vio, & in somma si nota, & si osserua in tutte le cose, accioche non venga violato il decoro tanto necessario nel corso della ciutle conuersatione.

Et però portera in spalla vn fatcio d'instromenti artistiali, secondo il capriccio del Pittore, non ci curando noi dargli in quello altra

legge.

SANGVIGNO PER L'ARIA:

N giouane allegro, ridente, con vna ghirlanda di varij fiori in capo di corpo carnolo, & oltre i capelli biondi hauerà il color della faccia rubicondo misso con bianco, & che ionando vn liuto dia segno con riuolgere gl'occhi al Cielo, che gli piaccia il suono, & il canto, da vna parte d'essa figura ui sara vn montone, tenendo in bocca vn grappo d'vua. & da l'altra banda vi sarà vn libro di musica aperto:

Giouane, allegro, con la ghirianda di fiori, & ridente, si dipinge il sanguigno, perche ( iecondo Hippocrate) in quelli che abbonda no di sangue temperato, & persetto, si generano ipinti uitali puri, & sottili, da quali nasce il riso, & l'allegrezza; onde questi sono piaceuoli, faceti, & amano

riuoni, & i canti.

L'esser di corpo carnoso, secondo Galeno nel 2.lib. del temperamento al cap.9.& Auicenna nel lib. 1.significa, che dalla uirtù assimulativa, che ne i sanguigin è molto potente, nasce l'habito del corpo carnoso.

Dipin-

## DICESARE RIPA.

Dipingesi rubicondo misto con bianco, perche (secondo Auicenna nel 2. del 1.) questo colore denota abbondanza di sangue, e però dice Galeno nel 2. de gli Aforismi nel commento 2. che l'humore, che nel corpo predomina, da il colore alla carne.



Il Montone con il grappo 'd'vua, fignifica il fanguigno esser dedito à Venere, & à Bacco; per Venere s'intende la natura del Montone, essendo questo animale assa inclinato alla lussuria, come narra Pierio Valeriano lib. 10. & per Bacco il grappo d'vua; onde Aristotile nel Problema 3 1. dice, che ciò auuiene nel sanguigno, perche in csso abbonda molto seme, ilquale è cagione degl'appetiti venerei, come anco si può vedere per la descrittione della Scuola Salernitana.

Natura pingues sti sunt, atq; rocantes Rumoresq; nouos cupiunt audi re frequenter Hos Venus, & Bacchus delectat fercula risus Et facit hos bilares, & dulcia verbaloquentes. Omnibus hi fludijs habiles sunt, & magis apri Qualibet ex causa non hos facile excitat ira Lurgus, amans, hilaris, ridens, rubeig; coloris Cautus, carnosus, satis audax, atque benignus.



FLEMMATICO PER L'ACQVA

VOMO di corpo graffo, & di color bianco, che stando à sedere sia L vestito di pelle di tailo, tenendo ambe le mani in ieno, & la testa. china, laquale sia cinta d'vn panno negro, che gli cuopia quasi gl'occhi, & à canto vi sia vna tartaruga.

Dipingesi grasso, perche si come la siccità del corpo procede da calidità,cosi la grassezza deriua da frigidita,& humidita,conie dice Galeno nel

secondo del temperamento al cap. 6.

Si ueste di pelle di tasso, perche si come questo animale è sonnacchioso e pigro, cosi è il siemniatico per hauer egli pochi spiriti, & quelli oppressi da molta frigidità, che in esso predomina; onde aumene ch'è anco poco atto i gli studij hauendo l'ingegno ottuso, & addormentato, & non habile a incditare quello che sarebbe cagione di sollcuarlo dalle cose vili, & basse, che però li si cinge il capo di panno negro.

Si rappresenta con il capo chino, perche egli è pigro, negligente è tardo si nell'operationi dell'intelletto, come in tutte l'altre del corpo, simi, le alla tarta ruga, che si gli sà a lato, il che tutto vien ottimamente espresso dalla Scuola Salernitana ne i versi che seguono.

Phlegma dabit vires modicas, latosq; breuesq;
Thlegma facit pingues, sanguis reddit mediocres,
Otia non studio tradunt sed corpora somno
Sensus habet, tardus motus, pigritia somnus
Hic somnolentus, piger & sputamine plenus
Ist buic sensus hebes pinguis, facie color albus.

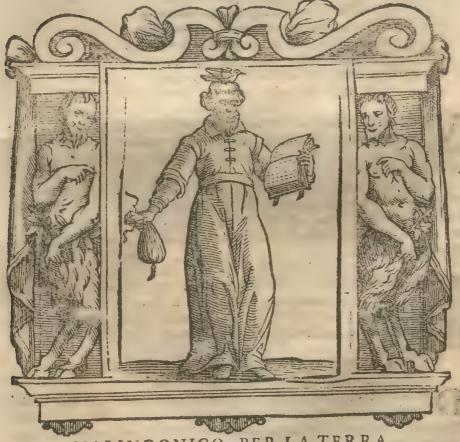

MALINCONICO. PER LA TERRA

VOMO di color foico, tenghi con la finistra mano vn libro aperto mostrando di studiare.

I. A Hauerà

Hauerà cinta la bocca da vna benda, & con la man destra terrà vna borsa legata, & in capo vn passero uccello solitario,

La beda che gli cuopre la bocca, significa il silentio, che nel malinconi co suol regnare, essendo egli di natura fredda, e secca, & si come la calidità si loquace, così per lo contrario la frigidità è cagione del silentio.

Il libro aperto, & l'attentione del studiare, dimostra il malinconico esser dedito alli studij, & in essi sar progresso; suggendo l'altrui conuersatios ne; onde Horatio nell'ultima Epistola del 2. lib. dice:

Scriptorum chorus omnis amat nemus. Et fugit V rbes.

Che però gli si dipinge il passero solitario sopra il capo, essendo uccello che habita in luochi solitarij, & non conuersa con gli altri uccelli.

La borsa serrata significa l'auara natura', che suole per lo più regnare ne i malinconici, come dicono i seguenti versi della Scuola Salernitana.

Restat adhuc tristis cholera substantia nigra Qua reddit praues, per tristes pauca loquentes Hi vigilant studiss: nec mens est dedita somno, Seruant propositum sibi nil reputant sore tutum. Inuidus, & tristis cupidus dextreq; tenacis Non expers fraudis, timidus luteiq; coloris.

CONCORDIA MARITALE.

N'huomo à man dritta di vna donna, ambi vestiti di porpora', & che vna sola catena d'oro incateni il collo ad ambidue, & che la detta catena habbia per pendete vn cuore, il quale venghi instentato da vna ma-

no per vna di detti huomo, e donna.

La collana nella guisa che dicemmo, dimostra, che il Matrimonio è composto di amore, di amicitia, & di beneuolenza trà l'huomo, & la donna, ordinato dalla natura, & dalle diuine leggi, le quali vogliono, che il marito, & la moglie siano due in vna carne, che non possino essere diuisi se non per morte.

NA donna in piedi, che tiene due spighe di grano in vna mano, con l'altra vna tazza piena d'uccelletti uiui, ouero di cuori.

La tazza piena di uccelletti, ouero di cuori, significa conformità di più persone, per le quali ne segue l'abbondanza, significata per le spighe del grano

CONCORDIA MILITARE.
Nella Medaglia di Nerua.

ONNA che tenghi con la destra mano vn rostro di naue, sopra dei quale ui è vn'insegna militare, & in mezo d'essa, cioè in mezo dela l'assa vi sono due mani giunte, come quando si da la fede, con lettere, che dicono. CONCORDIA EXERCITVVM.

Le due mani nella guisa, che dicemmo, dimostrano la concordia l'insegna, & il rostro gl'Eserciti.

CON-

CONCORDIA.

DONNA, che tiene in mano vn fascio di uerghe strettamente legate. La Concordia è vna vnione di uolere, & non uolere di molti, che uiuono, & conuersano insieme. Però si rappresenta con vn fascio di uerghe, delle quali ciascuna per se stessa è debole, ma tutte insieme sono forti, & dure, onde disse Salamone. Funiculus triplex, dissi cile rumpitur. Et mediante l'vnione si stabilisce maggior forza nell'operationi de gli huomini, come dimostra Salustio in bello Iugurtino. Concordia parue res crescunt, discordia maxima dilabuntur. Alla quale sentenza riferisce Seneca Filosofo nell'epistola 94 che M. Agrippa confessaua d'essere molto obbligato, e che per lei s'era fatto ottimo fratello, & amico; di che veggassi più dissusamente Francesco Petrarca nell'opere latine lib. 3. tratt. 2. Cap. 12.

Onna bella, che mostri gravità, nella destra mano tenghi vna tazza; nellaquale ni sara vn pomo granato, nella sinistra vno scetro, che in cima habbia-siori, & frutti di varie sorti, in capo ancora hauera vna ghirlanda di mele granate, con le foglie, & con frutti, insieme con la ghirlanda per acconciatura vi sara vna mulachia, & così nelle medaglie antiche si uede scolpitadi. 10 10 2000 Concordiano Militaria.

Onna, che nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella sinistra vn mazzo di mortella, e si fabrica in tal maniera, secondo il detto di Pierio Valeriano, con l'autorità di Democrito, dicendo, che la mortella, è i pomi granati s'amano tanto, che se bene le radici di dette piante so no poste alquanto lontane l'vna dall'altra, si auuicinano nondimeno; & s'intrecciano insieme. Concordia.

Onna coronata d'oliuo, che tenga con la man destra vn fascio di frez ze, legato con una benda bianca da vn capo d'essa', & con vna rossa dall'altra; nella mano sinistra tenga vn Cornucopia.

Si corona d'oliuo, per segno di pace, effetto della Concordia.

Il fatcio di frezze legato al modo detto, fignifica la moltitudine de gl'animi vniti infieme co'l uincolo della carità, & della fincerità, che difficilmente si possano spezzare; somministrandosi fra se stesse il vigore, & la gagliardezza, onde poi è la cocordia produttrice di frutti piaceuoli, co me dall'altra banda la discordia non sà se non produrre spine, & triboli di maledicenza, & liti, che sturbano la compagnia, & l'amoreuole consortio de gl'huomini nel uiuere politico, & ragioneuole.

Onnasedente, che nella destra ha vna Patena, & nella sinistra due corni di douitia con lettere: CONCORDIA AVGG. & S.C. Vedi Sebastiano Erizzo.

La Patena fignifica esser cosa santa la Concordia, allaquale si debbe ren dere honore, e facrifitio.

Li due corni di douitia, mostrano, mediante la concordia duplicata abbondanza.

· · · · 3

Concordia Militare.

Onna armata, con le mant tenga vn gran uiluppo di serpi, perche é preparata per difendere se stena con l'armi, & per nuocere altrui col ueleno, che ion ministra l'ira.

Concordia di pace.

Onna, che tiene due corna d'abbondanza ritorte insieme, che sono l'unione de' pensieri, e delle uolonta di diuerie persone, & con l'altra mano vn uato di fuoco, perche la concordia na sce dall'amore scambie uole, ilquale s'attomiglia al fuoeo materiale, per effere effecto di calore interiore dell'anima.

Concordia de gl'antichi.

Onna, che nella mano destra tiene alcuni pomi granati, & nella sinistra un cornucopia, con una cornacchia, laquale si uede in molte Medaglie di Faustina Augusta icolpita co'l motto: CONCORDIA, per l'eterna fedeltà, ch'usa que ito animale có la sua compagnia, però disse l'Al Ciato: Cornicum mira inter sec ncordia vita, Mutua statq; illis satemerata fides.

I pomi granati presso a gl'antichi significauano concordia, perchetali deuono esiere gl'animi concordi, & in tale unione trà se stessi, come sono le granella di questi ponii, dalla quale unione, naice poi l'abbondanza, che

en nervo di vivere politico, & concorde.

Concordia insuperabile. DER la concordia insuperabile si rappresenta Gerione huomoarmato, con tre utfi, co'l capo cinto d'una corona d'oro, fei braccia, & altre tan te gambe, che tenga-in una mano destra una lancia, con l'altra una ipada nuda, & nella terza uno scetro. Et l'alt, e tre mani de la parte sinistra, si po

sano iopra d'uno scudo.

Dicen, che Gerione fu Re di Spagna, ilquale perche haueua tre Regni fu detto tricorpore cioè, che haucua tre corpi; fu ammazzato da Hercole; al tri dicano effere stati tre fratelli, cosi concordi, che erano giudicati un folo.

CONFIDENZA. ONNA con i capelli sparsi, con ambedue le mani sostenti una naue. La Confidenza porta teco la cognitione dell'imminente pericolo, & la salda credenza di douerne scampare libero, & senza queste due qua-Ista variarebbe nome, & cangiarebbe l'essere suo. Però si dipinge con la naue, che è segno di considenza, con la naue i nauiganti ardiscono di prat ticare l'onde del mare, le quali solo con la facilità del perpetuo moto, par che minaccino rouina, morte, & esterminio all'huomo, che quando passa la terra, eice fuora de suoi consini. A questo proposito disse Horatio nella 3. Ode del primo libro.

Primus, & pot. Illi robur, eg es triplex Quem mortis timuit gradum? Circa pettus erat, qui fragilem truci Con quel, che segue. Sommist pelago ratem .

CONFVSIONE. ONNA giouane confusamente vestita di diuersi colori, che hauendo i capelli mal composti, posi la destra mano sopra quattro ele menti confusamente vniti, & la sinistra sopra la torre di Babel co'l motto chedica BABILONIA, VNDIQVE

Giouane si dipinge, come età più atta alla confusione, non hauendo esperienz:,senza la quale non può terminare, essendo trasportata da di-

uersi appetiti, quali nell'opere rendono confusione.

Li capelli lunghi, & corti, e mal composti denotano i molti, & varij

pensieri, che confondano l'intelletto.

Li diuersi colori del vestimento significano le vane, & disordinate at-

tioni confuiamente operate: Ft vbi multitudo, ibi.confusio.

La torre di Babel è posta, come cosa molto conosciuta per segno di con fusione: poiche nel fabbricare d'essa, Iddio, si come confuse il imguaggio de i fabricatori, con fare, che ciascuno di loro diuersamente parlasse, così anco consuse la mente loro, facendo, che l'opra rimanesse impersetta per castigo di quelle superbe, & empie genti, che prouorno di sare quell'impreia contro la sua onnipotenza, & per maggior chiarezza per rappresentare la confusione, vi si dipinge il Chaos, in quel modo, che rappresenta Ouidio nel primo libro delle Metamorfosi, oue dice.

Vnus erat toto natura vultus in orbe Quem dixere chaos rudis, indigestaq; moles.

Et l'Anguillara nella tradutrione.

Pria che'l ciel fusse, il mar, la terra, e'l foce Erail foco, la terra, il ciel, e'l mare: Mail mar rendeua il ciel, e la terra, e'l foco Deforme il foco, il ciel , la terra, c'i mare Che viera, e terra, e ciclo, e mare, e foco · Doue era e cielo, e terra, e fuoco, e mare, Laterra, e'l foco, e'l mare eranel ciclo Nel mar, nel fuoco, e nella terra il cielo.

Conformatione, Come dipintanel Palazzo di N. S. à monte caualle. ONNA con due chiaui nella destra mano, & tien con la sinistra. vna piramide, nella quale èteritto: Super banc petram.

CONFERMATIONE DELLA AMICITIA.

NA giouane, che sia coronata d'una ghirlanda di varij siori, sarà vestita d'habito vago, & di color verde, terrà con la destra mano vua Tazza di cristallo piena di rubicondo vino, la quale porgera confembiante allegro, & an atto gratiofo, & bello.

Si dipinge giouane, con la ghirlanda di fiori, & con l'habito di color verde per iegno di allegrezza, che così conuiene che sieno, ĉi mostrino quelli, i quali si vniscano, & confermono nell'amicitia. Si rappresenta, che porghi la Tazza piena di vino per cio che le Tazze, o calici, che icambieuolmente si porgono ne i conuiti, & in quelli inuiti che si sunno al bere, è costume così de nostri tempi, com'anco è vianza antica, i el gual

## 124 ICONOLOGIA

qual atto si vengono ad vnire gli spiriti de gli amici, & a confermarsi le amicitie, & per segno di ciò Achille ne la nona Iliade d'Homero ordina a Patroclo intimo suo amico, che pigli il più gran bicchiere, che habbia, & che dia bere ad'Vlisse, & ad'altri Greci, del vino più gagliardo non per altro, se non per dar ad'intendere, che esso li teneua per carissimi amici.



Vlterius duxit Nobiles Achilles Sedereq; fecit in sedilibus, tapetibusq; purpursis Statim autem Patroclum, allocutus est prope existétem Maiorem iam craterem Menoetij sili statuito Meraciusq; fundito poculum autem para vnicuiq; Hi enim carissimi viri mea funt indomo

più abbasso poi Aiace accenna ad Vlisse, che facia vn brindisi ad'Acchille Vlisse gli lo sa in tal modo. Innuit Aiax Panicis intellexis autem nobilis Vlisses Implens 93 vino poculum, propinauit Achille

Salue Achilles, & quello, che ieguita de quali brindisi, n'è pieno Homero, a passo, a passo segno d'unione, & confermatione d'amicitia.



DONNA con vn cuore in mano dinanzi a gl'occhi con questo scritto in lettera d'oro oikeia sinesie, cioè la propria coicienza, stando in piedi in mezo vn prato di siori, & vn campo di spine.

La cofcienza è la cognitione, che ha ciascuno dell'opere, & de pensieri nascosti, & celatia gl'altri huomini.

Però si dipinge in atto di riguardare il proprio cuore, nel quale ciascuno tiene occultate le sue secretezze, le quali solo a lui medesimo sono a viua forza palesi.

Sta con piedi ignudi nel luogo sopradetto, per dimostrare la buona, e cattina via, per le quali ciascuno camininando, ò con le virtò, o co' viti,

è atto a sentire l'aspre ponture del peccato, come il suaue odore della

Coscienza.

Onna di sembiante bellissimo, vestita di bianco, con la sopraueste nera, nella destra mano terrà vna lima di ferro, hauera scoperto il petto dalla parte del cuore, donde la morderà vn serpe, o vero vn verme, che sempre stimola, & rode l'anima del peccatore, però bene disse Lucano nel lettimo libro. Heu quantum misero pana mens conscia donat.

CONSERVATIONE.

ONNA vestita d'oro, nella mano destra terra vn ramo d'oliuo, & nella finistra vn cerchio d'oro.

L'oro, & l'oliuo significano conservatione, questo, perche conservali corpi dalla corruttione, & quello, perche difficilmente si corrompe.

Il cerchio, come quello, che nelle figure non ha principio, ne fine, può significare la duratione delle cose, che per mezo d'vna circolare traimutatione si conservano.

CONSIDERATIONE.

ONNA che nella finistra mano tiene vn regolo, nella destra vn compasso, & ha a canto vna grue volante con vn sasso in vn piede.

Sara detta figura vestita di color perso.

Tiene il regolo in mano, & il compasso per dimostrare, che si come sono questi instromenti mezani per conseguire con l'opera quella drittura, che l'intelletto dell'artefice si forma, così li buoni esempij, & i sauj ammaestramenti guidano altrui per dritta via del vero fine, al quale generalmente tutti aipirano, & pochi arrivano, perche molti fer torte vie quasi ciechi, si laiciano dal cieco senso alla loro mala ventura trasportare.

La grue si può adoprare in questo proposito lecitamente, & per non. portare altre auttorità, che possino infastidire, basti quella dell'Alciato,

che dice in lingua nostra così.

Pittagora insegnò che l'huom douesse Considerar con ogni somma cura L'opera, ch'egli futta il giorno hauesse Onde ne piedi suol portare un sasso S'ella eccedeua il dritto, e la misura,

E quella, che da far pretermettesse. Cio fa la grue, che'l volo suo misura Per non cessar e gir troppo alto, o baso.

CONSIGLIO

TVOMO vecchio vettito d'habito lungo di color rosso, haurà una L. collana d'oro alla quale sia per pendente un cuore, ne la destra mano tenga vn libro chiufo con vna ciuetta fopra, nella finistra mano tre tede attaccate ad vn collo, vna testa sarà di cane, che gnarderà verso la parte dirit ta, verio la parte finistra vna testa di lupo, in mezzo una testa di lione; sotto il piede destro tenga vna testa d'orio; & un delfino.

Il Consiglio è un discorso, & deliberatione, che si sà intorno alle cose incerte, & dubbiose, che sono da farsi, il quale con ragione, e legge, & risolue ciò che si reputa più espediente, & che sia per partorire il più virtuoto, il più veile, & il migliore enecto. Questo in quanto al pubblico, circa cinque cose ipenalmente si fa Consiglie de la datif, & entra e publici e, del

### DI CESARE RIPA.

127

la guerra, & della pace, de la guardia, della provincia, de la grascia, & vettouaglia, che si ha da portar dentro, & mandar suori, delle leggi, &
statuti, & ciò secondo l'instruttione d'Aristotile nel primo de la rethoricasunt autem quinque sere numero maxima, ac pracipua eorum, qua in consilijs agitari
solent, Agitur enim de vestigalibus, er redditibus publicis, De bello, cr pace, De cusolutione, lo dis qua importantur, cr exportantur, cr De legum constitutione,



Lo figuriamo vecchio perche l'huomo vecchio dimostra consiglio come dice S. Ambrosio in Hexameron. Senestus est in consilia vitilior, perche l'étà matura è quella che partorisce la persettione del sapere, & dell'intendere per l'esperienza de le cose che ha vedute, & praticate, non potendo ne la giouentù essere per lo poco tempo maturità di giuditio, & però i giouani si deuono rimettere al consiglio de vecchi. Il consigliero di Agamenonne Imperatore de' Greci uiene da Homero in persona di Nestore sigura, o vecchio di 300. anni ne la prima Iliade, oue lo stesso Nessore essorta.

Sed audite me ambo autem iuniores estis me,
Iam enim aliquando & cum fortioribus quam vos
Viris consuetudinem habui, & nunquam me ipsi parui penderunt,
Ng; tales vidi viros, nec videbo più a basso

Et tamen mea consilia audiebant, obediebantq; recolo, Quare obedite, & vos: quia obedire melius.

& nella quarta lliade li offeritce di giouare a i caualieri Greci col consigui, non potendo con le forze, essendo le forze proprie de Giouani, so pra le quali essi molto si considano.

Atride valde quidem ego vellem, & ipse
Sic esse, vt quando diuum Creuthalionem interfeci,
Sed non simul omnia Dij dederunt hominibus.
Si tunc iuuenis fui, nunc rursus me seneetus premit:
Veruntamen sic etiam equitibus interero, bottalor
CONSILIO, & verbis, hoc enim munus est SENVM
Hastas autem trastabunt iuuenes, qui me
Alinores nati sunt, considuntque uiribus.

Quindrèche Plutarcoattern a che quelle Città è ficuramente falua che tiene il configlio de vecchi, & l'arme de giouani; per ciò che l'eta gionenne è proportionata ad'obbedire, & l'eta ienile ai comandare, lodati oltra modo quello di Homero ne la 2. Inade ne la quaie Agamennone Imperatore fa radunare un configlio ne la naue di Nosfore di nuomini primieramente vecchi.

His vero praconibus da mosis il·ssit Convocare ad concilium comantes Achinos; Hi quidem convocarent, illi frequentes affuerunt celeriter, Concilium autem primum valde potentium constituit senum N stoream apud nauem Pylij Regis Quos hic cum coegisset prudentem struebat consultationem

Gli Spartani dauano a i loro Rèvn magistiato de vecchi nobili, i quali fono stati chiamati da Licurgo Gerontes, cioè vecchi venerandi, & il Senato de Romani su detto Senato per li vecchi, che vi configliauano. Oui dio nel 3. de sast.

A senibus. nomen mite senatus habet.

Con molta prudenza Agamennone imperatore apresso Homero nel Ilia de 2. sa grande sima del consiglio di Nessore, & disidera hauer dicci consiglieri pari suoi, & lo chiama vecchio, che di consiglio supera tutti gli altri Greci.

Hune vicissim allocutus est RexAgemennon (erte iterum consilio si perus omnes filios Aciñnorum, Vinam enim Inpitera; Pater, & Mineria, & Apollo Tales decemmin consiliores escent Actinorism.

L'habito

L'habito lungo conuensi al consiglio, poiche tanto ne gli antichi tempi, quanto ne' moderni ogni Senato per maggior grauntà s'è addornato con la toga, & ueste lunga. Glisi da il color rosso, si perche la porpora è degna de Senatori, & I Senatori son degni di porpora, si perche questo colore significa carità, per laquale si deue con ardente zelo muouere n' saggio a consigliare i dubbiosi, ilche è vna delle sette opere della misericordia Spirituali. Gli si mette al collo il cuore, percioche, come narra Pierio nel lib.34. de i suoi Ioroglifici, gli Egitij metteuono per simbolo del cosiglio il cuore, essedo che il vero, e perfetto cossiglio viene dal cuore, che puro è sicero esser deue i dare buo cossiglio, come cosa sacra ieron i eubugli di ce Suida nella sua Historia, cioè Res Sacra consilium, derivassi dal greco que. sto versetto, Res est profecto Sacra consultatio. Cosa anco sacra è stato detto il Consultore, che religiosamente consiglia, lo referisce Zenodoto da Epicharmo, & Platone per autorità di Demodoce chiamò il Consultore colà facra. Il libro nella man destra fignifica, che il configlio nasce da lo studio di sapienza, & per più efficace simbolo de la sapienza vi si aggiunge sopra la Ciuetta augello dedicato a Minerua tenuta da Gentili Dea. della Sapienza, & del configlio. Questo animale è notturno, uà in uolta la notte a procacciarsi il cibo, & uede di notte, come scriuono i naturali, spetialmente Bartolomeo Anglico lib. 12. cap. 27. Dicitur noctua quasi de nocte acute tuens, de nocte autem videt, la cui figura ci rapresenta lo studio, & pensiero notturno de la mente douendo un consigliero, & vn Prin cipe, che hà da configliare, & prouuedere i popoli, pensare, & trauagliare con la mente, meditando la notte, quello che ha da risoluere il giorno, essendo l'imaginatiua dell'animo più perspicace, & in maggior vigore nel filentio de l'oscurità della notte; di che ne è gieroglifico la Ciuetta, che discerne meglio la notte, che il giorno. Onde Homero nella seconda Iliade disse.

Non oportet per totam nottem dormire confiliarium Virum, cui Populi sunt commissi, & tot cura sunt.

Non bisogna ad vn consigliero, o Principe che ha popoli sotto la sua custodia, e negotij da pensarci sopra, dormir tutta la notte, perche chi con siglia deue uedere lume quando anco a gli altri è oscuro, giudicare, ediscer nere il bene dal male, & il bianco dal nero senza passione, & asteso che per lo consiglio libero d'ogni affetto si uedano ancorale cose quantum que difficili, & occulte, e leuato dali'Animo il tenebroso velo de le menzo gne, si penetra conla uista de l'intelleto la verità. Con l'impronto d'una Ci uetta battuto ad honore di Domitiano Imperatore, uosse il Senato Romano significare, che il detto Imperatore susse principe di ottimo consiglio, e sapieza, che tale si mostrò nel principio del suo Imperio, se senato poi da sì bel principio, & da la mente del suo buon genitore, & fratello suoi antecessori nell'imperio. In oltre la Ciuetta che uede, & uà inuestigando cose a se necessarie nel tempo de la scura notte posta sopra il libro chiuso, puo anco denotare, che il consiglio inuestigato con studio nottur-

no de aemisi tenere occulto, & che non si deuano palesare i secreti, che confultano, & registrano ne fi configli; & però li Romani antichi uerfo il Circo mattimo a le radici del colle Palazino dedicorno a Confo Dio del configlio vn tempio fotterranco, per fignificare, come dice Seruio ne l'otravo de l'Enerde topra quel verlo. Consessu caux magnis circensibus actis, che il configlio deue effere coperto, & fecreto, di che neggiafi più a lungo Lilio Giraldi Syntagmate quinta. Le tre teste che nella finistra mano tiene di cane, di Lione, & di Lupo nella guisa detta di sopra, sono figura de tre principali tempi del passaro, del presente, & dei suturo, come essone Marrobio ne li Saturnali lib. 1. Cap. 20. perche la testa di Lione posta in mezzo, dimostra il tempo presente, essendo la natura, & conditione sua gagharda ne l'atto presente, che è posto tra il pasiato, & l'auuenire, il capo di Lupo, denota il tempo patfato, come animale di pochissima memoria, laquale si referisce a le cose passate. La testa di Cane significa il tempo auuenire, che ci fa carezze, & festi per la iperanza di riceuere qualche vule da noi, laqual speranza riguarda sempre le cose aucnire. Ponemaque le tre celle figura delli cre tempi in mano al configuo perche il coaligno è di tre parti, altro con igno, piglian dal tempo paffato, altrodal futuro, & altro dal presente; auuertimento di Piatone che in Diogene intertio co i dice. Confilium tripartitum est, aliud quippe a praterito, al ud a futuro, aliad a presenti tempore sumitur. Il tempo patiato ci somministra gli essembi, mentre si attende con la niente ciò che habbia patito qual si voglia natione, & persona, & per qual cagione; accioche ce ne guardiamo, impercioche da li cafi altrui s'impara quello che fi ha da fuggire, & da gli accidenti paffati fi caua norma, & regola di confultare bene le cose prima che si essequiscano, ponendo mente a quanto altri han no operato con prudenza, accioche li ieguitia.no, & unitiaino. Il prefente ci ricerca a confiderare quello che per le mani habbiamo, rifoluendo di pigliare non quel che piace, & diletta al fenio, ma quello che secondo la ragione giudichiamo ne possa cagionare col tempo bene, & non... male. Non tantum videndum quid in presentia blandiatur, quam quid deinceps sit e re futurum. Diffe Demosthene: onde il futuro ci perluade di antiuedere, che non si cometta colà con temerità, ma con maturo discorso, acciò non perdiamo poi la buona fama, & opinione di noi, & la gloria del nostro nome. Quindi è che le tre teste di Cane, Leone, & Lupopigliansi da Pierio per simbolo de la Prudenza, la quale resguarda a li tre detti tempi, come si raccoglie da Seneca Filosofo morale nel trattato di quattro uirtu, oue dice si prudens est animus tuus tribus temporibus dispensetur, presantia ordina, futura provide, praterita recordare, nam qui nibil de prateritis cogitat vitam perdit, qui nibil de futuro prameditatur in omnia incautus incidit, liche tutto si comprende da le tre teste sigura de la tre-tem-i,& simbolo della prudenza tenza la quale non si può fare buon consiglio. Consilia perfectunon suat absque prudentia, Desse 3. Bernardo ne le Eputole, & Aristotile nel primo de la Rettorica dissinisce, che la prudenza è virtù

de la mente laquale fa che si possi consigliare, & deliberare bene de le cose buone, & de le male, che appartengano a la beata, & felice vita, si che al configlio oftre la fapienza figurata con la ciuetta fopra il libro, è necef-

saria la piudenza figurata con le tre teste sopradette.

La testa d'Orso, & il delfino che tiene sotto il piede denota che ne li configli deuesi porre da parte l'ira, & la velocità attesoche pelsima. cosa è corrercin furia, & in collera a deliberare, & consultare vn partito: ma deuesial configlio fare senz'ira, & senza fretta, & velocità, l'Orso è simbolo de l'ira, & della rabbia, come animale iracondo, onde il Cardinale Egidio ne le sue stanze disse.

Fanno battaglie dispietate, dire. Gli Orsi rabbiosi con feroci artigli,

L'Orsa rabbiosa per gli Orsacchi suoi. & il Petrarca.

Madi questo simbolo se ne dirà al suo luogo ne la figura de l'Ira. Il Delfino, come pesce al nuoto velocissimo è sigura de la frettolosa velocita, desetti che nelu-configli tanto publici, quato priuati schifar si deuono. Duo maxime contraria sunt confilio, ira scilicet, & festinatio desse Biante sauio de la Grecia, & San Gregorio nella Epistola 5. dilie, che il configlio in cole difficili non deue essere precipitoto. Confilium in rebus arduis non debet esse praceps. La ragioue è in pionto, perche le sue scelleratezze, con l'im peto, & con la furia aquistano vigore, ma li bioni consigli con la matura tardanza secondo al parere di Tacito, nel lib delle Historie. Scelera impetu, lona consilia mora valescere. Si deue bene con celerità, & prestezza, come diffe Arift. Effeguire il configuo, maeon tardanza s'ha da rifoluere, acció si possa prima iciegliere con più sano giuditio il miglior partito, bellissimo è quel detto. D. l'berandum est diu, quod faciendum est semel. Lungo tempo coniultar si deue, quello che una volta si hà da fare. Patroclo Capitano effendogli detto da Demetrio suo Rè, che cosa badaua, & a che s'indugiaua tanto ad attaecare la zuffa, & far impeto contro l'efercito de Tolonico suo nimico, che era all'hora inferiore di forze, rispo-Se . In quibus panitentia non habet locum, magno pondere attentandum est . Nelle cose, ne le quali non ha luogo il pentimento, andar si deue con il pie di piombo, perche dopo il fattoil pentirsi nulla gioua, ucce veramen te d'accorto Capitano; non men faggio Agesilao Capitano de L'caoni, il quale sollecitato da gli Ambaiciatori Thebani a rispondere presto ad vna ambalciata espostagli, rispose loro. An nescitis, quod ad villa deliberandem mora est tutissima? Quasi che dicesse, non sapete voi o Tebani, che ne gli ardui negotij perdiscernere, & deliberare quello che epiù vtile, & espediente, non ci è cosa più sicura della tardanza? oude si può conside rare quanto ch'errino coloro, che comendono il parere de l'Ariosto in. quella ottaua nella quale loda il configlio de le donne fatto in vn fubito. Molti configli delle donne sono Ma puo mal quel de gl'huomin'effer buone Meglio improviso, che à pensarui rsciti, Che maturo discorso non aiti;

Che questo è spetiale, e proprio dono, Due non s'habbi a ruminarui soprar

Fra tanti, e tanti, lor dal ciel largiti Speso alcun tépo, e molto studio, et opra.

141 ICONOLOGIA

Et e rano doppiamente, prima perche lodano il configlio fatto infretta, secondariamente, perche innalzano il configlio delle donne, poi che in vna donna non vi è configlio di vigore, polso, ma debile, & fiacco, secondo il parere d'Arist. che sprezza il configlio de le donne al paro delli putti, dicendo nel primo lib. de la Politica Consilium mulieris est inualidum, pueri vero est impersettum, Il Senato Romano prohibi per legge, che niuna donna per qualunque negotio non douesse entrare in consiglio, fu tenuta per cosa inconueniente, che Heliogabalo Imperatore vi facesse entrare sua madre a dare il voto, come referisce Lampridio, & malamente si comportò, che Nerone vi introdueesse Agrippina sua madre, e però il Senato volse che stesse dietro separata co vn velo coperta, poi che pareua loro indecenza, che vna donna sosse veduta fra tanti padri consecritti a consultare.

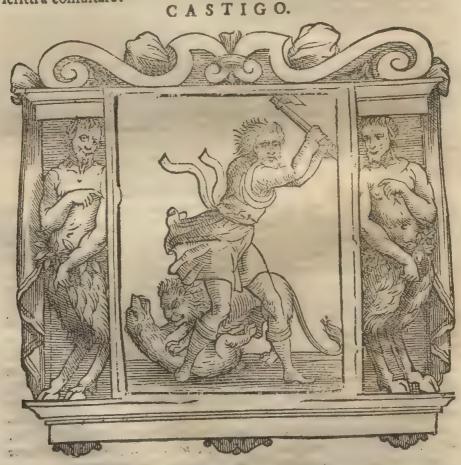

DIPINGEREMO per il castigo vn'huomo in atto seroce, & seuero, che tenghi con la destra mano vna seure, è accetta, che dir vo gl'iamo

gliamo, in maniera che mostri di noler con essa seneris mente d. . vin tol colpo, & a canto vi sia vn Leone in attodi sbranare vn'orsa.

Non iotamente appresso de Romani, ma ancora appresso, de alcuni popoli della Grecia, ia icure su gieroglisso di scuerisimo castigo, si come si
può vedere nelle medagne del popolo di Tenedo, del qual tratta Polluce, perche il Re di Tenedo haucua fatta questa legge, chechi susse strouato in adulterio, cosi maschio, come seminina, iusse decapitato con la
scure, & non hauendo egli perdonato al propia sigliuolo, volteancor che
ne susse satta memoria, come si uede nelle Medagne di Tenedo, che da
vna banda vi è la scure, & da l'altra due reste.

Perche il Leone nella guità fopradetta significhi il cassigo, me serviremodi quello che cità Eliano, scritto da Eudomio, cioè, che vn Leone
vn'Cria, & vn Care nutriti, a alleuati da vn certo maestro ad vna medessi punto i vn l'altro; come fastero stati domestici, & animali d'una stefsa specie, ma l'Oria mossa da vneceto impeto, sbranato il cane, col quale
haueta comune la stanza, & il vitto; il Leone comosso per la scellera ezza d'iauer rotte le leggi delivitere sotto ad vna redesimo tetto; corse addosto all'Oria, & sociamio la parimente le sece per lo Cane pagare la ma;
risata pena.

CAREZZE AMATORIE.

NAbella, e gratio la gionametra, vestita d'habito di color vagho, ritato di varii, ex reggiadretti intrecciamenti, coronata d vnaginria di hedera, & checon ambi le mani tenghi con bellissima gratia dui combi vn' maschio, & l'altra semmina, che con lasciusa mostrino di bascia.

Effendo le carezze amatorie ligliuole della giouenta, & della bellezza, perciò giouane, & petia raprefentiamo il fuggetto di questa figura.

fluessimento di color vaglio, ricamato di varii, & leggiadretti intrecciamenti, significa gli icherzi, i varii, & diuersi incitamenti da i quali ne gli amanti na scell desiderio della congiuntione amorosa.

La ghirlanda d'hedera è vero significato amoroso, percioche detta, pianta, come dicono diversi poeti, abbraccia, & stringe ouunque ella si accosta, onde sopra di ciò con i seguenti versi cost dice Catullo.

Memen anhore reunciens, in tenax Hedera hac, o illac arborem implicat errants. There con ambe le mant irduicolombi; come di sopra habbiamo detto, per ciò che gli Egitti per la figura di questi animali significanano le learezze amatorie; estendo che elle non vengono alla copula venerea tra di loro, prima, che infiemenon sieno baciate, de perche le colombe tra loro viano allettamenti de i baci molti, li Autori Greci hanno affermato essere a Venere dedicate, estendo, che spontareamente si eccitano fra di loro all'atto venereo. Molto più sopra diciò si potrebbe dire, ma per essere si delle colombe, com'anco de l'hedera appresso unanifesta, i'vno per i diceratione, de ateri di besto magegno, cosa nota; e maniscita, i'vno per i

ICONOLOCIA

baci, & faltre per gli abbracciamenti (il che tutto conu ene alle carezze amatorio) non solo mi estenderò più oltre per autorità, ne per dichiaracione, che conuenghi a detta figura, ma anco per non trattenere l'animo del lettore in cose lasciue, & pericoluse.



# CONGIVNTIONE D'ELLE COSE HVMANE

S I dipingerà vn'huomo ginocchioni con gl'occhi riuolti al Cielo, e che humilmente tenghi con ambe le mani vna catena d'oro pendente dal Cielo, & da vna Stella.

Non è alcun dubbio, che con il testimonio di Macrobio, & di Luciano, che la sopradetta catena non significhi un congiungimento delle cose humane con le diuine, & un certo vincolo comune con il quale Iddio
quando gli piace ci tura a se, & seua le menti nostre al Cielo, doue noi con
se proprie sorze, & tutto il poter nostro non pot cano salire; di modo co-

lui, che vuole significare, che la mente sua si gouerna co'lvoler diumo, attamente costin potrà dipingere detta catena pendente dal Cielo, & da vna Stella, impercioche questa è quella forza d'una diuma inspiratione, & di quei suoco del quale Platone ha voluto ch'ogni huomo sia partecipe a fin che drizzi la mente al Creatore, & erga al Cielo, pero conuiene, che ci consirmiamo con la volonta del S. Dio in tutte le cose, e pregare sua Diuma Macità, che ne saccia degni della sua santissima gratia.

ONNA brutta scapigliata, & chedetti capegli sieno disordinatamente sparsi giù per gl'omeri, sara vestita dalla parte destra da alto,
& abasso di color bianco, & dalla sinistra di nero, mache però detto uestà
mento sia mal composto, & discinto; emostri, che discordi in tutte le par
ti del corpo. Terrà con la destra mano un naso pieno d'acqua, alquanto
pendente acciò nersi di detta acqua, & con la sinistra vn vaso di suoco acceso, & per terra da vaa parte di detta figura vi saranno due ruote vna con

trapposta a l'altra, & che toccandosi faccino contrarij giri.

Si dipinge brutta, per ciò che bruttissimà cosà è d'essere continouamente contramoalle vere, Erbuone opinioni, Ex chiare dimostrationi a trui

Li capegli nella guifa, che habbiamo detto, dimostrano i difuniti, & rei penieri, che aprano la strada all'intelletto, alla memoria, & alla volon ta, acciò concorano alla contradditione. Il vestimento bianco, e nero, mal composto, & difereno, dinota la contrarierà, che è trada luce, e le tenebre, atiomigliando coloro i quali fuggano la conversatione altrui per non vinti alle ragioni probabili, & naturali. I rene con la destra mano il vato dell'acqua, & con la simistra il suocopercioche questi dividementi hanno le disterenze contrarie, caldo, e freddo, & per sciò quello, che opera l'uno, non può oprar l'altro, & stanno per questo in continua contrarietà, discordia, & guerra.

Vi sidipinge a canto le die ruote nella guisa, che habbiamo detto, per cioche narra fuerio Valeriano nel libro trentanouesimo, che considerata la natura de moti, che sono ne i circoli, su cagione, che i nattematici volendo significare gieroglisicamente la contrarieta, describellero die circoli, che si toccastero, come vediamo farfa in certe machine, che per il girar de l'uno, l'altro si volge con un moro contrario, onde per tal dimostratione possiamo dire, che si possibenisimo rapresentare la contrarietà

CREDITO.

VOMO di età virile, vestito nobilmente d'habito lungo, con una collana d'oro al collo, sieda, con un libro in una mano da mercanti detto il maggiore, nella cui coperta, o dietro servasi questo motto. SOLVTVS OMNI FOENORE, & a piedi ui sia un Grisone sopra d'un monticello.

Percire più a batto figureremo il Debito, è ragioneuole, che prima rap-

presentiamo il Credito.

Lhabbamo figurato di età virile perchenella virilità s'acquissa il Cre-

dito, l'habito lungo arreca credito, & però li Romani Senàtori andauano togati: tal habito portò Crasso, & Lucullo Senatori di gran credito, li qualipiù d'ogn'altro possedeuano sacultà, & ricchezze:

Porta vna collana d'oro, la ragione è impronto, perche l'apparenza so-

la del'oro da credito, sopra del quale è sondato:



Siede perche colui, che ha credito sta in riposo con la mente tranquillà. Milli omaggiore intendiamo, che sia solo de l'hauere hauere, il che s'espri me conquei versetto d'Horatio. Solutus omni sonore. cioè libero d'ogni. dibitto, taliche nel libro non si comprenda partita alcuna del dare, inatiolamente l'hauere; poiche quello è il uero creditore, che non hà da dave: ma solo hada hauere; ne consistent credito in trassicare, & farsi nominare consistenti o come fanno alcuni mercanti per non dir tatti, che per ciò sacilmente salliscono, maconsiste in possedere totalmente del suo proprio senza hauere da dare niente adalcuno. Il Grisone si integar ciè citto.

dito presso gl'antichi, & però se ne serviuano per simbolo di custode, & che sia vero, vedati posto a tutte le cole sacre, & prosane de gl'Antichi, a . l'Are; a li sepolcri, a l'urne; a i Tempij publici, & privati edifitij, come cor po composto d'animali vigilanti, & generosi, quali sono l'aquila, & il leone, si che il Grifone sopra quel monticello significa la custodia, che deue hauere uno del cumulo delle sue faculta se si uvole mantenere in credito, & deue fare a punto, come li Grifoni i quali particularmente custodiscono certi monti Scithi, & Hiperborei, oue sono pietre pretiose, & vene d'oro, & perciò non permettono, che niuno vi fi accostigsi come referisce Solino, onde Bartolomeo Anglico. De proprietatibus rerum lib. 18. Cap. 24. dice Custodiunt Gryphes montes in quibus sunt gemme practiofa, vt smaragdiser laspes, net permittunt eas auferri. l'iltesso conferma Plintolib. 7: cap. 2. ragionando de Scithi. Quibus assidue bellum esse circa metalla cum Grishis ferarum volucri genere, quale vuizo traditur, eruente ex cuniculis aurum, mira cu piditate, & feris costodientibus, & Arimaspis rapientibus. Il medesuno costume hanno i Grifoni ne l'India, come asserisce Filostrato lib. 6: cap. r. Indorum autem Griphes, & Aethiopum formica quanquam fint forma dissimiles, Eadem tamen agere Student , Nam aurum verobique cuftodire perhibentur, or ter ram auriferacem adamare. Così quelli, che hanno credito non deuono lafsare accostare al monte de la douitia loro persone, che sieno per distruggerlo, come ruffiani, buffoni, adulatori, che l'aggrauano col tempo in qual che sicurca, o uero in una prestanza, che mai più si rende, ne parassiti, che li fanno iprecare la robba in conuiti, ne Giocatori, Meretrici, & altre gen. te infame, che d'arebbono fondo a qual si voglia monte d'oro; si che fuggendo questitali, staranno in perpetuo credito, & uiueranno con riputatione loro, altrimenti se non scaccieranno simili trasculate, & vitiose persone, perderanno la robba, e'l credito, & anderanno raminghi con iscor-COSTANZA no, & ignominia loro.

ONNA che tiene la desfra mano alta, con la sinistra vn'asta, & si

posa ca piedi sopra vna base quadra...

Cossanza è una dispositione ferma di non cedere a dolori corporali, ne lasciarsi uincerea trissezza, o fatica, nea trauaglio alcuno per la uia della uirtà, in tutte l'attioni.

La mano alta è inditio di costanza ne fatti proponimenti.

La bate quadrata fignifica fermezza, perche da qualfinoglia banda fiposi stasaida, se contrapesata egualmente dalle sue parti, il che non hanno in tanca persettione i cor il d'altra figura.

L'asta parimente è conforme al detto uolgare, che dice. Chi ben si ap

poggia cade di rado:

Et esser costante non éastro, che ssar appoggiato, & saldo nelle ragioni, che muouono l'intelletto a qualche cosa-

Coffanza, co Intrepidità.

CIOVANE uigorofo, uestito di bianco, & rosso, chemostri le braccia, ignude, estara matto d'accendence los lenere l'ampeto di un toro.

In

### ICONOLOGIA

Intrepidità è l'eccesso della fortezza, opposto alla uiltà, & codardia, & all'hora si dice un'huomo intrepido, quando non teme, etiandio quel che l'huomo costante è solito temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare considenza del proprio ualore, e combatter col toro, il quale essendo molestato diuiene serocissimo, & ha bisogno, per resistere solo delle proue d'una disperata sorrezza.

Costanza



YNA donna; che con il destro braccio tenghi abbracciata una colonna, & con la finistra mano una spada ignuda sopra d'un gran uato Ai fuoco acceso, & mostri nolontariamente di nolersi abbruciare la mano, & il braccio.

CONTENTO Jouane in habito bianco, & giallo, mostri le braccia, e gambe ignu-I de, & i piedi alari, renendo un pomo d'oro nella mano d'fra, &

#### DICESARE RIPA.

nella finistra un mazzo di fioristia coronato d'oliuo, egli risplenda in mezo al petto un rubino.

Contento Amorofo.

louanetto di bello aspetto con faceta ndente, con la ueste dipinta, I di bori, in capo terra una ghirlanda di mirto, & di fiori infieme. intessuti, ne la inistra mano un uaso pieno di rose, con un cuore, che si ueda tra esse. Stia con l'altra mano in atto di leuarsi i siori di capo per fiorirne il detto cuore, essendo proprietà de gl'amanti cercar sempre di far partecipe altrui della piopria allegrezza.

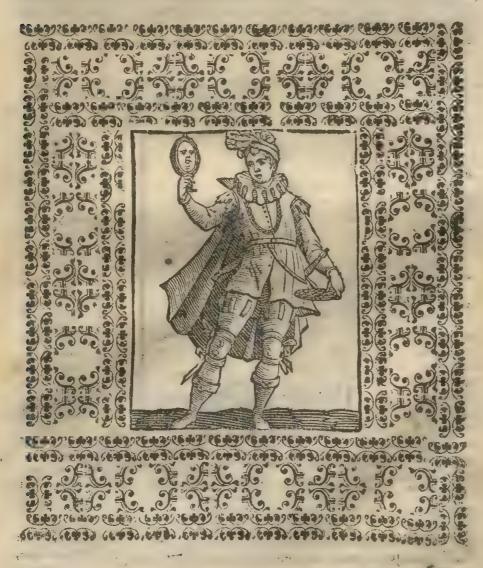

N giouane pomposamente uestito, con spada a lato, haurà gioie, & penne per ornamento della testa, & nella destra mano uno specchio, & eon la finistra un bacile d'argento appoggiato alla colcia, il qualeuara pieno di monere, & gioie.

li coniento, dal quale pende quel poco di felicità, che si gode in questa uita, naice principalmente dalla cognitione del bene posseduto, perche chi non cono ce il proprio bene (ancorche fia grandissimo) non ne può tentire contento, & così restano li suoi meriti fraudati dentro di se stesso.

Però si dipinge l'imagine del contento, che guardase medesima nello specchio, & cosi si contempla, & si gode ricca, bella, e pomposa di corpo; & d'annua, il che dimostrano le monete, & i uestimenti.



CONTRASTO

louare armato con una trancrina rolla fotto il corfaletto stenga ana ipada ignuda in atto di nolcria ipingere contro alcun nemico, co vna gatta a piedi da vna parte, e dall'altra vn cane in atto di cobatte: e. Il contrasto è vna sorza di contrarij, de quali vno cerca preualere all'altro, e però si dipinge armato, & presto a disendersi, & offendere il nemico.

Il color rosso ci dimostra l'alterezza dell'animo, & il dominio delle pas

fioni, che stanno in moto, & muouono il sangue.

Si fa in mezzo d'vn cane, & d'vna gatta, perche da dissimili, e contrarie nature prende esso l'origine.

Contrasto

C louanetto, che sotto all'armatura habbia vna veste di color rosso, nella destra mano tenga vn pugnale ignudo con siero sguardo, con vn'altro pugnale nella sinistra, tirando la mano in dietro, in atto di voler serire.

ONNA d'aspetto gratioso, & bello, stia in piedi co'l pugno della mano dritta serrato in atto di percuotersi il petto nudo, dalla sinistra banda, co'l braccio sinistro steso alquanto in giù, & la mano aperta, gl'occhi pieni di laccime, ricola verio il Cielo, con sembiante mesto, &

dolente.

La contritione, è il dolore grandissimo, che ha vn peccatore d'hauer ossesso la diuina Maestà: onde sopra di ciò l'auttore de i seguenti versi disse.

Dolce dolor, che da radice amara (lo Che ben sei tu d'ogni gioir più cara.

Nasci, e de' falli all'hor, c'hai maggior do Sébri aspra altrui, pur meco è tuo soggior

Più gioui all alma, che eonsorto ha solo Suaue, e per te suor d'abisso oscuro (ne

Quanto dolersi, e lagrimar impara.

Erto camin poggiando al Ciel ritorno.

Doglia felice, auuenturosa, e rara,

Cosí dopp calle spinoso, e duro

Che oon opprimi il cuor: ma l'alzi al volo Prato si scorge di bei stori adorno,

Nel tuo dolce languir io mi consolo Che rende stanco piè lieto, e sicuro.

Et il Petrarca nel Sonetto 86. doue dice.
1' vo piangendo i miei passati tempi.

Onna bella in piedi, con capelli sparsi', vestita di bianco, con il petto scoperto, mostrando di percuoterlo con il pugno dritto, & con la sinistra mano si spogli della sua veste, la quale sara stracciata, & di colore berrettino, in atto diuoto, & supplicheuole, calchi con i piedi vna maschera.

Dipingesi la contritione di faccia bella, per dimostrare, che il cuore contrito, & humiliato non è sprezzato da Dio, anzi è mezano a placarlo nell'ira, come dice Dauid nel Salmo L. & è questa vna dispositione contraria al peccato, ouero, come dissiniscono i Theologi, vn dolore preso de proprij peccati, con intentione di confessari, & di soddisfare: il nome istesso non fignifica altro; come dice San Tommaso nell'additione della terza parte della sua somma al primo articolo: che vna confrattione, &

frati-

sminuzzamento d'ogni pretentione, che ci potesse dare la superbia, per qualche bene in not conosciuto.

La maschera sotto a i piedi, significa il dispregio delle cose mondane, le quali sono beni apparenti solo, che lu singano, ingannano, e ritardano

la vera cognitione in noi stessi.

Sta in atto di spogliarsi de vestimenti stracciati, perche è la contritione vna parte della penitenza, per mezzo della quale ci spogliamo de vestimenti deil'huomo vecchio, riuestendoci di Christo istesso, & della sua gratia, che adorna, & assicura l'anima nostra da ogni cattiuo incontro.

CONTINENZA. ONNA d'eta virile, che stando in piedi sia vestita d'habito semplice, come ancor cinta da vna zona, ò cintola, terrà con l'vna del-

le mani con beila gratia un candido armellino.

Continenza, è un'affetto dell'animo, che si muoue con la ragione, a contrastare con il ienso, & superare l'appetito de i diletti corporei, & per cio si dipinge in piedi, & d'eta uirile, come quella più persetta dell'altre etadi, operandosi con il giuditio, come anco con le forze al contrasto di ogni incontro, che se gli rappresenta.

L'habito semplice, & la zona significano il ristringimento de gli sfre-

nati appetiți.

Il candido armellino dimostra esfere il uero simbolo della continenza, percioche non folo mangia una uolta il giorno, ma anco per non imbrattarli, più tofto consente d'ester preso da i cacciatori, li quali per pigliare questo animaletto, gli circondano la sua tana con il fango.

CONTINENZA MILITARE Come su rappresentata nella Pompa funerale del Duca di Parma Alessandro Farnese, in Roma.

ONNA con una celata in capo, & con la destra mano tiene una spada con la punta in giù nel fodero, & il braccio sinistro steso, con la mano aperta, uoltando però la palma di essa mano in su.

CONVITO. TOVANE ridente, & bello di prima lanugine, stando dritto in I piedi, con una uaga ghirlanda di fiori in capo, nella destra mano una facella accesa, & nella finistra con un'asta, & sara uestito idi uerde, cosi la dipinie Filostrato.

Et si fa giouane, per essere tale età più ded ta alle seste, & a' solazzi,

che l'altre non sono.

I conuiti si sanno a fine di commune allegrezza tra gl'amici, però si dipinge bello, & ridente con una ghirlanda di fiori, che mostra relassation d'animo in delicature, per cagione di conversare, & accrescere l'amicitie, che suole il conuito generare.

La succesa si dipingeua da gl'antichi in mano d'Himeneo Dio delle nozze, perche tiene gl'animi, & gl'ingegni fuegliati & allegri il conuito, concende f, tondidi, & magnanimi in sapere equalmente sare, & ri-

ceuere

ceuere con gl'amici ossitij di gratitudiue.

CORDOGLIO.

H VOMO mesto, malinconioso, & tutto rabbussato, con ambe les mani s'apre il petto, esi mira il cuore, circondato da dinersi ierpeti. Sara uestito di berrettino uicino al nero, il detto uestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispregio di se stesso, & che quando uno è instrauagli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo, & il color negro significa l'ultima rousna, & se tenebre della morte, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle terpe cinto, dinotano i fastidij, & i tra uagli mondani, che sempre mordendo il cuore, infondano in noi stessi

ueleno di rabbia, & di rancore.

CORRETTIONE.

ONNA d'età inatura, che nella mano destra tenga un lituo con

un fascetto di scritture, & la sinistra in atto di ammonire.

Qui per la correttione intendiamo l'atto del drizzare la torta attione humana, & che si dilunga dalla uia della ragione. Il che deue farsi da per sone, che habbino autrorità, & dominio sopra coloro, che deuono esser corretti, & però si fa co'i lituo in mano usato, segno di signoria presso gli antichi Rè Latini, & Imperatori Romani.

Il faicetto di scritture significa le querele, quasi materia di correttione.

OR TO HVMANO.

CCORRENDO spesse volte di rappresentare in atto sù le scene il corpo humano, e l'anima, ciascuno da se, habbiamo formate le presenti figure dell'una, e dell'al ra, come si potrà uedere al suo luogo, ma è d'auuerure prima, che per il corpo humano noi non intendiamo il corpo realmente separato dall'anima, perciòche così si descriuerebbe un cadauero, ma si bene il corpo all'anima collegato, che ambe due sanno il composito dell'huomo tutto, che per certa significatione poetica, affrat tione mentale si pre supponghino, come se ciascuna di queste parti stesse per se sola; lo rappresenteremo dunque huomo coronato di siori ligustri, uestito pomposamente, terra in mano una lanterna di tela, di quella, che s'alza, & abbassa, senza lume con questo motto: A LVMINE VITA.

Si corona di ligustri, per esser da gravissimi huomini assimigliata la uita dell'huomo, rispetto alla fragilità, & caducità di questo nostro corpo alli siori, de' quali non so, che altra cosa sia più sugace, onde il Salmista

cantò nel Salmo 102.

Recordatus est, quoniam puluis sumus: homo sicut sanum, dies eius tamquam stops agri sic estlorebit. Et nel Saimo 89.

Mane sicut herha transeat, mane floreat, & transeat; vespere decidat, indu-

ret, & arescat.

Et similmente il patientissimo Iob. Quasi flos egreditur, & conteritur.

Il uestimento delitioso, dimostra quello, che è proprie del corpo, cich

### ICONOLOGIA

l'amare, & abbracciare i piaceri, & delettationi sensuali, si come per lo

contrario abborrire li disagi, asprezze, & le molestie.

La lanterna, nella guisa, che dicemmo, dimostra, che il corpo non ha operationi senza l'anima, si come la lanterna senza il lume non sa l'offitio suo, come il motto molto bene dichiara.

CORRETTIONE.



ONNA vecchia, grinza, che sedendo nella sinistra mano tenga vna ferula, o vero vno staffile, & nell'altra con la penna emendi vna scrittura, aggiungendo, & togliendo varie parole.

Si dipinge vecchia, & grinza, perche, come è effetto di prudenza la cor rettione in chi la fa, cosi è cagione di rammarico in quello, che da occafione di farla, perche non suole molto piacere altrui sentir correggere,& emendare l'opere sue: & perche la correttione s'essercita nel mancamento, che facciamo nella via o dell'attioni, o delle contemplationi.

Si dipinge con lo itaffile, & con la penna, che corregge le scritture,

proue-

prouedendo l'vna co'l dispiacere del corpo alla conversatione politica. l'altra con li termini di cognitione alla beatitudine Filosofica.

CORRVITELLA NEGIVOICI.

ONNA, che stia a sedere per trauerso in Tribunale, con vn memoriale, & vna catena d'oro nella mano dritta, con vna volpe a pie di, & fara veftita di verde. la agga la a 25 augum av al mustimus la mibre

Dipingelia sedere in Tribunale nella guisa, che dicemmo, perche la corruttela cade in coloro, che sententiano in giuditio, essendo essa vnostorcimento della volonta del giudice a giudicare ingiustamente per fora de' donizo....que o per estat e tra il artir hela per conguno si contiguado.

Il memoriale in mano, & la collana sono indicio, che d con parole,

con danari la giustina si corrompe.

La volpe per lo più si pone per l'astutia, & perciò è conuenienre a que sto vitio, essendo che s'essercita con astutia, per impadronirsi de denari, & delle volontà de gli altri huomini.

Vestesi di verde per li songamenti della speranza, che stanno nell'aue-. The same of the same of the same

re; come detto habbiamo di iopra.

to on the control rest of the R. R. E. country Street as to the ONNA giouine, con bella acconciatura di testa, vestita di verde. & di cangiante, con ambe le mani, s'alzi il lembo della veste dinari zi, in modo che icuopra le ginocchia, portando nella veste alzata molte: ghirlade di varie sorti di fiori, & con vna di dette mani terrà anco de gli ami legati in filo di seta verde, hauera à piedi una statuetta di Mercurio. alla quale s'appoggiera alquanto; & dali'altra banda un paro di ceppi di oro, o mero i ferri, che si logliono mettere ad ambi li piedi, & che in sieno. con esti le catene parimente d'oro: iara la terra, que si posa sassosa, ma sparia di molti siori, che dalla ueste le cadano; ne piedi hauerà le scarpe Correst den german matriana . Sero li cen go per leto. In a odmoiqub

La corte è una unione di huomini di qualità alla seruitù di persona se gnalata, & principale, & se bene io d'essa posso parlare con qualche son damento, per lo tempo, che vi ho consumato dal principio della mia fanciullezza fino a quest'hora, nondimeno racconterò folo l'Encomio d'alcuni, che dicono, la corte esser gran maestra del viuere humano, sostegno della politezza, scala dell'eloquenza, teatro de gl'honori, scala delle gran. dezze, & campo aperto delle conuerfationi, & dell'amicitie: che impara d'obedire, & di comandare, d'esser libero, & servo, di parlare, & di tacere, di secondar le voglie altrui, di dissimular le proprie, d'occultar gli odij, che non nuocano, d'ascondere l'ire, che non offendono, che insegna esser graue, & affabile, liberale, & parco, seuero, & faceto, delicato,& patiente, che ogni cosa sa, & ogni cosa intende de' secreti de Principi, delle forze de Regni, de' prouuedimenti della Città, dell'elettioni de par titi, della conseruatione delle fortune, & per dirla in vna parola sola, di tutte le cose più honorate, & degne in tutta la fabbrica del mondo, nel quale si fonda, & asserma ogni nostro oprare, & intendere.

Però si dipinge con varie sorti di ghirlande nella veste alzata, le qualisignificano quest'odorifere qualità, che essa partoritee, se bene veramente molte volte a molti scon interesse delle proprie facoltà, & quasi con certo pericolo dell'honore, per lo sospetto continouo della perdita della gratia, & del tempo passato, il che si mostra nelle ginocchia ignude, & vicine a mostrare le vergogne, & ne' ceppi, che lo rassrenano, & l'impediscono, ondel'Alciati nelle sue embleme così dice.

Vana palatinos quos educat aula clientes, Dicitur auratis nectere compedibus.

I fiori sparsi per terra in luogo sterile, & sasso, mostrano l'apparenza nobile del cortigiano, la quale è più artistiosa per compiacere il suo Sia

gnore, che naturale per appagare se medesimo.

L'acconciatura della testa maestreuolmente satta, è segno di delicatura,

& dimostratione d'alti, & nobili pensieri. . . . .

La veste di cangiante, mostra che tale è la corte, dando, e togliendo a suo piacere in poco tempo la beneuolenza de' Principi, e con esta gl'hocori le facultà si esto canascost allos estos esta dont log el bevest' i

Tien con vna mano gl'hami legati co filo di color vorde, per dimostra: re, che la corte prende gl'huomini con la speranza, com'hamo il pesce.

Le scarpe di piombo mostrano, che nel seruigio si dee esser graue, e no facilmente muouersi a i venti delle parose, o vero delle vinoni altrui, per cocepirne odio, sdegno, rancore, & inuidia, con appetito d'altra persona.

Se gli pone appresso la statua di Mercurio, la quale da gl'antichi su posta per l'eloquenza, che si vede esser perpetua compagna del cortigiano.

Estata da molte persone in diuersi modi dipinta, secondo la varietà della Forcuna, che da lei riconoscono; fra gi'altri il Sig. Cesare Caporale Perugino, huomo di bellissimo ingegno, di lettere, & di valore la dipinse, come si può vedere nei seguenti iuoi versi, che così dice.

La Corte si dipinge vna matrona

Seco il tempo perduto alberga, e stanza, che vede incanutir la promissione

Dura di schiena, e molle di persona.

Di fargli vn di del bense gli n'auanza.

La qual se'n và d'vn drappo verde ornata Poi nel ronescio v'è l'adulatione, Benche à trauerso à guisa d'Hercol tiene Ebe sa col vento de le sberrettate.

Una gran pelle d'asino ammantata. Gl'ambitiosi gonsiar, come un pallone.

Le pendon poi dal collo aspre catene: Vi son anco le muse affaticate,

Per poca dapocaggine fatale, Per folleuar la misera, e mendica Che scior se le potrebbe, e vscir di pene. Virtute oppressa da la pouertate. Ha di specchi, e scopette vna reale Ma si gittano al vento ogni faticha,

Corona; tien sedendo su la paglia

Ch'ha su'l corpo una macina da guato,

Vn piè in bordelle, e l'altro à lo spedale. E Fortuna ad ogn'hor troppo nimica.

Sostien con la man destra vna medaglia Tien poi nell'altra man l'ham' indorato,
Oue si ulca nel mezo è la speranza, Con esca pretiosa cruda, e cotta,
Ci e sa si inter la misera canaglia e de Che per lo più diventa pan mussato.

Ne lasciero de sermese il Sonerto del Sig. Marc'Antonio Cataldi, il quate dece a quell'islesso proposito.

#### DICESARE RIPA.

VN vario flato, vna volubil forte, Vn quadaque dubbioso, vn danno aperte. Vn sperar non sicuro, vn penar certo, Vn con la vita amministrar la morte. Vna prigion di sensi, vn laccio forte, Vn vender libertade, à prezzo incerte, Vn'aspettar merce contraria al merto E questo, che il vil volgo appella Corte. Quiui han gl'adulatori albergo fide Tenebre il ben'oprar, la fraude lume Sede l'ambition, l'inuidia nido. L'ordire infidie, il farsi idolo, e nume Vn huom mortal Reservit fede infido? Appar qui gloria e ahi secolo ? ahi costume ? EORTESIA.

ONNA vestita d'oro, coronata a guisa di Regina, e che sparge col lane, danari, & gioie

La Cortella è virtù, che serra spesso gl'occhi ne demeriti altrui, per non

ferrar il passo alla propria benignità.

CREPVSCVLO DELLA MATTINA.

A N CIVLLO nudo, di carnagione bruna, ch'habbia l'ali a gli homeri del medefimo colore, stando in atto di volare in alto, hauerà in cima del capo vna grande,& rilucente stella, & che con la finistra mano tenghi vn'vrna riuolta all'ingiù verfando con effa minutissime gocciole d'acqua, & con la destra vna facella accesa, riuosta da la parte di dietro, e per l'aria vna rondinella.

Crepufculo (per quello che referifce il Boceaccio nel primo libro della Geneologia de gli Dei) viene detto da crepero, che significa dubbio, conciosia che pare si dubiti, se quello spatio di tempo sia da concedere alla notre passara, o al giorno venente, essendo ne li confini tra l'vno, & l'altro. Onde per tal cagione dipingeremo il crepusculo di color bruno.

Fanciullo alato lo rappresentiamo, come parte del tempo, e per signi. ficare la velocità di questo internallo che presto passa.

Il nolare all'insu dimostra, che il crepusculo della mattina s'alza spin-

to dall'alba che appare in Oriente:

La grande, & rilucente stella, che ha sopra il capo, si chiama Luciser, croe, apportatore della luce, & peressa gli Egitti, (come riserisce Pierio Valeriano nel libro 46. de suoi Teroglifici) significauano il crepusculo della ma tina, & il Petrarca nel trion so della Fama, uolendo mostrare, che questa stella appare nël tempo del crepusculo cosi dice.

Qual in su'l giorno l'amorosa stella Suol venire d'Oriente irnanzi al Sole. Lo spargere con l'vrna le minutissime gocciole d'acqua, dimostra, che nel tempo d'Estate cade sa ruggiada, & l'Inverno per il gielo la brina, on-

de l'Ariesto sopra di ciè con dine.

Ringle

#### FICONOLOGIA

Rimase adietro il lido, e la meschina Fin che l'Aurora la gelata brina Olimpia che dormia senza destarse Dalle dorate ruore in terra sparse E Giulio Camillo in vn suo Sonetto ac comple sone and me

Rugiadose dolcezze in matutini Hortragl'oscuri, e lucidi confini Celesti humor, che i hoschi inargentate Della notte, & del di, &c. La facella ardente ripolta nella guisa, che dicemmo, ne dimostra, che:

il crepusculo della mattina è messaggiero del giorno.



La rondinella suol cominciare a cantare auanti giorno nel crepusculo, come dimostra Dante nel cap.23. del Paradiso, cosi dicendo...

Well horas che comincia i tristi lai. 191 Anno le que sabrer se

Forse à memoria de suoi tristi guai. La Rondinella preßo alla mattina : Et Anacreonte Poeta Greco, in quel suo lirico, cosi disse in sua sentenza. eAd Hirundinem - of the sta

Quibus loquax, quibufnam. The plettam hirundo panis?"

Tibi , quod ille Tereus; Fecisse fertur olim?

Pitium:

#### DI CESARE RIPA:

149

V trum ne vis volucres
Alas tibi recidam

Nam tu quid ante lucem. Meas strepens ad aures

Imam secemue linguam. ? E somnis beatis Mihi rapis hathyllum. Ilche su imitato dal Sig. Filippo Alberti in quel· li suoi quadernali.

Perche io pianga al tuo pianto

Da le dolcezze mie

Rondinella importuna inanzi al die Tu pur cantando mi richiami al piante.

A questi si confanno quegli altri versi, di Natta Pinario, citati da Sene-

ca ne l'Epistola 122.

Incipit ardentes Phæbus producere flammas

Spargere sed rubicunda dies, iam tristis hirundo,

Argutis reditura cibos immittere nidis,

Incipit, & molli partitos ore ministrat.

CREPVSCVLO DELLA SERA:

F ANCIVLLO ancor'egli, e parimente alato, & di carnagione brue na, starà in atto di volare all'ingiù verio l'Occidente, in capo hauc-

ravna grande, & filucente stella, con la destra mano terra vna frezza in atto di lanciaria, & si veda per l'aria, che n'habbia gettate dell'altre,& che caschino all'ingiù, & con la sinistra mano tenghi, vna nottola conl'ali aperte.

Il uolare all'ingiù verso l'Occidente, dimostra per tale effetto essere il

erepusculo della iera.

La stella che ha in cima del capo si chiama Hespero, la quale apparisce nel tramontar del Sole, appresso gli Egittij, come dice Pierio Valeriano

nel luogo citato di lopra, fignificaua il crepufculo della fera.

Le frezze nella gutta, che dicemmo, fignificano i vapori della terra tira ti in alto dalla potenza del Sole, ilquale allontanandosi da noi, e non hauendo detti vapori, chi li sostenghi, vengono a cadere, & per essere humori grossi, nuocono più, o meno, secondo il tempo, e luoghi humidi, più freddi,o più caldi,più alti, o più bassi.

Tiene la Nottola con l'ali aperte, come animale proprio, & si vede vo-

lare in questo tempo.

CRAPVEA.

ONNA grassa, brutta nell'aspetto, & mal vestita, con tutto lo stomaco ignudo, hauera il capo falciato sino a gl'occhi, nelle mani terrà vna testa di Leone, che stia con la bocca aperta, & per terra ui saranno de gl'vccelli morti, & de' pasticci, o simili cose.

Si sa donna brutta, perche la Crapula non lascia molto alzare l'huome

da' pensieri feminili, & dall'opere di cucina.

Si ueste poueramente, per mostrare, che li crapuloni, o per lo più sono huomini sprezzatori della politezza, e solo attendono ad ingrassare, & em pire il ventre,o perche sono poueri di virtù, & non si stendono con il pen-

sier loro fuor di questi confini.

Lo stomaco scoperto mostra che la crapula ha bisogno di buona complessione, per smaltire la varietà de'cibi, & però si sa con la testa sasciata, doue i fumi ascendono, & l'offendono. La graffezza è effetto prodotto dalla crapula, che non lascia pensarea cose fastidiose, che fanno la faccia macilente.

La testa del Leone è antico simbolo della crapula, perche questo animale s'empie tanto souerchio, che facilmente poi sopporta per due, o tre giorni il digiuno, & per indigestione il siato continuamente li pute, come dice Pierio Valeriano al fuo luogo.

Gl'vecelli morti, ce i passicei, si pongono, come cose, intorno alle quali

s'efercita la crapula.

Crapulas.

Onna mal vestita,e di color uerde, sarà graffa, di carnagione rosta, a appoggierà con la man destra sopra vno scudo, dentro del quale vi sarà dipinta vna tauola apparecchiata con diuerse viuande con vn motto nella tou aglia, che dica: Vera felicitas. l'altra mano la terra sopra vn porco, La Crapula è vn'effetto di gola e consiste nella qualità e quantità de' ci-

bi ye suole communemente regnare in persone ignoranti, & di grossa pasta, che non sanno pensar cose, che non tocchino il senso.

Vestesi la crapula di verde, percioche del continuo ha speranza di mu-

tar varij cibi, & passar di tempo in tempo con allegrezza.

Lo scudo nel sopradetto modo è per dimostrare il fine di quei, che atten dono alla crapula, cioè il gusto, il quale credono, che porti seco la seli-

cità di questo mondo, come voleua Epicuro.

Il porco da molti scrittori è posto per la crapula, percioche ad altro non attende ch'a mangiare, e mentre divora le sporcitie nel sango non alza la testa, ne mai si volge indietro, ma del continuo seguita auanti per trouar, miglior sibo.

CRVDELTA.

datura, in cima del capo habbia vn rosigniuolo, e con ambi le mani atsoghi vn ranciullo nelle saice, perche grandis. effetto di crudeltà è l'occidere, chi non nuoce altrui; ma è innocente in ogni minima sorte di delis to, però si dice, che la crudeltà è insatiabil appetito di male nel punir gl'innocenti, rapuri beni dalla, ostendere, e non disendere i buoni, e la giustitià.

Il vestimento rosse dimostra, che i suoi pensieri sono tutti sanguigni.
Per lo rossgituolo si viene accennando la fauola di Progne, e di Filome-

ma, vero indicio di crudeltà, onde diffe l'Alciato. Ecquid Colchi pudet, vel te Progne improba? mortem.

Cum volucris proprie prolis amore subit.

Crudeltd.

Onna ridente vestita di serruggine, con vn grosso diamante in mezo al petto, che stia ridendo in piedi, con le mani appoggiate a i sianchi e miri vn'incendio di case, e occision di fanciulli rinuolti nel proprio sague.

La crudelta è vna durezza d'animo, che fa gioire delle calamità de gl'altri, & però le fi fa il diamante, che è pietra durifsima, e per la sua durezza è molto celebrata da Poeti in proposito della crudeltà delle donne.

L'incendio, e l'occisione rimirante col visoallegro, sono i maggior segni di crudeltà, di qual si noglia altro, & pur di questa sorte d'huomini ha voluto poter gloriarsi il mondo a' tempi passati nella persona di più di un Nerone, & di molti Herodi, accioche non sia sorte alcuna di sceleraggine, che non si conserui a perpetua memoria nelle cose publiche, che son l'historie sabbricate per esempio de posteri.

CVPIDITA .... Copenhas

La cupidità è vn'appetito fuor della debita misura, ch'insegna la ragione, però gl'occhi bendati sono segno, che non si serue del lume dello sutelletto. Lucretio lib. 4. de natura rerum.

Nam faciunt homines plerumque cupidine ceci, Et tribuunt ea, qua non sunt tibi commoda ver è.

L'ali mostrano veloc.ta, con le quali esta segue, ciò che sotto spette di

A 4 buond

buono, & di piaceuole le si rappresenta.

Si fa ignuda perche con grandilsima facilità scuopre l'esser suo.

CVRIOSITA.

ONNA con vestimento rosso, & azurro, sopris quale vi sano sparfe moltorecchie, & rane, hauera i capelli dritu, con le manialte, col capo che sporga in suora, & sara asara.

La curiolità è desiderio sfrenato di coloro, che cercano sapere più di

quello, che deuono.

Gl'orecchi mostrano, che il curioso ha solo desiderio d'intendere, & di sapere cose riserite da altri. E S. Bernardo de gradio, imperb. volendo dimostrare vn Monaco curioso, lo descrine con questi iegui così dicendo. Si videris Monacu enagari, caput erectum, aures por la ressenzia se prosperia.

Le rane, per hauer gl'occhi grossi, son'inditio di cario ita, e per al signi sicato son prese da gl'antichi, percioche gl'Egiuj, quando vo ecano significare vn'huomo curioso rappresentanano vna rana, e Pieno Valeriano dice, che gl'occhi di rana, legati in pelle di cerno inneme con carne di rosse gnuolo, sanno l'huomo detto, & silegnato, dal che nasce l'ester curioso.

Tien alte le mani, con la testa infuora, perche il curiolo sempre su desso & unuace per iapere, & intendere da tutte se bande le nouta. Il che dimostrano ancora l'ali, & i capelli dritti, che iono i pensieri vinaci, & i co-

lori del vestimento fignissicano deliderio di tapere.

CVSTODIA.

ONNA armata, che nella destra mano tenga vna spada ignuda, &

Per la buona custodia due cose necessariisme si ricercano, vna e il preuedere i pericoli, e lo star desto, che non Lenghimo all'improutto, l'attra è la potenza di resistere alle sorze esteriori, quando per la vicinanza non si può col consiglio, e co'discorsi stuggire; pero si dipinge semplicen ente col dra go, come bene dimostra l'Alciati nelle sue Emblemi dicendo.

Vera hac effigies innupta est Palladis eius Huic data, sic lucos sacraque templa colit, Hic draco qui domina constitit ante pedes. Innuptus opus est cura asseruare puellas Cur diua comes hoc animal custodia rerum Peruigil laqueos vndique tendit omor.

Et con l'armature, che difendano, e danno ardire ne' vicini pericoli.

DAPPOCAGGINE

DONNA con capelli sparsi, vestita di berrettino, che tiri più al bianco, che al nero, la qual ueste sara stracciata, stia a sedere con le mani sopra le ginocchia, col capo basso, & a canto ui sia vna pecora.

Dipingeli la dappocaggine con capelli sparsi, per mostrare la tardità, e pigritia nell'operare, che è disetto cagionato da essa medessima, essendo l'huomo dappoco, lento, e pigro nelle sue attioni, e però come inetto a tutti gli esercitii d'industria, sta con le mani posare sopra alle ginocchia

La veste rotta ci rappresenta la pouertà, & il disagio soprauenente a

coloro, che per dappocaggine non si sanno gouernare.

Staffi a sedere col capo chino , perche l'huomo dappoco non ardisce di

alzare

alzare la testa a paragone de gl'altri huomini, e di camminare per la via del la lode, la quale confisse nen operazione delle cose difficili.

La pecora, è molto stolida, ne sa pigliare partito in alcuno auuenimento. Però disse Dante nel suo Inferno.

Huomini siate, e non pecore matte,

DERISIONE.

ONNA con la lingua fuori della bocca, uestita di pelle d'istrice, con braccia, & piedi ignudi, col dito indice della mano destra stelo, tenendo nella sinistra vn mazzo di penne di pauone, appoggiando la detta mano sopra vn'asino, ilquaie stara co'i capo alto in atto di igrignare, mostrando i densi.

Derifione, secondo S. Tomaso in 2.2.quæst 75. è quando l'huomo prende in scherzo il male, & n difecto altrui, per proprio diletto iodisfacendos, che il delinquente ne senta verpogna.

Il cauar la lingua fuori della bocca (perche è atto deforme, facendofi alla pretenza d'alcuno è fegno, che ie ne tiene poco conto, & però la natura l'infegna a fare a' fanciulli in questo proposito.

La pelle d'istèrce, che è spinoia, mostra che senz'arme il derisore è cone l'istrice, il quale punge chi gli s'aunicina, & perche il principale pensiero del derisore, è notare l'impersettioni attri i; però si sara co'i ditonel modo decto.

Le penne del pauone si dipingono, per memoria della superbia di questo animale, che tima fra ti tu gi'altri se sieno bellissimo, perche non è alcuno; che rida de mali costumi attrui, che quelli steisi non riconosca lontani da se medessino.

L'Atmo nel modo detto su adoperato da gl'antichi in questo proposito come ne sa testimonianza il Pierio Valeriano, & altri.

DESIDERIO VERSO IDDIO.

CIOVA NETTO vestito di rosso, & giallo, i quali colori signissicano desiderio. Sa. à alato, per significare la prestezza con cui l'animo infernorato substamente vola a pensieri celesti, dal petto gi'cica vna siamma, perche è quella siamma, che Christo N.S. venne a portar in terra.

Terra la finistra mano al petto, 32 il braccio destro disteso, il viso riuolto al Cielo, 82 hauerà a canto vn ceruo, che beua l'acqua d'vn ruscello, secondo il detto di Dauid nel Salmo 41, doue assomigliò il desiderio dell'anima sua verso Iddio, al desiderio, che ha vn ceruo assetato d'aunicinarsi a qualche limpida sontana.

La finistra mano al petto, & il braccio destro disteso, & il viso riuolto al Cielo è per dimostrare, che deuono l'opere, gl'occhi, il cuore, & ogni equale estere in noi riuolte verso Iddio.

DESIDERIO.

ONNA ignuda, che habbia ad armacollo vn velo di varij colori, farà alata, & che mandi fuora dal cuore vna fiamma ardente.

Il desiderio è vn'intenso volere d'alcuna cosa, che all'intelletto per buo

154 ICONOLOGIA

na il rappresenti, & però tale operatione ha assai dell'impersetto, e all'intelletto della materia prima s'adomigna, laquale dice Aristotile desiderare la forma nel modo, che la semina desidera il maschio, & con ragione: essendo l'appetito di cose suture, & che non si possegono, però il desiderio sotto sorma di donna si rappresenta.

Si può anco dire, che il desiderio è moto spiritale d'animo, che non posa mai, fin che la cosa a che lo muoue la inclinatione, vien conseguita, & agita sempre intorno le cose, che mancano, & co'i possesso di quelle

schingue.



Il velo di varif colori significa, che l'oggetto del desiderio è il bene, es me si trouano diue de sorte di beni, con sono diuerse sorte di desiderio.

L'ali notano la sua velocità, che in vn subito viene, e sparitce

... La fiamma ci dimostra il dei de io essere vo suoco del cuore, & della mente, che quasi a materia secca s'appiglia, tosto che gli si presenta cina, che habbia apparenza di bene.

Dk

#### DIVOTIONE.

DONNA inginocchione con gl'occhi muolti al Cielo, & che con la destra mano tenghi va lume acceso.

Diuotione è in particolar atto della volontà, che rende l'huomo pronto a darfi tutto alia laminariai di Dio, con affecti, & opere, che però vien ben mostrato coi iume, e conse ginocchia in terra, & con gl'occhi riuolti al Cielo.

#### DIALETICA.

DONNA giouane, cue porte vu'elmo in capo con due penne, l'vna bianca, & raitra nera, & per cimiero vna Luna, & con vn stocco nella man dritta, che d'ambedue le parti punga, & tagli, pigliandosi con la mano in mezzo fra l'vna, & l'altra punta, terra la sinistra mano serrata, facendo vn pugno di ene, stando in piedi con prontezza, & ardire.

L'Elmo againca vigor d'intellecto, quale nella Dialetica particolarmente si richiede.

Le due penne mostrano, che cosi il vero, come il falso con probabili ragioni questa facolta discade, e l'vno, e l'altro facilmente solleua, come sa
cilmente il vento iclleua le penne; & le ragioni, essetti d'intelletto gagliar
do, sono come le penne mantenute su la durezza de l'elmo, che si mostrano dritte, e belle egualmente nell'occasione. La Luna che porta per cimie
ro significa il medesimo, pereioche (come riferisce Pierio Valeriano nel
lib.44. de moi leroglisici) Cistomaco simigliaua la Dialettica alla Luna,
per la varietà delle forme, che piglia.

Il medefica dimostra lo socco da due punte: la sinistra mano nella gui sa che dicemmo dimostra che quando Zenone volcua mostrare la Dialetitica, su solito dipingere la mano con le dita ristrette nel pugno, uolendo, per questo mostrare i stretti luoghi, se la breuità degli argomenti, da quali ella è ressa.

DIGNITA.

ONNA ben'ornata, ma c'habbia vn grandissimo sasso sapale spalle, ilqual sasso sia ornato di molti fregi d'oro, e di gemme: sia con la testa, e le spalse alquanto curuate. Dal che si comprende chiaro quello, che molto piu chiaro vede chi lo proua, che gl'honori no sono altro che pesi, e carichi, e però si prende molte volte questa parola carichi in lingua nostra in cambio d'honori, & è felice colui che sa portarli senza guastarsi la schiena, & fracassarsi l'ossa.

#### DILIGENZA.

DONN A uestita di rosso, che nella mano destra tenghi uno sperone, 8c nella finistra un'horologio.

Diligenza è un desiderio essicace di sar qualche cosa per uedern' il sine. L'horologio, & lo sprone mostrano i due essetti della diligenza, l'un de' quali è il tempo auanzato, l'altro è lo simolo, dal quale uengono incitati gl'altri a sare il medessimo, & perche il tempo e quello, che misura la diligenza, & lo sperone quello che la sa nascere, si dipinge detta sigura conqueste due coie. 156

## ICONOLOGIA

DIGNITA.



DISCORDIA.

DONNA in forma di furia infernale, uestita di varij colori, sarà scapilli saranno di più colori, & vi saranno mescolati di molti serpi, hauera cinta la fronte d'alcune bende insanguinate, nella destra mano terra vn sucile d'accendere il suoco, & vna pietra focaia, & nella sinistra vn fascio di scritture, topra le quali vi siano scritte citationi, esamini, procure, & cose tali.

Discordia è vn moto alteratiuo dell'animo, & de' sensi, che nasce dalle varie operationi de gl'huomini, & gl'induce a nimicitia: le cause sono ambitione, sette d'hauere, dissimilitudine di nature, stati, prosessioni, complessioni, & nationi. I varii colori della ueste sono i uarii pareri de gli huomini, da' quali nasce la discordia, & come non si trouazo due persone del medesimo parere in tutte le cose, cosi ne anche è suogo tanto solitario, ancorche da pochissima gente habitato, che in esso non si salci uedere sa discordia, però dissero alcuni Filososi, ch'ella era un principio di tutte le

cose

cose naturali, chiara cosa è, che se fra gl'huomini fosse vn'intiera concordia, che gl'elementi seguissero il medesimo tenore, che saremmo pritu di quanto ha di buono, e di bello il mondo, e la natura. Ma quella discordia, che tende alla distruttione, e non alla conservatione dei ben publico, si dee riputar cosa molto abominevole. Però si dipingono le serpi a questa figura, percioche son i cattivi pensieri, i quali partoriti dalla discordia, son sempre cinti, e circondati dalla morte de gl'huomini, e dalla distrutione delle samiglie, per via di sangue, e di ferite, & per questa medesima ragione glissi benda la fronte, però Virgilio disse

Annodase Stringe alla difiordia pazza. Il crin vipereo fanguinofa benda.

Et l'Ariosto del fucile, parlando della discordia.

Dilli che l'esca, e'l fucil seco prenda, Enel campo de' Mori il fuoco accenda, e quel che segue. Dicesi anco, che la Discordia è vn suoco, che arde ogni buon'vso, perche come fregandosi insieme il sucile, & la pietra, fanno suoco, cosi contrastando gl'animi pertinaci, accendono l'ira.

Le scritture nel modo, che dicemmo, significano gli animi discordi di coloro, che lugano, che bene spesso per tale effetto consumano la roba.

& la vita...

Discordia ...

Donna vestica, come di sopra, con capelli di uarii colori, con la mano de fira tenga vn mantice, & con la sinistra vna facella accesa.

La varieta de' colori fignifica la diversità de gl'animi, come s'è detto,.

però l'Ariofto seriffe ...

La conobbe al vestir di color cento. I crin hauea qual d'orose qual d'argento,

Fatto a liste inequali, e in înite, E neri, e bigi haver pareano lite (colti:

C'hor la coprano, hor no, ch'i passi, e'l veto, Altri in treccia, altri in nastro era rac
Leggiero aprendò, ch'erano sargicite, Molti alle spalle, alcuni al petto sciolti.

Il mantice, che tiene, con il vaso di fuoco, mostrano, ch'ella deriua dal!

soffio delle male lingue, & dall'ira somentata ne' petti humani...

Discordia..

Onna con il capo alto, le labbra liuide, smorte, gli occhi biechi, guasti, & pieni di lagrime, le mani in atto di muouerle di continouo con
vn coltello cacciato nel petto, con le gambe, e piedi sottili, & inuoltain soltissima nebbia, che a guisa di rete la circondi, & così la dipinse:
Aristide.

Discordia:

Come è descritta da Petronio Arbitro Satirico con li seguenti persi.

Ntremuere tuba, ac scisso discordia crine
Extulit ad superos stygium caput, huius in ore:
foncretus sanguis, contusas, lumina stebant
Stabant trati scabra rubigine dentes
Tabolingua supers, obsessa draconibus ora:
Atque inter toto laseratam pettores restem,

Sanguineam tremula quatiebat lampadé dextra...

DISPE

DISPERATION E. IN CONTRA SIES

DONNA vessita di berrettino, che tiri al bianco, nella sinistra mano no tenga vn ramo di cipresso, con vn pugnale dentro del petto, ouero vn coltello, stara in atto quasi di cadere, & in terra vi sara vn compasso rotto.

Il color berrettino fignifica disperatione.

Il ramo del cipresso ne dimostra, che si come il detto albero tagliate non risorge, o da virgulti, così l'huomo datosi in preda alla disperatione, cilingue in se ogni seme di virtù, & di operationi degne, & illustri.

Il Compasso rotto, ilquale è per terra, mostra la ragione del disperato essere venuta meno, nè hauer più l'vso retto, & giusto, & perciò si rappresenta col coltello nel petto.

DISPECIO DEL MONDO.



VOMO d'età virile, armato, con un ramo di palma nella finistra mano, & nella destra con un'asta, tenendo il capo riuolto verso il Ctela

Cielo sarà coronato d'alloro, e calchi co i piedi una corona d'oro con... un Scetro.

il dispregio del mondo altro non è, che hauer a noia, & stimar vile le ricchezze, & gli honori di questa vita mortale, per conseguir li beni della vita eterna. Ilche si mostra nello Scetro, & nella Corona calpestata.

Tien la testa volta uerso il Cielo, perche tal dispregio nasce da pensieri e stimoli santi, e dirizzati in Dio solo-re, possese truto del lelos onle

Si dipinge armato, perche non s'arriua a tanta perfettione senza la guerra, che sa con la ragione il senso aiutato dalle potenze insernali, e da gl'huomini scelerati lor ministri, de' quali al sine restando vittorioso meritamente si corona d'alloro, hauendo lasciato addietro di gran lunga coloro, che per une torte s'attrettano a peruenire alla felicità, falsamente credendo, che essa sia posta in vna breue, e vana rappresentatione di cose piaccuoli a gusti loro, onde l'Apostolo ben disse. Non coronabitur nisi qui legittime certauerit.

DISPREGIO DELLA VIRTV.

H VOMO vestito di color di perderame, nella sinistra mano tien'vn ardiolo, e con la destra li sa carezze, a canto vi sarà un porco, ilquale calpesti rose, & siori.

Il color dei vestimento significa malignità della mente, laqual'è radice del dispregio della viriù, & di amare il vitio, il che chiaro si dimostra per le carezac, ci e sa all'ardiolo, ilquale è vecello colmo d'inganno, & d'insiniti vitij, come ne sa testimonio l'Alciato ne l'emblemi, da noi spesso citato per la diligenza dell'Autore, & per l'esquisitezza delle cote a nostro proposito. Fù vianza presso a gl'Egittij, quando voleuano rappresentare vi inal costumato dipingere vi porco, che calpestasse le rose. Al che si con forma la Sacra Scrittura in molti luoghi, ponendo le rose, & altri odori per la sincerità della vita, & de' costumi. Però la Sposa nella Cantica diceua, che l'odore del Sposo, cioè dell'huomo uirtuoso, che viue secondo Dio, era simile all'odore d'vi campo pieno di fiori.

SI potrà dipingere il Disegno (per esser padre della Scultura, Pittura, & Architettura) con tre teste vguali, e simili, & che con le mani tenghi diuersi istromenti conueneuoli alle sopradette arti, & perche questa pittura per se stessa è chiara, mi pare sopra di esta non farci altra dichiaratione.

DIVINITA.

DONNA uestita di bianco, con vna siamma di suoco incima il capo, & con ambi le mani tenga due globi azurri, & da ciate uno escanina siamma, o uero, che sopra il capo habbia una siamma, che si diuida in tre siamme vguali.

La candidezza del cestimento mostra la purità dell'essenza, che è nelle tre persone dinine, oggetto della serenza del meri Teologi, di mostrato nelle tre siamme venali, per dinotare l'ugualità delle tre penane, o mi vist framma partita in tre, per significare anco l'vnità della natura con la di-

li color bianco è proprio della diuinità, perche si fa fenza composition di colori, come nelle cose diuine non ui è compositione di sorte alcuna.

Però Christo N.S.nel monte Tabor trasfigurandosi apparue col vestis

to come di neue: 1.30 by all lui.

I due globi di figura sferica, mostrano l'eternità, che alla diuinità è inseparabile, & si occupa la mano dritta, & la manca con esse, perche. I'huomo ancora, per l'opere meritorie fatte tali per i meriti di Christo, partecipa dell'eternità celesse.

DIVINITA.



Et questo basti hauer detto lasciando luogo di più lungo discorso alle persone piu dotte.

DIVINATIONE SECONDO I GENTILI.

ONNA con vn lituo in mano, istrumento proprio de gl'auguri, less
vedranno sopra alla testa varii vecelli, & vna stella.

Cofi

### DI CESARE RIPA.

ICA

Cosi la dipinse Gio. Battista Giraldi, perche Cicerone sa mentione di due maniere di dininatione, vna della natura, l'altra dell'arte. Alia prima appartengono i sogni, di la commotione della mente, il che significano i varij vecelli d'intorno alla testa; all'altra si riseriscono l'interpretatio ni de gl'Oracoli, de gl'auguri, de' rolgori, delle stelle, dell'interiori de gl'a nimali, & de prodigij, le quali cose accennano la stella, & il lituo. La Dini natione sù attributta ad Apolline, perche il sole illustra gli spiriti, & li sa atti a preuedere le cose si ture con la contemplatione degl'incorruttibili, come si morno i gentili, però noi Christiani ci doucmo con ogni diligen-

#### DOLORE



HVOMO mezzo ignudo con le mani, & piedi incatenati, & circondato da vn serpente, che sieramente gli morda il lato manco, sarà in vista molto malinconoso.

### 162 ICONOLOGIA

Le mani, & i piedi incatenati, sono l'intelletto, con cui si camina, discor re. do l'opere, che danno essetto, e discorio, & vengono legati dall'acerbita del dolore, non si potendo se non difficilmente aciendere alle solite operationi.

Il serpente, che cinge la persona in molte maniere, significa ordinariamente sempre male, & il male, che è cagione di distruttione, è princi-

pio di dolore nelle cose, che hanno l'essere.

Nelle sacre lettere si prende ancora alcune volte il serpente per lo diauolo infernale con l'autorità di S. Girolamo, e di S. Cipriano, liquali, dichiarando quelle parole del Paternosser Liberanes a malo dicono, che esso è il maggior nostro male, come cagione di tutte l'impersettioni dell'huomointeriore, & esteriore,

Dolore di Zeusi.

H VOMO mesto, pallido, uestito di nero, con un torchio spento in ma no, che ancora renda un poco di sumo; gl'inditij del dolore, sono necessariamente alcuni segni, che si scopiano nella fronte, come in una piazza dell'anima, doue esso, come disse un poeta, discuopre tutte les sue mercantie, & sono le crespe, le lagrime, la mestitia, la pallidezza, & altre simili cose, che per tale effetto si faranno nella faccia della presente sigura.

Il vestimento nero su sempre segno di mestitia, & di dolore, come quel lo, che se miglia le tenebre, che sono prinatione della luce, estendo essa principio, & cagione della nostra allegrezza, con e disse Tobia cieco, rac-

contando le sue disgratie al figliuolo.

Il torchio spento, mostra, che l'anima (secondo alcuni filosofi) non è altro che suoco, & ne continui dolori, & fastidi, ò s'animorza, ò non da tan to lume, che possa discernere l'vtile, & il bene nell'att.oni, e che l'huomo addolorato è simile ad un torchio ammorzato di fresco, ilquale non ha siamma, ma solo tanto caldo, che basta a dar il sumo che puote, seruendosi della vita l'addolorato, per nodrire il dolore issesso, & s'attribusce l'inuentione di questa figura a Zeusi antichissimo dipintore.

DOTTRINA.

D'ENNA vestita d'oro, che nella sinistra mano tega vna siamma arden te alquanto bassa, sì che vn fanciullo ignudo accenda vna candela, e detta donna mostri al fanciullo vna strada dritta in mezzo d'vna grande oscurità. Il vestimento d'oro sembra la purita della dottrina, in cui si cerca la nuda verità, mostrandosi insieme il prezzo suo.

La fian ma nella mano, alquanto bassa, onde vn fanciullo n'accenda vna candela, è il lume del sapere, communicato all'intelletto più debole, e men capace, ini olto ancora nelle cose sensibili, & materiali, & accomodandos de la cara capace, mostra al fanciullo la buona via della verita, rimouendolo

dal precipitio dell'errore, che sta nelle tenebre oscure della commune ignoranza del vulgo, fra laquale è sol beato colui, che tanto può uedere, che basti per non inciampare caminando. Et ragioneuolmente la Do trina si assomiglia alla siamma, perche insegna la strada all'anima, la viuifica, & non perde la sua luce, in accendere altro suoco.



Bottvina.

Onna d'età matura, vestita di pagona zzo, che sta a sedere co le braccia aperte, come voleile abbracciare altrui, con la destra mano terra vno scetro, in cima del quale vi sia vn Sole, hauera in grembo vn libro aperto, & si ueda dal Cielo sereno cadere gran quantita di rugiada.

L'età matura mottra, che non ienza motto tempo s'apprendono le dot-

Il color pagonazzo fignifica grauità, che è ornamento della Dottrina. Illibro

Il libro aperto, & le braccia aperte parimente denotano essere la dottri na liberalissima da se stessa.

Lo scetro con il Sole è inditio del dominio, che la la dottrina sopra si

horrori della notte dell'ignoranza.

Il cadere dal Cielo gran quantità di rugiada, nota secondo l'autorità de gl Egitij, come racconta Oro Apolline, la dottrina, perche, come essa intenemice le piante giouani, & le vecchie indura, così la dottrina gi'ingegni piegheuolt, con il proprio consenso arriccinsce di se stettà, & altri agnoranti di natura lascia in disparte.

DVBBIO.

GIOVANETTO senza barba, in mezzo alle tenebre vestito di cangiante, in vna mano tenga vn bastone, neil attra vna lanterna, e stia col piè sinistro in suora, per seg no di camminare.

Dubbio è vn'ambiguita dell'animo intorno al fapere, & per conseguen

za ancora del corpo intorno all'operare.

Si dipinge giouane, perche l'huomo in quess'età, per non esser habitua to ancora bene nella pura, e semplice verità, ogni coia facilmente riuoca in dubbio, & facilmente da sede egualmente a diuerie coie.

Per lo bastone, e la lanterna si notano l'esperienza, & la ragione, con lo auto delle quali due cose il dubbio facilmente, o cammina, o si ferina.

Le tenebre sono i campi di discorsi humani, ond'egli, che non sa stare in otio, sempre con nuoui modi cammina, e però si dipinge col piè sini-stro in fuora.

Dubbio.

H Vomo che tenga vn lupo per l'orecchie, percioche g'antichi haueuano in prouerbio dire, di tener il lupo per l'oreccine, quando ma fapeuano come si risoluere in qualche cosa dubbiosa, come si legge in , er sona di Demisone nel 3-atto della Comedia di I crentio, detta Formione, e la ragione è tanto chiara, che non ha biogno d'aiso commento.

Dubbio.

Vomo ignudo, tutto pensoso, incontratosi in dae, o vero tre strade, mostri ener consuto, per non saper risoli ere qual di dette vie debba pigliare. Et questo è dubbio con speranza di bene, come l'altro con tie more di cattino successo, & si sa ignudo, per essere irresoluto.

DANNO.

VOMO brutto, il suo uestimento sarà del colore della ruggine, che tenghi con le mani delli Topi, o Sorzi, che dir vogliamo, che sieno visibili per quanto si aspetta alla grandezza soro, per terra ui sia vn'ocha in atto di pascere, & che dal Cielo piona gran quantità di grandine la quale fracassi, & siminuzzi vna verdeggiante, & secondissima vite, & delle spighe del grano che sieno in vn bel campo a canto a detta sigura.

VN

L'ueste del color della ruggine per estere commonante de la compensation de la mostrare che tali animali sieno il vero gieroglissico del danno, de della rouina, de trouasi appresso Cicerone (come referisce Pierio Valeriano libetredicesimo) che i Sorzi giorno, e notte sempre rodano, de talmente imbrattano le cose da loro rose, che non seruono più a cosa alcuna, gli si dipinge a canto l'ocha essendo detto animale dannosissimo, imperò che a in qualunque luogo sparge i suoi escrementi, suole abbruciare ogni cosa, ne cosa alcuna più nuoce alli prati, o alli seminati, che quando in quelli vanno l'oche a pascere, anzi più che se il lor sterco sarà siquestato con la salamoia, de poi si spargera sopra gl'herbaggi, tutti si guasteranno, de si corromperanno. Il cadere dal cielo gran copia di grandine, è tanto manifesto, il nocumento che si riceue da quella si nel grano, come nel vino, de altri frutti che ben lo sa quanto sia grande il danno chi lo proua, de in particulare la pouerta.

DATIO, OVERO GABELLEA DEL SIG. GIOVANNI Zarattino Castellini.



N Patrore giouane, robate de prince de querçia, nella man destra hauera voa tanaglia, o forbice da lanaiuolo, al piede destro, vua pecora, da man sunstra terra ipighe di grano, raini d'oliuo, e pampani d vua, che pen din stara stracciato, e scalzo, con braccia, & guinbe nude, & pulite per sino alsa pianta del piede parimente musculose, & nerbute. Il Datio su im Egitto primieramente imposto da Sesostre primo Re de gli Eguti, so pra terreni, a guita di taglione continuo per quanto si racci gite da inerodoto lib. Nei primo lib. de gli Auersari da Turnebo cap. 5. habbiamo, che anche li Romani riscossero Datio, & decima de frumenti de i campi. Caligola poi su muettore de dati, sordida manditi, & nuoni impose gabel le sopra qual si voglia cosa da mangiare che si portava un Roma; Dalle liti, & giuditi, voleva la quarantesma parte; Da facchini l'ortava parte, del guadagno, che saccuano ogni giorno, così anco dalle Meretrici la pa ga d'vna uo ta, di che sueronio nella vita di detto Imperatore cap. 40.

Principe, & alle Communità, onde Marco Tullio Pro Pompeo disse. Vec. galia neruos esse Reip. Semper diximus. Si esprime maggiormente quessa robustezza con la corona del rouere, poiche l'etimologia della robustezza si deriva dalla voce latina Robus, che significa la Rouere, e Quercia, come arbore durissumo, gagliardo, sorte, e durabile, conuiensi di più tal corona al Datio, come che sia corona Ciusca, così chiamata da Aulo Gelio, che dar si solema a chi saluato hauesse qualche Cittadino, essendo che l'estetto del Latio è di conservare, e mantenere tutti si Cittadini, & si come la Quercia era consecrata a Gioue, perche nella sua tutela tennero i Gentili sustero le Citta, così deuasi dare al Datio, come quello che accre-

sce forza alli. Principi in tutela de quali stanno le Città.

La tanaglia da tosar la lana a le pecore aliude a quello che disse Tibecio Imperatore, che nel principio del suo Imperio dissimulò l'ambitione,
& l'auar tia, nella quale si mostrò poi essere totalmente sommerso, uolendo egli dunque dar buono saggio di sè, rispose a certi presidenti, che lo
persuadcuano ad imponere nuoui aggrani alle prouincie. Bom Pastoris
esse tondere pecus; non deglubere, Cioè che il buon Pastore deue tosar
les pecore, ma non scorticarle: ilche si consa col detto d'Alcamene,
signuolo di Telecro, ilquale dimandato, in che modo vn' potesse conseruare bene il Regno, rispose; se non sara troppo conto del guadagno.
Aposten ir a Laconico di Plutarco, nell'altra mano gli si mettono le ipighe di grano, rami d'oline, e pampani d'una, perche sopra questi tre frutti
della terra, di grano, farina, olio, se vino, s'impongono principalmente le
gabelle.

Nell'altra mano gli filmettono le spig se di grano, rami d'oliue, & pampini d'yua, perche topra questi tre frutti della terra, di grano, sarina, olio, & vino s'impongono principalmente le gabelle, principalmente dico estfendo certo che sopra molte altre cose dario s'impone; tra gl'altri Vopisco. feriue che Aureliano Imperatore constitui la gabella del vetro, della carta, del lino, & della stoppa, sapemo anco per relatione del Batero, se il Re della China cana l'anno cento ottantamila scudi per datio del salca dalla Città di Cantone, se cento altri mua scudi per la decima del riso da

vna terra della medefima Città.

Le braccia e gambe nude, e pulite, poiche queste membra sono in virtis delle mani, & de' piedi ministre delle operationi, & andamenti humani, & essecutrici delli nostri pensieri, significano, che il datto deue essere imposto dal Principe con animo sincero, e puro affretto dal hisogno, che il tempo, & l'occasione arreca, con andamento, e d. segno schierto, e leale di giouare no tanto a sè quanto al pubblico, & alli popoli fuoi, & aon per mera auaritia, & pensiero di proprio interesse: ne deuono comportare, che gli suoi vsfitiali uadino inuentando, come voigarmete si dice nuoui arcigogoli, & angherie d. gabelle iopra cose vili, sozze, & poco honeste, come sece Vespesiano Imperatore, ilquale ausdo del danaio imposes gabelle per sino all'orina, di che nè su ripreso da Tito siio primo genito figliuolo, & ancorche il padre gli rispondesse, che li danar riscossa di cotal datto non puzzauano d'orina, non resta però che l'animo suo non rendesse cattuo odore di uilta, & sordidezza contraria all'animo d'vn Principe, che deue essere generoso, e Magnanino: Ma l'interesse l'acciecò, & gli fece utcire dimente li ricordi che gli diede Apollonio in Alessandria ver reggere bene l'Impecio, tra quali era che non istimasse le ricchezze de tributi raccoltidalli iospiri del populo, si come Fiiostrato lasso scritto nel 5. lib. Cap. 13. Arrum enim sordidumq; putandum est aurum quod ex lacrimis oritur. Onde fu parimente biasimato Domitiano Imperatore, secondo genito di detto Vespasiano, che impose tributo insopportabile a' Giudei, con ordine che chi dissinulaua di non essere Giudeo per non pagare il tributo fusse astretto a mostrare le secrete, e vergognoses parti per chiarirsi s'erano circoncisso nò, tributo, & ordine indegno, referito da Suetonio in Domitiano al cap. 12. Interfuisse me adoloscentulum memini, cum a Procuratore, frequentissimoq; consilio inspiceretur nonagenarius se nex an eireumsettus effet. Sopra di the scherza Martiale contra Chresto nel 7, libro.

Sed qua de folymis venit perustis.

Damnatam modo mentulam tributis.

一丁 日本の大

Il qual tributo quanto sia meriteuole di biasimo, e vergogna chiaramente si comprende, poiche ogni galant'huomo ad arbitrio del procuratore sisteale poteua esiere accusato; & incolpato di setta giudaica, & astretto a mostrare il preputio, quando senza replica non hauesse noluto pagare il datio, e però dall'altro canto sodato mene il suo siccessore.

Nerua Cocceio Imperatore, che seuò si nitui eroso tributo, per il che sa
battuta ad honor suo, per decreto del Senato Romano via medag sa d'ar
gento, con il siro ritratto, e nome da via canto, & da l'altro per riuese, o l'ac
bore desia paima in mezzo a que se due intere S.C. & d'egni l'attro-

169 ICONOLOGIA

Fisci Indaici calumnia sublata, Circa delle quali calunnie, accuse, & ingiusti datij leuati, & vietati da Nerua Imperatore; leggasi Dione nella sua vita. ad esempio di questo ottimo Imperatore, deuono li Principi sgrauare i popoli d'ogni indebita impositione, non che aggrauarli con nuoue, & aspre gabelle.

DEBITO.



GIOVANE pensoso, & mesto, d'habito stracciato, porterà la berretta verde in testa, in ambidui li piedi; & nel collo vn legame di ser o in sorma d'un cerchio rotondo grosso, terrà un paniere in bocca, & in mano una frusta; che in cima delle corde habbia palle di piombo, & una lepre alli piedi.

Questa figura parte è rapresentata da cose naturali, parte da costumi pre senti, & parte da varie pene antiche, & ignominie, con le quali si puniua-

no i debitori.

Si dipinge giouane, perche li giouani per lo più sono trascurati, & non hanno amore alla roba, & seniuno è pensoso, e mesto, certo colui è che 1/52 3

ha da pagare i debiti

E stracciato, perche sprecato che hà la sua roba, non trouando più credito, và come vn pezzente. Porta la berretta verde in testa per lo costume. che s'vsa hoggidi in molti paesi, ne quali a perpetua infamia i debitori, che non hanno il modo di liberarsi dal debito, son forzati a portarla, & però dicesi d'vn fallito, il tale è ridotto al verde.

Si rappresenta incatenato per li piedi, & per il collo, perche anticamente erano cosi astretti da le leggi Romane, le cui parolesono queste riferite

da Aulo Gellio lib.20 cap.pr.

AEris confessi, rebusq; iure indicatis triginta dies infli sunto. Post deinde manut iniectio esto, in ius ducito, ni iudicatum facit, aut qui pseudo eo in iure, vim dicit, socum ducito, vincito, aut netuo, aut compedibus quindecim pondo, ne minore, aut si volet maiore vincito. Si volet suo viuito, Ni suo viuit, qui eum vinctum habebit Libram farris in dies dato. Si volet plus, dato.

Que sono d'auuertire per la nostra figura quelle parole, Vincito, aut nersuo, aut compedibus, Cioè legasi il debitore con il neruo, o con li ceppi; circa di che è da fapere che cofa sia Neruo, così dichiarato da Festo.

Neruum appellamus etiam ferreum vinculum, quo pedes, vel etiam ceruices impediuntur.

Cioè chiamasi anco neruo vn legame di ferro, col quale si tengono impediti li piedi, & anco il collo, ilqual neruo di ferro secondo il testo sopra citato)non potena essere minore di quindici libbre, ma si bene maggio re per li debitori, i quali anco tal uolta si puniuano capitalmente, o uero si vendeuono fuor di Trasseuere, come dice nel medesimo luogo Aulo Gellio. Tentijs autem nundinis capite pænas dabant, aut Transtyberim peregrevenum ibant. Et se li creditori erano più, ad arbitrio loro si tagliaua a pezzi il debitore . Nam si plures forent quibus reus esset iudicatus, secare si vellens atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt : verba ipsa legis hac sunt. Tertus nundinis partes secanto, si plus minusue secuerunt sine fraude esto.

Il che però essendo troppo atrocita, & inhumanità, non si esseguì mai fimil pena, anzi dice l'istesso Gellio antico autore, che non hà mai ne letto, ne vdito d'alcuno debitore che sia stato diviso in più parti; Trouasi bene in Tito Liuio Decade prima lib. pr. che li debitori si dauano in seruitio a li creditori, & che erano da loro legati, & flagellati, fi come fi legge di Lucio Papirio, che tenne legato Publio giouanetto, e lo frusto essendogli debitore, non hauendo egli voluto compiacere a gli apetiti illeciti di Papirio, per quanto narra Il Testore. L. Papirius inquit Publium adolescentem in vinculis tenuisse, plagisq;, & contumely's affecisse dicitur, quod stuprum pati noluisset, cum Publius eidem effet debitor . La medesima pena afterma Dionisio Alicarnasseo lib. 6. & aggiugne di più che non solo i debitori, ma anco i loro figliuoli si dauano in ieruitio a li creditori, & ciò s'è detto per studio de curiosi terrà: in bocca vn paniere, vna corba, vn canestro, o cesto, che dir vogliamo, perche trouasi ne li Geniali d'Alessandro sib. 6, cap. 10. che appresso li Boetij ne' confini de la Grecia, non vi era la maga gior infama di quella del debitore, che era sforzato sedere in piazza, è in presenza de la plebe pigliare in mano la frusta con le palle di piombo perche li debitori in Roma surono battuti con palle di piombo sin al tempo di Costantino, ilquale come pio, & Christiano Imperatore sa il primo che liberò i debitori da così empia pena, cosa annotata dal Cardinal Baronio nel volume de gli Annali, nell'anno del Signore 33. cap. 24. Ponesia il piedi il sepre per timidità, si come il sepre pauenta d'ogni strepito, e teme d'esser giunto da cani così il debitore ha paura del fracasso de le citationi, intimationi, & mandate, & ogni giorno teme d'essere preso da birri, & però, s'è pratico, a guisa di sepre si mette in suga.

DECORO DEL S. GIOVANNI ZARATINI CASTELLING.



C louane di bello, & honesto aspetto, porti adosso vna pelle di Leone nella palma della man dritta tenga vn quadrato, nel cui mezzo

fa piantata la figura del Mercurio, da man finistra tenga vin ramo, d'Amatanto volgarmente detto sior di velluto con questo motto intorno. SI EFLORET DECORO DECVS, dei medesimo si potria anco incoronare, & fregiare l'habito, che sara va saio lungo sino al ginocchio,

nel piede deuto tenga vn coturno, nel finistro vn 10000.

E giouane beilo perche il decoro, e ornamento de la vita humana, è honesto, perche il decoro sta sempre vinto con l'honesto: impercioche il decoro si come dottamente discorre Marco Tellio nel primo de gii oftitis generalmente fi piglia per quello, che in ogni honesta confiste::& è di dua forti, perche a questo decoro generico ve n'è soggetto vn'altropche appartiene a ciascuna parte de l'honestà. Il primo così difinir si luole. Il Decoro, e quello, che è conueniente a l'eccellenza deil'huomo, in quello, che la natura sua da gli altri animali differice. L'altra parte, che è loggetta al genere, cosi la difiniscono. Il Decoro è quello, il quale è cosi conueniente alla natura, che in esso apparisca la moderazione. e: temperanza, con una certa maniera nobile, ciuile, e libera. Si che ildecoro diffulamente si dilata in ogni cosa rche appartiene a l'honesto generalmente, & particolarmente, in ogni forte di virtu; impercioche, fi come la beilezza del corpo con proportionata compositione de membris: alletta, & muoue gli occhi, & per questo stesso diletta, perche fra se tutte le parti con vna certa grazia conuengono, & corrispondono, costil decoro, che ne la vita riluce muoue l'approbatione di coloro co quali fi viue con ordine, costanza, & moderatione d'ogni detto, & fatto: dal chet fi raccoglie, che il decoro fi offerua nel parlare, & operare honestamente, & considerare ciò che si conuenga seguire, & ssuggire, seguensi le cose giuste, & honeste, come buone, & convenienti, sfuggonsi le ingiuste, & dishoneste, come cattine, & inconvenienti, contrarie al decoro, & al'honefto, il qual nasce, da vua di queste parti; O dal risguardo, & diligente offeruanza del vero, o dal mantenere la converiatione. humana, & il commertio dando il suo a ciascuno, secondo la data fede, ne le coie contrarie no da la grandezza, & fortezza d'animo eccelfo, & inuitto in ogni cola, che si fa, & si dice con ordine, & modo, nel quale vi è la modestia, la temperanza, & ogni mitigatione di perturbatione di animo, nelle quali cose si contiene il decoro, la cui forza è, che non si possi : separare dall'honesto, perche quello, che è conueniente è honesto, & quello, che è honesto è conueniente. Onde Marco Tullio disse. Hoc leso continetur id quod' dici latine Decorum potest, grace emm (to' prepon ) dicisur, huius vis est ve ab honesto non queat separari; nam & quod decet bonestum et, o quod bonestum est decet . Più a balio loggiunge. Et insta omnia decova funt iniufta contra, vt turpia fic indecora. Similis est ratio fortitudinis, quodis enim viviliter animog; magno fit, id dignum viro, co decorum videtur : qued con \* graid voturpe, sic indecorum. Per dimostrare questa grandezza, fortezza, & eccelfa virtù d'anima, che il decoro richiede, l'habbiamo figurato con la pelle di leone adono, attefo che gli ancichi prefero la pelle di leone per finbale

#73

Ambolo del valore de la virtù, & fortezza d'animo, la quale affegnar foi leano aquelli, che hauessero osseruato il debito decoro, & si fossero mo Arati generosi, forti, & magnanimi, perciocche tutto quello che si fa vimlmente, & con animo grande, quello pare degno d'huomo che offerui il decoro, per il contrario priuo di decoro è colui che viue effeminatame te, senza costanza, & grandezza d'animo. Bacco tenuto da Orfeo per Embolo del diuino intelletto, in Aristofane porta addosso la pelle del leone, Hercole il più virile, & virtuolo de gli Argonautici, và sempre inuolto nella pelle del leone, Atace primo Capitano di Greci dopo Achille, preseanch'egli per suo decoro la pelle del leone, & dicono, che in quella parte ch'era coperto di detta pelle, non poteua esser ferito, doue era icoperto poteua esser ferito, al che si può dare questo bellissimo significato, che l'huomo in quelle attioni nelle quali fi porta con decoro, no può effer tocco da punture di biasimo, & ignominia, ma ne le attioni nelle quali sen za decoro si porta, patrice punture di biasimo, & ignominia, che per sino al cuore gli penetrano, come ad Aiace, il quale fin che si portò virilmente con decoro, ne le sue imprese, non venne mai a fantire biasmo alcuno, ma a riportar lode grande; bialino grandissimo poi gli su dato, quando dutto giù la pelle del leone, cioè la fortezza de l'animo dandosi in preda alla disperationesenza decoro. Oltre di ciò habbiamo inuolto il decoro nella pelle di leone, perche si come questo animale inquanto al corpo è il più ben composto, & perfetto de gli aitri, cosi in quanto al'animo, non ci è chi osferui più il decoro di lui, perche è liberale, magnanimo amator di vittoria, mansueto, giusto, & amante di quelli con quali con uersa, si come dice Aristotele ne la sitognomica cap 8. & nel lib. 9. cap. 44.de gl'animali dice, che no è sospettoto, ma piaceuole, festeuole, à amo revole con suoi compagni, & famighari. Non s'adira mai con l'huomo se non è offeso, e ragioneuole nel punire, se piglia vno che gli habbia dato nota leggiera, non lo lacera con l'vnghie, lo scossa solamente, & come gli ha messo paura lo lassa andare: Ma cerca si bene puntre grauemente, chi lo ha percosso, & ferito con dardi, o spiedi. Da Eliano per autorità di Eudomo si comprende, che gli dispiaceno gli oltraggi, & parimente li punisce: poi che narra Eliano, che furono da vno alleuati insieme vn' Leone, vn'Orsa, & vn Cane, i quali vissero lungo tempo senza alcun cotrasto domesticamente: Ma l'oria vn giorno adiratasi lacerò il cane; Il leo ne veduta l'ingiuria fatta a la compagnia, non potè patire simile oltraggio, onde egli fece impeto contra l'orsa, la lacerò, & come giusto Re a morte la puni. Plinio riferisce, che è animale grato, & ricordenole de' beneficij, cheè clemente, & perdona à chi gli fi humilia, mostra sempre" nobilta, et generosità d'animo, & se mai è costretto da moltitudine de cani, & cacciatori a cedere, non si mette subito auanti gli occhi loro in su' 2a, parendoli di rimetterci di reputatione, come cosa suor d'ogni decoro! inconueniente ad vn generoso Rè par suo, ma in bel modo a passo a passo. firitira, & di quando in quando per mantenere il decoro fiede in mezzo

del campo s'arma contro loro, & mostra desprezzarli fin tanto, che tre uando qualche macchia non veduto daniuno con veloce suga s'atconde, & s'imbosca alie voce, come difereto s'occulta non perche tema, ma per non mettere timore, e terrore ad attri, & in somma offerua il decoro da Principe, & Re in ogni parte; Et questo sia detto circa il decoro dell'ope-

rare; venghiamo hora al decoro del parlare.

Il quadrato col segno di Mercurio significa la gravità, stabilità, & costanza del parlare conforme al decoro, & per tal conto Mercurio fu da Gre ei coga minato l'etragonos, cioè quadrato sodo, stabile, prudente, perche non si de se essere imprudente, vario, e mutabile, nel parlare suor de termini del decoro, ne si deue con leggierezza correre a mordere, e biasimare coi parlare le perione, & disprezzare ciò che essi ientono essendo co sa da arrogante, & dinoluto ma si deue portare vna certa riuerenza a ciascu. no, come n'aumonifice M. Tullio parlando del decoro circa la moderatione de fatti, & detti . Adbiben la est igitur quadam reuerentia aduersus bomines, & optimi cuiusq; reliquorum. Nam :: 'gere, quid de se quisq; sentiat non solume arrozantis est sed etiam omnine difolati. Dimodo che deuesi essere considerato nel ragionare pariando honoratamente d'altri: perche chi parla bene, & honoratamente d'altri è legno, che è persona benigna, & honorata, chi parla male è iegno, che è persona cactiua, maligna, inuidiosa, & poco honorata, quale è appreno Homero Therrite di lingua serpentina, volubile. & pronta al chiacchiarare pessimamen e, & dir mal del suo Rè; per il contrano Vaile, e tacaurno, & pensolo prima che parti, nel parlar poi e quadrato elequente, e prudente, conoscendo egli, come saggio, & accorto, che peroficrement dec mod'en huomo tauto, la lingua non deue effere più veloce della mente, douendon pentare molto bene, come si habbia a ragionale. Linguam praire animo non permittendam. Difie Chilone Lacedemonicle, & mono ben pe nare ci il dese perch'u parlare è inditio dell'animo di cialcuno. Provido, come parla con decoro, & pero da Greci fu chia mato il parlate Ardeds xajantus Hominis charocter. Merco de l'huomosco me riterisce Pierro vinconone le varie lettioni lib. 9-Cap. 6. perche si come le bessie si conociono das merco di qual razza siano, così le persone dal parlare li conolcono di qual natura, & conditione liano. Epitetto filosoto morale, come Greco diffe nell'Enchiridio. Prafige tibi certum modum, er characteren, quem observes, tum solus tecum, tum alijs conversans, operam da ne in colloquia plebeis descendas sed, siquidem sieri potest, orationem transer ad aliquid decorum, sin minus, silentium age. Cioè formati vn certo modo ò charattere da offeruarlo teco stesso prinatamente, & in palese conueriando conglialtri, proccura di non incorrere, in discorsi plebei, ma per quanto si può transernici il parlare in qualche cosa ch'habbia del decoro, altrimenti stà più tosto cheto. Osseruerassi dunque il decoro nel parlare col ragionare discretamente d'altri, col non vituperare alcuno, ma più tosto lodare, & col non tassare l'opere altrui massimamente in cose, che non sono deila sua professione. Atteso che molti sanno de gi'vniueriali, & in cia874

scuna cosa vogliono interponere il giuditio loro, i quali poi nel parlare si danno a conoicere per ignoranti con poco lor decoro, come il Principe Megabizo, che volie tattare alcune figure in casa di Zeuxide, & discorrere con gli scolari suoi, dell'arte del dipingere, a cui Zeuxide disse questi giouani mentre taceui ti ammirauano come Principe ornato di porpora, hora si ridono di te, che vuoi ragionare d'una professione, che non sai: di più offeruerassi principalmente il decoro nel parlare se dando bando a paroie brutte, & dishoneste, si ragionera di cose honeste, & honorate, il che si coulene massimamente a' giouani di bello aspetto, perche alla bellez za loro del corpo deue corrispondere la bellezza dell'animo, che si manifesta da va pariare di coie honeste. Vedendo Diogene filosofo va giouane bello, che parlaua fenza decoro, diffegli no ti vergogni tù di cauar da vna beila guaina d'auprio, vn coltello di piobo? pigliando la guaina d'auprio, per la oellezza del corpo, & il coltello di piobo, per lo parlare di cota brut ta, vile, & infima, come il piombo tra metalli, veggafi Liertio nella vita di Diogene, oue dice. Videns decorum adolescentem indecore lo quentem, non eru bescis ait ex eburaen vagina plumbeum educens gladium? L'Amaranto, che ne la limitra mano porta, è nore che d'ogni tempo fiornice, & mantiene il fuo decoro della beliezza, con questo i Greci in Tessaglia incoronauano il iepolero d'Achille vinco lordecoro, perdanostrare, che si come quel nore mai perisce, cost la sua fama saria per iempre durare, si come dice Antonio Thilesio, nel suo trattato delle corone. The fali Achillis sui monumentum Amarantho coronabant, vt ostenderent quemadinodiem slos ille nunquam interit, sic eius fama perpetuo duraturam. E detto Amaranto perche mai marcisce, & se ne r tempraspri del turbolento inuerno alquanto viene mancando, rinfreteato con l'acqua baldanzolo torna nel primiero flato, & vigore tanto, che di lui se ne può sar corona, ancor d'inuerno, si come dice Pinno hb. 20. cap. 8. così Phuomo se da gli aspri, e turbulenti cusi di questo instabil Mondo offeso viene a mancar d'animo, rinfæscatosi con i acqua del decoro, cioè riducendosi ne la mente quello, che si conviene sare in tali accidenti riforge nel fiorito stato d'animo di prima, & sa corone di lode, & di honori ne torbidi tempia se stesso, mediante il decoro, però va incoronato, & ricamato d'Amaranto, & tiene il motto intorno al fiore, che dice. Sie Floret DECORO DECVS Cioè che l'honore peril decoro fiorisce d'ogni tempo, come l'Amaranto: perche l'huomo si rende sorte mediante il decoro, & si mantiene condecentemente in ogni tempo: chi vi ue con decoro ne i tempi buoni, & felici, non si insuperbisce, ne li cattiui, & inselici non si perde vilmente d'animo. Dum secunda fortuna arridet superbirenoli, aduersa perstrepente noli frangi Disse Cleobolo Filosofo, mentre la prospera fortuna ti fauorisce non ti volere insuperbire, facendo fracasso la peruersa fortuna, non si volere sbigottire, e rompere: ma ciò non può volere chi fi gouerna fenza decoro, che fa l'huomo forte, & magnanimo: come Scipione Africano, il quale mai s'iniuperbi ancorche vittorioso per la prosperita della fortuna, ne per l'auersa si perdèdanimo, nè

marauiglia se questo honesto, & generoio Capitan Romano, non tanto per lo ualor tuo, quanto per el decoro de buoni, & nonesti costumi uiene in quel dialogo di Luciano, da Minos giusto giudice giudicato degno di precedere ad Aleitandro il Magno, & ad Annibale Cartaginese Capitani molto altieri, superbi, iracondi, inconstanti, & poco honesti, senza decoro d'animo ueramente forte, & magnanimo. Et questo è quello, che uolse. inferire M. Tullio nel primo de gli offitij. Omnino fortis animus, & magnus duabus rebus moxime cernitur, quarum vna in rerum externarum despicientia poniour cum persuasum sit nibil hominem nist, quod Honestum decorumq; sit, aut ad mirari, aut optare; aut expectere oportere, nullique neque homini neque per turbationi animi, nec fortuna succumbere. dal che si raccoglie, che uno, che sia ueramente huomo non appetisce se non l'honesto conforme al decoro, & per tal conto, come di grande, & forte animo non cede a le perturbationi & a li colpi di fortuna: Onde più abbasso volendo Tullio ragionare del de coro, efforta, che nelle cose prospere, & ne gli auuenimenti, che succedono iccodo il nostro uolere grandemente si fugga la superbia, e l'arroganza impercioche il portarsi immoderatamente ne le cose auuerse, & ne le fauo reuoli, è fegno di leggierezza, da la quale è lontano il decoro perche il decoro contiene in se una honesta, temperanza, modestia, & ogni modera. tione di perturbacione d'animo: moderatione dico perche l'huomo si può senza biaimo perturbare, ma moderatamente, che ie bene la mente sua uiene alle uolte in parte commossa da qualche moto, & perturbatione d'animo, non per questo perde il decoro, conueniente ad huomo sauio. Sapiens non omnino perturbationibus vacat, verum perturbatur modice secondo Arist. in Laert. Anzi è cosa propria da huomo il dolersi, & rallegrarsi, il non dolers, & non rallegrarsi e cosa da uno stipito, ò sasso. Non dolerco Stipitis est, non hominis. disse S. Agostino lib. 4. Cap. 9. de Ciurtate Dei,& Plinio fecondo nel lib. 3. dell'Epistole scriue a Paterno addolorato della. morte de suoi figliuoli, oue non tiene per huomini grandi, & sauij quelli, che si reputano d'esser sauj, & grandi col riputare simili casi un leggier danno, anzi non li reputa huomini così dicendo. Qvi an magni sapientesq; fint nescio, homines non sunt, hominis est enim affici dolore, sentire, resistere tamen & solatia admittere, non solatiis non egere. E dunque cota da huomo, dar luo goal dolore, & all'allegiezza, ne ci sia contraria la durezza di Socrate, che mai mostrò segno di tristezza, & d'allegrezza, ne la seuerità d'Anasfagora, & d'Aristossene, che mai risero, perche questi eccederono il termine del douere, tanto merita biasimo chi niente si duole ò rallegra, quanto quello, che troppo, ogni estremo è vitioso come il continuo riso di Democrito, & il continuo pianto di Heraclito, il decoro ci mette per la via di mezzo, & ci mostra quello che comporta il douere, l'honesto, & il conueniente: conueniente e che nelle cose publiche, & private de parenti, patroni, & amici prendiamo allegrezza, ò tristezza, piacere, o dispiacere secondo li casi, che alla giornata occorrono, & che ne facciamo dimo-Aratione esteriore di congratulatione, o condoglienza: ma come detto habbiamo ne li nostri asietti, & moti d'animo, dobbiamo rallegrarci con la moderata Honesta, & conuentenza dei decoro, in tal namera la urtu dell'animo, si vedra tempre siorita d'ogni tempo come l'Amaranto.

Habbiamo difeorio circa il decoro dell'operare, & del parlate, resta, che trattiamo anco dei decoro circa l'andare, caminar, & comparir suora tra le genti, che perciò alla gamba destra habbianto dato il graue corurno, & aila sinistra il semplice socco, se bene Hercole si ride in Aristosane di Baccho che portana sa mazza, & la petie del Leone, con si coturni alle, gambe, come cose sproportionare, essendo la pelle de. Leone spoglia di periona force, riputando il coturno, molle, & delicata persona, pero dise ghe Hercole; che na da fare il coturno con la mazza.

Sed non potens sum, arcere risum Videns pellem Leonis in croceo positam, Qua mens ? quid coturnus, & cilaua conueniunt?

Ma nolto bene a Bacco si conuiene il cotorno, che da molle, & delicato reputar non fi deue, perche li coturni erano portati da Mero, come affer le ind rola cui autorità più a baho distenderento, quindi è che nellit giet spetiacoli s'i doperauano, attesoene nelie tragedie v intercengono affonaggi grandi, lieroi, & Frincipi, pertarci gioneda Pocti viche P.a. ato degno d'Elerri, & P. utare no nel Simpolio 4, 9, 5, riferice, che era or reato dalle l'encefici Ebrei. Primem enimarqui bor l'ontigen Man. qui fosti. diebusmierarus ingreditur himrali peli, m auro contestan in lutus, tunicamq; a telos fertmentem geflaes, & cothurnos, multa antem tint nahula dependent 3 2 " squa mter ambulandem firep tom edum, vt & ajednes. Ter fin ihttedine dequerto habito gabbandon Piutarcho fi come, neo Tacho fonceamente argus re che fi se rece de te di Baccopernate da Eerot, & Pometici in quel empo con molto 140 decoro, bacco tenute da l'ocu : n.bolo di fpirito diumo, Presidente antor essouene Muie, & prin o Fiere e, ch habbia triontato portar poteca infieme con la Mazza. & pelle d. Leone i Fietoico cothurno, & però in poesie, e scolture antiche viene col cothurno sigurato. Virgilio nei secondo della Georgica, inuita Bacco alie vendeminie dicendogii, che tinga seco le gambe nude nel mosto, leu tifi li coturni.

Huc pater o lenze veni, mudataq; musto Finge nouo mecum, direj tis svura cothurnis...

Nel qual passo Probo dice che li coturni sono certa sorte di calzamenti attial cacciatore, perche con essi anco le gambe circondano, & sortificano la sorma de quali si vede nelle statue di Bacco, & di Diana, tale autorità di Virgilio, & di Probo suo antichissimo espositore, arieccano non tanto per mostrar che il coturno da Poeti si daua a Bacco solto a portarli si come à basso più a lungo tratteremo, quanto per notitia, che il coturuo era fatto, come vno situaletto, & borzachino, che cingeua, intorno la gamba, per sino la polpa, si come nell'Egloga settima asserma Virgilio nella quale promette a Diana Cacciatrice vna Statua di pulito marmo col coturno rosso.

Levi de marmore tota es. A l'ocarat a est.

Puniceo stabis suras enincta cothurno.

Et questo dico perche molti Autori di pezza, tengono che il coturno solito portarsi da Heroi, Principi, & personaggi grandi ne le Tragedie susse alto come hoggidi le pianelle di legno da donna all'vsanza Romana, Spagnitola, Venetiana, Napolitana, o d'altra natione, massimamente d'Italia, come tiene Carlostefano sopra Baisio, de re vestiaria, ilquale cita quelli versi di Virgilio nel primo dell'Eneide.

Purpureoq; alte suras vincire cothurno.

· Oue legger vorrebbe Purpureasq: Epiteto che non si conviene alla voce furas, polpe di gamba rosse, per belle, percioche in questo luogo non si può pigliare in quel fentimento, che piglia Horatio nel lib. 4. Ode prima Purpureis ales oloribus: Et il Poeta dell'Elegia in morte di Mecenate. Bracchia purpurea candidiora nine. Perche l'intentione di Virgilio è di dare l'epitteto purpureo al coturno, e no alla polpa della gamba, e che sia il vero nell'Egloga fettima dice, Puniceo coturno. Color grato a Diana, sì come a tutte, le donne, dice il Turnebo lib. 28. cap. 16; del fuo giornale: vorebbe poi Carlostefano leggere Alto, in vece di Altè, immaginandosi, che il comino fusse alto da terra, sotto il piede, mail coturno è alto dal pie le per fine alla polpa della gamba, pero dice Virgilio Altè suras vinci re co urno, si conferma da Turnebo nel luogo fopra citato, confiderando, che Diana offendo cacciatrice andaua fuccinta con la vesta alzata sopra il ginocchio, per lo che hauendo detto Virgilio, che Venere haueua raccolta la vesta topra il gimocchio, pensò Enea che fusse Diana cacciatrice, però le addimando se era sorella di Febo : An Phabi soror. E perche la vesta era alzata dopra le ginocchia portuua, gli, alti-coturni ; acciò non si vedessero le gambe nude. Cum autem supra genua esset subtata vestis, ideo altos gerebat cothurnos, ne cruribus nudis cerneretur: Ecco dunque, che il coturno era come vno stinaletto, che coprina la gamba, non altrimenti. alto, & grosso, come tiene lo Scaligero nella poetica libro primo cap. 13. dicendo che il coturno era groffo di tal maniera, che con la fua accessio ne d'altezza, s'vguagliaua la grandezza de gli Eron, & foggiunge se tale: le stato al coturno, in che modo Virgilio di quello calza la cacciatrice, laquale deue offere spedicissima. Sitalis sucrit cothurnus, quomodo ventirit cemzoovalieat Virgilius, quam decet effe expeditissimams Quali che Virgilio. non iapesse di qual fatta fusiero li coturni, che a suo tempo si viauano, & nelli Teatri,& Cerci, spesso si adope neano in rappresentando gli acti pu blici di esquisste Tragedie, & pure Virgilio non solamente nomina il coturno, ma lo descriue nelli fudetti tre luoghi, & chiaramente lo da alle eaccistrici, drinodo che non potena effere alto come le pianeile di legno da donna, ma come egli dice vestina, & cingena la gamba per tino alla polpa: che ritiratie il coturno, in forma di finaletto pigliafene inditio -land in the same of the place of the same and the same of the sam

178

nell'Elegia suddetta, in morte di Mecenate attribuita da alcuni à Caio Pe done, nellaquale il coturno di Bacco è chiamato Sandalio satto ancor esto a guisa di borzachino.

Argentata tuos etiam sandalia talos Vinxerunt certe: nec puto, Bacche negas...

Et Filostrato ne l'imagine 9 de gl'Amori da a Cupido il Sandalio inde rato in vece di coturno. L'Autore de gli Adagij in quei prouerbio. (oturno versatilior. Dimostra che susse alto da donna, & per potarussi bene fusse di quattro angoli, mà non sò che maestro di pianelle gie l'habbia det to, non adducendo niuno autore antico per testimonio non è da prestargli credenza, tanto più che esplica quel prouerbio con friuola ragione, che il coturno sia veriatile per dir così ageuoie a uoltarsi, & riuoltars in, perche si accommoda ad ogni piede sinistro, & destro, tanto di donna come d'huomo. E uero che il coturno è atto ad ogni piede, come dice Seruio nel pr.dell'Eneide, si accomoda al piede, vll'huomo, & della donna, come riferisce Suida, ma non è vero che per questa cagione dicasi sothurno versatilior, che se questo susse tanto si potrebbe dire Socia versatilior, perche anco il zoccolo s'accommoda ad ogni piede dritto, e finistro, & lo possano portare huomini, & donne. Che fussi da donna il socco, è notissimo poiche da gli Autori se gli da epiteto muliebre. Apuleio dice d'vno che per parere donna portaua vna veste di seta, i careili lunghi, el foccolo indorato. Vitellio Imperatore icalzò Messalina togliendoli vn zoccholo, che seco lo portaua, & spesio baciaua. Plinio talia il lusso delle femmine nel lib.9. cap. 35. che portassero le giore nelle pianelle, & nelli foccoli, & nel lib. 37. cap. 2. Super omnia muliebria socculos induebat è margaritis. Che lo portatiero anco gli huomini, raccogliefi da Seneca narrando di Celare, che porgè il piede finistro a Pompeo, Perio acció lo baciasse per mostrare il zoccolo d'oro che portana ornato di gemme; Et Suetonio nel cap. 52. riferisce di Caligola, che portaua hor il coturno, hora il zoccolo, l'istesso Autore nella vita di Claudio cap. 8.0ue racconta de gli finacchi fatti a quello linperatore per ischerzo da conuitati giouani impudichi, secondo il Sabellico, dice, che mentre dormiua il giorno foleuano mettergli nelle mani li zoccoli, accioche in vn fubito fuegliato si strogolasse la faccia con quelli : sì che portandolo huomini, e donne tanto dir si potria, Socco versatilior, ma dicesi Coturno versatilior, cioè ageuole più che vn coturno, s'accommoda per ogni verso più che vio flualetto, perche il coturno come flualetto ficalza in ogni gamba, si volta, & si riuolta, & si riuersa ageuolmente, come pianella da donna non si potria riuenare ne accommodare al piede dell'huomo, ma solo à quello della donna, perche veggiamo che gli huomini non fanno camrimare con le planelle alte da donna, alle quali pianelle si come non se le può applicare quella voce. Vedatilior. Ancorche s'accommodiad ogni piede sinistro, & destro, che ciò saria parlare improprio, & commune ad egni pianella, ancorche bassa, perche quelle ancora s'accommoda-

Breuiorq; videtur

Virgine Pygmea nullis adiuta cothurnis. . Ma non per questo ne iegue, che il coturno tragico susse stato, come vna pianella da donna, perche li poeti erano tanto auezzi à pighar missicamente, con, parlar figurato il coturno portato da perisnaggi grandi, & supremi, per l'altezza & grandezza, che Giunenale in questo luogo l'ha preso per l'altezza materiale, intendendo che la Donna pare più piccola d'una piginea, senza aiuto di qualche altezza. Per prouare che non futte materialmente il coturno alto, come la pianella da donna douriano bastare, li tre luoghi di Virgilio, aggiunta l'autorità di Probo, che nel secondo della Georgica dicas (othurni sunt calciamentorum genera Venatori apta, quibus crura etiam. muniuntur, cuius calciamenti effigies est in simulacris Liberi, & Diana. Et Seruio, che nel primo dell'Eneide afferma, che sono stiualetti da caccia. Sothurni sunt calciamenta venaioria. Ilche dichiara, che non fussero alti come le pianelle dadonna, perche con simile altezza non fipuò correre fopra colline, luoghi fassosi, & spinosi. Contuttocio voglio che lo proujamo con altre autorita. Da Plinio libro fettimo Cap. 20. si comprende pure che non sussero alti come le pianelle da donna, que egli racconta d'hauer veduto, Athanato Histria. ne huomo di cinquanta anni comparire in Scena per fare ostentatione della sua gagliardia, con vn corsaletto di piombo, & con li coturni di cinquecento libre, brutta vista haueriano fatto li coturni di cosi gran peso se fusiero stati grossi, & alti, come le pianelle da donna sconsiamente assettati, ma perche doueuano essere à guisa di stiualetto. aperio, che fi cinge fino alla polpa della gamba, doueuano estere astettati, & più ageuoli alla gamba, & doneuano comparire con proportiose, massimamente col corsaletto, col quale molto bene veggiamo nelde statue antiche d'Eroi, & Principi li coturni à foggia di stiualetto. a foggia di pianella alto, & quadrato in angoli, come dice Aleffandro. ab Aiexandro, non le n'è mai veduto niuno, nell'altra forte veggonfi tuttavia infinite icolture d'Imperadori, di Muse, di Diana, & di Bacco, del quale coturno di Bacco, oltre gli Autori citati ne fa mentione Veilero Patercolo nell'vitimo libro, oue narra di M. Antonio, che vodeua effere tenuto vu'altro Bacco, & percio portana tra le altre cose attinenti a Bacco, li coturni. Cum quiem nouum esse lberum patrem appellari infifet, cum redimitus bedera, coronag; velutus aurea, & Thyrfum. tenens, cothurnisq; succintus, curru velut über pater vellus, est Alexandria. Et Corneijo Tacito nell'videcimo de gli Annali, dice di Melalina.

moghedi Claudio Imperatore, che celebraua in casa la festa della vene demmia, & che a guila di Baccante, col crine ipario, scossando il tirio appresso Silio incoronato d'edera, portaua i cotura, su aggirana la testa facendogli strepito intorno vo coro di Baccanti. Ipsa crine susso, Thyrsum quatiens, iuxtaq; Sylius Hedera vinctus, gerere cothurnos, iacere caput serpente circum procaci, choro. Simili Baccanti con coturni, veggonsi nelli marmi antichi di Roma, quali non haueriano poluto faltare, & correre furiosamente negli giuochi baccanali, se il co2 turno fusse stato alto come le pianelle da Donna, raleuato assai, come dicono alcuni col suuero, e con altra materia di legno. Dicanmi vn poco questi tali classando da parte le Cacciatriei, & le Baccantis se il coturno fosse stato alto, & solleuato assai, come haueriano potuto combattere per monti, campagne, e foreste, le Amazoni, lequali portanano in guerra gli scudi, come mezze Lune, & li coturni, come racconta Plutarco nella vita di Pompeo. In hao pugna Amazones d Montibus Thermodonti fluuio accubantibus profecta auxilio venisse perhibentur Barbaris, quippe à prælio, dunz spolia Barbarorum legunt Romani Peltas Amazonicas, cothurnosq; reperiere! Certo che con le stampelle sotto li piedi non, possono andare a combattere, ne huomini, ne donne, le quali ne i loro giuochi della cieca, ne i passi alquanto difficili, e nel voler esse camminare in fretta, non che correre, si lieuano le pianelle, ancorche basse di suuero: Onde apparisce che il coturno bisogna che fosse satto a guisa di stiualetto, & borzacchino fenza alcuno solleuamento sotto la pianta, nel piede, & se lifedoro nel 19. libro Capitolo 34. dice che erano fatti a guisa di pianele le shà torto in questo, hà ben nel resto ragione, che l'viassero i Tragici nelli Teatri, & gli Heroi, come esto afferma. Coshurni sunt quibus calciabantur Fragædi, qui in Theatro dicturi erant, et alta intonantiq; voce €antaturi, est enim calciamentum in modum crepidarum, quo Heroes vtebantur. Nel qual testo parla in tempo passato, Calciabantur, viebantur. Comeche à suo tempo non li hauesse veduti in Theatri. Vsati dunque da Tragici sotto personaggi d'Erroi, ne' Theatri, è da credere che Virgilio più uolte li vedesse, & sapesse molto meglio de gli Autori più moderni, come fussero fatti, & che non sussero in altra soggia che in quella: da lui descritta, a guisa di stiualetto, & borzachino, onde communemente appresso gli Autori vulgari, passa lo stiualetto sotto nome di coturno, della cui forma habbiamo noi fatto dissegnare la nostra figu-'ra del decoro, contentandoci, quando ci siano altri di contrario parere d'errare con Probo, Seruio, & con Virgilio istesso, che sopra sapere con Autori moderni, che non hanno veduto li coturni ne tempi che fi Víauano, come viddero Seruio, Probo, & Virgiho, ilquale dice che li coturni di Diana, erano di rosso colore, e tal colore anco è molto proportionato a Tragici rappresentamenti, si perche in essi vengono esposti lansanguinosi casi, si perche vi s'introducono Imperatori, Rè, Principi, e perione sublimi a' quali conuiene la porpora, & però il coturno è stato all'egnato da Poeti, à personaggi grandi, si come il socco a persone positi-

ne, ciuili, & di minor qualità.

La onde per veniral significato de la nostra sigura; portando il decoto ne la gamba dritta, il graue coturno, denota che l'huomo più potente, nobile, & ricco per suo decoro deue andare con habito nobile, conueneuole ad vn par suo, portando ne la finistra il semplice socco, denota che l'huomo di minor forza, & di bassa conditione deue andare positiuamente, e non spacciare del nobile, & del Principe, & ciascuno circa l'habito deue hauer riiguardo per offeruanza del decoro, à l'età, & al grado, che tiene, fuggendo sempre l'estremo tanto di quelli che iprezzano il cul to de la lor persona, i quali non si curano d'ester veduti con habiti vill, Iordi, mal legati, quanto di quelli, che se l'allacciano troppo, adoperando particolare studio in pulirsi, & farsi vedere ogni di con habiti nuo ii, & attillati. Catone vticense diede nel primo estremo, che non osseruò pun to il decoro da Senator Romano; poiche se n'andaua troppo a la carsona camminando con gli amici in publico scalzato con vna sola veste, di sopra mal cinta con vna cordella, si come dice M. Antonio Sabellico, lib. fecondo, & Asconio Pediano, & Plutarco riferisce, che andaua per il foro cinto in vna toga da campagna, & in tal guisa senz'altra vesta sotto, teneua ragione in tribunale; Silla è anco ripreso, che essendo Imperatore. d'esserciti con poco decoro del suo grado spasseggiana per Napoli convn mantello, ein pianelle. Ne l'altro estremo diedero Caligola Nerone, & Heliogabalo Imperatori, liquali compariuano con habiti figurati di varij colori conueneuoli più ad vna lasciua donna, che ad'vn maesteuole Imperatore; ne mai gli due vitimi portarono vn vestimento più d'vna volta, & Pompeo Magno ancor esso viene da M. Tullio ad Attico lib.2. Epis.2. notato per vano, & lasciuo da le calzette, dalle fascie bianche, & da la vesticciola dipinta, che con poco decoro d'vn supremo capitano par suo portar solea, de la cui vesta, se ne burla ne la 16. Epistola. Pompeius togulam illam pictam silentio tuetur suam. Publio Clodio parimente da Cicerone vien biasumato, perche portaua le calzette rosse ch'a lui non si conueniuano, come Senatore, essendo questo colore da giouani, a' quali perche fono in età piu fresca, senz'alcun grado, è lecito portare vestimenti belli, & colori allegri, & vaghi, ma però anch'essi non deueno trapasfare i termini della modestia, in pulirsi, assimigliandosi, con ricci, & ciutfi,& habiti troppo lasciui a semine, douendosi ricordare, che sono di natura più nobile. Diogene vedendo vn giouane dedito a fimile vanità d'habiti delicati, & abbellimenti seminili, gli disse. Non pudet deterius, quam naturam ipsam, de te ipso statuere? Se questa vanità d'habiti, vien ripresa in giouani, in Capitani, & Principi, tanto più anco saranno ripre i i Filosofi, & Dottori, che con habito conforme al decoro de la fapienza

non anderanno, aftenendosi però da la sordidezza di Diogene Cinico; & d'E an.inonda lordi Filosofi, che sempre portauano vna mede ima vesta, de quali non su pulto Socrate, ene icalzo se n'andaua inuolto în vna vesta di tela, o più tosto sacco, dentro del quale tal volta dormina la notte ne le strade per li banchi, o iopra qualche poggiuolo co poco decoro. Ne solamente deucsi osseruare il decoro, ne l'andare suora, circa l'ha b ton à anco circa il moto, seruendosi con bel modo del coturno, cioè de la gravità, abhorrendo l'estrema gravita di coloro, che portano la vita loro alta, tela, tirata, tutta d'vn pezzo, che a pena si muouono, & paiono, a punto ch'habbino la testa consiccata in vn palo, tanto che senza decoro muouono a riso chi li vede, ne meno prender si deue in tutto il socco, cicè il rasio di persone basse vili, da lachè, & stafiere, ma si deue portar vgua'n ente il socco, & il coturno, cioè temperare la grauità col passo ordinario di persone positiue. Horatio ne la Satira 3. del primo libro, con dente fatirico, morde Tigellio Sardo, che non haueua modo nel camminare, hora camminaua pian piano, che pareua fusse vn Sacerdote di Giunone, & hora camminaua tanto veloce, che parea fuggisse da li nimici.

Nil equale bomini fuit illi, sape velut qui Currebat, fugiens hostem: persape velut qui Iunonis sacra ferre.

A le donne si, che si conutene la gratità ne l'andare, e'l passo tardo per maggior lor decoro, & per questo molta ragione hano a portare le pianel le alte, che ritardano il passo, ne lassano caminare in fretta, ma l'huomo deue caminare virilmente col passo maggiore de le donne: M. Tullio (sì come riserisce il Petrarca, ne le opere latine lib.2. trattato 3. cap.3.) veden do che Tullia sua figliuola camminaua vn poco più forte che non si conueniua al decoro d'vna donna, & per lo contrario Pisone suo marito più lentamente che non si conueniua ad'vn huomo, tassò ambedui convn medesimo motto, dicendo in presenza di Pisone suo genero à la figliuola, ò così cammina da homo. Ambula vi vir. Volendo inferire

che essa doueua caminar piano da femina, & Pisone più presto da huomo.

Clere di ciò il coturno, & il focco molto bene fi conuiene alla figura del decoro, come simbolo del decoro poetico, poi che li poeti non nanno con altri stromenti satta distintione da vna sorte di poesia all'altra, che col coturno, & col socco, da vna graue ad'vna men graue attione: per che il coturno si come habbiamo detto era da Tragici poemi, ne quali v'interuengono per sondamento principale, Principi, e perionaggi supremi, dico principale; perche v'interuengono anco serui, schiaui, balle, & Pedagogin: Et il socco cra de comici poemi; ne quali v'interuengono perasone private, & insime, & perche in questi si tratta di cose basie, domensico private, & sinsime, & perche in questi si tratta di cose basie, domensico private de la parlare basio: Et in questi perche si tratta d'auuenimento occasione de la parlare basio: Et in questi perche si tratta d'auuenimento occasione.

corsi trà Heroi, & Principi con stile più graue, pigliasi il coturno per lo parlare sonoro, persetto, & sublime, onde chiamasi da Poeti grande & alto.

Ouidio. Alta meo sceptro decoras, altog; cothurno.

Horatio nella Poetica. Hunc socci coepere pedem, grandesq; cothurni.

Intendendo de Comici, & Tragici, & il Petrarca nel medesimo signi ficato li piglia per bassi, & sublimi ingegni, in quel verso.

Materia da coturni, e non da socchi.

Di modo che li coturni, & li tocchi applicandofi non tanto a l'habito, quanto a la figura del parlare, vengono ad essere doppiamente simbo lo del decoro poetico, & vn compendio d'ogni decoro, perche li Poe: ti eccellenti osferuauo il decoro, ne le poesie loro, in qual si voglia cosa, nel costume de le opere, del parlare, & de l'habito, & procurano di mai partire dal decoro debito a ciascuna persona, che se per errore dal debito decoro partono, sono notati i loro personaggi di impersettione, si come nota Aristotile ne la sua Poetica, il pianto, & il lamento d'Vlisse nella Scilla, perche ad'Vliffe, come prudente, e saggio non conueniua piange re, & lamentarsi vilmente: E però dice Aristotile. Indecori atque inconuenientis moris Vlyssis eiulatio in Scylla. Vien notato parimente Homero da M. Tullio, perche attribuisca a' Dei attioni, che macchiarebbero anco gli huomini, come riffe, ire, diffensioni, invidie, & disonessi affetti, diche ne vien anco bialimato da Empedocle, & da Senofane, ne è marauiglia . che Eraclito Filosofo giudicasse Homero degno d'essere scacciato da" Teatri, & meriteuole, che gli fusiero dati de'pugni, & schiaffi, come ri ferisce Laertio. Homerumq; dicebat dignum qui ex certaminibus ejceretur,co l'aphisq; cederetur. Non per altro, che per lo mancaméto del decoro, che nel resto è mirabile più d'ogn'altro d'intelletto, & d'eloquenza; Manca similmente nel decoro a mio parere Sosocle in Aiace, oue introduce Teucro figlio d'vna schiaua fratello naturale d'Aiace a contendere con. Menelao Re fratello germano d'Agamennone Imperatore senza rispet to e timore, rispodendogli, come si dice, a tu per tu, e se ben sa che Mene lao partendo al fine dica, che è brutta cosa à dirsi, contendere con vno di parole, che si possa domar per forza.

Abeo,nam turpe auditu fuerit

Verbis cum eo rixari, quem vi coercere possis :

Non per questo si sgraua di tal bruttezza per le molte ingiurie riceuute già dal sudetto Teucro, massimamente che gli rispose co maggior arroganza dicedo, & a me è cosa bruttissima ad voire vn'huomo stolido.

Apage te,nam & mihiturpissimum est audire Hominem stolidum inania verba essutientem.

Nelle quali parole non vi è decoro, ne dal canto di Menelao Re a contendere a lungo con Teucro foldato privato senza grado alcuno; ne dal canto di Teucro é verisimile, ch'egli d'ordine insimo nella greca mi litia, semplice sagittario (come si raccoglie da Homero, & dal medemo

CHUXI

P 4 Sofocle

184 ICONOLOGIA

Sofocle) priuo di forze, & di leguito hauesic ardire di contrastare con vn Rè fratello deil'Imperadore, e fusse tato sfacciato che gli diceste senza rispetto mille ingiurie, e tanto più manca Sofocle nel decoro quato che poco dopo replica Teucro orgoghoiamente all'istesso Imperadore uantandosi d'esser nato nobile, rinfaccia ad P gamennone che sia nato di Pa dre empio, & di madre adultera, & di più gii in inaccia senza conuenenole costume di riipettolo vassallo, co poco decoro del'Imperatore, che con la sua imperiale autorità giustamete per l'ingiurie & minaccie lo po teua far prendere, e gastigare, le ben l'eucro susse stato supremo, e titola to non che privato iuddito, come era. Hora si come il giuditioso Poeta cerca dare a li personaggi de'suoi poemi il costume conueniente, con ha uer cura di nou attribuire a quelli cosa fuor del decoro, cosi noi con giu ditio douemo guardar bene a quanto ci si conuiene fare, acciò non restiamo bialimati nelle nostre attioni, come quelli Poeti, che volendo introdurre personaggi ad essempio delle attioni humane, li rappresenta. no senza il debito costume con poco decoro.

DOMINIO DI SE STESSO.



### DI CESARE RIPA. 185

H VOMO à sedere sopra vn leone, che habbia il freno in bocca, & regga con vna mano detto freno, & con l'altra punga esso Leone con vno stimolo.

Il Leone presso gl'antichi Egittij, su figurato per l'animo, e per lesua sor ze, però il Pierio Valeriano dice vederu in alcuni luoghi antichi vn huo mo figurato nel modo detto, per mostrare, che la ragione deue tenere il freno all'animo, oue troppo arditca, e pungerlo one si mostri tardo, e sonnolento.

DIFESA CONTRA NIMICI, MALEFICI, ET VENEFICI.



ONNA che porti in testa vn'ornamento contesto di queste pie tre pretiose, d'Amatide, di Gagate, d'Agata, & Diamante, porti al colio li coralli, in mano vna pianta, che habbia la cipolla bianca, detta Salla, o vero Squilla, a piede visia vna Donnola, che tenga in bocca vn ramo di ruta. De l'Amatide pietra simile a l'alume Scisillo, dice Isidoro lib. 15. Cap. 10 che e buono, & resiste cotro ogni malia di maghi, del Gagate dice Bartolomeo Anglico lib. 10. cap. 49 che vale cotra le fantaline & contra Nosturnas Demenum vexationes: at nel lib. 12. cap. pr. dice che l'Aquila

l'Aquila oltre la pietra Etite, pone anco nel suo nido l'Agata per cirstodirlo dal venenoto morso de'serpenti. Ma io hò oppenione, che equi nochi, ponendo il nome d'Acathe in juogo di Gagate, impercioche la pietra Étite Aquilina è anco da Plinio chiamata Gagate nel decimo lib. cap.3. Lapis Atite quem aliqui dixere Gagatem. Nodimeno l'habbiamo po sta, perche l'Achate, o Agatha, che dir vogliamo, vale contra il veleno an cor essa, & contra il morlo de li scorpioni, come dice Plinio lib. 37. cap. decimo. Del diamante, il sudetto Isidoro lib. 16. nel cap. oue tratta de'cri flaili, dice, chè scaccia varie paure, & resiste a l'aru malesiche, Me tus varios expellit, & maleficis artibus obuiat. Del corallo Bartolomeo Anglico lib. 16.cap. 33 dice Contra diabolica, & varia monstra valet, Vale contra varij & diabolici mostri, dell'herba Scilla Pliniolib. 20. cap. 9. Pythagoras Scillam in limine quoque ianua suspensam malorum medicamentorum introitum pellere tradit, Dice che l'inagora riferiice, che la Scilla attaccata sopra le porte non lassa entrare alcuna malia. De la Donnola, che porta la ruta in bocca scriuono tutti li noturali, che se ne prouede per sua distesa comtro il basalisco, & ogni velenoso serpente.

DIFESA CONTRA PERICOLI.



DONNA

da, a col braccio sinistro una rotella in mezzo della quale vi sia dipinto un riccio spinoso. Giouane si dipinge per essere la giouentu per lo
vigore atta a disendersi ad ogni incotro, l'arinatura, e la spada, dimostrano
l'attioni non solo disensue, ma anco d'ossendere altrui bisognando. Gi
si da la rotella per segno di disesa, come narra Pierio Valeriano lib. quaran
tunesimo, a il riccio, gli Egitij lo metteuono per gieroglissico della,
disesa, a dimostrauano per esso un'huomo che sia sicuro dall'insidie, a
pericoli, a da tutti i casi di sortuna, imperòche questo animale tosso che
sente l'odore delle siere che lo cercono, o il latrar de cani si raccoglie tutto in un gruppo tondo, e ritiratosi il muso, a li piedi da la parte di dentro
a guisa, che sanno le tessudine, a tutta la sua schiena a modo d'una palla
ridotta in un globo ritondo, a per sua disesa, a saluezza hauendo drizza
te le spine delle quali egli è da ogni parte ripieno, E se ne sta sicuro readendosi formidabile a qualunque toccar lo volessi.

#### DIGESTIONE.

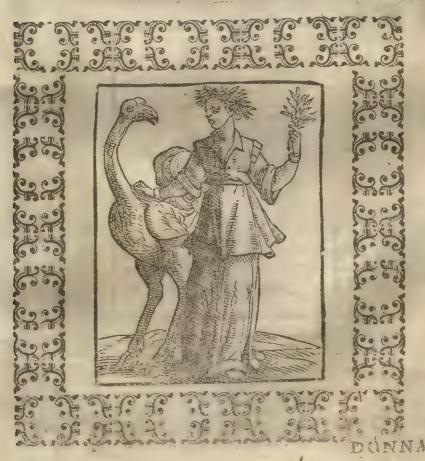

### 188 ICONOLOGIA

ONNA di robusta complessione, tenga la mano dritta sopra vno Struzzo, sia incoronata di puleggio, & porti ne la mano sinistra vna pianta di Condrillo. Senza dubbio se complessioni robuste sono più facili a digerire, che le delicate, onde lo Struzzo per la sua robustezza, & calidita digerisce aneo il ferro, il puleggio dice Santo Isidoro che da gli Indiani è più simato del pepe, atteso che riscalda, purga, & sa digerire. Il Condrillo è vna pianta che sià il susto minore d'un piede, & le foglie che paiono dentro rosigate intorno, & sà la radice simile a la faua, questa valea la digestione, secondo riferisce Plinio, per autorità di Diaroteo. Poeta nel lib. 22. cap. 22. oue dice. Dorotheus Sthomace, & concessionibus valem, carminibus suis pronuntiauit.

#### DILIGENZA.



ONNA di viuace aspetto, tenga nella mano destra vn ramo di Thimo, sopra ilquale voli vn'ape, ne la man sinistra tenga vn tronco di AmanAmandola vnito con vn di Moro cello, alli piedi sia vn gallo che ruspis La diligenza è detta secondo alcuni, a Diligendo, che fignifica amare, perche le cose, che amiamo ci sono dilette, che però poniamo ogni diligenza in conseguirle, proportionata etimologia, ma non germana, poiche la diligenza è deriuata da la voce Lego, o vero Delego, in quel senso che significa scegliere, Marco Varrone nel quinto de la lingua latina. Ab legendo Ligio, & diligens, & delectus, Il medefimo afferma Marco Tullio nel secondo Denatura Deorum A delegendo diligentes, perche li diligenti scegliono per loro il meglio, si che la diligenza è l'industria, che poniamo in eleggere, esciegliere quello che ci è più espediente ne le nostre attioni, la quale diligente industria leggesi appresso Stobeo che è più vtile che yn buono ingegno. Diligens industria vtilior quam bonum ingennium. E anco più commendabile, quello che si acquista con industria, e diligenza, che per fortuna, & a caso, senza studio, industria, & diligenza, laquale vale molto in ogni cosa, e nulla ci è che per lei non si conseguisca, atteso che da lei sola tutte le altre virtu si contengono; come nel secondo de l'Oratore asserisce Cicerone. Diligentia in omnibus rebus plurimum valet, bac pracipue colenda est nobis; bac semper adhibenda, hac nihil est, quod non assequatur: quia vna virtute relique omnes virtutes continentur. La diligente industria, o vero l'industriosa diligenza, in eleggere, sciegliere, e cappare il migliore vien figurata da l'Ape che vola sopra il Timo, ilquale è di due sorte, secondo l'autorità di Plinio, vno che nasce ne i colli bianco di radice legnola, l'altro è poco più negretto di fior nero: Plutarco nel trattato della tranquillità dell'animo riferisce che è herba bruschissima & aridissima, & nondimeno da quella prendono l'Api il mele, l'applica egli à gli huomini generoli di cuore che da l'auuersità ne cauano vtile. Homines cordati, ficut Apibus mel prebet thymus, acerrima, & aridisima berbasita e rebus aduersissimis sepe numero conveniens aliquid, & commodum decerpunt. Ma noi l'applichiamo, a gl'huomini diligenti, che con diligenza, & industria nei loro negotij traggono da cose aride, e disficultose quello che è più vtile, & meglio per loro, come l'ape industriosa, & diligente, che dal Thimo bruico, & arido raccoglie dolce liquore : del Thimo a le Api grato, veggasi in più luoghi Plinio, e Theofrasto. La diligenza pigliasi anco per l'assiduità, & solecitudine, come da S. Tommaso in 2. 2. questione 54.art.primo. Est autem diligentia idem quod solicitudo, ideo requiritur in omni virtute, sicut etiam solicitudo. Et perche alcuni per voler essere diligenti, & soleciti, sono troppo assidui, & frettolosi vogliamo auuer tire che la diligenza souuerchia è vitiosa, perchea gli huomini è necesfario il riposo, & la resolutione d'animo, laquale rinforza le forze, & rinuona la stanca memoria. Ouidio nella quarta Epistola:

... IB. Hac reparat pires, fessaq; membra leuar

Arcus, co arma tu tibi sunt imitanda Diana,

Si nunquam cesses tendere, mollis erit.

Ilqual ripolo negli studii, massimamente è necessario, poiche la stanca mente

mente non può discernere il meglio per essere confusa, e perturbata. Protogene pittore famoso di Rodi, se non susse stato tanto assiduo, & trop po diligente nello studio del dipingere, sarebbe stato in ogni parte più eccellente, & vguale ad Apelle, Ilquale riprendeua detto Protogene che non sapeua leuar la mano di tauola del dipingere, onde la troppa diligenza è nociua, come dice Plinio lib. 35. cap. 10. ragionando d'Apelle. Dixit enim omnia sibi cum illo paria ese, aut illi meliora, sed vno se prastare quod manum ille de tabula nesciret tollere, memorabili pracepto, nocere sape mimiam diligentiam. Et però non si deue essere frettoloso nelli suoi negotij & studij, ne si deue niuno lassar trasportar dal desiderio di vedere la fine della intentione sua, ma deue essere considerato, cauto, & sollecito infieme, sì che la diligenza deue essere con maturità mista, e posta tra la tardanza, & la prestezza, da le quali si forma vna lodata, & matura diligenza. Onde benissimo dice Aulo Gellio lib. 10. cap. 11. Ad rem agendam simul adhibeatur, & industrie celeritas, & diligentia tarditas Questa sì fatta diligenza la figurò Augusto col granchio, & la farfalla, hauendo sempre in bocca quel detto vulgato, Festina lente. Tito Vespasiano la sigurò col delfino auuolto intorno a l'ancora, Paolo Terzo, con vn tàrdo camaleonte annesso col veloce Delfino. Il Gran Duca Cosimo con vna Testudine, o Tartaruca che dir vogliamo, con vna vela sopra: & noi col gronco d'Amandola vnito con vno di Moto celfo: perche l'Amandolo è il primo a fiorire Plinio Floret prima omnium Amigdala mense lanuario, Si che è più follecito de gli altri, & come fre toloso, & stolto manda fuora i fiori nell'inuerno, onde tosto priuo ne rimane dall'asperita del tempo, & però bisogna vnire la sollecita diligenza con la tardanza, de la quale n'è simbolo il Moro, perche più tardi de gl'altri fiorisce, e per questo è riputato il Moro più sauso de gl'altri arbori. Plinio lib. 16 cap. 25. Morus nouissime prbanarum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum: Cosi sapientissimo sara riputato colui che vnira la prestezza con la tardanza tra le quali consiste la diligenza. Il gallo è animale sollecito, & diligente, per le stesso, in atto poi di ruspare dimostra l'attione de la disligenza, perche il Gallo tanto rulpa per terra, fin che truoua quel che desidera, & discerne da gl'in itili gran, de la poluere gli vusi grani del suo cibo. Ausonio Poeta scriuendo a Simmacho sopra il ternario numero, disse come per prouerbio il Gallo d'Euchione, volendo significare vn'elatta diligenza, ilqual pronerbio leggeli ne gli Adagij Galinaceum, Euchionis pronerbio dixit, qui solet omnix deligentessime perquirere, et inuestigare, ne puluisculo quidem relitto, donec id inuenerit, quod exquisita cura conquisierat!

VOLENDO dipingere vn'huomo delitiolo, lo rapresenteremo, co de narra Pierio Valeriano nel lib. 36 potto con grandissima commodità a tedere, se co'l cubito si appoggia ad'un cuscino. Adamantio diffe che esa tegno di volutta, & di laterina, hauere il cuscino totto il cubito della mano, & questo è preso da Ezechicle, che dale guara a quelli

che acconcieranno il guanciale sotto il cubito della mano, intendende per questo quelli che siontanati da vna viril fortezza, per le mollitie dell'animo, & del corpo bruttamente s'esseminano.

DETRATIONE.

ONNA di bruttissimo aspetto, che stia a sedere, & che tenghi la bocca aperta, in capo vn panno nero in modo tale, che gli cuopri, & faccia ombra a parte del viso, il vestimento sara rotto in più luoghi, & del colore della ruggine tutto contesto di lingue simile aquelle del serpe, al collo terrà vna corda in cambio di collana, & per pendente vna streglia, con la destra mano tenghi vn coltello in atto di serire, & conla sinistra vn topo, o sorze che dir vogliamo; ma che sia grande, & visibile.

Brutta si dipinge percioche non solo è brutto il pessimo vitio della detrattione per esser egli sempre pronto a i danni, & alla rouma del prossimo, ma molto più bruttissima cosa è di quelli i quali si fanno samigliari, & porgono orecchie, & danno credenza all'iniqua, & peruersa natura de i detrattori, i quali portano il diauolo nella lingua come dice S. Bernardo ne' sua sermoni. Detrastor diabolum portat in lingua.

della detrattione, & si fuol dire, che chi ben siede mal pensa, la bocca aperta, & le lingue simili a quelle del serpe sopra il vestimento dimostrano la prontezza del mal dicente in dir mal di ciascuno, alludendo al detto del profeta, nel Salmo 139, che dice Acuerunt linguam sicut serpentes venenum aspidum sub labis corum, Et S. Bernardo ne i suoi Sermoni narra che la lingua del detrattore è vna vipera, che facilmente insetta con vno sol siato, & vna lancia accutissima che penetr con vn sol colpo.

N'm quid non vipera est lingua detractoris Ferocissima? plane nimirum, qua tam letbaliter Insiciat statu vno, nunquid non lancea E lingua ista profecto acutissima, qua tres Penetrat icto vno.

Et a questo proposito benissimo esplica questo concetto il Sig. Gismon do Santi con i seguenti Sonetti cosi dicendo.

BOCCA crudel, che mentre intenta snodi
Tua lingua a danni altrui, scocchi saetta
Ne' petti de mortal di tosco infetta
Chi mai schiuar poteo lempie tue frodi.
Serpente rio, che sibillando rodi
Gli humani cor, trisauce can che'n' fretta
Latrando, ogn'alma, ancor che al ciel eretta
Mordi, e sol di ferir ti pasci, e godi.
Non Mostro la v'èl Nilo il corso stende
Ne belua mai sù monti aspri Risei
Teco di par à l'altrui morte intende;

Anzi è d'Auerno 'ancor più cruda fei, Che gl'empij sol, solo i presenti offende, Tu i vicini, e lontani, e giusti, e vei. FREN. A, deb frena bomai lingua peruer fa Tua lingua nel ferir estanto audace 153-Ch'ogn'vi ché t'ode, e perfide e mendace T'estima, e di mortal veleno aspersa: Anzi non t'arrestar; ma cruda versa Il rio liquor, che prima te disface: Che'n' pena del fallir tua propria pace (Folle) conturbi a' danni tuoi connersa. Cost gravida il sen l'immobil terra Di focosi vapor, da lovo oppressa: Si scuote se prima à se muou aspra querra, Tal ne l'Egeo crucciosa l'onda ; e spessa Qualhor l'vscita d' venti Eol disserra Gli scogli in affrontar, rompe se steffa : 1000 1 1111

Il panno nero sopra il capo, che sa ombra a parte della faccia, significa la proprietà del detrat ore, che è dir male occultamente, & pero bendise S. Tommaso 2.2 ques. 73 art. 4. Altro non è la detrattione che vna occulta maledicenza contro la sama, & reputatione altrui, com anco l'esteto di essa è d'offuscare, opprimere, & occultare l'honorate attioni altrui, o col dir male, o col tacere l'opere buone. Terentio nel Phormione Atto A. Scena 4. Nibil est Antipho.

Qui male narrando posit deprauari at Tu id quod boni est excerpis, dicis quod mali est.

Il vestimento rotto in più luoghi, & del colore della ruggine ne dimostra che la detrattione regna in huomini bassi, & vili, tra quali vi sono di quegli che il più delle nolte più tosto dalla gentilezza, & cortesta, di qualche Signore, che dalla buona fortuna, o altri mezzi virtuoli, ascendono a qualche grado, del che insuperbiti, per non degene ar punto da la loro maia creanza, & scelerati costumi sono simili alla ruggine. laquale si come ella rode, & confirma il ferro, o altri metalli gosi la fursangesca natura di questi rali con la degrattione confumano la buona estimanone, & fama altrui! La collana di corda con il pendente della freglia che tiene al collo potiamodire, che si comè gli antichi faccuono diffintione da persona, a persona (come narra Pierco Valeriano lib. trentequatresimo, & quarantunesimo) in portar codane d'oro, & d'argento, chi per pendente la bolla, & chi va cuore, vna per segno di nobiltà, & l'altro per vichuomo velidico, e che no lapesse mentire, o ingannare; ma quello che teneua nel cuore, quel medefinio hauesse nesta lingua lontano da ogni fintione, & d'ogni bugia: Così noi per significare quanto sicno abbiette & vili le qualità del detrattore, lo raprefentiamo con la corda, & con la streglia al coslo, come dimostratione di persona bassa, infame,

# DICESARE RIPA:

maledisa, & vituperosa. Tiene con la destra mano il coltello in atto di ferire, percioche il detrattore è homicidiale, & per quanto s'aspetta al la peruersità sua spoglia l'a nima di quella virtù della quale ella viue, ondo il Prosetta nel Salmo 56. sopra di ciò dice. Fili hominum deutes corum arma.

& Sagitta, lingua corum gladius acutus.

Il Topo, o Sorze che dir vogliamo, che tiene con la finistra mano, Plausin cap. Atto pr. Scena prima assomiglia i detrattoria detto animale, percioche si come egli cerca sempre di rodere l'altrui cibo, & altre cose, cost il detrattore rode, distrugge, & consuma l'honore, & quanto di buono, & di bello nell'humano genere se ritruoua.

Quasi mures semper edimus alienum cibum. Vbi res prolate, sunt quum rus bomines cunt Simul prolata sunt nostris dentibus.

DISPREZZO, ET DISTRVZZIONE De i Piaceri, & cattiul affetti.



## TOA ICONOLOCIA

H VOMO armato, & coronato d'vna ghirlanda di lauro, che fizz in atto di combattere con vn ferpente, & a canto vi sia vna Cicogna, a i piedi della quale vi sieno diuerse serpe che stijno in atto di combattere con detta Cicogna, ma che si veda da essa restino ossese con il becco, & con li piedi.

Si dipinge armato, & con il lerpente, percioche chi è disprezzatore, & disfruttore de i piace ii, & cattiai assetti, conuiene che sia d'animo sorte. & virtuoso. Gli si dipinge la Cicogna, come dicemmo, essendo ch'ella continuamente la guerra con i terpi, i quali animali sono talmente terres ni, che sempre vanno col co po per terra, & tempre sanno a quella congiunti, o vero si aicondono nelle più secrete si elonche di quella; onde per l'immagine di questo vecello che diuori i terpi, si me st. a l'animo il quale disprezza le delitie del mondo, & che da se rimuoue, & a fatto toglie via i desiderij sfrenati, & gli assetti terreni significati per li vene nosi serpi.

DISTINTIONE DEL BENE, ET DEL MALE.



ONNA detà virile, vestita con habito graue, con la destra mano terra vn criuello, & con la finistra vn rastrello da villa.

Si rappresenta d'età virile, & vestita con habito graue, perciochè dette eta è piu capace, & retta da la ragione a distinguere il bene dal male, che la giouenti, & la vecchiezza, per eilere nell'yna gli ecceisi de le feruenti concupilcenze, & passioni, & neil'altra le deliratione deil'intelletto. Atto stromento è il criuello, per dimostrare la distintione del bene, & del male, del quale se ne serue per tal simbo. O Ciaudio Paradino con. Vn motto; Ecquis discernit vtrumq;? Chi èquell : che distingue, divide, o relega l'vno, & l'altro? Cioè il bene dal maie? come il criuello, cue diuide il buon grano dal cattiuo loglio, e da l'vitile ueccia, ilche no tanno le inique persone, che ienza adoperare il criuello de la ragione ogni cosà insieme radanano, & pero Pierro preie il Criuello per Gieroglifico de l'an mo di periena lapienza, perche vn stolto non è atto a sapere discernere il bene dal male, ne la muestigare li secreti della natura, onde era questo prouerbio appresso Galeno Stulti aderibunt. Li sacerdoti Egit, per appliendere con fagice confettura li vaticinii, soleuono pigitare vila e: uello in nano, sopra che veggiati gli adagij in que, detto preio da Grec. xos xiy wuxyouz Cribro divinare. Il rastrello che nene da l'altra mano, ha a model as proprieta, perche di cal ffromento feruen l'agricoltore per purgare i campi da l'nerse nociue, & radere via le festuche, & stoppie da peate, impercio ne il raftro, & rastrello è detto a radendo, co ne dice Vaccone 11D. 4. De lingualatura, eo fe ucus homo abradit, quo abrasu rastelli dicti. Raftri quibus dental bus penitus cradunt terram, a quo & rutabri dicti. Et nel primo lib. de re rustica, cap. 49. dice Tum de praiis stipulam restelli era di, reque addere fænssicie cumulum. Hora si come l'agricoltore con il rastello fepara dal campo l'nerbaccie cattine, & raduna con l'istesso il fieno buono al mucchio, & altrevali raccolte, cosi l'huomo deue distinguere col rastello de l'intelletto il bene dal male, & con l'istesso radunare a se is bene, altramente se in ciò tarà pigro, & incauto se ne dolerà, però tenghi a meate il cordo di Virgilio nei pri no della Georgica.

Quod nifi, & aliduis berbam infestabere rastris

Et sonita trrebis aues : & ruris opaei

Falce premes vmbras: votisq; vocaueris imbrem:

Heu magnum alterius frustra spectabis aceruum. · Concuffaq, famem in Sylvis folabere quercu.

Se di continuo co li rastelli no sogrberate ieparerai l'herba cattiua del ca.apo, se non metterai terrore a gli augeni, se non leuerai l'ombra, se non pregaccai Dio per la pioggia, con tuo dolore, vedrai il mucchio de la buona raceolta di queil'altro, che è stato diligente, & giuditioso in fario, & untiquerar la famé cou le ghiande, ilche noi pot empappherres mo almente a l'acomo, il quale se noa s'adi hera da se le mase plante de ca can ameri, & co de aj, & col raffreilo del giudatio non fapra defeernere il bened l'imie, & se non seacue à da se con braunte gi'vecellacci 1conologia

de buffoni, parassiti, adulatori, & altri cattiui huomini, & con la salce de l'operationi non opprimerà l'ombra de l'otio, & se non riccorerà a Dio con le orationi, con dolor suo vedrà il buon prositto d'altri, & se pascerà di ghiande cibo di porci, cioè resterà sozzo, stomacheuole, igne sante, vile, & abietto, come vn porco.

#### DISEGNO.



N Giouane d'aspetto nobilissimo, vestito d'un vago, & ricco draps po, che con la destra mano tenghi un compasso, & con la sinistra uno specchio.

Disegno si pud dire che esso sia vna notitia proportionale di tutte le cose visibili, & terminate in grandezza con la potenza di porla in vso. Si sa giouane d'aspetto nobile, perche è il neruo di tutte le cose sattibili, & piaceuoli per via di bellezza, percioche tutte le cose satte dall'arte si dicono più, & meno belle, secondo che hanno più, & meno disegno, & la bellezza della sorma humana nella giouentù siorisce principalmente.

Si può ancora fare d'età virile, come età perfetta, quanto al discorso, che non precipita le cose, come la giouentu, & non le tiene come la vecchiezza inresolute. Potrebbesi anco far vecchio, & canuto come padre della Pittura, Scoltura, & Architettura, com'anco perche non si acquista giammai il dilegno perfettamente sino all'vltimo dell'età, & perche è l'honore di tutti gli artifici manuali, e l'honore alla uecchiezza più che all'altre età di ragione pare che conuenga: Si fa il disegno vestito, perche pochi sono che lo vedano ignudo, cioè che sappiano intieramente le sue ragioni, se non quanto l'insegna l'esperienza, laquale è come vn drappo ventilato da i venti, perche secondo diuerse operationi, & diuersi costumi di tempi, e luochi si muoue. Il compasso dimostra che il disegno confiste nelle misure, le quali sono al'hora lodeuoli, quando fra loro sono pro portionali secondo le ragioni del doppio, metà, terzo, e quarto, che sono comensurabili d'vno, due, tre, & quattro, nel quale numero si ristringono tutte le proportioni, come si dimostra nell'Aritmetica, & nella. Musica, & per conseguenza tutto il disegno, onde consiste necessariamente in diuerse linee di diuersa grandezza, o lontananza. Lo specchio fignifica come il dilegno appartiene a quell'organo interiore dell'anima, quale fantasia si dice, quasi luoco dell'immagini, percioche nell'immagina tiua si serbono tutte le forme delle cose, & secondo la sua apprensione si dicono belle, & non belle come hà dimostrato il Sig. Fuluio Mariotelli in alcuni suos discorsi, onde quello che vuole perfettamente possedere il disegno, è necessario ch'habbia l'immaginativa perfetta, non maculata, non distinta, non oscurata, ma netta, chiara, & capace rettamente di tutte le cose secondo la sua natura, onde perche significa huomo bene organizzato in quella parte, dalla quale pende ancora l'opera dell'intelletto, però ragioneuolmente a gli huomini che possiedono il disegno si suole dar molta lode, & l'istessa lode conueneuolmente si cerca per questa. via, come ancora perche la natura hà poche cose perfette, pochi sono quelli che arriuano a toccare il segno in questa amplissima professione, che però forsi nella nostra lingua vien espressa con questa voce Disegno. Molte più cose si potrebbono dire, ma per tener la solita breuità questo basti, & chi vorrà vederne più, potrà leggere il libro intitolato l'Estasi del Sig. Fuluio Mariotelli, che sarà di giorno in giorno alle flampe, opera veramente di grandissima consideratione.

H VOMO con nobile, & ricco vestimento, hauerà cinto il capo da vn serpe, & con la finistra mano tenghi vno Scetro, in cima del quale vi sia vn'occhio, & il braccio, & il dito indice della destra mano disteso, come sogliono sar quelli che hanno dominio, & comandano.

Gli si cinge il capo a guisa di corona con il serpe, percioche (come narra Pierio Valeriano nel lib. 15.) è segno notabile di dominio, dicendo con vna simile dimostratione su predetto l'Imperio a Seuero, si come afferma Spartiano, a cui essendo egli in vn albergo, cinse il capo vn serpe, 198 ICONOLOGIA

& essendo suegliati, & gridando tutti i suoi familiari, & amici che secorano, egli senza hauergli fatta ossesa alcuna se ne parti: anzi più, che dormendo Massimino il giouane, ilqual su dal padre dichiarato in-sieme seco Imperatore, vn serpe gli si riuosse intorno al capo, dando se-



gno della sua futura dignità. Lasseremo qui di riportare gl'altri antichi essempi), che nell'istesso luogo Pierio racconta, & in vece di quelli, ne produrremo vno di più fresca historia esposto dal Petrarca ne le opere latione del lib. 4. trattato 6. de Portenti cap. 23. oue narra che Azone Visconte giouane vittorioso, per comandamento del padre passò con l'essercito l'Apennino, & hauendo ottenuta vna vittoria presso Altopascio, con vguale ardire, & fortuna, si riuoltò contra i Bolognesin; In tal speditione, essendo sceso da cauallo per riposarsi, leuatosi la celata che vicino se la pose in terra, vi entrò vna vipera senza che niuno se n'accorgessi, la quale

quale, mettendosi Azone di nuouo in testa la celata, con horribile, & fumoso strepito se ne calò giù per le guancie de l'intrepido, & valoroso Capitano, senza alcuna sua lesione: ne volse però che susse da niuno seguita: mainducendo ciò a buono auguriò vsò per sua impresa militare la vipera: Augurio non tanto per le due vittorie che all'hor riportò, quanto per lo Dominio che, dipoi ottenne del Ducato di Milano, & tutto ciò afferma il Petrarca d'hauere vdito dire in Bologna mentre vi staua a lo studio:questo soggiungo perchealtri autori vanno con finte chimerearrecando varia cagione, per laquale i Visconti portino per impresa. la biscia; Che a niuno più creder si deue che al Petrarca, che per relatione pochi anni dopo il caso seguito nel'astesso luogo que segui lo seppe. Quod cum Bononia adolescens in studijs versarem audiebam, dice il Petrarca, & piùa basso, Hinc pracipue, quod ipse pro signo bellico vipera vteretur. Il giouanetto poiche esce di bocca del serpe, non è altro che figura del giouinetto Azone, che scampò da la bocca de la Vipera, che non lo mordè; ma torniamo alla nostra figura. Lo Scetro con l'occhio in cima di esso, che tiene con la sinistra, & il gesto del braccio, & destra mano, e senz'altra dichiaratione segno di Dominio, come si vede per molti Auttori, & in particulare Pitagora che sotto missiche figure rapresenta la. sua filosofia, espresse Osiri Rè, & Signore con vn'occhio, & vno Scetro, chiamato da alcuni molt'occhio, come narra Plutarco de Iside, & Ofiride. Regemenim, & Dominum Osixin oculo, & sceptro pictis exprimunt, & nomen. quidam interpretantur Multioculum, laqual figura noi potiamo applicare al Dominio, perche vn Signore per reggere bene lo Scetro del suo Dominio, deue effer vigilante, & aprire bene l'occhio. ECONOMIA.

N A matrona d'aspetto venerando, coronata d'oliuo, che tenghi con la sinistra mano vn compasso, & con la destra vna bacchetta, &

à canto vi sia vn timone.

Perche alla felicita del comun viuere politico si richiede l'vnione di molte famiglie, che fotto le medesime leggi viuino, & per quelle si gouer nino, & per mantenersi ciascuna famiglia con ordine conueniente, hà bi sogno di leggi particolari, & più ristrette dell'vniuersali, però questo privato ordine di gouernare la famiglia si dimanda da i nostri con paro--la venuta da i Greci Economia, & hauendo ogni casa, ò famiglia commu nomece in se tre rispetti per essere ella pertinete alla vita, come suo membro, di padrone, & di ferui, di padre, & di figliuoli, di marito, & di moglie, perciù questa figura si dipingerà con la bacchetta, che fignifica l'imperio che hà il padrone sopra i suoi serui, & il timone dimostra la cura, & il reg gimento, che deue tenere il padre dei figliuoli, perche nel mare delle de litie giouenili eglino non torcano il corio delle virtù, nelle quali si deuo no alleuare con ogni vigilanza, e studios : 18

La ghirlanda dell'oliuo dimostra, che il buono Economo deue neces-

fariamente mat tenere la paccin cata fua.

206 ICONOLOGIA

Il compasso insegna quanto ciascuno debba misurare le sue sorze, de secondo quelle gouernarie tanto nello spendere, come nell'altre cose, per mantenimento della sua famiglia, de perpetuità di quella, per mezo del-



la misura, che perciò si dipinge matrona, quasi che a quella età conuenga il gouerno della casa, per l'esperienza, che hà delle cose del mondo. ciò si può vedere nel seguete Epigramma fatto da vn bellissimo ingegno.

Illa domus felix, certis quam frenat habenis
Prodiga non aris mater, & ipfa vigil
Que caueat nati scopulis ne forte iuuentus
Allidat sauis, nec superetur aquis,
Vt bene concordes, cuntti sua iussa capessant
Vnaq; sit varia gente coasta domus
Si caput auellas migrauit corpore vita,
Sue sine matre proba quanta ruina domus.

ELEMOSINA.

ONNA di bello aspetto, con habito lungo, & graue, con la faccia coperta d'un velo, perche quello che sa elemosina, deue veder à chi la sa, e quello che la riceue non deue spiar da chi venga, o donde.

Habbia ambe le mani nascoste sotto alle veste, porgendo così danari à due fanciulli, che stiano aspettando dalle bande. Hauerà in capo vna lucerna accesa circondata da vna ghirlanda di oliua, con le sue soglie, & siutti

Elemosina è opera caritatina, con la quale l'huomo soccorre al pouero in alloggiarlo, cibarlo, vestirlo, visitarlo, redimerlo, & seppellirlo.

Le mani fra i panni nascose significano quel che dice S. Matteo eap. 6. Nesciat sinistra tua quid faciat dextera, & quell'altro precetto, ohe dice: V t sit Elemosina tua in abscondito, & pater tuus, qui videt in abscondito reddat tibi.

La lucerna accesa dimostra, che come da vn lume s'accede l'altro, senza diminutione di luce, così nell'esercitio dell'elemosina Iddio non pate, che alcuno resti con le sue facoltà diminuite, anzi che gli promette, e do na realmente centuplicato guadagno.

Oliua per corona del capo, dimostra quella misericordia, che muoue l'huomo à sar elemosina, quando vede, che un pouero n'habbia bisogno, però disse Dauid nel Salmo 5 1. Oliua fruttisera est in domo Domini. Et Hesi chio Gierosolimitano, interpretando nel Leuitico: Superfusum oleum, dice significare Elemosina.

ELEMENTI. FVOCO.

ONNA che con ambe le mani tenga vn bel vaso pieno di soco, da vna parte vi sarà vna salamandra in mezo d'vn suoco, e dall'altra vna senice parimente in vna siamma, sopra la quale sia vn risplendente Sole, ouero in cambio della senice il pirale, che eanimale con le penne, il quale (come serue Plinio, & riserisce il Thomai nella sua idea del Giardino dei mondo al cap. 51.) viue tanto, quanto sta nel suoco, & spengendosi quello, vola poco lontano, & subito si muore.

Della salamandra Plinio nel lib. 10. cap. 67. dice, che è animale simile alla lucertola, pieno di stelle, il quale non vien mai, se non à tempo di lum che pioggie, & per sereno manca.

Questo animale è tanto freddo, che spegne il suoco tocco non altrimenti, che sarebbe il ghiaccio, & dicesi anco, che quest'animale sta, & viue nel suoco, & più tosto l'estingue, che da questo riceua nocumento alcuno, come dicono Aristotile, & altri scrittori delle cose naturali.

A R I A.

D O N N A con i capelli folleuati, & sparsi al vento, che sedendo sopra le nuuole, tenga in mano vn bel pauone, come an male consecrato à Giunone Dea dell'aria, & si vedranno volare per l'aria vani vecelli, & ai piedi di detta figura vi sara vn camaleonte, come animale, che non mangia cosa alcuna, ne beue: ma solo d'aria si pasce, & viue. Ciò riferice Plinio nellib. 8. cap. 33.

ACQVA

ACQVA.

gratia da vn panno ceruleo, & che sedendo a piè di vno scoglio circondato dal mare, in mezo del quale siano vno,ò due mostri marini, ten gia con la destra mano vno scettro, & appoggiandosi con il gomito sinistro sopra d'vn' vrna, & che da detta vrna esca copia d'acqua, & varij pesei, in capo hauera vna ghirlanda di canne palustre, ma meglio sara, che

porti vna bella corona d'oro.

A quest'elemento dell'acqua si da lo scettro, & la corona, perche non si troua elemento alla vita humana, e al compimento del mondo più necessario dell'acqua, della quale scriuendo Hesiodo Poeta, & Talete Milesio, dissero, che essa non solamente era principio di tutte le cose, ma Signora di tutti gli Elementi, percioche questa consuma la terra, spegne il suoco, siaglie sopra l'aria, & cadendo dal Cielo qua giù è cagione, che tutte le cose necessarie all'huomo nascano in terra. Onde su anticamente appressio i Gentili in tanta stima, & veneratione, che temeuano giurare per quella, & quando giurauano, era segno (come dice Virgilio nel 6. lib. dell'Eneide) d'infallibile giuramento, come anco riferisce, & approua Tommasio Tomai nell'idea del Giardino del mondo, al cap. 44.

VNA Matrona a sedere, vestita dhabito pieno di varie herbe, e siori, con la destra mano tenghi vn globo, in capo vna ghirlanda di fronde, siori, e frutti, & de i medelimi ne sara pieno vn corno di douitta, ilquale tiene con la destra mano, & a canto vi sara vn Leone, & altri animali terrestri.

Si fa matrona, per essere ella da i Poeti chiamata gran Madre di tutti gl'animali, come bene tra gl'altri disse Ouidio nel 1. della Metamorfosi così. Osaq; post tergum magne iactata parentis. Et in altro luogo del medesimo s'sib.disse anco.

Magna parens terra est, lapidesq; in corpore Terra, Ossa reor dici, iacere hos post terga iubemur.

Et l'istesso anco replicò nel 2. lib. de Fasti, come anco meglio lo dice Lucretio lib. 2. de natura rerum.

Si dipinge con il globo, & che stia a sedere, per esser la terra sserica, & immobile, come dimostra Manilio nel 1 lib. Astronom. doue dice.

Vltima subsedit glomerato pondere tellus. Et poco dipoi. Ist igitur tellus mediam sortita cauernam aeris. Et con quello che segue appresso.

Si ueste con habito pieno di varii siori, & herbe, & con il cornucopia pieno di più sorte di frutti, & con la ghirlanda sopradetta in capo, percioche la terra rende ogni sorte di frutti, come ben dimostra Ouidio nel lib. r. de arte amandi oue dice.

Hac tellus eadé parit omnia vitibus illa Conuenit, hac oleis, hic bene farra virent.

Et Statio nella Thebaide, come riferrice il Boccaccio nel lib. 1. della genechigia de gli Dei, così dice della ferra.

Octerna madre d'huomini, e di Dei Che generi le selue, i siumi, e tutti, Del mondo i semi, gl'animali, e siere Di Prometeo le mani, e insieme i sassi Di Pirra, e quella sosti, laqual diede Prima d'ogn'altra gl'elementi primi. E gl'huomini cangiasti, & che camini E'l mare guidi, onde a te intorno siede La quieta gente de gl'armenti, e l'ira Delle siere, e'l riposo de gl'veccelli, Et appresso del mondo, la sortezza. Stabile, e ferma, e del Ciel l'Occidente, La macchina veloce, e l'vno, e l'altro Carro circonda te, che in aere voto Pendențe stai. O de le cose mezo Et indizisa a i grandi tuoi fratelli, Adunque insieme sola atante genti, Et vna basti atante alte Cittadi, Et popoli di sopra, anco di sotto, Che senza sopportar fatica alcuna Atlante guidi, ilqual pur affatica Il Ciel à sossener le stelle, e i Dei.

ELEMENT In onstru

Quattro Elementi, per compositione de i quali si fanno le generationi naturali, participano in sommo grado delle quattro prime qualita, & con tal rispetto si trouano nell'huomo quattro complessioni, quattro virtù, quattro scienze principali, quattro arti le più nobili nel mondo, quattro tempi dell'anno, quattro siti, quattro venti, quattro disferenze locali, & quattro cause, o cagioni delle humane scienze. Et verranno questi quattro Elementi bene, & piaceuolmente rappresentati co i loro visibili essetti, senza hieroglissico metasorico, hauendo satto cosi per rappresentare alla vista l'istesse cose visibili, molte volte ancora gli antichi, & però con l'aiuto solo della definitione materiale si farà prima la terra.

ONNA vecchia, vestita di manto lungo, & sosso, si sossenti in aria sopra vn bastone, ilquale pendendo egualmente alla sigura dall'una, & dall'altra parte, habbia nell'una, & nell'altra sommità vna stella, attrauersi detto bastone la sigura sin doue possono arriuar le braccia stese all'ingiù, stando la sigura dritta, e posandosi con le mani in detto bastone, la testa alzata in alto, & a soggia di treccie, hauerà vna selua d'arbori, & nelle spalle si vedranno come monili due piramidi, che rappresentino Città, & tenendo le mammelle suori del petto, getti suora acqua, che si raccoglia sopra il lembo della vesse, & sopra al detto bastone si vedano pendere grappi d'vue, & spishe di grano, & tenga detta sigura al collo vn monile di soglie d'oliue.

Cosi si rappresentano i tre frutti principali della terra, il derivar che sa il mare da i sonti, la stabilità della terra librata dal proprio peso, & sossenta, per dir cosi, dalle lationi celessi, mostrate nelle due stelle, che significano anco i due Poli, il bastone mostra l'asse del Cielo, i luoghi habitati, & siluestri sono espressi nella selua, & nelle piramidi.

Il color della veste è color della terra, & la faccia di vecchia è, perches

di lei si dice a gl'huomini tutti: Tornate alla gran madre antica.

Rhea, o vero Cibale ancora era gia rappresentata per la terra, come si vede appresso gli scrittori della Deità.

ACQYA

ACQVA. ONNA giouane vestita di ueste sottili, & di color ceruleo, in mo do che ne traspariscano le carne ignude, con se pieghe, la veste per tutto imiti l'onda del mare, mostri detta figura di sossener con satica vna naue sopra la testa, stia con i piedi sopra vn'ancora in sorma di camminare all'ingiù, habbia pendente di coralli, & d'altre cose marine, al petto si medano due conchiglie grandi, che rassembrino la forma delle mammelle, s'appoggi ad vna canna, o remo, o scoglio con diuerse sorte di pesci d'inforno, disposti al giuditio del discreto pittore.

Gli antichi per l'acqua faceuano Nettuno vecchio, tirato per l'onde da due caualli, con tridente in mano, di che sono scritte l'interpretationi

da gl'altri.

Per l'istesso pigliauano ancora Dori, Galatea, Naiadi, & altri nomi, secondo che voleuano fignificare, o fiume, o mare, & questo, o c'hauesse calma,o fortuna.

ARIA. ONNA giouanetta, & di vago aspetto, sia uestita di color bianco, e trasparente più dell'altro dell'acqua, con ambe le mani mostri di iosten tare vn cerchio di nuuole, che la circondi d'intorno alla veste, & sopra dette nuuole si ueda la forma dell'arco celeste.

l'enga sopra la testa il Sole, quale si mostri, che si serua per raggi suoi delle chiome di lei, tenga l'ali alle spalle, e sotto a i piedi ignudi vna uela, si potrà dipingere ancora il Camaleonte animale, che si nodrisce d'aria,

secondo si scrue, e si crede.

E di facile dichiaratione, il Sole mostra quest'elemento esser diafane di sua natura, e sentir più de gl'altri, e communicare anco i benefitij del Sole.

La vela dimostra il natural sito suo essere sopra l'acque.

Finsero gl'antichi per aria Gioue, & Giunone, Gioue per la partepiù pura, Giunone per la parte più mista, e con tutte le sauole a loro spettanti, che sono quasi infinite, si simboleggia sopra la natura dell'aria, & delle uasie trasmutationi permiezosuo.

FVOCO. TIOVANETTO nudo di coloruiuace: con un uelo rosso a trauerfo, il qual uelo si pieghi diversamente in sorma di fiamma. Po.u la testa calua, con un sol siocco di capelli all'in su, si ueda sopra la te-Ha un cerchio co l'immagine della Luna, per mostrare che questo fra gli elementi ha luogo superiore, tenga un piede sospeso in aria, per mostrare la sua leggierezza, & sotto alle piante de i piedi si mostrino i uenu, che soffiano; sotto alla regione del suoco.

Vulcano, & la Dea Vesta furono da gli antichi creduti Dei del fuoco, & da i sapienti conosciuti, che l'uno ci significasse i carboni, e laltra les fiamme: ma in questo io non mi stendo, per esserui altri, che ne parlano,

BLEMENTICF VOCOM ACTION

DONNA con la Fenice in capo, che s'abbruci, & nella man desta tenga il fulmine di Gioue, con le scintille sutte ssavillanti, & sia uestita di rosso.

AERE.

ONN A che con ambe le mani tenga l'iride, ouero arco celeste, & habbia in capo una calandra con l'ali distese, & col becco aperto, e sia uestita detta sigura di turchino assai illuminato.

ONNA che habbia un pesce in capo assai grande, nelle mani tenga una naue senza uela: ma con l'albero, antenna, e sarte, e siano nel uestimento scolpite l'onde del mare.

ONNA con un Castello in capo, & con una torre, nelle mani ten ga diuerse piante, il uestimento sara di tanè, con una sopraueste di color uerde.

TERRA.

A Terra è un'elemento il più infimo, il più graue, & minimo di tut ti, situato in mezo del mondo tra l'uno, e l'altro Polo, per natura graue. & immobile sostenuta della propria grauezza. restringendosi uerio il centro, il quale sta in mezo d'essa, perche tutte le cose graui uanno al centro, & peresò essendo graue, hauendo il centro in se, sta per se stessia in torno al suo centro.

Hauendosi a far siguta, che ne rappresenti la terra, sarà impossibile darli tutte le sue qualità, perche sono infinite: se ne piglierà dunque della-

più proprie, & più a ptoposito nostro con farla.

Domna d'età maturà, non molto grande, con vna veste berrettina del color della terra, nellaquale vi saranno alcuni rospi, & sopra la detta veste hauerà vn manto verde con diuerse herbette, siori, & spighe di grano. & vue bianche, e negre, con vna mano terrà vn fanciullo che poppa, e con l'altra abbracciato vn'huomo morto, dall'altra poppa ne scaturirà vn fonte, quale anderà sotto li piedi, nelquale vi faranno diuersi serpenti, sopra la testa terra vna città, hauerà al collo dell'oro, & delle gioie, alle mani. & alli piedi ancora.

Si fara donna attempata, per esser come madre di tutta la generatione, d'età matura, per esser creata dal principio del mondo, e da durare sin'al se ne, no molto grande, per esser il minimo tra gl'altri elementi, la veste berrettina significa l'istessa terra, co i rospi sopra, perche il rospo viue di terre

Il manto uerde con herbe, fiori, spighe di grano, & vue bianche, e negre, è il proprio uestimento della terra, percioche, secondo le stagioni elle si ueste, con dare abbondantemente tutti quei beni, che sono necessarii e tutti li uiuenti.

Il fanciullo che tiene nella destra poppando, ci mostra, come lei è nessara nutrice, somministrandoci il uitto.

Chu-

L'huomo morto, che tiene abbracciato dall'altro lato, ne fignifica, ed me i uiui iostenta, & i morti abbraccia, tenendoci in deposito sino alla Resurrettione.

La poppa che scaturisce acqua, ne rappresenta i fonti, & i fiumi, che

ella icaturifce.

L'acqua che ella tiene fotto i piedi con i serpenti, sono l'acque sotten rance nelli meati della terra con i serpenti, che fi rinchiudono nelle casuerne d'essa.

La citta che tiene in testa, ne dinota come la terra è sostentament o no-

stro, & di tutte le nostre habitationi.

Le gioie, che stanno al colio, a le mani, & a i piedi, sono la varietà de l'oro, argento, & altri metalli, & delle gioie, che stanno dentro ie vicere della terra, apportaudole a noi, per nostro ville, & dilettatione, & come racconta Plinio nel primo libro e denigna madre; & sempre gioua, & mai nuoce.

Terra, come dipinta nella medaglia di Commodo incalinatione di Donna a giacere in terra, meza muda, come colà stante, con vin braccio appoggiato sopra d'un vaso, dai quale esce una vite, ex con l'altro riposa sopra vin globo, intorno aliquale sono quattro picciole figure, che le presentano una delivue, s'attri delle ipigue di gran iscon una colo na di fiori, la terza un vaso pieno di liquore, e la quarta e la Vi toria convintamo di palma con lettere. TELLUS STABILIS.

Mpedocle Filotofo difie effere i principi i quattro Elementi, cioè il Fuoco, l'Aere, l'Acqua, & la Terra, ma con due principan potenze, amicitia, & discordia, l'vna delle quali vnisce, l'altra separa, da aitri dette combinationi possibili, & impossibili, le sue parole greche tradotte poi in humo son queste in Diogene Laertio.

Leus devens unte peréchios, ud di dweur

Iuppiter albus, & alma joror tuno, atque potens Dis.

Et Nestis, lacrimis hominum qua lumina complet.

Che furono volgarizati da Seluaggio, Accademico Occulto in cotal guita, se bene nel secondo, & vltimo verso è alquanto sontano das testo Greco, & Latino. O di quattro radici delle cose.

Gioue alto, alma Giunone, e Pluto ricco, EN fli, che di pianto n'empie i fiumi.

Ond'egli Gioue parimente intende per lo fuo io, che è iopra l'aere, & chiamalo Fisicamente Gioue, percioche muno maggiore giouamento altronde si riceue, che dal suoco. L'alma Giunone intende per lo aere, & in questo molto con esso lui si concordano i l'oett, i quali fingo-no Giunone moglie, & soreila di esso Gioue, atteiò qua i l'istena qualita, o pochissima disterenza desl'uno, & deli'altra, onde Homero nel suo singuaggio disse.

Iunoxem cano aurithronam, quam peperit Phea.

Immortalem reginam, excelsam formam habentem.
Iouis valdisoni sororem, vxoremque,
Inclytam, quam omnes beati per longum Olympum
Lati honorant simulcum Ioue oblectante sulminibus.

Pigliasi poi il padre Dice per la terra, & è chiamato Plutone, cioè Rè, & Signore ricco della terra, percioche in esta sono riposti i più pretiosi te-

lo., Re da les si caua oro, argento, & ogn'astro metallo.

Neili vitimamente si mette per li fiumi, cioè per lo generare dell'acque. Ne vogito in questo luogo tralaicure vn'epigramma di Gio. Zarattuo Castelian, altra volta nominato, nelquale con sensi mistic, di Empedocle, in soma di enigma cipone, come alla morte d'un rosignuolo interpendiente tota gi'elementi, mentre egli stana cantando in cima d'un'alla-rosa pie des quare scorrena un rimo d'acqua.

D. m priscum tenera Philomela in vertice Daphnes.

Ploraret querulo gutture masta dolum.

Perculit incantum crudeli vulnere Pluto,
Quam Iuno haud potuit sustinuisse diu.

In lacrimas Nestis cecidit moribunda propinqui,
Nestis; & in lacrimis funditus interist.

Extinctam lento combustit Iuppiter astu.
In viuo tumulo su tumulata suit.

ELOQVENZA.

O Po hauera vn'Elmo circondato di corona d'oro, al fianco hauerà lo stocco, nella mano destra una uerga, nella sinnstra un fulmine, & sara ue-

flita di porpora.

Giouane, bella, & armata si dipinge, percioche l'eloquenza non ha altro sine, ne altro intento, che persuadere, & non potendo sar cio senz'allet, are, & muouere, però si dee rappresentare uaghissima d'aip tto, essendo l'ornamente, & la uaghezza delle parole, dellequali deue esser secondo chi vuole persuadere altrui, però ancora gl'antichi dipiniero Mercuno giouane, piaceuole, & senza barba, i costumi della quale eta sono ancora conformi allo stile dell'eloquenza, che è piaceuole, audace, alte, a, lascina, & considente.

La delicatura deile parole s'insegna ancora nelle braccia ignude, les quali escono suora dal busto armato, perche senza i sondamenti di ialda dottrina, & di ragione essicace, l'eloquenza sarebbe inernie, & impotente a consseguire il suo sine. Però si dice, che la dottrina è madre dell'eloquenza, & della persuasione; ma perche le ragioni della dottrina sono per la difficultà mal molentieri udite, & poco intese, però adornandosi con parole, si lasciano intendere, & partoriscono spesse uolte estetti di persuasioni, & così si sonumene alla capacità, & a gl'essetti dell'animo inal composto però si uede, che, o per dichiarare le ragioni dissicili, & dubbie, o per spronar l'animo al moto delle passioni, o per rattrenarso, sono necessari à

**V**arri

vary, & artifitiosi giri di parole dell'oratore, fra' quali egli sappia celare il suo artifitio, & così potra muonere, & incitare l'altiero; o nero suegliando l'animo addormentato dell'huomo basso, & pigro, con la nerga della più bassa, & commune maniera di parlare, o con la spada della mezzana, & più capace d'ornamenti, o sinalmente col solgore della sublime, che ha forza d'atterrire, & di spanentare ciascuno.

La ueste di porpora con la corona d'oro in capo, da chiaro segno, come ella risplende nesse menti di chi l'ascolta, & tiene il dominio de gl'animi humani, essendo che, come dice Plat. in Pol. Oratoria dignitas cum regia dignitate coniuntta est, du quod instum est, persuadet, et cui illa Respublicas gubernat.

ELOQVENZA.

Onna vestita di uarij colori, con ghirlanda in capo d'herba chiamati l.i e, nella mano destra tiene vn solgore, & nella sinistra unlibro aperto. Il uestimento sopradetto dimostra che si come sono uarii i colori, così l'Oratione deue essere uestita, & di più concetti ornata.

La ghirlanda della sopradetta herba significa (come narra Pierio Valesiano nel lib.60.) essere simbolo della eloquenza, percioche narra Homeso che gl'Oratori de Troiani, come quelli che erano eloquentissimi, hauessero mangiato l'Iride siorita, & questo vuol darci ad intendere il poeta in questo suo modo di dire, cioè che eglino haueuano con ogni diligen 22, & studio imparato i precetti dell'ornato parla e, & di cio questa è la cagione che il siore di questa herba per la sua uarieta, & ornamento de co lori, habbia con l'Iride celeste similitudine grandissima, che pure era ancor lei tenuta per Dea dell'eloquenza.

Per lo libro si mostra, che cosa sia eloquenza, che è l'effetto di molte, parole acconcie insieme con arte, & è in gran parte scritta, perche si conferui a' posteri, & per lo fulmine si mostra, come narra Pierio Valer, nel 116. 43. che non con minore forza l'eloquenza d'un huomo sacondo, & sapiente, batte a terra la pertinacia sabbricata, & sondata dall'ignoranza nelle menti de gli stolidi prosuntuosi, che il fulmine percuote, & abbatte

le torn, che s'inalzano sopra gl'alti edifitij.

D Onna vestita di rosto, nella man destra tien vn libro, con la finistra mano alzata, & con l'indice, che è il secondo dito dell'istessa mano steso, & presso a sinoi piedi vi sarà vn libro, & sopra esso vn'orologio da pol nere, vi sara ancora vna gabbia aperta con vn pappagallo sopra.

L'I libro, & l'oi o logio, come si è detto è indicio, che le parole sono l'istru mento dell'eloquente: le quali però deuono essere adoprate in ordine, & misura del tempo, essendo dal tempo solo inssurata l'oratione, & da esso siceuendo i numeri, lo stile, la gratia, & parte dell'attitudine a persuadere.

Il pappagallo, è simbolo dell'eloquente, perche si rende marauiglioso con la lingua, eccon le parole, imitando l'huomo, nella cui lingua sola; mente consiste l'estercitio dell'eloquenza.

Er h dipinge il pappagalio fuora della gabbia, perche l'eloquenza non è

l'istretta d termine alcuno, essendo l'ossizio suo di saper dire probabilmente di qualifuoglia materia proposta, come dice Cicerone nella Rettorica, e gl'altri, che hanno scritto prima, & dipoi.

Il vettimento rosso dimostra, che l'orazione deue essere concitata, & affettuola in modo, che ne risulti rossore nel viso, accioche su eloquen-

te, & atta alla perinafione, conforme al detto d'Horatio.

Si vis me Flere, dolendum est primum ipsi tibi. Et questa affertione concitata si dimostra anco nella mano, & nel dito alto: perche vna buona parte dell'eloqueza cossite nel gesto dell'oratione.

Atrona vestita d'nabito honesto, in capo hauera vn Pappagallo, & la mano destra aperta in suora, & l'altra serrata mostri d'asconder-

Questa figura è conforme all'opinione di Zenone Stoico, il quale diceua, che la Dialettica era somigliante a vna mano chiusa, perche proceda astutamente, & l'eloquenza simigliante a vna mano aperta, che si allarga, & distonde assaipiù. Per dichiaratione del Pappagallo seruira quanto si è detto di sopra.

Eloquenza nella Medaglia di Marc'Antonio.

Ra da gli antichi Orfeo rappresentato per l'eloquenza, & lo dipinsero in habito filosofico, ornato dalla tiara Persiana, sonando la lira, & auanti d'esso vi erano Lupi, Leoni, Orià, Serpenti, & diuersi altri animali, che gli leccausno i piedi, & non solo v'erano anco diuersi vecelli, che votauano, ma antora monti, & alberi, che se gli inchinauano, & parimen te sassi dalla mulica commossi, & tirati.

Per dichiaratione di questa bella figura ci seruiremo di quello, che ha interpretato l'Anguillara a questo proposito nelle Metamorfosi d'Ouidio al lib. 10. dicendo, che Orico ci mostra quanta forza, & vigore habbia l'eloquenza, come quella, che e figliuola d'Apollo, che non è altro, che la sapienza.

La lira e l'arte del fauellare propriamente la quale ha somiglianza della lira, che va mouendo gl'affetti con inono hor acuto, hor grane della voce, & della pronuncia.

Le selue, & i monti, che si muouono, altro non sono, che quegl'huomi ni stist, & ostinati nelle lor sopinioni, & che con grandistina dissina di si lattano vincere dalla sutta delle voci, & da da sorza del parlare, perche gi'alberi, che hanno le loro radici serme, & proconde notano gi'auomini, che sissina nel centro dell'ostinatione le sono i pintoni.

ferma ancora Orfeo i fiumi, che alcio non fono, che i disonesti, & lascini huomini, che quando non sono intenuti dalla forza della imgua dalla loro miame vita, scorrono senza ritegno alcuno si l'al mare, ch'e il pentimento, & l'amarezza, che suole vente abito dietro a spaceri carnali.

Rende maniferes e o sugne lestere, per le quales mendono gl'unomi-

m crudeli, & ingordi del sangue altrui, essere ridotti dal giuditioso fauellatore a più humana,& lodenole vita.

ELO.QVENZA.

ER la figura dell'Eloquenza dipingeremo Anfione, ilquale con il suono della Citara, & con il canto, si ueda, che tiri a se molti sassi, che saranno sparsi in diuersi luoghi.

Ciò fignifica, che la dolce armonia del parlare dell'Eloquenza periuade, & tira a se gl'ignoranti, rozzi, & duri huomini, che qua, & la iparsi di-

morano, & infieme convenghino, & ciuilmente viuino.

EMVLATIONE.

ONNA giouane, bella con braccia ignude, & capelli biondi, e rie ciuti, che riuolti in gratiofi giri, facciano vna uaga acconciatura alcapo, l'nabito sarà succinto, & di colore uerde. Starà in atto di correre, hauendo i piedralati, & con la destra mano tenghi con bella giatia vno spro ne, ouero vn mazzo di spine.

L'Emulatione, secondo Aristotile nel 2. lib. della Rettorica èvn dolore, ilquale fa che ci para uedere ne i fimilia noi di natura alcun bene hono rato & ancora pollibile da confeguirfi, & questo dolore non nasce perche colui non habbia quel bene, ma perche noi ancora vorreisimo hauerlo, & non l'habbiamo.

Giouane si dipinge, percioche l'Emulatione regna in età giouenile, es-

sendo in quella l'animo più ardito, e generoso. I capelli biondi, & rice uti, sono i pensieri, che incitano gl'emuli alla

eloria. L'habito succinto,& di color uerde, significa la speranza di conseguire

quello che si desidera. Le braccia, & i piedi ignudi alati, e la dimostratione del correre dinotano la prontezza, & la uelocita d'appareggiare almeno, le non trapallare le perione, che iono adornate di unituote, & lodeuoli conditioni.

Glissi da lo sprone, come racconta il Caualcante nella sua Rettorica. nel lib.4 dicendo che l'Emulatione è vno sperone, che fortemente punge & incitanon già i maluaggi a desiderare, & operare contra il bene d'altrui conte muidiosi, ma i buoni, e generosi a procacciare a loro stessi quello, che in a't us veggendo, conoicono a loro stessimancare, & a questo propolito si dice: Stimulos dedit amula virtus.

EOVITA N Ma medaglia di Gordiano.

ONNA vestira di bianco, che nella destra tiene le bilancie, & nella finistra vn Cornucopia.

Si dipinge ueffita di bianco, perche con candidezza d'animo senza la-Liarli corrompere da gl'interessi, questa giudica i meriti, & demeriti altiui, e li premia, & condanna, ma con piaceuolezza, & remissione, fignifi. candosi ciò per le bilancie, & per il cornucopia.

Equità in molte medaglie.

NA donzella discinta, che stando in piedi, tenga con vna mano va paro di bilancie pari, & con l'altra vn bracciolare.

Donna con vn regolo Lesbio di pionibo in mano, perche i Lesbij fabricauano di pietrea bugue, e le spianauano solo di sopra, & di sotto, & per essere questo regoto di piombo, ii piega secondo la bassezza delle pietre, ma però non esce mai del ditto: così i Equita si piega, & inchina all'impersettione humana, ma però non esce mai del dritto della giustitia. Questa sigura su satta dai Renerend si. Pad e Ignatio Vescouo di
Alatri, & Matematico gia di Giegorio Alli, encudosi con ritrouata tra le
sue scritture.

EQVALITA.

ONNA, che i ene in cialcuna mano vna torcia, accendendo l'vna con l'altra.

EQVINOTIO DELLA PRIMAVERA.

IOVANE di giusta statura, cestito dalla parte destra da alto, & a basso di color bianco, & dall'altro lato di color negro, cinto inanezzo con una cintura alquanto larga, di color turchino, seguita senza in di con alcune stelle, a vio di circolo, terrà iotto il braccio destro con vella gratia un'Ariete, & con la sinistra mano un mazzo di varii siori, & alli pie di hauera due alette del color del vestimento, cioè dal lato bianco bianche, & dal lato negro nese.

Equinotio è quel tempo, nel quale il giorno è eguale con la notte, & questo autiene due nolte l'anno, vna di Marzo alti 21, entrando il Solenel segno dell'Arrete, portando a noi la Primauera, & di Settembre alli

33.portando l'Autunno con la maturita de' frutti.

Si dice Equinotio, cioè eguate, & equinottiale, cioè equidiale, & anco equatore, cioè eguagliatore del giorno con la notte, & per quello, che ne mostra il Sacrobotco nelli fua sfera: equinotiale è vn circolo, che diu de la sfera per mezzo, cingendo il primo mobile, lo divide in due parti, &

fimilmente i poli del mondo.

Si dipinge giouane, perche venendo l'equinotio nel principio della Primauera, nel mele di Marzo, gli antichi faccuano, che in detto mele fosse principio dell'anno. Dicesi anco che sosse la creatione del mondo, & anco l'anno della Redentione, e della Passione di N. S. & anco da quello nel primo grado dell'Ariete essere stato creato il Sole, auttore dei detto Equinotio; ende non suor di proposito gl'antichi secero, che in quello mese sosse sono dell'anno, essendo che egli sia primilegiato più de gl'altri, non solo per le ragioni dette di sopra, ma perche da questo si pie si ano l'Epatte, le lettere Dominicali, & altri coputi celesti. Si rappresenta di ciasta statura, per essere eguaghatore, che unol dare eguale, cui è pa il ai cotor basico agint ca il giorno, & si negro a notte, la meta per egua.

R /2 glanza

EQVINOTTIO DELLA PRIMAVERA.



glianza l'vn dell'altro, il bianco dalla destra, perche il giorno precede alla notte, per effer più nobile.

La cintura de color celeste, nella quale sono alcune stelle, ne rappresen ta il circolo, che fa detto Equinotio, che cinge il primo mobile.

Si cinge ane vil detto cerchio, per esser egli senza nodo, & perche li cir coli non hanno principio, ne fine, ma sono eguali.

L'Ariete, che tiene fotto il braccio destro, ne dimostra, che entrando il Sole nel detto se (no, si fa l'Equinotio di Primauera, che per tale dimostra tione tiene con la finistra mano il mazzo de i varij hori, come anco dimostra, che l'Arrete l'Interno giace nei lato finistro, & la Primauera nel de-Aro, cost il Sole nel Inverno stadal lato finistro del firmamento, & nel-

le quinotio comincia a giacere nel destro. 1. ...... piedi ne dimostrano la velocità del tempo, & corso de i detti se

gni

## DI CESARE RIPA:

gni, il bianco dal pie destro, per la velocità del giorno, & il negro dalla sinistra per la notte.

EQVINOTIO DELL'AVTVNNO.



VOMO d'età virile vestito nella guisa dell'altro, e cinto parimen te dal cerchio con le stelle, & turchino, terrà con la destra mano il seguo della Libra, cioè vn paio di bilancie egualmente pendenti, con due giobi, vno per lato in dette bilance, la metà di ciai un globo sarà bianco, & l'altra meta negro, voltando l'vno al rouerscio dell'altro, & con la sinissira mano alcuni rami di più frutti, & vue, & alli piedi l'ali, come dicemmo all'Equinotio di sopra.

Per hauer noi detto, che cosa sia Equinotio, & dichiarato il color del ve stimento, come anco quello, che denota il cerchio, & l'ali alli piedi, sopra di ciò mi par che basti anco per dichiaratione a quest'altra sigura, essendo che in essa significa il medessimo di quella di sopra; solo dir siquello, che significa l'estere di età virile, dico dinque, che con essa si dinostra la perfettione di questo tempo, percioche in esso molti dicono, che il nostro Si-

R 3. gnore

gnore creasse il mondo à noi basta sapere, che nel mese di Settembre all' 23. sa l'Equinotio, & ne porta l'Autunno con la maturita, e persettione, de i frutti, che per tal significato si mostra, che con la sinistra mano ne

tenghi di più sorte.

La libra, o vero bilancia è vno de i dodici fegni del Zodiaco, nel quale entra il Sole il mese di Settembre, & fassi in questo tempo l'Equinotio, cioè s'vguaglia il giorno con la notte, dimostrandosi con li due globi, meta bianchi per il giorno, & meta negri per la notte, volti per vn contrario all'altro vgualinente pendenti per l'vgualità dell'vso del giorno con la notte.

ERRORE.

H VOMO quasi in habito di viandante, c'habbia bendato gl'occhi, & uada con vn bastone tentone, in atto di cercare il viaggio, per an dare assicurandosi, & questo va quasi sempre con l'ignoranza.

L'Errore (fecondo gli Stoici) è vn'vícire di strada, & deuiare dalla linea comé il non errare è vn camininare per la via dritta senza inciampare dall'vna, o dall'altra banda, tal che tutte l'opere, o del corpo, o dell'intelletto nostro si potrà dire, che siano in viaggio, o pellegrinaggio, dopo ilquale

non storcendo, speriamo arrivare alla felicità.

Questo ci mostra Christo nostro Signore, l'attioni del quale surono tutte per instruttione nostra, quando appari a' suoi discepoli in habito di pel legrino, & Iddio nel Leuitico commandando al popol d'Israel, che nonvolesse, camminando torcere da via banda, o dall'altra. Per questa cagione l'errore si douera fare in habito di pellegrino, o uero di uiandante, non potendo essere l'errore senza il passo delle nostre attioni, o pensieri, come si è detto.

Gl'occhi bendati fignificano, che quando è oscurato il lume dell'intelletto con il uelo de gl'interessi mondani, facilmente s'incorre ne gli

erron.

Il bastone, con ilquale ua cercando la strada, si pone per il senso, come l'occhio per l'intelletto, perche come quello è più corporeo, cosi l'atto di questo è meno iensibile, e più ipirituale, e si nota in somina, che chi procede per via del senso, facilmente può ad ogni passo errare, senza il discorio dell'intelletto, & senza la uera ragione di qual si voglia cosa, questo medesimo, & più chiaramente dimostra l'ignoranza, che appresso si dipinge.

ESILIO.

Come dipinto dal R. F. Ignatio Perugino Vescouo d'Alatri.

VCMO in habito di Perlegrino, che con la destra mano tiene via
bordone, & con la finistra vn falcone in pugno.

Due Essis sono, va publico, e l'altro privato, il publico è quando l'huo mo, o per colpa, o per sospetto è bandito dal Prencipe, o dalla Republica, & condannato a vivere suor di patria perpetuo, o a tempo.

Il prinato è quando l'huomo volontariamente, o per qualche acciden-

## DI CESARE RIPA.

le si elegge di viuere, e morire suor di patria, senza esserne cacciato, che sio significa l'habito del pellegrino, & il bordone.

Et per il publico lo dinota il falcone con i getti alli piedi. ETICA.



ONNA di aspetto grave, terrà con la sinistra mano l'istromento detto archipendolo, & dal lato destro hauerà vn leone imbriglato.

L'etica significa dottrina di costumi, contenendosi con essal concupiscenole, & irasceuole appetito nella mediocrità, essa di mezo, oue consiste la virtù, per consistere ne gi'estremi il vino, al quale detto appetito
s'accosta, tutta volta, che dall'vna, ò dall'altra parte declina.

Tiene appretto de le il leone, nobile, & feroce animale, imbrigliato, per fignificare, ch'ella ratirena questa parte animale deil nuomo gia detta.

L'archipendolo ne da per fimilitudine ad intendere, che fi come a lora vna cora effere pene in piano fi dimoftra, quando il ino pendente tra les due

due gambe di detto istrumento no transgredisce verso veruno de gl'estre mi, ma s'aggiusta con la linea legnata nella parte superiore, ond'egli descende; cuii questa dottrina dell'Etica insegna l'huomo, che alla rettitu dine, & vguaglianza della ragione il fentuale appetito fi conforma, quan do non pende à gl'estremi, ma nel mezo si ritiene.

ETA DELLORO.

7 NA bella giouanetta all'ombra d'vn faggio, ouer d'oliuo, in mezzo del quale sia vn sciamo d'api, che habbiano fatto la fabbrica, della quale si ueda stillare copia di mele. Hauera li capelli biondi com'oro, & sparsi giù per le spalle senz'artificio alcuno, ma naturalmente si veda la uaghezza loro.

Saià uestita d'oro senz'altro ornamento, con la destra mano terrà vn. Cornucopia pieno di uarij fiori, Corgnole, Fragole, Castagne, More, &

Giouanetta, & vestita d'oro si rappresenta per mostrare la purità di

quei tempi.

Il semplice uestimentald'oro, & i capelli senz'artificio significano, che nell'età d'oro la uerità fu aperta, e manifesta a tutti, & a questo proposito Ouidio nellibro primo delle Metamorfosi tradotto dall'Anguilla ra cosi dice.

Questo vn secolo sù purgato, e netto D'ogni maluaggio, e perfido pensiero Vn proceder real, libero, e schietto Seruando ogn'vn la fe dicendo il vero

Non v'era chi temesse il siero aspetto Del giudice implacabile, e feucro Ma giusti essendo all'hor semplici, e puri Viuean senza altro giudice sicuri.

Mostra lo star'all'ombra del saggio, che in quei tempi selici d'altra. habitatione, non si curauano, ma solo di star sotto gl'arbori si con-

tentauano.

Il Cornucopia pieno delle sopradette cose, & il sauo di mele, per dichiaratione d'esse cose, ne seruiremo dell'autorità del nominato auttore

nel sopradetto libro che così dice.

Senz'esser rotto, e lacerato tutto Dal vomero, dal rastro, e dal bidente Ogni soaue, e delicato frutto Daua il grato terren liberamente, E quale egli venia da lui produtto Tal sel godea la fortunata gente

Febo sempre più lieto il suo niaggio Facea girando la suprema sfera, E con fecondo, e temperato raggio Recaua al mondo eterna primauera. Zefiro i fior d'Aprile, e' fior di Maggie Nutria con aura tepida, e leggiera Che spreggiado condir le lor viuade (de Stillaua il miel da gl'elci, e da gl'oliui Magiaua corgne, e more, e fraghe, e ghia Correan nettare, e latte i finmi, e i riui.

ETA DELL'ARGENTO.

NA giouane, ma non tanto bella, come quella di sopra, stando appresso d'vna capanna, sarà vestita d'argento, il quale vestimento sarà adorno con qualche bel ricamo, & anco artificiosamente acconciala testa con belli giri di perle; con là destra mano s'appoggierà sopra d'vn'

aratro; & con la finistra mano tenghi vn mazzo di spighe di grano, & nel

li piedi porterà stiualetti d'argento.

L'esser questa giouane men bella di quella dell'età dell'oro, & vestita nella guita che dicemmo; & con la conciatura del capo, mostra la varieta di questa alla prima eta dell'oro, onde sopra di ciò per dichiaratione seguiteremo quanto dice il sopradetto Anguillara nel libro citato.

Poiche al più vecchio Dio, noioso, e lento Egli quel dolce tempo, ch'era eterno . Dal suo maggior figliuol fu tolt'il regno Fece parte dell'anno molto breue,

Segui il secondo secol del l'argento Aggiugendoui estate, autunno, e verno, Mé buo del primo, e del terzo più degno Foco épio, acuti morbi, e fredda neue (uo Che fu quel viver lieto in parte spento S'hebber gl'homini all'hor qualche goner Che al'huom couenne vsar l'arte, e l'inge Nel magiar, nel vestir, hor graue, hor le Seruar modi, costumi, e legge none (gno, S'accomodaron al uariar del giorgo (ue Si come piacque al suo tiranno Gioue. Secondo ch'era in Cacro,o in Capricorno.

L'aratro, le spighe del grano, come anco la capanna, mostrano la coltiuatione, che comincio nell'eta dell'argento, & l'habitatione, che in. quei tempi cominciorno à vsare, come appare nella sopradetta autorità

nel libro primo, doue dice.

GiaTirsi, e Mopso il sier giouenco atterra Nelle grotte al coperto ogn'un si serra, Per porlo al giogo, ond'ei vi mugge, e ge Ouero arbori, e frasche intesse insieme, Gid il rozzo agricoltor fere la terra (me Equesti, e quel si fa capanna, o loggia , Col crudo aratro, e poi ui sparge il seme, Per fuggir Sole, e neue, e uéti, e pioggia.

ETA DEL RAME.

ONNA d'aspetto siero, armata, e con la veste succinta tutta ricamata in varij modi, in capo portera vn'elmo, che per cimiero vi sia vna testa di leone, & in mano terrà vn'asta, stando in atto di sierezza, così la dipinge Ouidio nel libro primo della Metamorfofi, doue dice.

Dal metallo, che fuso in uarie forme Sorti la terza età, come consorme A quel che troud poi l'ingegno humano E spesso in ambedue uergogna, e d. n.:0 Che nacq; al'huom si uario, e si diforme, Ma se ben u'era rissa, odio, e rancore

Che li fece uenir con l'arme in mano L'vn contra l'altro impetuosize fieri I lor discordize ostinati pareri.

A l'huom che già uiuea del suo sudore Rende adorno il Tarpeio, e'l Vaticano S'agguinse noia, incommodo, & affanne Pericol nella uita, e nell'honore,

Non u'era falstà, non u'era inganno Come fur nella quarta età più dur.i, Che dal ferro piglio nome, e natura.

ETA DEL FERRO.

ONNA d'aspetto terribile, armata, & il vestimento sarà del color del ferro, h uerà in capo vn'elmo con vna testa di lupo, con la defira mano terrà vna spada nuda in atto di combattere, e con la finistra vno scudo, in mezo del quale vi sia' dipinta la fraude, cioè con la faccia d'huomo giusto, & il resto del corpo di serpente, con diuerse macchie, & colori, ouero in luoco di questo mostro ui si potrà dipingere una sirena, & à canto della sopradetta figura ui saranno diuerse armi, & insegne, tramburi, trombe, & simili.

Il uer, la fede, ogni bontà del mondo Fuggirose uers'il Ciel spiegaron l'ali En terra víciron dal tartareo fondo La menzogna, la fraude, e tutti i mati, Ogn'infame pensier, ogn'atto immondo Entrò ne' crudi petti de mortali E le pure virtir candide, e belle

Vn cieco, e uano amor d'honori, e regni Gl'huomini indi. Be a diuentar tiranni Fer le richezze i già suegliati ingegni, Darsi a' furtisalle forze, or a l'inganni, A l'homicidy, & a mille atti indegni Et a tante dell'huom ruine, e danni, Che per ostar in parte a tanti mali Giro a splender nel Ciel fra l'altre stelle. S'introdusser le leggize i tribunali.

ETA DELL'ORO, ARGENTO, BRONZO, & Ferro, come rappresentate in Parigi in vna Commedia, auanti Enrico II. Re di Francia.

ETA DELL'ORO. and and and

7 NA bellissima giouanetta, vestita d'oro, e con stiuali del medesimo, in vna mano porta vn fauo di mele, & con l'altra vn ramo di quercia con ghiande.

ETADELL'ARGENTO.

ONNA uestita d'argento con bellissimi adornamenti di perle, & velí d'argento, come anco con gran vaghezza adorno il capo, neili piedi porta stiualetti d'argento, e con vna delle mani vna coppia di pane,

ETA DEL BRONZO. ONNA armata, & con vn'elmo in capo, che per cimiero porta vna testa di Leone, la veste è succinta, & si l'armature, come anco la veste, sono del color del bronzo, in una mano tiene viralla, & stain atto superbo, & altiero.

ETA DEL FERRO. ONNA armata, & vestita del color del ferro, in capo ha vna celata con vna testa di lupo, con la bocca aperta, & con la man destra tiene vn'asta con vna falce in cima d'essa, & con l'altra vn rastello, & ha i

piedi d'anoltoio. ETERNETA.

ONNA con tre teste, che tenga nella sinistra mano vn cerchio, & la destra sia col dito indice alto.

L'eternita per non cher cota fensibile, non può conoscersi dall'intellet to humano, che dipenda da'ienti, le non per negatione, dicendosi, che è luoco senza varietà, moto senza moto, mutatione, e tempo senza prima ò poi, fu, ò fara fine, ò principio, però difie il Petrarca deicriuendo le cir costanze dell'eternita, nell'vitimo de'Trionfi.

Non bent cluego, fu, farà, ne era Mae folo in prefente, & born, & Loggi It fola eternità raccolti, e vera.

Però le teste sono le tre parti del tempo, cioè, presente, passato, e da ve-

nire, le quali sono ristrette in vna sola nell'eternità.

Il dito indice alzato, è per segno di stabile sermezza, che è nell'eternità, lontana da ogni sorte di mutatione, essendo simile atto solito a sarsi da coloro, che vogliono dar segno d'animo costante, e dal gia satto proponimento non si mutano.

Il cerchio è finibolo dell'eternità. per non hauere principio ne fine, &

per essere perfettissima fra tutte l'altre? 10 1000 1

## ETERNITA.

Nella medaglia di Faustina.

ONNA in piedi, & in habito di matrona, tiene nella mano destra il mondo, & in capo vn velo chè le cuopra le spalle:

Lo star in piede senza alcuna dimostratione di modimento, ci sa comprendere, che nell'eternità non ui è moto, ne mutatione del tempo, o del le cosè naturali, o dell'intelligibili. Però ben disse il Petrarca del tempo dell'eternità.

Qual marauiglia hebb'io, quando restare Vidi in vn piè colui, che mai non stette,

Ma discorrendo suol tutto cangiare.

La ragione, perche questa figura non si faccia a sedere, essendo il sedere inditio di maggior stabilità, e che il sedere si suol notare quasi sempre nella quiete; che è correlativa del moto, & senza ilquale non si può esso intendere, & non essendo compresa sotto questo genere la quiete dell'eternità, ne anche si deue esprimere in questa maniera, ancorche da tutti questo non sia osservato, con e si dirà quì di sotto.

Si fa donna per la conformita del nome, Matrona per l'età stabile.

Tiene il mondo in mano, perche il mondo produce il tempo, con la sua

mobilità, & lignifica, che l'eternità è fuora del mondo.

Il velo, che ambidue gl'homeri le cuopre, mostra che quel tempo, che aonè presente nell'ecernità, s'occulta, essendoui eminentemente.

Eternità nella Medaglia di Tito.

onna armata, che nella destra mano tiene vn'asta, & nella sinistra vn Cornncopia, e sotto a i piedi vn globo. Per la detta sigura con parola eternità, non si deue intendere deli'eternità di sopra reale: ma di vna certa duratione ciuile sughtsima, che nasce dal buon gouerno, ilquale consiste principalmente in proueder le cosè alla vita necessarie, per che riconoscendo i Cittadini l'abbondanza dalla benesicenza del Prencipe, hanno continouamente l'animo volto à ricompensar l'obbligo con la con cordia, & con la fedel a, e però g'antichi dipinsero questa duratione, e per peturtà col cornucopia pieno di frutti, nasce parimente la lunga duratione de gli stati, dal mantenere la guerra in piedi contro le nationi barbare e nemiche, & per due cagioni, l'vna è che si mantengono i popoli bellicosi & esperti, per resistere all'audacia, & all'impeto d'altri popoli stranieri, che volessero ossendere; l'altra è, che si assieura la pace, & la concordia fra i Cittadini, perche tanto maggiormente il tutto si vnisce con le par-

ti, quanto è più combattuto dal suo contrario, & questo si è veduto, & vede tuttauia in molte Citta, & Regni, che fra loro tanto più sono dissuni ti i cittadini, quanto meno sono da gl'inimici trauagliati, & si moltiplicano le dissentioni ciuili, con quiete, & riso dell'inimico, però si dipinge l'eternita con l'hasta, & con l'armatura.

ETERNITA.

Pescritta da Francesco Barberini Fiorentino nel suo trattato d'amore.

RANCESCO Barberini Fiorentino nel suo trattato, c'ha fatto di amore, quale si troua scritto a penna in mano di Monsig. Masseo Barberini Cardinal di S. Chiesa, & dell'istessa famiglia, ha descritto l'eternita con inuentione molto bella: & hauendola io con particolar gusto veduta, hò pensato di rappresentarla qui, secondo la copia, che dall'origina.

le detto Monsignore si è compiaciuto lasciarmi estrarre.

Egli la figura, donna di forma venerabile, con capelli d'oro alquanto lunghi, & ricadenti fopra alle spalle, a cui dal sinistro, e destro lato, do-ue si douerebbero stendere le coscie, in cambio di esse si vanno prolungando due mezi circoli, che piegando quello alla destra, e questo alla sinistra parte, vanno circondando detta donna sino iopra alla testa, do-ue si vinicono insieme, ha due palle d'oro vna per mano alzate in sù, & è vestita tutta di azurro celeste stellato, ciascuna delle quali cose è molto a proposito conueniente per denotare l'Eternità, poi che la forma circolare non ha principio, ne fine.

L'oro è incorruttibile, e fra tutti li metalli il più perfetto, e l'azurro stellato ci rappresenta il Cielo, del quale cosà non appare più lontana dal-

la corruttione.

ETERNITA.

ONNA in habito di matrona, che nella destra mano hauerà vn serpe in giro, che si tenga la coda in bocca, e terrà detta immagine vn velo in testa, che le ricuopra ambedue le spalle.

Si cuopre le spalle, perche il tempo passato nell'eternità non si vede,

Il terpe in giro dimostra, che l'eternità si pasce di le stessa, ne si romenta di coia alcuna esteriore, & apprento a gli antichi significana il mondo, & l'Anno, che si girano perpetuamente (secondo alcuni l'ilosos) in se medesi mi, però se n'è rinouata pochi anni sono la memoria, & l'occasione dell'insegna di l'apa Gregorio XIII. & dell'Anno ritornato al suo seno pera di lui, & ciò sarà testimonio degno dell'eternità della sana di si gran Prencipe.

ETERNITA.

ONNA giouane, vestita di nerde, per dimostrare, ch'ella non è sot toposta al tempo, ne consunata dalle sue sorze, stara a sedere sopra vna sedia, con vn'asta, nella mano sinistra posata in terra, e con la destra sporga vn genio, cosi si nede scolpita in vna medaglia antica, con settere, che dicono: CLOD. SEPT. ALB. AVG.

Hauera ancora in capo vn balaliico d'oro: quest'animale era appresso a gi E-

me King

a gl'Egitif indicio dell'eternita, perche non può essere ammazzato da animale alcuno, si come dice Oro Egittio, ne' suoi Ieroglissici, anzi facilmente col siato solo ammazza se siere, e gl'nuomini, & secca l'herbe, & le piante. Fingesi di oro, perche l'oro è nicno soggetto alla corruttione de gli altri metalli.

Eternità nella medaglia d'Adriano.

Donna, che sostiene due teste coronate, vna per mano con queste lette re Æ l'ERNITAS AVGVST1, & S. C. vedi Sebastiano Erizzo.

Onna, che siede sopra vna ssera ccieste, con la destra porga vn Sole, con i suoi raggi, & con la inistra sostenga vna Luna, per inostrare, come ancora nota Pierro Valeriano ne' suoi lerognaci, che il Sole, e la Luna sono perpetui genitori delle cose, & per propria virtù generano, e conservano, & danno il nutrimento a tutti li corpi inferiori, ilche su molto bene considerato da gli antichi Egiti, per rappresentare l'eternita, credendo sermamente, che questi due sumi del mondo sussero per durare infiniti secoli, & che sussero conservatori, & anco nutritori di tutte le cose create sotto di loro. Siede sotto la ssera celeste, come cosa, che sia durabile, & perpetua; nelle medaglie di Domitiano, & di Traiano si uede l'eternità, che con la destra mano tiene vn Sole, & con la sinistra vna Luna, col vestimento seinto, e largo.

EVENTO BVONO.

vna tazza, nella tintifra de papanero, & vna spica di grano, questo buono euento teneuano così scolpito anticamente i Romani in Campido glio, insieme con quello della buona lortuna, & è come vna somma selicita di buon successo in tutte le cose, però lo singenano in questa maniera, uolendo intendere per la tazza, & per la spica la suttezza delle viuande, & des bere, per la gioueniù i beni dell'animo; per l'aspetto heto i piaceri, che dilettano, & rallegrano il corpo; per lo uestimento nobile i beni della sortuna, senza i quali rimanendo igni do il buono cuento facilmente varia nome, e natura.

Il papauero si prende per lo sonno, & per la quiete, nel che ancora &

schopre, & accretce il buono euento.

EMVLATIONE, CONTESA, E STIMOLO DI GLORIA.

DONNA, che tenga vna tromba nella destra mano, nella finistra vna corona di quercia con vna palma ornata di fiocchi, & dui galli alli piedi, che si azzussino.

Hesiodo poeta Greco nel principio della sua poesia intitolata le opere & li giorni con più similitudine mostra che la contesa di gloriosa sama è molto laudabile, & conueneuole, atteso che per tal contesa li virtuosi sano a gara a chi può più auanzarei concorrenti loro, il sentimento dei versi di Hesiodo è questo preso dal Greco a parola per parola.

Emulatur vicinum, vicinus

Ad divitias festinantem, bona vero hac contentio hominibus,

It figulus figulo succenset, & fabro saber, Et mendicus mendico inuidet, cantorg; cantori.

I quali nersi per maggior chiarezza noi tradurremo, tenendoci pari-

Il vicino al vicin emil si mostra
Che con gran fretta le ricchezze acquiste
Ma buona è tal contesa allimortali;
Il vasaio s'adira col vasaio,
Il cantor al cantor, il fabro al fabro,
E'l mendico al mendico inuidia porta.

Onden's derivato quel trito proverbio Figulus figulum odit, Il vasaio odia il vasaio, quando si suol dire, che vao artence, o virtuoio odia l'altro della medesima professione: però vediamo ogni giorno studiosi, che biasimano, & avuliscono le opere d'altri, perche odiano la sama delli virtuosi coetanei suoi, non senza invidia; se bene spesso occorre che quello, che invidiamo vivo, morto poi lodiamo, come disse Minnermio.

Insigni cuipiam viro proni sumus omnes Inuidere viuo, mortuum autem laudare...

Mosso lo studioso da una certa ambitiosa inuidia d'honore, incitato dal stimolo della gloriosa sama, desideroso d'esser egli solo per eccellenza nominato, e tenuto il primo, & superiore a gli altri, s'assatuatione, stindustria, & s'ingegna di arriuare, anzi trapassare i segni della persettione.

leroglifico della gloriotà fama n'è la tromba significat tuha famam, & celebritatem. Di le Pierio, la Tromba eccita gli anumi de Soldati, & gli sueulta dal sondo, Ciaudiano. Excitet incessos turmali bucina somnos.

La tromoa parmente della fama escita gli animi de virtuosi, & li desta dal sonno della prigritia, & fiche stiano in continue nigilie, alie qual essi volen ieri si danno solo per sar progresso ne gli esterciti soro a perpetua sema, & gloria. Similmente la Tromba incita gli animi de Soidati, & gl'insiamma alla militia, Virgilio nel Sesso.

Ere ciere vires, Martemq; accendere cantu.

Cosi la tromba della sama, & della gloria, infiamma gli animi all'emulatione della virtu, quindi è che l'Intarco trattando della virtù morale disse, Legum conditores in civitate ambitionem amulationemq; excitant, adversus hostes autem tubis etiam, ac tiliis insligant augentq; irarum ardores, & pusandi cupiditatem. Et certo che niuna cosa infiamma più gli animi alla virù che la tromba della lode, massimamente i giouani, perciò seguita di dir Phitarco, Laudando adolescentes excitet, atque propellat.

La corona, & la palma ornata di siocchi è simbolo del premio della nirtù per il quale i nirtuosi stanno in continua emulatione, & contesa. La corona di que ma fu nel teatro di Roma premio d'ogni emulatione, Es nerono sucoronati Oratori di prosa greca, & latina, Musici, & Poeti, de Resu Marinae, Cani tarpeias licuit contingere quercus.

Con-

Confermar si pud con l'inscrittione di Lucio Valerio, che di tredici an ni tra poeti latini su in Roma incoronato nel certame di Gioue Capitolino, instituito da Domitiano, come riseruce Suetomo. Instituit, se quinquen nate certamen Capitolino Ioui triplex, musicum, equestre, gymnicum, se aliquante plurium, quam nunc est coronatorum; Nella inscrittione, ancorche non si specifichi la corona di quercia, nondimeno d'altra non si deue intendere, perche nelle contese di Gioue Capitolino di quercia s'incoronavano i vincitori.

L. VALERIO. L. F.

PVDENTI

HIC. CVM. ESSET. ANNORVM

XIII. ROMÆ CERTAMINE

IOVIS. CAPITOLINI. LVSTRO

SEXTO. CLARITATE. INGENII

CORONATVS. EST. INTER

POETAS. LATINOS OMNIBVS

SENTENTIIS. IVDICVM

HVIC. PLEBS. VNIVERSA

HISCONIENSIVM. STATVAM.

AERE. COLLATO. DECREVIT.

Di Sonatori di Citara Giunenale. In Capitolinam speraret Pollio queri cum, Et gli Histrioni ancora, si come apparite in que la inscrittione stam pata dal Panuino, da Aldo Manutio, dallo Sinetio, & da Giosesso Scalige, ro sopra Ausonio.

L. SVRREDI. L. F. CLV
FELICIS
PROCVRATORI. AB
SCAENA. THEAT. IMP.
CAES. DOM FIAN
PRINCIPI
CORONATO. CONTRA
OMNES. SCAENICOS

La palma, & la corona ornata di fiocchi come habbiamo detto, era pre mio ancora che si daua alli primi vincitori, perche i secondi non riporta uano le corone, & le palme con li fiocchi, si come auuertiice il iudetto sca ligero in Ausonio Poeta.

Et que iam dudum tibi palma poetica pollet Lemnisco ornata est, quo mea palma caret.

Se bene propriamente i lemnifei erano fascie picciole di lana non colo rita, come dice sesso, ma trouasi anco che i lemnifei da motti pigliansi per siocchi d'oro, & di seta, secondo gli aggrunti, onde leggiamo in Alessandro d'Alessandro Hetrusciis corollis lemnisci tantum aurei darentur, et in Sido nio Poeta Palmis serica, Cioè Palma ornata di sascie, o siocchi di seta: veggasi lo Scaligero in detto luogo, & giornale del Turnebo lib. 18. cap. 3.

dan.

gia, & al desiderio delli primi premij.

I Galli che il azzustano seruono per simbolo dell'emulatione, & della contesa di gloria. Certant inter se galli studio gloria, Dice il l'estore: Chrisippo con l'emulatione dei galli ci aggiunge stimolo alla sortezza. Thenusiocle animò i soldati contra barbari, con mostrar loro dui Galli che combatteuano, non per altro che per la vittoria: onde gli Atheniesi metteuano ogn'anno dui galli a contendere in publico spettacolo, ad esfempio dell'Emulatione, come leggesi in Celio Rodigino lib. 9. cap. 46. Viauano anco questo in Pergamo. Plinio lib. 10. cap. 21. Tergami omnibus annis spettaculum gallorum publice editur cen gladiatorum, Et Politice lib. 9. cap. 6. riferisce, che i Barbari scolpirno dui galli combattenti nelle medaglie, simbolo dell'emulazione, contesa, e stimolo di gloria.

EDIFITIO, O VERO VN SITO.

LI antichi per vn sasso atta catto a vn filo denotauano l'edifitio, o uero il sito, & l'opera fatta, conciosiacosa che in nulun modo si può drizzare gli edifiti, se non si cerca con diligenza la dittura de i canti, per mezzo de gli archipendoli: onde nel faboricare si deue prima osseruare questo, che tutti gli edifiti, corispondano all'archipendolo, & che noni habbino in se (per viare il nocabolo di Vetrunio) parte alcuna d'inchinatione all'ingiù. Però si potra rappresentare questa sigura per vn huomo che tenghi in una mano l'Archipendolo in atto di adoprarso con arte, & con giuditio.

FALSITA D'AMORE, O VERO INGANNO.

DONNA superpamente uestita, terra con le mani una serena, ehe

guardi in vn specchio.

Il fallo amante sotto la delicatura d'una leggiadra apparenza, & sotto la dolcezza delle sinte parole, tiene per ingannare ascose le parol siù deformi de suoi penileri maluaggi, che per i piedi, & per l'estrenata, come habbiamo detto altre volte, si prendono, & però gl'antichi dipiageuano

la ferena in questo proposito.

Lo specchio è uero simbolo di fassiti, perche se bene pare, che in esso specchio sano tutte quelle cose, che li sono poste innanzi, e pero via sola similitudine, che non ha realita, ce quello, che gli si appresenta alla sinistra, utene alla destra mano, ce mede imamente quello, che è dalla destra viene alla sinistra, il che è tatto quello, che importa questo nome di fabilità, come benissimo raccontail Pierio nel lib.42.

FAMA.

ONNA vestita de un relo tottile succinto a trauerso, raccolto a mez za gemba, che mostri correte eggiermente, haueta due grandali, sarà tutta pennata, sa per tutto vi turanno tant ecchi, quante penne, se tra questi un sammo monte bocche, se orecchie, nella deltra mano terra una

Mounda

## DI CESARE RITA.

2.25

tromba, cosi la descrive Virgilio, & per più chiarezza scriveremo le sue parole medesime, tradotte in lingua nostra cosi.

La Fama è vn mal, di cui non più veloce Piccola al timor primo, & poi s'inalza E nessun altro, e di volubilezza Fino alle sicile, & entranella terra, Sol viue, & camminando acquista forze, E tra i nunoli ancora estende il capo.

Et poco poi loggiunge.

E veloce di piedi, e leggier d'ale

Sono nel corpo piume, son tant'occhi,

Vn mostro horredo, e grade, alquale quate

(Marauiglia da dire) & tante bouche

Suonan inlei, & tant'orecchie inalza,

Vola di notte in mezzo il ciel stridendo

Et per l'ombra terrena, ne mai china

Come del uero è messaggier tenace.

Gl'occhi per dolce sonno, & siede il giorno

FAMA BVONA.

ONNA con vna tromba nella mano det la, & nella finistra consumo d'oliva, hauera al collo vna consuma d'oro, allaquale sia per pendente vn cuore, & hauera l'ali bianche a g. homeri.

La tromba fignifica il grido vniuersale sparso pergiorecchi de gl'huo

Il ramo d'oliua mostra la bontà della sama, e la sincerità dell'huomo samoso per opere illustri, pigliandosi sempre, & l'oliuo, & il frutto suo in buona parte; però nella Sacra Scrittura si dice dell'olio, parlandosi di Christo N. Signore in sigura, oleum essusum nomen tuum, Et dell'Oliua dice il Salino, oliua frustifera in domo Domini. Et per questa cagione sole-uano gl'antichi coronar Gioue d'Oliua, singendolo sommamente buo-no, & sommamente perfetto.

Il cuore pendente al collo, fignifica, come narra Oro Apolline ne suoi leroglifici, la fama d'un'huomo da bene.

L'ali di color bianco, notano la candidezza, & la velocità della fama

Foma cattina di Claudiano.

Onna con va uestito dipinto d'alcune immaginette nere, come put tini con l'ali nere, & con van tromba in mano, conforme al detto di Claudiano nel lib. della guerra Genca, contro Alarico.

Famaq; nigrantes succintta pauonibus alas.

Sono l'immaginette notate per quei timori, che si accrescono nel cre scere la catesua sama.

L'ali nere mostrano l'oscurita dell'attioni, & la sordidezza.

. Fama chiara nella medaglia di Antonino.

NA bellissima sigura nuda d'un Mercurio con i talaria' piedi, de al capo, sopra il braccio simistro tenghi con bella gratia un panno, de in mano il caduceo, & nella destra per lo freno un cauallo Pegaseo, che s'erga con a piedi in alto per volare.

La figura di Mercurio con i talari, & caduceo, fignifica la chiara fame

percioche gli antichi lo finsero nuntio di Gioue, e per lui s'intende il parlare, cioè l'efficacia della voce, & del grido, che per tutto si spande & si dissonde.

I talari, & l'ale che tiene in capo fignificano le parole veloci.

Il cauallo Pegafeo s'intende per la chiara fama di Antinoo velocemen

te portata, & sparsa per l'vniuerso.

Il freno d'esso cauallo gouernato da Mercurio, ci dinota, che la fama è portata dalle parole, & dalla voce, che suona dalle virtù degl'illustri satti de gl'huomini, & che tanto più, o meno cotal sama peruiene al mon FAMACHIARA.



do, quanto quella dalle lingue, & dal parlare de gl'huomini è accresciuta, & sparsa.

Et il popolo Romano per honorare Domitiano fece battere in vna me daglia il Cauallo Pegaseo significante la sama, che per il mondo di lui s'era sparsa; vedi Sebastiano Erizzo.

FAME

Allera et . FAME.

A Fame vien deseritta da Ouidio nelle Metamorfosi al lib. 8. che in nostra lingua cosi dice.

Ogn'occhio infermo suo si stà sepolto, · De le ginocchia il nodo in fuor si stendo In vn'occulta, & canernosa fossa Raro hà l'inculto crin ruuido, e sciolto E di sangue ogni venaignuda, è scossa Pallido, e crespo, magro, e oscuro ha il vol Ventre nel uetre suo non si comprende Edella pelle sol vestite l'ossa E dell'ossa congiunte in varij nodi

E per le secche coscie par gonfiato. La poppa che a la costa appesa pende Sembra yna palla' a uento senza fiato (to Ma il loco par che sia già uentre state Rassembra in somma l'esfamata rabbia D'offa vn'anotomia, che l'anima habbia

Traspaion varie forme, e vary modi. FATICA.

Onna giouane mal vestita, di color verde, in mano terrà vn libro aperto, stando in atto di leggerlo, & a canto vi sara vn uitello,o giouenco.

La fatica, secondo il detto di Cicerone nel 2. delle Tusculane, è vna cer ta operatione di grand'attione d'animo, o di corpo, & si rappresenta ve-

stitu di verde, pereire la speranza la ricuopre, & la mantiene.

Si dipinge giouane, percioche la giouentù è atta alla fatica più d'ogn'al tra età dell'huomo. Et Ouidio nel lib. 2. de arte Amandi volendo dimo-

strare, che ne lla giouentù si deue durar fatica, cosi dice

Du vires, animiq. finunt tolerate labores Iam veniet tacito curua senetta pede. Col libro ii dimoitra la fatica della mente, che s'apprende principalmente per mezzo de gl'occhi, come stradapiù facile di cognitione in ogni proposito all'intelletto. Quella del corpo si rappresenta per lo significato del giouenco conforme al detto d'Ouidio nei lib. 15. delle Metamorfosi doue dice

Cade laboriferi credunt gaudere inuenci. FATICA.

Onna robusta. & vestita di pelle d'asino, in maniera che la testa del-J'afino faecia l'acconciatura delli capelli, effendo quest'animale nato alla fatica, & a portare pesi: s'aggiungeranno ancora alla detta acconciatura due ali di Grue, & in mano terrà i piedi del medesimo vecello, ilquale serue per memoria della fatica, perche è antica opinione, che i nerui dell'ali,& de i piedi di Grue portati adotle, saccino sopportare ogni fatica agenolmente, & senza alcun dispiacere, come auertifice Pierio Valeriano al libro 17.

FATICA ESTIVA.

JNA giouanerobusta, vestita d'habito succinto, e leggiero con le braccia nude, che con la destra mano tenghi vna falce da mietere il grano, & con la finistra vno scorreggiato struniento da batter il frumento, & appresso vi sia vn bue.

Giouane, & robulta si dipinge, per esser in questa età le forze del corpo più che in altra vigorofe, & anco più atte alle fatiche, come bene lo

amottra Ouidro lib. 15. Metamorfoti.

Pitque valens iunenis, neque enim robustior atas Vlla, nec vberior, nec que magis ardeat vlla.

L'habito succinto, & leggiero, e le braccia nude dimostrano la dispositione, & prontezza, che si richiede all'operatione, rimouendosi tutti gl'impedimenti, come sono i vestimenti grauia quelli che in tempo di

gran caldo deuono esercitarsi alla fatica.

La falce, & il seorreggiato sono instrumenti di opere di molta satica, massime che si fanconella stagione ardentissima dell'Estate, nella quale ogni minima satica è grandsima, & sopra di ciò nè serurremo del detto di Virgilio nel 4 della Georgica, que dice.

Affate laborem experiuntur.

Il bue, essendo posto da molti per simbolo della fatica, fara maggioremente nota la nostra figura.

TVon o vestito, con ampliss mo vestimento di panno di lino, starà riguardando nel ciclo vna stella, che rispienda in mezzo a molta luce, laquale sia terminata da alcune nuvole da tutte le bande, dalle quali cada in giro sino a terra vna catena d'oro, così è descritto nell'ottavolibro dell'Iliade, & signissica, secondo che riseriscono Macrobio, & Luciano, la congiuntione, & ligamento delle cose humane con le divine,
& vn vincolo dell'humana generatione col sommo sattore suo, ilquale,
quando li piace tira a si, & sa inalzare le nostre menti al più alto cielo,
oue mai altrimente no potremo arrivare col nostro ssorzo terreno; però
il divin Platone voste, che questa catena susse la forza dello spinto divi
no, & del suo ardore celeste, dal quale sono bene spesso rapiti gl'animi di
gran valore a segnalate imprese.

Situeste di lino, perche, come racconta il Pierio Valeriano nel lib. 40.

2l'antichi Sacerdoti Egitii poncuano il uno per lo fato, rendendone ragiono, cue come il lino è frutto, e parto della Luna, così anco sono li mor
tali le ggetti alle mutationi del Cielo. Et questa come anco la seguente
immagio 2, habbiamo descritta conforme alla superstitione de gentili, esfer do così illecita a noi Christiani credere il fato, come dissulamente in

fegna S. Tommato contra gentiles lib. 3. cap. 93.

Von o vest ite dipi nno di lico, per la ragione sopradetta, hauei à in

the end Conoccuia cel fute, na che il filo ha tronco nel mezzo.

Le regioni che si ssegnaro : sie dette cos, sono queste prin ieramen, te, perche it se o si inc per divolgata opinione de savii della gentinta, che conssila nella dipositione delle stelle, se che tutti li nostri humani as fari se in portanti negotii trapassino, secondando il moto d'esso, però sopra il capo, come dominatrice si dipinge la stella detta.

Il Caducco denota la potefra desfato, cuero vn cesso divino spirito, o moto, per lo quale non losamente la mente nostra, ma tutte le cose crea-

te an-

se ancora diceuano esser mosse, & gouernate, & credeuano di più i genzili, che susse vn certo vincolo, co'l quale noi venissimo obbligati, e ristretzi con l'istesso Dio, & che con noi la necessità di questo medesimo adunasse tutte le cose-

Lo dipingeuano con la conocchia, & con il fuso, perche cosi si mostre il debolissimo filo de nostri giorni, attaccato alle potenze del Cielo.

LI antichi fingeuano vn giouane ignudo, allegro, con l'ali alle spalle, con vna benda a gl'occhi, eco'piedi tremanti, stata sopra vna ruo ta. so non sò uedere, per qual altro sine cosi lo dipingenero, te non per dimostrare i tre sonti, onde scaturiscono, & deriuono tutti i sauori. Il primo è la virtù, significata per l'ali da gl'antichi spesse uolte, per mantenere la metasora del uolo dell'ingegno. Il secondo è la sortuna, dalla quale diceuano hauer le ricchezze, & per quelle la nobiltà, le quali due cose principalmente danno, & mantengono il sauore viuo, & gagliardo, & la sortuna è dimostrata con la ruota, per la ragione da dirsi a suo suogo, l'altra cagione del sauore è il capriccio, & anclinatione dichi sauorisce, senza alcun sine stabile, o senza sprone d'alcuna cosa ragione uole, & questo une significato per la cecità de glocchi corporali, da quali s'impara esfer corto il conoscimento dell'intelletto, & queste sono ancecagioni.

Si possono ancora con queste mede ime cose significare tre estetti d'esso, cioè l'ali l'ardire, che si ha dal sauore per impiegarsi agrand'imprese,
la superbia, che toglie la uirtà, ocia conoscenzi delle persone men grandi, il che si nota nella cecita, oci il dominio della sortuna, che per so più si
conseguisce per mezzo de fauori, oci o per la ruota si manisesta. Però que
sto si dice secondo il vulgo, non douendo noi attribuire dominio alcuno
alla sortuna, dipendendo tutto dalla divina providenza. Et in questo s'hà
da seguitare la uerità, insegnataci da S. Tommaso contra gentiles. 3. c. 92.

V N Giouane armato, con uno scudo grande posato in terra, oue sara dipinto il mare con vn delsino, che porti sopra il dorso vn giouine, che suoni la lira, & con la mano dritta terra vno scetro abbassato uero so la terra.

Si dipinge il fauore armato per l'audacia di scoprirsi vigoroso nelle, imprese di molta difficultà, alle quali spesso s'arrischia, & ne esce facil-mente con honore.

Lo scudo è segno, che i fauori sono disesa della fama, & della roba, co-

me esso è fatto per difesa della vita corporale.

Il Delfino nel modo detto, accenna la fauola d'Arione nobile sonatore, ilquale per inuidia d'alcuni marinari, essendo gettato dalla barca nell'acque su da questo pesce amoreuolmente portato alla riua, ilqual'ossitio
si può prendere in questo proposito, perche il fauore deue esser senza obil
gos senza danno di chi lo sa, ma con utile, se honore di chi lo riceve, lequali qualita si uedono espresse nell'attioni dei Delsino, che senza suo
se se se

scomodo porta il sonatore per l'acque, & gli salua la vita.

Si dice ancora effer portato vno che è foifeuato da fauore, & per mezzo d'esti facilmente menea termine de tuoi de iderij In cambio del delfino si potrebbe ancora fare vna Naue in alto mare, con vn vento, che le spiri in poppa, per dimostrare, che il saugre è l'aiuto, che s'il per lo compimento de defiderijon obje sale sa in ite cap in

Lo scetro piegato uerso la terra è il segno, che dauano i Rè di Persia, per fauorire i uaffalli, toccandogli la testa; perciò si legge nell'Istorie Sacre, che Asiuero, Artaier le detto dagli scrittori profani, per fauorire Ester

fua moglie, le toccò con lo scetro la testa.

Gl'antichi ancora, dipingeuono il fauore col dito più groffo della mano piegato, di che si puo uedere la ragione appresso il Pierio, & altri Scrittori.

Fecondità nella Medaglia di Mamea.

Onna, che con la limitra tenga vu Cornucopia,& con la desfra meni per mano vn fanciullo.

Si fa il Cornucopia, per adoprarfi ancora questa parola di fecondità me taforicamente nella terra, ne gi'Alberi, ne gi'ingegni, & in ogni altra cola buona.

Fecondità nella Medaglia di Faustina.

Onna sopra vn letto geniale, & intorno le icherzino due fanciulli. Fede nella Medaglia di Plautilla.

7 N'huomo con vna donna, che si danno la fede stringendosi la defira mano.

FEDE CHRISTIANA.

ONNA in piedi sopra vna base, uestita di bianco, nella finistra hauerà vna Croce, & nella destra vn calice.

La Fede è vna ferma credenza, per l'autorità di Dio, di cose che per argomento non appariscono, nelle quali è fondata la speranza Christiana.

Si rappresenta sopra vna base, per dimostrare, che ella, come dice S. Am brogio lib. 1. de Patri, Abr.cap. 2. tom. 4. è la base Regina di tutte l'altre uirtu, poiche senza di essa è impossibile piacere a Dio, come dice S. Paolo ad Hebr.cap.11.

Et si sa in piedi, e non a sedere, con vn calice nella destra, per significare le operationi corrispondenti ad essa, essendo che, come attessa S. Agostino lib. de fid, & oper.cap.13 tom.4. & S. lacomo al cap.2. Per fidem, fine operibus nema potest saluari, nec instificari, nam sides sine operibus mortua est, & ex operibus consumatur. Si che con l'opere douemo seguitare la fede no-Ara, poiche quello ueramente crede, ilquale efercita con l'opere ciò che crede; dice S. Agostino sopra S. Matteo al cap. 11. Non enim satis est credere, sed videndum est, ve credatur.

Et perche due principali capi d'essa Fede, come dice S. Paolo, sono credere in Christo Crocifisso, & nel Sacramento dell'Altare: però si dipinge

con la Croce, e col Calice.

PFEDE CHRISTIANA.

NA vergine con habito bianchissimo sopra una pietra quadrata, con la destra terrà eleuata vna Croce, & con essa vn libro aperto, guardandolo sissamente, & col dito indice della sinistra, additerà toccando quasi l'orecchio suo; lusciando da parte l'esplicatione dell'altre cole già dette di sopra:

Si rappresenta col diro all'orecchio, & col libro aperto, percioche due sono i mezi perapprendere la Fede santa, vnoè l'vdito, & questo è il prin cipale, dicendo S. Paolo ad Rom. cap. 10. Fides ex ruditu, auditus autem per verbum Christi; L'altro è il leggere i libri Canonici, & questo è men potente: Viuus est. n. sermo Dei, & efficax, & penetral ilior omni gladio ancipiti, pertingens rsque ad divisionem anima, ac spiritus, compagum quoque, ac medullarum, & discretor cognitionem, & intentionum cordis. Dice il medessimo Apostolo ad Hæbr. cap. 4. oltre che ne significa, che alla Fede la pietra, come a sondamento s'appe ggiano tutte l'altre virtù, ne può anche dimostrare, che que sta pietra sondamentale sia Christo, Petra autem erat Christus, il quale doue mo credere (come veramente egli è) vero Dio, & vero huomo, Redentore del mondo, e principio d'ogni bene nostro.

FEDE CATTOLICA.

DOFINA vestita di Manco, che si tenga la destra mano sopra il petto,

Sono tre le vir à insegnate et nella noua, & vltima legge data per bocca di Christo IV. Come tre ancila collegate vn dentro all'altro ma la Pede è pe ma alle altre due, non potendo alcuno hauere, ne Speranza, ne Cartià dinza està dalla quale queste dependono in questa uita necessariamente. Cesta dunque si sà uestita di bianco, & bella di saccia, perche e va con elembranco el mostra la similitudine della luce, quale è costa enstre mostra di sua natura, & il color negro el mostra le tenete costa en sella principia de sua carità, habbia l'essere, & viua, & chi di questa, sia percenta e si vivo el disse Christo N. S. in quelle parole. Qui credit in me etiam si mestima secrit vivet; L'altro s'hà del sacro simbolo di Santo Athanasio. Par est les subolica, quam nisi quisque esideliter, sirmiter que crediteri saluas esse non poterit.

Mostra ancora a bianchezza del ucstimento, che questa uirtù, non s'ac quista con l'introducte le scienze nell'anima, come il color bianco a' panni non si da con colori materiali, ma solo s'acquista puriscando il panno da gl'altri colori, cossi la rede quando è netta, l'anima con la statin, le carità in modo che non penda troppo all'inclinationi, che danno di ecto, ne alle scienze, che sanno il perbo; più essicamente opera, le hala sua perfettione. Nota ancora questa colore, che sacil cosa è deuiar da ques a santa virtù, come è scole massa que va candos ssimo uestimento, però disse virtù, come è scole massa que va candos ssimo uestimento, però disse

l'Angliou que un polito.

Non par che da glantichi ft dipinga Che d'un vel bianco, che la copra tutta Che vn sol puto, vn sol neo la può far brutta. La santa Fè vestitain altre mode E per questa cagione molti incorrendo, in vn iolo errore, con pertina-

cia, sono a ragione ributtati dalla Santa Chiesa, sapendosi, che . Qui in vne

delinquit factus est omnium reus.

La mano, che tiene sopra il petto, mostra che dentro nel cuore si ripofa la uera, d'uiua fede, & di quella faremo premiati, della quale dice S. Giouanni nell'Apocalissi al cap. z. Esto fidelis vsq; ad mortem, & dabo tibi, dieit Dominus, Coronam vita, Non della finta, che molte uolte si mostra nel-. la mortificata apparenza de corpi:

Nell'altra mano tiene il calice, simbolo della Fede, doue si sostentano sutte le nostre speranze, & il fine de'nostri desiderij, essendo la Fede vna ferma credenza, fuori d'ogni dubbio confidata nel certo essere di Dio, &

providenza, & potenza di quello.

FEDE CATTOLICA.

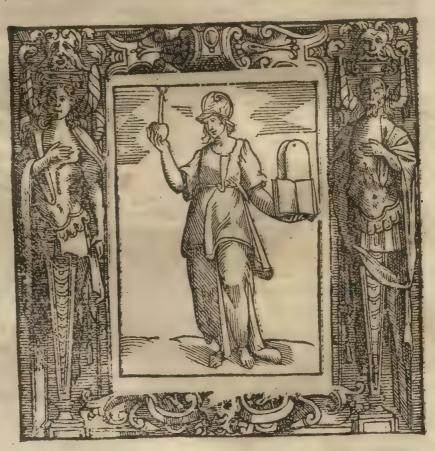

DONNA uestita di bianco, con l'elmo in capo, nella mano destra ter rà vna candela accesa, & un cuore, & nella simistra la tauota della

legge uecchia insieme con un libro aperto.

La Fede come una delle uirtù Teologiche tiene in capo l'Elmo per dimostrare, che per hauere la uera Fede si deue mantenere l'ingegno sicuro da' colpi dell'armi nemiche, che sono le ragioni naturali de' Filosofi, &
le sossituche ragioni de gl'Heretici, & mali Christiani, tenendo serma la
mente alla dottrina Euangelica, & a' diuini comandamenti, dicendo San
Gregorio nell'Homilia 26, che: Fides non habet meritum, vois humana ratio
prabet experimentum.

Il libro con le tauole di Moise, sono il tessamento nuovo, de vecchio insieme, come principal somma di ciò, che si deue credere, che sono li commandamenti di Christo S.N. insieme con quelli della vecchia legge, per conformità del detto suo, che dice: Non sono venuto a distruggere

la leggema adempirla.

Il cuore in mano con la candela accesa mostra l'illuminatione della mente nata per la Fede, che discaccia le tenebre dell'insideltà, & dell'is gnoranza, dicendo S. Agossino sopra S. Giouannial capitolo nono: Cecitas est insidelitas, & illuminatio sides, Però per antica ceremonia nel sacrificio della Messa, & in altri atti Ecclesiassici, si vede l'vso de' lumi, & delle torcie accese, del che dissusamente tratta Stefano Durante, de ritib. Ecclesia l'ib. 1-cap. 10-

FEDE NELL'AMICITIA.
ONNA vecchia, & canuta coperta di velo bianco, col braccio de-

firo disteso & d'vn'altro velo sara coperta la destra mano.

Tiene coperta la mano destra, secondo Fordine di Numa Pompilio Rè de Romani nel sacrificio da farsi alla Fede, per dare ad intendere, che si ha da seruare la Fede con ogni sincerità all'amico, poiche: Fides (come dice Pitagora) Est amoris sundamentum, qua sublata, tota amicista lex, ius, vis, ac satio peribit.

Rappresentasi canuta, e uecchia, perche cosi la chiamo Virgilio, ilche dichiara vn'interprete, dicendo, che si trona più sede ne gl'huomini, che hanno per mosti anni maggiore esperienza; & aggiunge per mostrare, che nombasta conservare la sede per alcum tempo: ma bisogna che sia.

perpetua .

Racconta di più Acrone, che sacrificando alla Fede il Sacerdote, si copriua non solo la destra mano con bianco velo, ma il capo ancora, e quafi tutto il corpo, per dimostrare la candidezza dell'animo, che deve esser
compagna della Fede nell'amicitia.

FEDE MARITALE.

ONNA uestita di bianco, con le prime due dita della destra mano
tiene vn'anello, cioè vna sede d'oro.

FORTVNA.

ONNA con gl'occhi bendati, sopra vn'albero, con vn'asta assai lunga percuota i rami d'eilo, e ne cadano varii istromenti appartenenti a varie professioni, come scetti, libri, corone, giote, armi, &c. Et cosi la dipinge il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quella virtù operatrice delle stelle, lequali uariamente dispongono le nature de gl'huomini, mouendo l'appetito sensitiuo, e per mezo di quello inchinando anco in certo modo fenza sforzarlo l'appetito ragioneuole, in modo che non ne fenta uiolenza nell'operare: ma in questa figura si pigli solo per quel successo casuale, che può essere nelle cose, che senza intentione dell'agente rarissime volte suol'auuenire, ilquale per apportare spesse uolte, o gran bene, o gran maie gli huomini che non fanno comprendere, che cosa alcuna si possa farefenza l'intentione di qualche agente, hanno con l'imaginatione fabricata come fignora di quest'opre questa che dimandano Fortuna, & è per le bocche degl'ignoranti continuamente. Si dipinge cieca communemen te da tutti gl'autori gentili, per mostrare che non tauornice più un'huonio che un'altro, ma tutti indifferentemente ama, & odia, mostrandone que' fegni che'l caso le appresenta, quindi è ch'essalta bene spesso a' primi hono ri vn scelerato, che sarebbe degno di supplicio, & un'altro meriteuole lascia cadere in miseria, e casamita. Però questo dico secondo l'opinione de' gentili, e che suole seguir il volgo ignorante, che non sa più oltre; ma la ve rità è, che il tutto dispone la duina providenza, come insegna S. Tomafo lib.3.contra gentes cap. 92. citato di sopra. Gli huomini che sanno intorno all'albero danno testimonio di quel detto antico che dice: Fortuna six quisque faber, perche se bene alcuno pote sie esser (come si dice) ben forrunato, nondimeno s'egli non è giuditioto in drizzare il camino della vita sua per loco conueniente, non è possibile, che uenga a quel fine, che defiderana nelle fue operationi.

### FEDELTA.

DONNA uestita di bianco, con due dita della destra mano, teng vn'anello, over sigillo, & a canto ut sia vn cane bianco.

Si fail sigillo in mano, per segno di sedeltà, perche con esso si serrano, e

nascondonoli secreti.

ll caue perche è fidelissimo hauerà kuogo appresso questa imagine per l'autorità di Plinio nel lib. 8. dell'historia naturale, doue racconta in particolare del cane di Tito Labieno ueduto in Roma nel consolato d'Appio Iunio, & Publio Silio, ilquale essendo il sopredetto Tito in prigione non si parti mai da giacere per quanto potena vicino adui, & essendo egli finalmente come reo gettato dalle scale gemorie supplicio che si usana in Roma à quelli, che erano condannati dalla giustitia, staua il cane intorno al corpo del già morto padrone, mostrando moltissimi essenti di dolore, & portando tutto il cibo, che gli si daua, alla bucca d'esso, essendo alla fine il

cadauero gettato nel Teuere, il cane ancora di propria uoglia ui si gettò reggendo iopra l'acque per buono spatio quel corpo con infinita mera-

uiglia de' riguardanti.

Si legge anco in Erasto d'vn Caualier Romano, che haueua un figliuolo vnico nelle faice, appresso alquale di continuo staua vni cane domestico di casa, & auuenne, che sacendosi vn giorno nella Città alcuni giochi militari, oue il Caualiere doueua interuenire, volle la curiola. sua moglie interuenire alla festa, & hauendo serrato il fanciullo col car.e in vna medesima stanza, conducendo seco tutte le sue serue, se ne andò so pra va palco della casa, donde si poteua hauer della festa trattenimento; vsci in quel tempo per vna festira della muraglia vn'horribil serpente, & andatoiene alla culla per uccider il bambino, su dal cane assalito, & ucciso, restando esso solo insanguinato per alcuni morsi del serpe, a caso in. quel combattimento del cane, & del serpe la culla si uoltò sottosopra; la Balia allo spettacolo del sangue, & della culla riuersata, ritornata che su conietturando la morte del fanciullo, portò con lagrime al padre la falsa nuoua:egli infuriato per tali parole corie alla stanza, e con vn colpo di spa da l'innocente cane per merito di fedeltà divise in. due parti, poi piangendo ando uerío la culla, & credendo vedere le tenere membra sbranate trouò il fanciullo viuo, e iano con sua grandissima allegrezza, & merauiglia, poi aecorgendofi del serpe morto, uenne in cognitione della uerita, dolendosi infinitamente d'hauer dato all'innocente animale la morte, in ricompensa della ranssima fedeltà. Molt'altri essempi, raccontano diuersi altri auttori in questo proposito, a noi bastano questi.

D ONNA vestita di bianeo, con la destra mano tiene vna chiaue, & alli piedi vn cane:

La chiaue è inditio di secretezza, che si deue tenere delle cose appartenenti alla sedeltà dell'amicitia, ilche ancora per singolare instinto di natura la sedelta si significa per il cane, come si è detto in altre occassoni.

Felicità nella medeglia di Giulia Mammea con queste lettere.

ONNA ghirlandata di fiori, che siede in vn bel seggio regale, nella destra mano tiene il Caduceo, & nella finistra il Cornucopia pieno di frutti, e fiori.

La felicità è vn riposo dell'animo in vn bene sommamente conosciuto, & desiderato, & desiderabile, però si dipinge a sedere, col Caduceo in se-

gno di pace, & di fapienza.

Il Cornucopia accenna il frutto confeguito delle fatiche, senza laquale è impossibile arciuare alla felicità, che per mezzo d'esse si conosce, &

I fiori sono inditio d'allegrezza, dalla quale il felice stato non si divide giamai; significa ancora il Caduceo la virtù, & il Cornucopia la ricchezza, però felici sono tra di noi coloro, che hanno tanti beni temporali, che

pof-

# 236 ICONOLOGIA

possono prouedere alle necessità del corpo, & tanto virtuosi, che possono alleggerir quelle dell'anima.

#### FELICITA ETERNA.



CIOVANE ignuda, con le treccie d'oro, coronata di lauro, sia bella la, & risplendente, sedera sopra il cielo stellato, tenendo vna palma nella sinistia u, ano, & nella destra vna siamma di succo, alzando gl'occhi in alto, con segni d'allegrezza.

Giouanesi dipinge, percioche la felicità eterna non ha seco, se non allegrezza perpetua, sanità uera, bene incorrotto, & tutte le gratie particolari, che seguono la giouenti, & delle quali l'altre età sono molto disettose.

Si fà ignuda, perche non hà bifogno di velarfi delle cose caduche della terra,o per sonuenire alla vita,o per ornarsi, ma tutto il ben suo, & l'altrui naice inimediatamente da lei medesima.

I capelli

I capelli d'oro sono i pensieri soaui di sempiterna pace, & sicura concordia. In questo significato è pigliato l'oro ancora da Poeti, che è la prima eta iucorrotta da gl'huomini, quando si viueua senza contamina re le leggi

Ponsi a sedere sopra il Cielo stellato, per dimostrare, che la vera felicità, che solo in Cielo si gode, non è soggetta al rapido corso de le stelle, de

allo scambieuole mouimento de tempi.

La corona del lauro con la palma mostra, che non si può andare alla selicità del Cielo, se non per molte tribulationi, esiendo vero il detto di S. Paolo, che dicc. Neceronabitur nisi, qui legitime certauerit.

La fiamma ardente dimostra l'amor di Dio, & il mirar alto la contemplatione di lui, perche in ambe due queste parti consiste la beatitudino,

& la compita felicità

FELICITA BREVE.

DONN A uestita di bianco, & giallo, che tenga in capo via corona di oro, sia cinta di varie gemme, nella mano destra hauera via scetto, tenendo il braccio alto, alquale s'anustichi con le sue frondi via zuccha, che soiga dal terreno vicino a' piedi d'essa, con la sinistra tenga via baci-

le pieno di monete, & di gemme.

Il vessimento bianco, e gialio è inditio di contentezza, la corona, & lo scetto di signoria, & il baccie di gran ricchezze, nelle quali cose la breue, & vana felicita consiste assimigliandos alla zucca, laquale in breuissimo spatio di tempo altissima dimentata, in pochissimo tempo poi perdeogni suo vigore, & cade a terra, il che è conforme a quel che disse l'Aluato tradotto in nostra lingua.

Crebbe la zucca a tanta altezza, ch'ella A vn'altissimo Pin passò la cima,

E mentre abbraccia in questa parte, e in quella

I rami suoi superba oltre ogni stima: El Pin senrise y e a lei così sauella

Breue è la gloria tua; perche non prima

Verrà il verno di neue, & giaccio cinto.

Che fia ogni tuo vigor del tutto estinto.

FERMEZZA.

DONNA con le membra grosse, d'aspetto robusto, uestita d'azzurro, & ricamato d'argento, come di stelle, & con ambe le mani ter ra vna torre.

Quetta figura è formata in maniera, che facilmente senza molta dichia ratione si può intendere, però per non ci trattenere, one non bisogna, dico solo, che il color della veste con le stelle sisse scolpiteui sopra, mostrano sermezza, per similitudine della sermezza del cielo, ilquale per la sua persettione, secondo il tutto, non è soggetto a mutatione socale, ne corrottiua, & non può in modo alcuno vacillare in alcuna parte.

# 238 ICONOLOGIA

FERMEZZA, ET GRAVITA DELL'ORATIONE.

SCRIVE il Pierio nel primo libro de tuoi Hieroglifici, che quando il Sacerdoti Egittii voleuano dimostrare in pittura la fermezza, & la grauità dell'oratione, faceuano Mercurio sopra vna base quadrata senza piedi, ilche dimostraua la fermezza, & forza delle parole esseguite, le, quali senza l'aiuto delle mani, o piedi possono per se stesse fare l'officio, che da loro s'aspetta.

Portezza d'animo, & di corpo.

Donna armata di corazza, elmo, spada, e lancia, nel braccio sinistro, te nendo vno scudo con vna testa di leone dipintaui, sopra allaqual stà vna mazza, per questo s'intende la fortezza del corpo, e per il capo di leo ne, la generosità dell'animo, e si vede così in vna medagita molto antica.

Fortezza, & valore del corpo congiunto con la prudenza,

Onna armata di corazza, elmo, & scudo, & nella destra mano habbia vna spada ignuda, intorno alla quale vi sia con bei giri auuolto vn serpe, e sopra l'elmo habbia vna corona di lauro co oro intrecciata, con vn motto per cimiero, che dica: HIS FR VGIBVS. La spada signisca la fortezza, & valor del corpo, e la serpe la prudenza, & virtà dell'ani mo, con le quali due virtù spesse volte si vedono salire gl'huomini di vile conditione alla trion sal corona d'alloro, cioè ad alti honori della militia.

Portezza del corpo congiunta con la gene coletà dell'animo.

Onna armata, come s'è detto, nella destra tenga la Claua d'Hercole, in capo per elmo vna testa di leone, si come si vede nelle statue antiche.

Fortuna.

Onna co'l globo celeste in capo, & in mano il cornucopia. Il globo celeste dimostra, si come egli è in continuo moto, così la fortuna sempre si muoue, e muta saccia a ciascuno hor'innalzado, e hor'abbasian do, e perche pare che ella sia la dispensatrice delle ricchezze, & deili beni di questo mondo; però se le sa anco il cornucopia, per dimostrare, che non altrimenti quelli girano di mano in mano, che saccia il globo celeste, onde disse Ausonio Gallo. Fortuna nunquam sisti in eodem statu, semper mouetur, variat, es mutat vices, es summa in imum vertit, ac versa erigit. Può anco significare il globo, che la fortuna vien vinta, e superata dalla dispositione celeste, laquale è cagionata, & retta dal Signore della Fortuna, & della natura, secondo quello ch'egli ha ordinato ao eterno.

FERMEZZA D'AMORE.

D'NNA d'ornatissimo habito vestita, per acconciatura del capo hauerà due ancore, che in mezzo con bella ligatura tengono vn. cuore humano, con vn motto che lo circondi, & dica Mens est sirmissima.

FIVMI, E PRIMA TEVERE.

SI vede il Teuere rappresentato in molti luoghi in Roma, & particolarmente nei Vaticano in vna belliisima statua di mazimotche sta gia

cendo, & fotto il braccio destro tiene vna lupa, sotto la qualesi veggiono due piccioli fanciullini, che con la bocca prendono il latte da essa. Sotto il medesimo braccio tiene vn'Vrna dalla quale esce acqua in grandusima copia, ha nella finistra mano vn cornucopia pieno di varii frutti, e con la destra mano tien'vn remo, ha la barba, & i capelli lunghi,& è coronato da vna bella ghirlanda di uarij frutti', e fiori.

Il Teuere è fiume d'Italia, ilquale esce dal destro lato dell'Apennino, & divide la Toscana dall'Umbria, e Campagna, come anco la città di

Si dipingono i fiumi giacendo, per dimostrare, che la loro proprietà è

l'andare per terra.

I due piccioli fanciulli, che predono il latte dalla lupa, si fanno per memoria di Romolo,e Remo fratelli, fondatori di Roma, i quali furono tro uati alla riua del Teuere esposti, che pigliauano il latte da vna lupa.

Si corona detta figura in memoria delle vittorie de' Romani, che per ciò si uede il ritratto in alcuni luoghi, che detta sigura sia coronata non.

solo de' fiori, e frutti, ma di lauro.

Il cornucopia con la diuersità de' frutti, significa la fertilità del paese, doue passa.

Il remo dimostra esser fiume nauigabile, & commodo alle mercantie. Teuere come dipinto da Virgilio nel settimo dell'Ineide.

Quando in ripa del fiume il Padre Enea Da gl'oppi folti tra le spesse fronde Sotto l'aperto Ciel post'à giacere Parue ch' vscisse dal tranquillo siume, Diede alle membra al fin breue riposo, Vestito d'un sottil ceruleo velo Et ecco il Dio del luogo, il Tebro stesso E di frondosa canna cinto il crine.

Iluestimento del colore ceruleo si fa per dimostrare la chiarezza dell'acque, essendo all'hora più chiara, quando meglio riceue il colore del cielo, & però fu dimandato il Teuere Albula da principio, che poi da Tiberino Re de gl'Albani nel Teuere sommerso, fu chiamato Tiberi, & hoggi Teuere.

Potrassi anco far il velo di color sauo, perche cosi lo dipinge virgilio

mel 7.dell'Eneide.

Et multa flauus arena Tyberis. Et Horatio. Vidimus flauum Tyberim. La ghirlanda di canna che gli da Virgilio conuiene à tutti i fiumi, per-

che facilmente nascono in luoghi acquosi.

ARNO.

N vecchio con barba, e con capelli lunghi, che giacendo fia pofato con vn gomito sopra vn'Vrna, dalla quale esca acqua, hauerà questa figura cinto il capo da vna ghirlanda di faggio, & a canto vi farà à giacere vn Leone, ilquale tenghi con le zampe vn giglio rosso, che l'vno e l'altro dinotano l'antica arme di Fiorenza, principal Città di Toscana, per mezo della quale passa l'Arno.

Dicesi che altre uolte i Fiorentini si elessero per loro insegna fra tutti i siori il giglio bianco in campo rosso: ma poi per alcune discordie nate dra di lere, come racconta Cristoforo Landini, eleuero il Giglio rosso in campo bianco.

Eleffero parimente fra gl'animali il Leone, si come Rèdi tutti gl'animali, e tra gl'nuomini eccellenti per il lor maggior sig llo Lier, oie.

Gli fi da la ghirlanda del faggio per dinotare, che l'Aran, ccondo che racconta St apone, esce dal lato destro del monte Apennino da via ino-

go chiamaco Falterona, oue è gran copia di faggi.

Scende questo fiume dal sopradetto luogo, da principio, come vurus scello d'acqua fra strani balzi, e straboccheuoli suoghi, se valu ve no s'Occidente, e poi entrandoui molte sorgiue d'acqua, torrenei, se anime un groua, se lassando alla sinistra Arezzo, entra nel Fiorentino, se quina a rerenze, se la partice in due parti, se quindi scendendo a sona parmiente quella diuide, e poi corre alla marina, oue sinisce il suo corto.

Si può anco dipingere detta figura con il cornucopia, acte ic, che doce

agli paffa feno luoghi fertili di Tofcana.

P O.

Dipingesi in questa guita, percioche (come racconta Seruio, e rrobo) al suono che sa il corso di questo siume è simile al rugito del bue, come an

co le sue ripessono incuruate à guisa di corna.

Per la dichiaratione della ghirlanda di canna,ci seruiremo dell'autto rita de gl'antichi, percioche loro coronauano li fiumi di canne, perche, come habbiamo detto nella pittura del Teuere, la canna nasce, e cresce

meglione i luoghi acquosi, che ne gl'aridi.

Si potra anco dipingere questo siume vecchio con capelli, e barba lun ga canuta, come habbiamo detto, che s'appoggi all'Vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, e saccia sette rami, cin està sia vn cigno, terrà conuna delle mani il corno di douitia, e con l'altra vn ramo d'arbore, dal qua de si veda lagrimare humor giallo

Hauera in capo vna ghirlanda di pioppo, per mostrare non solo che questo siume è circondato da questi arbori, ma per memoria di quello che si racconta sauolosamente delle sorelle di Fetonte, ilquale sù fulminato da Gioue, & sommerso nel Pò, & esse trassormate in pioppe alla rima di questo siume, come anco Cigno Redi Liguria in Cigno, che percitò vi si dipinge, anco il detto vecello vedendolene di csi in detto siume gran quannità.

E questo siume notissimo in Lombardia, ilquale nasce nel grembo del l'altissimo monte Vesalo dalli confini di Liguri Gabieni con chiarissimo & breuissimo principio per l'Alpi scende, & poi calando sotto terra risorge, & entra con sette bocche nell'Hadrianco mare, onde si dice

far fette mari.

Perul cornucopia racconta Plinio nel terzo lib. che il Pò ingroffa nel

nascimento della canicula, quado si struggono le neui, & è più rapido per li campi, che per li nauilii, ma non però si appropria nulla di quello che

toglie, & doue passa, quiui rimane più grasso, & divitioso.

Per dichiaratione del ramo, che stilla l'humor sopradetto, il Boccaccio nel 7. lib. della Geneologia delli Dei dice, che d'intorno al Pònascono dinerse specie di arbori per sorza del Sole, senza esser piantati, onde circa il fine dell'Estate, mentre che il Sole comincia à declinare, sudano va certo humore giallo in modo di lagrime, il quale si raccogsie con artiscio, & si compone in ambra.

ADIGE.

VN vecchio, come gli altri a giacere, appoggiato ad vn'Vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, sarà comonato di vna ghirlanda di diuerfisiori, & frutti, & con la destra mano tenghi vn remo.

L'Adige ha la sua fontana, dalla quale esce nell'Alpi di Trento (secondo Plinio) & mette il capo nel Mare Adriatico alli Fossoni, que è assai

bel porto:

Gli si da la bella ghirlanda de varii siori, & frutti, per dimostrare, che per done egli passa è ameno, & fruttisero, come bene dimostra Virgilio nella Buccolica, & nel nono lib. dell'Eneide quando dice.

Sine Padi ripis, Athelim feu propter amænum.

Il remo, che tiene con la destra mano, dinota esser questo nobil siume nauigabile, percioche per esso si conducono varie cose per l'vso de gli huomini.

NILO.

Rappresentato in vna statua di marmo posta nel Vaticano di Roma.

S. T. A. a giacere con chiome, e barba lunga, ha il capo inghirlandato di fiori, frondi, e frutti, giace con il braccio sinistro appoggiato sopravna Ssinge, quale ha la faccia sin'alle mammelle di giouanetta, & il resto del corpo di leone, fra la Ssinge, & il corpo del Nilo si vede vscire granquantità d'acqua, tiene con la sinistra mano vn corno di douitia pieno di frondi, siori, e frutti, stanno sopra la persona di detto siume, com'anco sopra d'vn Coccodrillo posto a canto ad esso sedici piccioli fanciullini, i qua li con allegrezza mostrano di scherzare.

Il Nito, come dice il Boccaccio nel 7. lib. della Geneologia delli Dei, è fiume meridionale, che divide l'Egitto dall'Etiopia, e secondo la commu

ne opinione nasce ne i monti di Mauritania presso all'Oceano.

Questo fiume si pola sopra alla Sfinge, come mostro samoso dell'Egis.

to, oue passa questo siume.

Metteuisi anco il Coccodrillo, per esser ancor esso animale dell'Egitto, e per il più solito stare alla riua del Nilo.

La gran quantità d'acqua, ch'esce nel detto modo, mostra l'innondation

del Nilo nella regione d'Egitto, e ne gl'altri paesi, oue egli passa.

Li sedici fanciulli significano sedici cubiti di altezza dell'innondatione del Nilo, che è stata la maggiore che habbia satto, e l'allegrezza dei put-

tini mostra l'vtile, che di tale inondatione cauano le persone di quei luoghi che sono aridi, e secchi, per esser sottoposti alla gran sorza del Sole, onde per tale inondatione si sanno li terreni sertili, & i paesi abbondanti, che ciò significa il cornucopia, & la ghirlanda.

T I G R E. Nella Medaglia di Traiano.

VOMO- vecchio, che come gl'altri sta giacendo con l'vrna da vn. lato, & dall'altra vna Tigre.

Nasce questo siume nella maggiore Armenia, nel piano di vn luoco det to Elongosine, & girando in diuersi luoghi con dieci bocche, entra nel mare Persico.

Dicesi, c'hebbe quesso nome di Tigre per la velocità, come anco perche nel luogo, oue passa, si dice esserui quantità di quesse siere.

DANVBIO.

Nechio, che si appoggi, come gl'altriall'Vrna, la quale versi acqua, & che tenghi coperta la testa con velo.

Copresi il capo con velo, percioche non si sapeua di certo l'origine del suo nascimento, onde Ausonio. ... così dice:

Danubius perit caput occultatus in ore.
A C H E O L O.

A Ouidio nel lib. 9. delle Metamorfosi vien descritto con barba, e capegli lunghi, ha da vna banda della fronte vn corno, & dall'alara banda non viessendo l'altro, si veda la rottura di esso, è ghirlandato di salce, & di canne; Et Ouidio nel luogo detto di sopra così sa mentione, quando esso si ume di se stesso di cappò l'esser stato abbattuto da Hercole.

Io mi treuai scornato, e senza moglie

Con doppio dishonor, con doppio affanno

Tiene sotto all'vn de bracci due vrne, da vna delle quali esce acqua, &

dall'altranò.

Acheolo è fiume famossissimo della Grecia, e nasce nel monte Pindo, & dividendo la Etolia dall'Arcadia, finalmente descende con il mare in Malia.

Secondo che fauolosamente dicono i Poeti: Oneo promise Deianira, sua sigliuola, bellissima giouane, per moglie ad Hercole con questa conditione, che riducesse le acque del siume Acheolo in vn sol letto, perche scorrendo con due allagaua tutti li frutti, & le biade di quei paesi, & saceua grandissimi danni, però dicesi, che Hercole dopo molte satiche, combattendo con Acheolo cangiato in toro, lo vinse con rompergli, & torgli vn corno dal capo, che su quando raccolse l'acque in vn sol luogo, & lo rese fertile, & abbondante, & perciò si rappresenta con vn'yrna, che gettiacqua, el'altra nò.

C Descritto da Ouidio nel trigesimo libro delle Metarmorfosi, & Galatea di lui innamorata così dice:

Vn bel giouane in tanto in mezo al fonte Io riconobbi alle fatezze conte Io veggio infino al petto apparir fuore Aci, se non che molto era maggiore Che ornata di due corna haucala fronte Lucido hauca le carni, e crista lline, Di maestà ripiena, e displendore E di corona, e canne ornato il crine,

Aci è fiume della Sicilia procedente dal monte Etna. ACHERONTE,

Fiume infernale. VESTO fiume sarà di color tanè stinto, che getta per l'vrna acqua , e rena, percioche Virgilio nel lib. 10. dell'Eneide così dice:

Hinc via Tartaei, que fert Acherontis ad vudas Turbidus hic cano, vastaque voragine gurges. Aestuat, atque omnem Cocyti eructat arenam.

C O C 1 T O Fiume infernale. CARA questo siume di color tutto nero, & che per l'vrna getti acqua del medesimo colore, perche Virgilio nel sesto libro nell'Eneide, con

dice: Cocytusque sinu labens circumstuit atro.

STIGE. Palude Infernale. NA Ninfa di color tanè oscuro, & che versi con l'Vrna acqua del medesimo colore.

FLEGETONTE.

Fiume Infernale. I color tutto rosso, con l'Vrna in spalla del medesimo colore, dalla quale versi acqua, & rossa, & bollente, per seguitare la sentenza di Dante al 14. canto dell'Inferno, quando dice. In tutte tue quistion certo mi piaci Rispose, ma il bollor de l'acqua rossa

Douea ben soluer l'vna che tu faci.

N D O.

I aspetto graue, & giouenile, con vna corona di fiori, & frutti în capo, appoggiato da vna vna parte all' Vrna, & dall'altra ui larà vn.

Indo è fiume grandissimo, ilquale riceue sessanta fiumi, & più di cento torrenti.

Si corona di fiori, & di frutti, in segno che il paese rigato da lui è sertile oltre modo, & i suoi habitanti viuono politicamente.

Gli si mette a canto il Camello, come animale molto proprio del paese, oue è questo siume. GANGE.

I aspetto rigido, con corona di palma in testa. s'appoggia da vna parte come gl'altri fiumi all'Vrna, e dall'altra parte vi sara vn Rinocerote. Gange gran fiume de gi'Indi nasce dal sonte del Paradiso.

Si'rappresenta d'aspetto rigido, essendo i suoi habitanti poco dediti al-

la cultura, e per confequenza poco ciuili.

Gli si pone a canto Panimale sopradetto, come animale del paese, oue

passa questo siume.

GANGE

Firms come dipinto nell'esequie di Michel'Angelo Buonarruoti in Firenze.

N vecchio inghirlandato di gemme, come gl'altri fiumi, con l'Vrna,& a canto l'vecel Grifone.

NIGER.

II VOMO moro, con corona di raggi intorno alla testa, s'appoggi al-PVrna, & da vna parte vi è vn Leone.

A questo siume per esser sotto la zona torrida gli si fanno i raggi in capo, di carnagione mora, come si uede gi'habitanti doue egli passa, che sono mori, e quasi abbruciati dal Sole.

Gli si mette a canto il Leone, come animale principalissimo del paese

oue riga questo fiume.

Fiumi descritti da Fliano.

LIANO historico lib 2.cap.33. De imaginibus fluuiorum. Dice che L la natura, & l'alueo de i fiumi ci si rappresenta auanti gl'occhi, nondimeno alcuni hauendoli in ueneratione formorno le loro immagini, par te con figura humana, e parte bouina; Simile ai buoi gli Stinfalii nel l'Arcadia faceuono il fiume Erafino, & il Metopa; i Lacedemoniefi l'Eurota, i Sicioni popoli nel Peloponesso non lungi da Corintho, & 1 Filiasij loro vicini l'Esopo, gli Argiui il Cefisso; In figura humana faccuano i Psofilij popoli nell'Arcadia l'Erimantho, che secondo Plinio lib. 4. cap. 6. scorre nell'Alfeo, fiume, ilquale da gli Hereensi Arcadi medesimamente fu rappresentato in forma humana, i Cherronesi che sono da la parte di Gnido similmente loro ancora l'istesso fiume. Gli Atheniesi poi riuerinano il Cefisso, come huomo cornuto. In Sicilia i Siracusani assimiglianano l'Anopo ad'va huomo, ma honorauano la fonte Ciana come femina... Gli Egistei, ouero Egestani in Sicilia non lungi dal promontorio Lilibeo riueriuano in forma humana questi tre fiumi il Propace, il Crimisso, & il Telmisto.Gli Agrigentini al fiume cognominato da la lor città gli sacrificauano fingendolo in forma di putto gratiofo, i quali anco in Delfo cosa erorno vna statua d suorio teriuendogli topra il nome del fiume, & secero detta' flatua fimile ad vn fanciullo, & per maggior vaghezza di questo nostro ragionamento non uoglio mancare di mestere in consideratione il bell venigma del 3. Giouanni Zaratino Castellini, nel quale sotto continue allegorie si deseriuono diversi effetti, & qualità del fiume.

Perpetuo clausum tenuit me mater in aluo,
Et nunquam peperit; sum tamen ipse senex.

Assidue iaceo, atque omni tempore curro,
Et paucis horis millia mille vagor
Sum penitus mollis, pradura er pondera gesto,
Qua nec Atlas posset tollere vtraque manu.
Os ego non habeo, clamoq; elinguis ad auras,
Non nullis vitam; mortem alüs tribuo.

#### the home of many FILOSOFI Alabamataka technical aik

ONN A giouane, e bella in atto d'hauer gran pensieri, ricoperta con vn vestimento stracciato in diuerie parti, talche n'appavisca la carne ignuda in molti luoghi, conforme al verso del Petrarca vsurpato dalla plebe, che dice.

Pouera, e nuda vai Filosofia.

Mostri salire vna montagna molto malageuole, e sassosa, tenendo vn ki bro serrato sotto il braccio.

Filolofia secondo Platone è vna notitia di tutte le cose divine, natura,

li.& humane.

E la Filosofia detta madre, & figliuola della virtù, madre perche dalla cognitione del bene nasce l'amore d'esso, & il desiderio d'operare in som ma persettione cose lodeuoli, & nirtuose, siglia, perche se no è vn'animo ben composto con molte attioni lodeuoli, sondato nella virtù, non suole stimare la Filosofia, ne tenere in conto alcuno i suoi seguaci: ma perche pare molto ordinario, e naturale, che la virtù, habito della volontà generi la seienza, che è habito dell'intelletto (però essendo massime da Cicerone, & da Macrobio dipinta la virtù d'età senile, che caminando per uia sassono dipinta la virtù d'età senile, che caminando per uia sassono dispinta la virtù d'età senile, che caminando per uia sassono come siglia, suor di strada, & per luogo disabitato, per mostrare participatione del genio, & dell'inclinatione materna.

Si da poi ad intendere per la giouentù, la curiosità de' suoi quesiti, e che è non men grata à gl'intelletti de' virtuosi, che sia a gl'occhi de gi'effemmati vna saccia molle, e lasciua, mostra ancora, che se bene alletta molti l'età bella, e fresca, li sa nondimeno tirare in dietro la difficultà

della via, & la pouerta mendica de' uestimenti.

Stà pensosa perche è solitaria, solitaria per cercare se stessa nella quiete suggendo i trauagli, che trouaua nelle conuersationi mondane.

E mal uestita, perche vn'huomo, che suor de'luoghi habitati attende a

& stesso, poca cura tiene de gl'adornamenti del corpo.

E anche mal uestita, sorse perche non auanza tanto a' buffoni nelle corti de' Principi, che se ne possano vestire i Filosofi, & virtuosi, tal che se può credere, che da quel tempo in quà, che il Petrarca l'vdì chiamare ponera, e nuda, ancora non habbia cangiato conditione, o risarcite le

restimenta.

Il libro serrato, che tiene sotto il braccio ci mostra i secreti della natu ra, che dissicilmente si fanno, e le loro cagioni, che dissicilmente si possano capire, se col' pensiero non si stà considerando, e contemplando minu tamente la natura de' corpi sodi, e liquidi, semplici, & composti, oscuri, & opachi, rari, & spessi, le qualità essentiali, & accidentali di tutte se cose, delle piante, delle pietre, dell'herbe, de' siumi, delle minere, de gl'essetti meteorologici, della disposicione de'Cieli, della forma del moto, dell'oppositioni, & inslucze, dell'anima humana, e suo principio, della sua essenza, e delle sne parti, della sua nobiltà, e selicità, delle sue operationi, e senza, e delle sne parti, della sua nobiltà, e selicità, delle sue operationi, e senza.

timenti, con altre moltissime cose non dissimili da queste medesime.

In diuerse altre maniere si potrebbe rappresentare la Filosossia, a not bassi hauersa satta così per la facilità di chi legge, & per non hauere a confonderci con gli enigmi fuori della chiarezza di quelle cose, le quali portano consussone ancora a gli scritti demigliori Autori, & però moltecon facilità se ne possano, & fabricare, & dichiarare, comprendendossi



da questa sola, che la Filosofia è scienza nobilissima, che con l'intellette tuttauia si persettiona nell'huomo, che è poco stimata dal volgo, & sprezzata da signori ignoranti, s'esercita in cose dissicili godendo al sine tranquilità di mente, & quiete dell'intelletto.

FLAGELLO DI DIO.

TI VOMO vestito di color rosso, nella mano destra tenga vna sserza, & nella sinistra vn sulmine, essendo l'aria torbida, & il terreno doue stà pieno di locuste; si prende il sessio per lo vigore, & per la possanza sopra i colpeuoli, & scellerari.

Il color rosso, significa ira, & vendetta, la sserza è la pena à gli huomini più degni di perdono, per corregerli, & rimenarli nella buona via, secondo il detto. Quos amo, arguo, er castigo.

Il fulmine è segno del gassigo di coloro, che ostinatamente perseuerano nel peccato, credendosi alla sine della vita ageuolmente impetrare da. Dio perdono.



Significa etiandio il fulmine la caduta d'alcuni, che per uie torte, & ingiuste sono ad altissimi gradi della gloria peruenuti, oue quando più superbamente siedono non altrimente, che solgore precipitosi, cascano nelle miserie, & calamità.

Per le locuste, che riempiono l'aere, & la terra s'intende l'vniuersal gafligo, che Iddio manda alle uolte sopra i popoli, accennandosi l'historia de slagesti d'Egitto, mandati per cagione della pertinacia, & ossinata voglia di Faraone.

T A FOR-

HI TO TOTAL EORTEZZA.

ONNA armata; & uestita di color lionato, il qual color signissione fortezza, per esser somigliante à quello del Leone, s'appoggia quessa donna ad una colonna, perche delle parti dell'edititio, questa è la più forte, che l'altre sostiene, a i piedi di essa rigura vi giacera vi Leone, animale da gli Egittij adoperato in questo proposito, come si legge in molti seritti.

FORTEZZA.



DONNA armata, & vestita di lionato, & se si deue osseruare la sisono mia, hauerà il corpo largo, la statura drutta, l'ossa grandi, il petto carnoso, il color della saccia sosco, i capelli ricci, & duri, l'occhio lucido, non molto aperto, nella destra mano terrà vn'assa, con vn ramo di rouere, & nel braccio sinistro vno scudo, in mezo delquale vi sia dipinto vn leone cl'es'azzussi con vn cignale.

L'essercitarsi intorno alle cose difficili, conviene à tutte le virtù parti-

colari, nondimeno la Fortezza principalmente ha questo riguardo, e tue to il suo intento è di sopportar ogni auuenimento con animo in uttto, per amor della viriù. Si fa donna, non per dichiarare, che a costumi feminili debba aunicinar'i I huomo forte: ma per accommodare la figura al modo di parlare, ouero perche estendo ogni virtù specie del vero, beilo, & appetibile, ilquale ii gode con l'intelletto, (& attribuendofi uolgarmente il bello alle donne) fi potrà quello con queste convenientemente rappresentares o più tofto, perche ce me le denne (priuandofi di quei piaceri, a' quali le ha fatte preghenoli la nacura) s'acquissano, e conferuano la fama di un'honor fingolare, cofi l'huorao forte, co' rischi del proprio corpo, in pericoli della istessa uita, con antino accelo di virtà, sa di sè nascere opinione, e sama di grande stima:non deue però ad ogni pericolo della utta esporti, perche co intentione di fortezza, si può facilmente incorrere nel vitto di temerario, d'arrogante, di mentecacio, & d'inimico di natura, andando a pericolo di frugger se stessio, nobil factura della mano di Dio, per cosa non equivalete alla uita donatagli da lui. Pero ii dice, che la fortezza è mediocrità determinata, con uera ragione. Circa la temenza, & confidenza di cose graui, & terr. bili in sostenerle, come, & qua. do conviene, a fine di non fare. cosa brutta, & per sar cosa bellissima, per amor dell'honesto, sono i suoi eccessi quelli, che la fan troppo audace, come la diceuamo pur hora, & la timidità la quale, per mancamento di uere ragioni, non fi cura del male imminente, per sfuggire quello, che falsamente crede, che le stia sopra; & come non si può dir forte, chiad ogni pericolo indifferentemente ha deside rio, & uolontà d'applicarsi, con pericolo, cosi ne anco questo, che tutti li fugge per timore della vita corporale; per mostrare che l'huomo forte, sa dominare alle passioni dell'animo, come anco vincere, & superare gli oppressori del corpo, quando n'habbia giusta cagione, & essendo ambi spettanti alla felicità della vita politica. Si fa douna armata col ramo di rouere in mano, perche l'armatura mostra la sortezza del corpo, & la rouere quella dell'animo, per resister quella alle spade, & altre armi materiali, & sode; questa al soffiar de' venti aerei, & spirituali, che sono i uitii, & disetti che ci stimolano a declinar dalla uirtù, e se ben molti altri alberi potrebbono fignificare questo medefimo, facendo ancor esti resistenza grandissima alla forza de' temporali, nondimeno si pone questo, come più noto, & adoperato da Poeti in tal proposito, forse anche per esser legno, che resisse grandemente alla forza dell'acqua, serue per edisitij, & reliste a' pesi grani per lungo tempo, & maggiormente perche da questo a bero, da' Latini det to robur, chiamiamo gl'huomini forti, e robusti.

Il color della veste simile alla pelle del Leone, mostra, che deue portarsi nell'imprese l'huomo (che da questa virtù vuol che l'honor suo deriui) come il leone, il quale si manisesta nell'apparenza di color lionato, & è anima le che da se stesso a cose gradi s'espone, e le visi con animo sdegnoso abbor esse, anzi si sdegneria porsi ad esercitar le sue forze con chi sia apparentemente inferiore, e così può andare a pericolo di perder il nome di sorte

l'huomoche con stratii di donne, di sanciulli, d'nuomini infermi, o essemi nati vuol mostrarsi poderoso del corpo; ne l'animo è lodeuole, ilquale a co si uili pensieri s'impiega, onde vien da molti ripreso Virgilio, che sacesse a Enea, sinto per huomo sorte, venir pensiero d'amazzar Helena donna imbelle, a cui la speranza del viuere venia nodrita dalle lagrime, che n'hauea in abondanza, & non dalla spada che sorse non hauea mai tocca. Forti si dicono Sansone, e Dauid Rè nelle sacre lettere. Forte si dice Hercole nelle sauole de' Poeti, & molt'altri in diuersi luoghi, c'han combattuto, & vinti i leoni.

L'asta significa, che non solo si deue oprar forza in ribattere i danni, che possono venire da altri, come si mostra co l'armatura di dosso, e col scudo, ma anco reprimendo la superbia, & arroganza altrui con le proprie sorze. L'asta nota maggioranza, e signoria, la quale vien facilmente acquistata per mezo della sortezza. I segni di Fisonomia son tratti da Aristotile per

non mancar di diligenza in quel che si può fare a proposito.

Il Leone azzustato con il cigniale, dice Pierio Valeriano lib. 2. che significa la fortezza dell'animo, e quella del corpo accompagnate, percioche il leone ua con modo, e con misura nelle attioni, & il cignale senza altrimenti pensare si sa innanzi precipitosamente ad ogni impresa.

Donna che con vna mazza simile a quella d'Hercole sussioni vn gran leone, & a' piedi vi sia la faretra con le saette, & arco, questa sigura è eauata da vna bellissima medaglia, vedi Pierio nel lib. 1.

Fortuna buena. Nella medaglia di Antonino Geta.

Onna a federe, che si appoggia con il braccio destro sopra vna ruota, in cambio del globo celeste, & con la sinistra mano tiene vn cor-

nucopia.

Portuna infelice. a con l'albero, & la ucla sotti D'onna sopra vna naue senza timone, & con l'albero, & la ucla sotti dal uento.

La naucè la uita nostra mortale, laquale ogn'huomo cerca di condurcea qualche porto tranquello di riposo; la vela, e l'albero spezzato, de gl'aitri arnesi rotti, mostrano la prinatione della quiete, essendo la mala fontuna vn successo infelice, suor dell'intendimento di colui che opera per elettione.

Onna laquale con la mano destra tiene il cornucopia, & la sinistra farà posata sopra al capo di vn Cupido, che le scherzi d'intorno alla veste.

Fortuna pacifica, ouero clemente. Nella medaglia di Antonino Pio.

N A belia donna in piedi, che con la destra mano si appoggi sopra vn timone, & con la sinistra tiene vn cornucopia con lettere. COS.

IIII. & altre FORTVNA OBSEQUEN. EX S. C. su rappresentata questa Fortuna in Roma nel Consolato quarto di Antonino Pio, non ad altro sine, che a gloria, & honor suo, dimosttandosi per questa figura.

la sua prospera, e benigna Fortuna, ilche le lettere intornoad essa l'esprimono, significandosi per quelle essere a questo Prencipe la Fortuna obediente, & compiaceuole, & quantunque uarii siano nel mondo gli mouimenti di quella, essendo la Fortuna, secondo i Gentili, vna Dea mutatrice de'Regni, & subita volgitrice delle cose mondane, nondimeno per dimostrare la selicità dell'Imperio di questo Principe gli segnorno nel riuer so della sopradetta medaglia, vna buona, & serena Fortuna pacifica.

La Dea Fortuna oltre molti altri cognomi, su anco da i Romani chiamata Obsequens, cioè indulgente, o uero clemente, si come nelle antiche inscrittioni si legge, & particularmente a Como si troua vn sasso, in cui queste lettere si veggono scritte. Fortuna obsequenti ord:

Comens voto pro salute. Cin:um suscepto. Vedi Sabastiano Erizzo.

Donna che con la destra mano tiene vn cornucopia, & vn ramo d'alloro, con la sinistra mano s'appoggia ad vn timone, significando, ch'ella sa trionsare chiunque vuole, & la dimostratione di ciò si rappressenta con il ramo dell'alloro.

Fortuna Aurea. Wells medaglia d'Adriano.

NA bellissima donna, che giace in letto sternio con vn timone alli piedi.

Questa è quella Fortuna aurea, che in camera de gl'Imperadori si solena ponere mentre viueuano, & che reggeuano l'Imperio, come per la loro Fortuna. FORZA'.

ONNA robusta, con le corna di toro in testa, a canto terrà vn'elefante, con la probosside dritta; perche volendo gl'Egittii significare
vn'huomo forte lo dimostrano con quest'animale, come si legge in Oro
Egittio nel lib. secondo de' suoi leroglissici; le corna ancora, e spetialmete
di toro, mostrano questo medesimo; onde Catone presso a Cicerone nel li
bro della vecchiezza dice che quando egli era giouane non' desiderava le
forze ne d'vn toro, ne d'vn'Elesante, prendendo questi due animali come
più sorti, & gagliardi de gl'altri.

Vpido con l'ali alle spalle, con l'arco, & le saette in mano, & eon la faretra al sianco, la mano sinistra alzata uerso il Cielo, donde scendo no alcune siamme di 'fuoco, insieme con molte saette spezzate, che gli piouauo intorno da tutte le bande, mostrandosi coss, che Amore può tanto che rompe la sorza di Gioue, & incende tutto il mondo, così è dipinte d'all'Alciato in vno Emblema, così dicendo.

Aligerum fulmen fregit, Deus Aliger, igne Dum demonstrat vei est, fortior ignis Amor.

Per significare questo medesimo, l'istesso auttore descriue Amore in va carro tirato da Leoni, come si vede nell'istesso luogo.

Forzad Amore si nell'acqua, come in terra.

Anciullo ignudo, con l'ali a gl'omeri, con la destra mano tiene vn pesce, e co la sinistra vn mazzo di fiori, cosi l'Alciato dal greco lo tradusse

## TCONOLOGIA

Nudus Amor viden, vt ridet placidumq; tuetur s
Nec faculas, nec qua cornua flectat babet,
Altera, sed manuum flores gerit, altera piscem,
Scilicet vt terra iura, det, atque mari
Nudus Amor blandis iccirco arridet ocellis,
Non arcus, aut nunc ignea tela gerit.
Nec temere manibus Florem, delphinaq; trasta
Illo etenim terris, boc valet ipse mari.



Forzaminore, da margior forza superata.

PER esprimere gl'antichi questo concetto, il quale è più conueniente all'emblema, che a quello che si appartiene a noi di trattare, dipingeuano vna pelle d'Hiena, con un'altra di Pantera appresso, per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & corrompe quella della Pantera, tlche auunene ancora ne'le penne dell'aquila, le
quali auunicinate alle penne de gl'altri vecelli, fanno che si tarmano, & van
no in pezzi. Il tutto racconta disflusamente Pierio Valeriano.

lendosi rappreientare una forza dall'altra superata, si potrà fare, conporre dinanzi à gl'occhi la memoria di questi effetti, in quel miglior modo, che al pittore parerà, che possa dilettare. e star bene.

Forza. Onna armata di corazza, & elmo in capo, con la destra mano tenghi vna spada ignuda, & con la sinistra vna facella accesa, & a canto vi sia vn leone che stia in atto siero, & che vccida vn'agnello.

FRAGILITA.

ONNA che in ciascuna mano tenga della cicuta, la quale è da Virgilio nella Buccolica dimandata fragile dicendo.

Hac te nos fragili donabimus unte cicuta. Alla quale poi si assomigliano

tutte le cose che meno hanno nome di fragilità.

Fragilità.

Onna vestita d'un sottilissimo velo, nella destra mano tiene va ramo di tiglio, & con la finistra vn gran vaso di vetro sospeso ad vn filo. Il velo le conuiene perche ageuolmente si squarcia. Il tiglio da Virgilio nel libro secondo della Georgica è detto fragile, & il vaso di vetro soipeso dal filo non ha bisogno d'altra dichiaratione, per essere il vetro ageuolmente bello, & facile à spezzarsi, fragile medesimamente è il sesso feminile, & s deue dare ancora la corrispondenza di questo.

Fragilità Humana.

Onna con faccia macilente', & afflitta, uestita poueramente, tenga con ambe le mani molti di quei bamboli d'acqua agghiacciata, che pendono il verno da' tetti delle case, li quali bamboli dice il Pierio Valeriano, che erano da gl'antichi Egittij posti per la fragilità dell'humana vita: non sarebbe anco disconueniente fare, che questa figura mostrasse, per la grauezza de gl'anni d'andare molto china appoggiadosi ad vna sieuolo canna, per estere anch'essa vero simbolo della fragilia, come la vecchiezza, alla quale quando vn huomo arriua facilmete sente ogni minima lesione, & facilmente ne rimane oppresso. Notarono alcuni ancora la fragilità humana, con quelle bolle che fà l'acqua, che paiono in vn fubito qualche cosa . ma tosto spariscono, & non senza ragione.

FRAVDE.

ANTE dipinge nel fuo inferno la fraude con la faccia di huomo giusto, & con tutto il resto del corpo di serpente, distinto con diuerfe macchie, e colori, e la fua coda ritirata in punta di fcorpione, ricoperta nell'onde di Cocito, ouero in acqua torbida, e nera, così dipinta la dimanda Gerione, e per la faccia d huomo giusto si comprende l'estrinseco de glà huomini fraudoleti, essendo di volto, & di parole benigne, nell'habito modesti, nel passo graui, ne'costumi, & in ogn'altra cosa piaceuoli; nell'opere poi nascoste totto il finto zelo di religione, & di charità, sono armati d'astutia, & tinti di macchie di scelleraggine, talmente, che ogni loro operatione alla fine si scuopre piena di mortifero veleno, & si dice esser Gerione, perche regnando costui presso à l'Isole Balcari, con benigno volto, co paole carezzeuoli, e con ogni familiarità, era vso à riceuere i viandanti, e si amici, poi sotto color di quella cortessa, quado dorminano gl'occidena, co me raccontano molti scrittori antichi, e fra'moderni il Boccaccio nella geneologia de gli Dei.

FRAVDE.



Onna co due faccie vna di giouane bella l'altra di vecchia brutta, sanuda sino alle mamelle, sarà vestita di giallolino sin'a meza gaba hauerà i piedi simili all'aquila, e la coda di scorpione, uededosi al par delle gambe, nella destra mano terrà due cuori, & una maschera con la sinistra.

Fraude è vitio che vuole inferire mancameto del debito offitio del bene, & abbodanza d'inuentioni nel male, fingendo sempre il bene, & s'esseguisce col pensiero, con le parole, & con l'opre sotto diuersi inganneuoli
colori di bonta, & ciò si dimostra con le due faccie.

Il giallolino significa tradunento, inganno, & mutatione fraudolente.

I due

I due cuori fignificano le due apparenze, del volere, & non volere vna cosa medesima.

La maschera dinota, che la Fraude sa apparire le cose altrimenti da.

quel che sono per compire i suoi desiderij.

La coda di scorpione, & i piedi dell'Aquila, significano il veleno alcoso, che somenta continouamente, come vecello di preda, per rapirealtrui, ò la roba; ò l'honore. Fraude

Onna che tenga in mano vna canna con l'amo, col quale habbia. preso vn pesce, & altri pesci si vedano in vn vaso già morti, perciòche Fraude, ò inganno altro non è, che fingere di fare vna cosa buona, & fuori dell'opinione altrui farne vna cattina, come fà il pescatore, che porgendo mangiare a' pesci, gli prende, & ammazza.

Fraude, de l'Ariosto.

Hauea vn piaceuol viso habito honesto . Era bruttaze deforme in tutto il restor Un'humil volger d'occhi, vn'adar graue, Ma nascodea queste fattezze praue Vn parlar si benigno, e si modesto Con lungo habito, e largo, e sotto quello Che parea Gabriel, che dicesse Aue Attossicato bauea sempre il coltello. FVGA.

Onna con habito spedito, scapigliata, con l'alialle spalle, & con va fanciullo in braccio, & che stia in atto di fuggire. FVGA.

Onna vestita leggiermente, alata, in atto di fuggire; con le trecciesparse,& che volti la schiena.

Dipingesi alata, perche la Fuga non è Fuga se non con prontezza.

Li capelli sparsi dinotano la poca cura, che si tiene di se stesso in caso di Subita Fuga.

Si veste d'habito leggiero, perche non deue hauere cosa alcuna, che gli dia impedimento.

Si fa con la schiena riuolta, perche in latina locutione, voltar schiena non vuol dir altro che fuggire. FVGA POPOLARE.

Onna che similmente sugga, ma tenga con ambe le mani vno sciamo d'api, sotto il quale vi sia vn grandissimo sumo.

Questo lhabbiamo per tal significato da gl'Egittij, & si vede per esperienza, che l'api da nessun'altra cosa, più che dal sumo s'allontanano, & confusamente si mettono in suga, come alle volte si vede vn popolo sollenarsi per leggierissima, & picciolissima cagione.

FVRIE. ANTE nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttissimo aspesi to, con vesti di color negro, macchiate di sangue, cinte con serpi, con capelli serpentini, con vn ramo di cipresso in vna mano, nell'altra con vna tromba, dalla quale esce siámma, & sumo nero, & son sinte da gli antichi Poeti, donne destinate à tormentare nell'inferno l'anime. de'malfattori.

# ICONOLOGIA

#### FVRIE.

Statio coli le dipinge. Sadende giù fan ombra all'empie vise I minor serpi del vipereo crine E gl'occhi son sotto la trista fronte Cacciati in due gran caue, onde vna luce Spauenteuole vien, simile à quella Che tal'hor vinta da cantati versi Quasi piena di sdegno, e di vergogna Mostra la vaga Luna, di veleno La pelle è sparsa, & vn color di foco Tinge la scura faccia, dalla quale L'arida sete, la vorace fame, I tristi mali, e la spietata morte Sopra i mortali cade, e dalle spalle Scende pn'borrido panno, che nel petto Sistringe, alla crudel furia rinoua Speffolaterza delle tre forelle, Che la vita mortal con cui listami Misurano, è Proserpina con lei, Et ella, ambe le man scotendo in questa La face porta con funeree fiamme, In quella ba vn fiero serpe, onde percote L'aria, attriftado ounnque velge il piede.

### FVRORE.

HVOMO che mostri rabbia nel viso, & agli occhi tenga legam vna fascia, stia in gagliardo monimento, & in atto di volere gittare di lontano vn gran sascio di varie sorte di armi in hasta, le quali habbia fra le braccia ristrette, & sia uestito d'habito corto.

La fascia legata a gl'occhi mostra, che priuo resta l'intelletto quando il furore prende il dominio nell'anima, non essendo altro il surore, che cecità di mente del tutto priua del lume intellettuale, che porta l'huomo à fare ogni cosa suor di ragione.

L'armi che tien fra le braccia son inditio, che'l Furore da se stesso porta instrumenti da vendicarsi, & da somentar se medesimo.

E uestito di corto, perche non guarda ne decenza, ne decoro.

Vomo d'aspetto horribile, ilquale sedendo sopra varii arnesi di guerra, mostri di fremere, hauendo le mani legate dietro alle spalle con molte molte eatene, & faccia forza di remperie con l'impeto della fuga. Il Furore è ministro della guerra, come accenna Virgilio in quel verso.

lamq; faces, & saxa volant furor arma ministrat.

Et perciò il medefimo altroue lo dipinie sedente opra vn monte d'armi di più sorte, quaficacin tempo di guerra la fomministri a coloro, che hanno l'animo acceso alla vendetta.

Si lega per dimostrare, che il furore è vna specie di pazzia, laquale de-

ue effer legata, e vinta dulla ragione.

E horribile nell'af, etto, perene vn'huomo vietto di se sesso, per subito impeto dell'im, piglia natura, e tembianza di nera, o d'altra com più ipauenteuole.

Furore

H Vomo horribile, con capelli rabbuffati, portinella man destrauno gran torce accesa, & nena inustra la testa di Medula.

#### Furore, & rabbia.

Vomo armato, con uista spauenteuole, & siera, hauerà il colore del uisto rosso, con la spada ignuda nella destra mano, stando in atto minacc euole, nel braccio sinistro hauera uno scudo, in mezo del quale ui sia un seone, così lo discriue l'Alciato.

### Furere superbo, & indomito.

Vomo armato di corazza, e elmo, con uolto fiero, e fanguinoso, con la spada nella destra mano, e nella sinistra uno scudo, nel qual un sia dipinto, o scolpito un leone, che per ira, & rabbia, uccida, squarciando li proprij figliuoli, e per cimiero dell'elmo ui sia un serpente uiuace, & auol co in molti giri.

Il leone nel modo sopradetto secondo gl'Egittij, è il uero, & il proprio Hieroglissico del Furore indomito, il serpente che uibra le tre lingue dalle sacre lettere è tenuto per implacabile nel surore, la ragione è che il serpente subito che si sente in qualche modo osieio sale in tanta rabbia, & surore, che non resta mai sin tanto, che non habbia uomitato tutto'i ueleno in preginditio di quello, che l'ha osseso, e molte noste riferiscono essersi uedu to morire di rabbia solo per non poter uandicarsi nel suo surore.

### FVROR POETICO

G louane uiuace, & rubicondo con l'ali alla testa, coronato di lauro, & cinto d'edera, stando in atto diferiuere: ma con la faccia riuoleta uerso il Cielo.

258 ICONOLOGIA

L'ali fignificano, la prestezza, & la velocità dell'intelletto Poetico, che non s'immerge: mass sublima, portando seco nobilmente la fama.



de gl'huomini, che poi si mantiene uerde, e bella per molti secoli, còme

la fronde del·lauro, & dell'edera si mantengono.

Si fa unuace, & rubicondo, perche è il furo poetico una foprabbondăză di unuacită di spiriti, che arricchisce l'anima de numeri, & de' concetti meranigliosi, i quali parendo impossibile che si possino hauere solo per dono della natura, sono stimati doni particolari, & singolar gratia del C.elo, & Platone disse, che si muone la mente de'Poeti per diuin surore, col quale formano molte noll'idea imagini di cose sopranaturali, le quali notate da loro in carte, & rilette di poi a pena sono intese, e cono-

santi, generatione del Cielo, figliuoli di Gioue, interpreti delle Muse, & tacerdott d'Apollo. Per lo scriuere si mostra ancora che questo surore si genera col mostro essercitio, & che la natura non basta se non viene dall'arte aiutata; però disse Horatio:

Curego si nequeo, ignoroque poeta salutor.

Accennando l'opera dell'arte col non potere, & quella dell'ingegno con l'ignoranza.

FVRTO.

GIOVANE vessito d'habito spedito, con vn cappuccio in testa, & con le scarpe di seltro, ouero di pelle, in vna mano tenendo vna lanterna serrata, & nell'altra vn grimaldello, & vna scala di corda, l'habito

fard pieno di pecchie : così si vede dipinto in molti luoghi.

Le pecchie sopra il vestimento si fanno, sorse, perche esse vanno rubbando a siori da tutte le bande il dolce, per congregarlo poi tutto insieme nella propria casa, ouero per accennare vna falsa sorte d'api, dimandata. Fuco da'Latini, che non sa se non mangiar il mele fatto con la fattica dell'altre, come i ladri, che consumano la robba acquistata con sudore, & con le miserie altrui; ne sa mentione Virg.nel primo dell'Eneide, dicedo:

Aut onera accipiunt venientium, aut agmine facto Ignauum fucos pecus à prasepibus arcent. Furto.

C Iouane pallido, vestito di pelle di lupo, con le braccia, & gambe nude, & con piedi alati, in mezo d'una notte, nella man sinistra tenga una borsa, & nella destra un coltello, con un grimaldello, l'orecchie sa-

ranno simili à quelle del lepre, & l'apparenza molto attonita.

Giouane si dipinge il Furto, per notare l'imprudenza, & la temerità, che è propria de' giouani, & proprissima de'ladri, i quali vedendo ogni giorno infiniti spettacoli di successi infelici di chi toglie con insidie altrui la robba, non però s'emendano, per dare alla sine nelle reti, ò più tosto ne i lacci.

La pallidezza del volto, & l'orecchie del lepre, significano, il continuo sossetto, & la perpetua paura, con la quale viue il ladro, temendo sempre di non esser scoperto, e però sugge, & odia la luce, amico della notte, sa uoreuole compagna delle sue dishonorate attioni.

E vestito di pelle di lupo, perche il lupo viue solo dell'altrui robba, & di rapine, come il ladro, che per leggerezza di ceruello crede con questo

medesimo pensiero di souvenire a'suoi bisogni.

Il grimaldello, & il coltello non hanno bisogno di molta esplicatione. Le braccia, & gambe ignude, dimostrano la destrezza, & l'ali a'piedi la velocità, che con grande industria si procura dal ladro, per timore de'meritati supplicij.

# 80 ICONOLOGIA

FORZA ALLA GIVSTITIA SOTTOPOSTAT



RACCONTA Pierio Valeriano nel primo libro, hauer veduto vna Medaglia antica al suo tempo ritrouata, nella quale v'era impressa vna donna vestita regalmente, con vna corona in capo, à sedere sopra'i dorsso d'vn Leone, & che staua inatto di metter mano ad vna spada; la quale dal detto Pierio su per la Giustitia interpretata, & il Leone per la Forza, si come chiaramente si vede essere il suo vero Gieroglisico.

PECONDITA.

ONNA incoronata di Senapa, tenga con le mani verso il seno
l'Acantho, da alcuni riputato il Cardello, con li figliuolini dentro il
nido, alli piedi da vn canto vna Gallina con i suoi pulcini appena nati due
per vuoua, da l'altro cato vna lepre coi suoi parti madati suora di fresco.
La secondità è la maggior felicità, che possa hauere vna donna maritata:
poiche per mezo di quella produce i frutti, da lei nel Matrimonio con
desiderio aspettati : atteso che per antico instinto di natura è necessaria.

igli

a gl'huomini la procreatione de i figliuoli, il che anco è cosa manifesta ne li bruti. Futti gli animali naturalmente cercono di acquistarsi proie, & successione, ancorche non ne sperino vti ità alcuna: ma che maggiore vtilita, che miglior ricchezza che li figliuoli?

Hac est à Mater possessio pulcherrima Et potier divities, se cui sint liberi boni.



Disse Euripide in Meleagro, felici sono riputati quelli padri, & quelle madri, che hanno copia di molti buoni figliuoli, o maschi, o femmine, che sieno, come mantiene Aristotile nel primo della Rettorica. Si come vn'huomo che possiede moltitudine di amici, hà più potesta di quello, che non ha niuno amico, così molto più può vn Cittadino, che habbia numerosa prole, che quello, che non ha niuna, o uero poca: Tra li rari essempi di selicita humana, racconta Plinio lib.7. cap. 44. di Cecilio Metello Maccedosico, che hebbe quattro sigliuoli, vno Pretore, & tre Consuli, dui trionsali, & vno Cemere, e noi medelimo lib.cap.13. narra, che a la mor-

V ₹° te iua

te iua lascio sei figliuoli, undici nipoti, & che tra Generi, e Nuore, tut ti quelli che lo falutauano i nome di padre arriuauano a 27. Mette anco d' ha uer trouato negli atti de' tempi d'Augusto nel suo duodecimo conso lato, che Caro Cripino Hilate da Fiesole, con sette figliuoli maschi, e due femmine, con 27. Nipoti maschi, noue semmine, & 29. pronepoti, con ordinata po...pa sacrifico in Campidoglio. Per ultima felicità, & maggior gloria men chiamata Anicia Faltonia, Madre di Consoli in questa inicrittione stampara malamente da lo Smetio, con due distichi di più, li quali sono sopra vn'altra inscrittione pur di Anicia Faltonia Proba, che si uede nel Palazzo del Cardinale Cesis.

Anitia, Faltonia, Proba, Amnios Pincios, Aniciosq; decoranti. Consulis vxori, Consulis filia, Consulum Matri. Ameius Probinus. V.C. Consul ordinarius, & Anicius Probus V.C. Quastor Candidatus.

Filijadeuincti maternis meritis, dedicarunt.

Valerio Massimo nel lib. 4. cap. 4. sententiosamente dice, che grandissimo ornamento sono a le Matrone i figliuoli; & narra di Cornelia Madre de Gracchi, che 12. figli fece seco lo Plinio, appresso la quale essendo allog giata vna Matrona di Capagna, che le fece poposa mostra de'suoi bellissimi ornamenti, che portaua, ella in ragionando la trattenne tanto che tornasse rosda iquola i figliuoli, quali ueduti disse, & questi sono limiei ornamenti; Feconda si può direanco quell'altra Cornelia de la gente de Scipioni, che di 62 anni partori Volusio Saturnino, che su Consule con Domitiano Imperatore dell'Ottant'otto, & del nouantatre. Questa felicità non è tanto priuata, quanto pubblica, essendo felicità d'vna Patria, abbondare di molte buone, virtuose, & ualorose proli; però fecesi vn decreto in questa Città di Roma, chea quello futle dato il primo luogo, & maggior honoranza, che hauesse non più anni, ma più figliuoli, & susse preserito in pigliaze i fasci Consulari al Consule, che haueua minor numero di figliuoli, ancorche fusse stato più vecchio: & ciò consta ne la legge Giulia, citata da Aulo Gellio lib.2.cap.15.Si fa coronata di Senape, perche il minutissimo seme di questa herba, senza molta industria, o diligenza del coltivatore, fra tutte l'herbe diuiene tale, & di tanta grandezza, che è atta a sostenere gli augelli, che ui si posano sopra. De la secondità de l'Acante ne ragiona Plinio lib. 10. cap. 63. oue dice, che ogni animale, quanto più è grande. di corpo, tanto meno è fecondo, vn figlio alla volta partorifcono gli Elefanti, li Cammelli, & le Caualle, l'Achante minimo Augeletto ne partorisce dodici. La gallina posta alli piedida vn canto co l'vuoua, che nascono due pulcini per vuouo dimostra la secondica di questo domestico vecello, tali racconta Pierio hauerne ueduti in Padoua, & si legge ne gli scritti d'Alberto, che in vn certo luogo della Macedonia couado vna gallina 22. vuoua, nel nascere furno trouati 44. pulcini-Adoperauan'ancora gl'auchi in questo proposito la pecora con dui agnelli insieme legati, perche le antiche Matrone quando haueuono partorito due figliuoli ad'vn parto, soleuano sacrificare vna pecora con due agnelli a Giunone presidente dell'opul'opulenza, & de regni, & aiutatrice delle donne ne parti, le quali non solo due alla uolta spesso partorucono in più luoghi, come in Egitto; ma per quanto narra Arif.lib. 7. cap 4. de gl'animali in alcuai luoghi 3. & 4. a la uolta, & più e più nolte cinque; Vna donna particularmente ne partori 20.1n quattro parti, cinque a la volta, & la maggior parte di quelli potè nutrire, & alleuare. Aulo Gellio lib. 10. cap. 2. narra, che al tempo d'Augusto Imperatore vna serua di detto Augusto nel campo Laurente partori cinque putti, che pochi giorni camporno, & la madre anco non molto dopo mori, a la quale per ordine d'Augusto, su fatto ne la via Laurentia vn iepolero, nel quale fu icritto il parto di detta donna. Giulio Capitolino anco riferiice, che nell'Imperio d'Antonino Pio, cinque putti in vn parto nacquero, & se bene Aristotile tiene che questo numero sia fine della moltitudine in vn parto, & che non si truoui essersene insieme parsoriti più; nondimeno habbiamo nelle relationi del Botero, che la Contessa Margharita l'Anno 1276. partori 364. creature, che furno battezzate tutte sotto i nomi di Giouanni, & di Elisabetta, come appare dall'epitaffio intagliato nella sepoltura in vn monasterio di Monache di San Bernardo presso Lhasa, in Holanda: ciò auuenne, perche essendo capitata. innanzi alla Cotessa vna pouera donna con due figliuoli nati ad vn parto, a domandare la limofina, està in luogo di aiutarla, l'incarico, dicendo, che non si poteuano far due ngli ad vn tratto, se non hauessero parimente due padri, di che risentendosi forte quella pouere ta, prego iddio, che per manisestar la sua pudicitia, permettesse che la Contessa già grauida, partorisse tagiti figliuoli, quanti giorni ha l'anno. Martino Cromero veridico autore nella fua Cronica scriue, come l'anno 1269, vn'altra Margherita, moglie del Conte Virboslao partori 36. figigoli in Cracouia. De la lepre si legge che è tanto seconda, che mentre da il latte partorisce, & pone fra l'vno, e l'altro parto pochissimo internallo, & racconta Valerio Massimo d'vn' Isola, doue surono sorzati a partirsi gli habitatori, per la gran copia, che vi era multiplicata di questi animali. Però non iono mancati alcuni, che hanno detto, che i maschi concepiscono, partoriscono, & nutrilcono i parti proprii, come fanno le femmine stelle. FEROCITA.

ONNA giouane armata, con sembiante altero, e che spira ira, es minaccie, tenghi la simitra mano sopra il capo d'una ferocifsima Tigre, quasi che stia in atto per auuentarsi altrui, e con la destra yn bastone di quercia, il quale per esser conosciuto habbia de le foglie, e de le ghiade; ma che lo tenghi in atto minaccieuole, & acceani per colpire.

Si dipinge giouane, percioche ne la maggior parte de i giouani regna la caldezza del sangue: la quale genera in loro l'ardire, la prontezza, la brama d'auuantaggiare tutti: onde senza tiniore alcuno intraprendono qual si uoglia cosa, quantunque ardua, e difficile sia: e per metteria in essecutione impiegano ogni ina sorza uma, e spiritolamente, la quale pro-

pned V A"



prietà diedegli Tullio in. Catone maggiore quando disse. Insirmitas puerorum, serocitas iuuenum, et grauitas constantis animi. Ne la tacque Virgilio nel giouane Turno, introducendo il Re Latino, che cosi gli parlò.

O prastans animi iuuenis , quantum ipse feroci Virtute exuperas, tantum me impensius equum est Consulere, Geo

L'arme poi, perche ne' soldati regna principalmente la serocità; Onde il prencipe de Poeti Homero, Qui nel molitur inepte. Per lodarlo con le parole di Ho atio non contento di fare il suo Achille tale, quale s'accenin quei versi.

Honoratum si forte reponis Achillem, Impiger, iracundus, inex orabilis, acer, Iura neget sibi nata, nibil non arroget armis.

Lo fece da fanciullo alleuare da Chirone Centauro, ne monti di Tessaglia, che combatteua ogni giorno con Orsi, Leoni, Cigniali, animali sie-

ric

ri, e feroci: non peraltro, se non per sarci credibile, che riguardando as maestro, & Aio suo, al luogo, doue su alleuato, a gl'esterciti, a' quali attese, non poteua non estere dotato di gran serocità militare. Le cui pedate, seguendo Virgilio, sa allattare, e nutrire la sua guerriera di latte di ca ualla indomita, la sua Clorinda il Tasso da vna Tigre. L'Ariosso il suo Ruggieri di midolle d'orsi, e di Leoni, ne quali tutti animali appare, co spicca la serocità. Conniene ancora dargli l'arme, perche non solamente è proprio del seroce l'ossendere, ma pur si mostra al pari questa palsione in disendersi, essendo la serocità il souerehio de l'audacia, che l'vno e l'altro abbraccia.

Tiene la destra mano sopra vna serocissima Tigre, percioche molti Poeti per la natura, e serocità di questo animale, hanno preso occasione di mostrare gli animi di quelli, che sono crudeli, e seroci, e perche non si piegano per preghi, o compassione, gli dicono, che da le Tigre Hircane habbino hauto il latte. Mi conrento del testo di Virgilio nel 4. dell'Eneide.

Nec tibi dina Parens, generis nee Dardanus autor Perfide . sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus, hyreaneq; admorunt vbera Tygres.

Ilqual luogo con felicita traportando nel suo poema il Tasso, in luogo di Didone introduce Armida, che a Rinaldo dice. 16. Canto.

Ne te Sosia produsse: ne sei nato Del mar produsse; o'l Caucaso gelato,
"De l'Attio sangue tu . te l'onda insana, Ele mamme allattar di Tigre Hircana.

Il tenere con la finistra mano il bastone, in atto minacie uole, è per significare la fierezza de l'animo: dicendo Pie. Val. nel lib. 5 L. che non mancano Poeti di chiara fama, che dicano, che gl'huomini seluaggi, feroci, e crudeli, prini d'ogni costume, e gentilezza humana, sieno nati di dura quercia. Alludendo a l'ottano di Vergilio.

Gensq; virum truncis, & duro robore nata.

FEDE CHRISTIANA CATTOLICA.

Secondo Fulgentio, & altri autori.

DIPINGEVANO li antichi Christiani la Fede Christiana Cattolica, vna Giouane di uolto oscuro, & quasi coperto d'vn uelo intorno al petto, & le spalle nude, con vna corona in testa di alloro, di più faceuano che hauesse in mano uno scetro, & sotto a li piedi due uolpette, e che mostrasse nell'attione, & nel gesto vna gran costanza, & generosità. L'interpretatione di questa figura è data da vn certo Dottore Parissense chiamato per nome Holcot, Allegato da Frate Arcangelo da Vercelli sermonum Quadragesimalium Sermone 25.

Si dipinge con faccia oscura, perche de gl'articoli della Fede, che noi crediamo, non habbiamo qui euidenza alcuna, perche come dice San... Paolo Videmus hic per speculum, & in anigmate, La onde disse Christo a San Tommaso in S. Giouanni al cap. 20. Beati qui non viderunt, & crediderunt. Si può anco dire, che vadi velata, & coperta, perche l'habito de la Fede come dicono i Teologi, procede semplicemente da vno oggetto oscuro, e

uelato

uelato, cioè da vno obietto inuisibile, & insensibile.

E nuda intorno alle spalle, e'l petto, perche la predicatione Euangelica non deue essere palliata con parole, & enigmi, o con parole oscure, & doppie, come sanno gli Eretici, ma si deue l'Euangelio esplicare pura, e chiaramente.

Porta la corona d'alloro, in segno de la vittoria ch'ella riporta contro gl'anuersarij de la Fede Christiana, & nemici nostri, cioè il Demonio, il Mondo, & la Carne, per questo gli Imperatori antichi trionsanti co-stumanano andare coronati di lauro, e de Martiri canta la Chiesa Santa.

Laureis ditantur bene fulgidis.

Lo icetro che ella porta ne la mano, non dinota altro se non la grandezza, e la maesta de la nostra Fede, come regina, & Imperatrice, anzi si-gliuola del Rè eterno Iddio, ilquale essa ha per oggetto, & alquale come a scetro si appoggia, per dinostrare la fermezza, e la risolutione che debbiamo hauere ne le cose, che la fede ci propone di credere, laqual sede, come dice S. Giacomo Apostolo ne la sua Epistola Canonica al cap. 10

Nihil hasitat.

Le volpette che tiene sotto i piedi sono gli Heretici, quali ella conuince, e prende, ma se vogliano restare ne la loro persidia, calpesta, e deprime. Sono chiamate volpette, per la loro malitia, perche cercano sempre con inganni, & astutie di pigliare l'anime de sedeli, e se ne uanno sempre proussi d'argomenti sottili, sossitici, & sallaci. Onde molto a proposito S. Bernardo nel Sermone sessagetimo quarto, sopra la Cantica espo ne quelle parole del cap. 2. de la Cantica. Capite nobis vulpes paruulas qua demoliuntur vineas, dice Capite, perche gli Heretici non si deuono così subito ammazzare, ma comunicerli con gli argomenti, & con la uerità, & far chiari, & palesi al mondo i toro inganni, come dice S. Paolo nella prima de Corinti, al cap. 3. Debent comprehendi in assutia sua. La onde questa figura li tiene sotto li piedi, perche la nostra sede al fine li sbatte, conuince, & conculca.

Mostra sodezza nella maniera, e n ell'andare, attesoche la Fede Cattolica Romana durera mentre durerà il mondo, & non manchera mai in
sino al fin de tecoli, secondo l'Oratione che sece Christo auanti la sua passione, quando disse a S. Pietro, in San Luca al cap. 22. Simon ego rogani pro
se, ve non deficiat sides sua. Et però mostra costanza, e gagliardia, perche

aderifce, & ha la nura ed'yno objetto, & ad vna uerità increata.

# FILOSOFIA SECONDO BOETIO. Con l'espositione di Gio. Zarattino Cassellini.

DESCRIVE Boetio con uaga, e dotta inuentione poetica la Filofofia in tal guna, Finge, che gu apparuse vna Donna di venerando alperto



aspetto. con gli occhi scintillanti, & oltre la commune potenza de gli huomini acuti, & perspicaci, di color viuace, & di inessausto vigore, ancorche susse tanto attempata, che in modo ueruno si sarebbe creduta de l'età nostra. Era di statura ambigua, impercioche hora ne la commune, misura de gli huomini si conteneua, talhora poi parea toccasse il Cielo con la sommità del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'istesso cielo ancora penetraua, & stancaua la vista de gl'huomini, che la risguardauano. Hauea le ueste di sottilissimo silo lauorate con raro artissico, di materia indissolubile, tessus (per quanto ella disse) di sua mano, lequali pareuano, come le immagini assumicate, ossustate d'una certa caligine di sprezzata antichità. Ne l'estremità della uesta ui si leggeua un Pi, Greco, ne la sommità un Thita; tra l'una, & l'altra lettera a guisa di scala ui

Il scorgeuano scolpiti alcuni gradili, per quali da l'vitima lettera si ascendena a la prima, la medesima nessa certi innomini niolenti stracciarono, e tolseso una le particelle che ciascuno potè. Con la man destra tenena

aleuni libri, con la finistra lo scettro.

E di venerando volto, meritamente, perche la Pilosofia è degna d'honore, & riuerenza grande, per effer ella Madre di tutte le arte liberali. Maestra de costumi, & d'ogni disciplina, legge de la uita, & dispensatrice de la tranquillità, Dono particular di Dio. Philosophia bonarum. artium nibil est aliud nisi (vt Plato ait ) donum, & inuentum Deorum. Dice Marco Tullio nel primo de la fua Filosofia, detro riportato da Santo Ago stino de Ciuitate Dei lib. 22. cap. 22. cost concluso ragionandouisi de la Filosofia. Sicut autem hoc, vt fatentur, nullum dininum mains est donum, sic a nullo Deo dari credendum est, nisi ab illo, quo, & ipsi qui multos Deos colunt, nullum dicunt esse maiorem; Volendo inferire, che la Filosofia sia dono del nero, & vno Dio, per tante eccellenti sue conditioni, Viene ad essere ue nerabile, & però Seneca moral Filososo ne l'Epistola 14. disse. Nunquam in tantum convalescet nequitia, nunquam sic contra virtutes conjurabitur, ve non Philosophie nomen venerabile, & facrum maneat. Mai la sceleratezza, e'l vitio piglierà tanto vigore, mai si congiungerà in tal modo contro le virtù, che il nome de la Filosofia non rimanga sacro, e uenerabile.

Ha gli occhi scintillanti, & la virtù ussua più acuta de la potenza de gli huomini, perche mediante la cognitione di lei con l'occhio de l'intelletto gli huomini uedono, & conoicono molte cose occulte de la natura, tanto della terra, quanto del Cielo; si come esprime Tullio nel sudetto luogo, dicendo, che la Filosofia primieramente, c'instrussce nel culto di Dio, e poi ne la modestia, & grandezza de l'animo, & la medessma ci discaccia da l'animo, come da gl'occhi la caligine, acciò potiamo uedere.

tutte le cose superiori, inferiori, prime, ultime, & mezzane.

E di color usuace, ancorche attempata sia, & superi l'età nostra, si perche la sapienza su da la somma, & Eterna Sapienza di Dio conceduta a l'huomo subito creato, cioè al primo nostro Padre, & ella da primi secoli è stata sempre maestra di tutte le creature: & è sempre viuace, & vigorosa, & stadi continuo in piedi scacciando co'l suo splendore le tenebre de l'ignoranza da la mente de mortali: si perche la sapienza è stabile, & incorruttibile, laquale ad ogni persona, ancorche colma d'anni dona uigore, & sortezza contra ogni autuerso, e torbolente caso, & vigualità di mente ad ogni moto, & perturbatione d'animo, si come ne discorre Santo Agostino De Cinit. Dei lib. 9 cap. 3. 4. Non saremo in questo luogo disterenza, o distintione da la sapienza sa Filosossa posta da Seneca Epist. 89. che la tapienza sia vin perfetto bene de la miente humana: ma la Filosossa sia aniore, desideno, & studio di conseguire questa sapienza: ciò è uero in quanto a la significatione del nome, perche la Filosossa altro non significa, che a la sapienza di apienza, e di virgio, & Finososo vuol dire Amico, Aman

ie, & studioso di virtù, & sapienza, ma se si considera tutto il corpo de la Filosofia secondo l'intentione di Boetio, diremo, che sia il medesimo, che l'istessa virtù, & sapienza, & però egli la chiama nella prosa terza del primo libro, Omnium magistra virtutum. Nel secondo prola 4 Virtutum omniu sutrix. Nel quarto profa prima, Veri prauia luminis. Maestra, & nutrice d'ogni virtù, apportatrice del vero lume: epitheti, che si conuengono a la sapienza, si come è veramente tutto il corpo de la Filosofia, che contiene in se tre parti; l'attiua, che compone l'animo ne buoni costumi; la contemplatiua, che inuestiga i secreti de la natura; la rationale, in cui consiste la ragione, con la quale disputando si discerne il vero dal falso, & questa ricerca la struttura, & proprietà de le parole, & de gli argumenti, parti tutte tre di perfetta sapienza, che si confanno con l'altra definitione de la. sapienza, che adduce nel medesimo luogo Seneca a disferenza della filo-Sofia. Sapientia est noße diuina, & bumana, & horum causas. la quale definitione a mio parere contiene le tre parti della Filosofia. la sapieza è conoscere le cose divine. Ecco la conteplativa, la quale non solo per fisica inuestiga le cose naturali, dette dal Pererio nel 1. della Fisica cap. 11. effetti della Diuina mente: ma anco per Metafisica riputata da Aristotile diutnissima, contempla le intelligenze sostanze astratte, & la natura stessa Iddio. Conosce le humane. Ecco la morale attiua. Conosce le cause d'ambedue. Ecco la rationale, mediante la quale si viene in cognitione de le cagioni de le cose diuine, & humane. La Filosofia dunque contenendo in se la definitione de la sapienza, viene ad essere una istessa cosa, che la sapienza, massimamente in vigore della Metassica da lei contenuta, la quale per autorità d'Aristotele merita il proprio nome di sapienza. la onde Marco Tullio nel quinto de le Tusculane, ragionando de l'antichità de la Filosofia, dice ch'ella è antichissima, ma che il nome è fresco. Antiquissemam cum videamus, nomen tamen effe confitemur recens. Et la reputa l'ittelia. che la sapienza. Impercioche, dice egli, chi può negare, che la sapienza no sia antica di fatti, & di nome? Cioè la Pilosofia, la quale per la cognitione de le diuine, & humane cose, de li principij, & de le cause, appresso gli antichi otteneua questo bellissimo nome di sapienza, & li sette sauij de la Grecia furono chiamati Filosofi, cioè sapienti; & molti secoli auanti Licurgo, Homero, Vlisse, & Nestorre furono tenuti per sapienti. Similmente Atlante, Prometheo, Cefeo, per la cognitione che hauenano delle cose celesti, surono chiamati sapienti. E tutti quelli che poneuano il loto studio nella contemplatione de le cose, surono sempre chiamati sapietisper fino al tempo di Pithagora, al quale parendo titolo troppo superbo, d'esser chiamato sapiente, si fece chiamar Filosofo, cioè amico de la sapieza, & la sapienza fu chiamata Filosofia, cioè Amor di sapienza, tal che la Filosofia è quella istessa, che più anticamente chiamauasi sapienza. Onde è, che in Diogene Laertio nella vita di Platone leggesi. Proprie verd sapientiam, & Philosophiam vocat appetitione quandam, ac desiderium diuina sapientie. La statura ambigua horpiccola, horgrande: significa, ch'ella hor s'occupa ne la cognitione de le cose inferiori de la terra, & horane le superiori del Cielo, & alle volte formonta tant'alto ad inuestigare le materie sublimi, che l'intelligenza humana non le può capire; & però dice Boetio, che la Filosofia a le volte alzaua tanto alto il capo, che penetrando nel Cielo, la vista de risguardanti non era habilé, & sufficiente a risguardarla, & scorgerla; attesoche li misterij Divini sono occulti, & l'essenza divina istessa, che nel Cielo rissede, non può essere da l'humano discorso compresa. Deus humana ratione comprehendi non potest, disse San Gregorio Nazianzeno ne l'oration edel santo Battesimo. Che merauiglia? Se a Simonide Gentile Poeta Greco, addimandato da Gierone Tiranno, che cosa fusse Iddio, dopo hauer preso vn giorno, & due di tempo a penfarci, & richiedendo di più doppio termine, rispose all'vitimo? Quanto più considero l'essenza di Dio, tanto più mi pare oscura cosa: Quanto diutius considero Deum, tanto mihi res videtur obscurior. Riferisce Cicerone nel

primo de natura Deorum.

La vesta di sottilissimo filo, significa la sottigliezza de gli argomenti nel disputare la materia indissolubile, per le materie filosofiche, che sono per se stesse leali, & salde, massime ne l'attiua, circa li buoni costumi, Tessute di sua mano; perche l'habito de la sapienza è indissolubile, immutabile, & saldo di sua essenza, & propria qualità, non per artificio humano: E oscuro in quanto a l'inuestigatione de le cose occulte de la natura, & ciò pare compreso da Tullio nel primo de Oratore. Philosophia intres partes est distributa, in natura obscuritatem, in disserendi subtilitatem, in vitam, atque mores. Et se guardiamo al costume Filosofico, diremo, che l'habito sia offuscato da vna caligine di negletta antichità, perche li filosofi se ne vanno per l'ordinario negletti, & disprezzati, a la filosofica, con panm'antichi, vili, & imbrattati. Pouera, & nuda vai Filosofia. non tanto per necessità, quanto per volontà, come Socrate, & Apollonio, che andauano vestiti di sacco brutto, scalzi, & col capo scoperto, & Diogene inuolto in vna fosca schiauina, lordo, & sozzo, detro vna botte: ma cio se ben è vero. sia detto più tosto per ischerzo; diciamo vna più vera ragione. Sono le veste de la Pilosofia coperte da vna antica caligine, perche li Pilosofi fin da tempi antichi hanno hauuto costume di adobrarla con sossischerie oscure. Gli Egittij occultarono la Filosofia sotto oscuri velami di fauole, & Gieroglifici secreti. Pithagora la vesti con vn drappello d'oscuri simboli Pithagorici. Empedocle con enigmi. Protagora con intricati commenti. Platone consensi mistici. Gorgia con bizzarri, fallaci, & contrarij argomenti, che tutte le cose sono, & non sono. Zenone l'istesso copossibili, & impossibili esperienze. Aristotile con termini oscuri, & difficile testura di parole: onde egli stesso chiamaua Acroamatica la vdienza che l'ascoltaua र अवह ४ एक र कुक्तर ने प्रशास प्रशास अहतु १९०० व्यक्त विकास १० दि ।

la mattina, ne la quale trattaua de la più remota, & fottil filosofia attinente a la contemplatione de le cose naturali, & dispute dialettiche: & mandò in luce alcumilibri detti da lui Acroamatici, che contengono la recondita disciplina de la sua setta Peripatetica, li quali hauendo veduti Alessandro Magno suo Scolare mentre era ne l'Asia contra Dario, si lamento seco per lettere che hauesse divoscata gosi belli secreti di natura, a cui Aristotile considerado l'oscurezza, ne la quale li hauesa involti, & dati suora rispose. Il ho dati in luce tanto, quinto non li hauessi dati, il tenore di dette lettere, registrate da Aulo Gellio nel vigesimo libro al capitolo quarto, non voglio mancare di repeterlo in questo luogo per maggior certezza a gusto de li studiosi.

Alexander Aristoteli salutem.

Haud recte fecisti quod auscultatorios libros edideris. in qua enim re a ceteris nos item prestabimus, si disciplina in quibus eruditi sumus omnium omnino sins communes? Equidem malim in rerum vsu optimarum quam pacultatibus anteire. Vale

Aristoteles Regi Alexandro Salutem.

Scripsifi ad me de libris auscultatoris inter arcana illos condi putans oportere, sed tu eos & esse editos, & minime editos scito, cognobiles enim is tantum erunt,

qui nos audierint. Kale.

Questi libri detti Auscultatorij, ne quali per quanto riferisce Aulo Gellio si conteneuano sottili, & ardue speculationi di natura sono gli otto. oscuri libri de la fisica intitolati da Aristotile De phisico auditu, cioè de l'vdire, o aicoltare cole fisiche di natura occulte non per altro se non perche tiene Aristotile, per la loro oscurita che non si possino intendere, & capire se non si odino esplicare da la bocca del Maestro. Apparisce di qui che a bella posta li Filosofi Antichi palliauano la filosofica disciplina con olcura termini, volendo mostrarea le genti ch'essi intendeuano, ma non voleuano futie inteso da altri tutto quello che publicauano, & ne la mente loro teneuano: & alle volte diceuano cose oscure e strauaganti per esser tenuti in maggior credito, & consideratione, come accenna Luciano nel Dialogo di Micillo in d. sprezzo di Pithagora: quasi che non bastasse, che la filosofia ne le cose occulte di natura susse per se stessa oscura, se anco non le aggiun. geuano maggior oscurità con difficile testura di parole, ediuersità di fantastiche opinioni. Si che Boetio figura la Filolofia con veste fosca per la propria difficultà de le sue materie, & per l'oscurità de termini ne la quale L'hanno inuolta gli antichi Filosofi.

Ne l'estremità de la vesta leggeuasi intessuto vn Pi, greco, dal quale per certi gradi scolpiti a guisa di scala si saliua à la sommita, ne la quale era vn Thita, & non vn, T, come hanno tradotto tutti gli espositori volgari (eccetto il Domenichi) molto malamente, perche vi è dissernza doppia si per la qualita, de la lettera, che questa è vn T, semplice, & quella è vnita con l'aspiratione, u per il significato diuerso, & al tutto contrario, quanto

a vita, a la morte, perche il Thita, appresso li Greci, come il C, appresso i Latini dadosi i votilo lesorti ne li giuditij era noti di odanatione, & il T. anco a ppresso i Latini nota d'asso lutione, il Deita, poi era nota di dilattone di tepo, per veder bene la causa ; come appreito i Letini N.L. Non liquere cioè che non fuse lecito per all'hora giud.care. Onde S. Girolamo in San Marco chiama il T. segno de la salute, & de la Croce, perche in quella pende l'istessa vita Cristo N. Signore per dar salute, & vita al genere humano, & è stato sempre preso per simbolo de la vita, per fine da gli Egitij, il che su da molti giudicato al tempo di Tcodosso Imperatore, quando per ordine suo surono in Alessandria buttati a terra tutti li tempij de gl'Idoli, tra gli ettri quello di Serapide, ne le cui pietre, & sassi trouaronii scolpiti parecechi simili Caratteri .T. si come anco hoggi di si vede n. la guglia del Popolo piena di Gieroclifici, massimamente ne la saccia verso e ccidente, nel la quale si vede vna croce formata, più maggiore anco in quella di S. Giouanni Laterano verio la Scala Santa da li cui Gieroglifici Torquato Taffo cominció ad ordireit tuo grave Dialogo de l'imprete, apparifee anco in vna statua Egittiaca di Serapide Canopo, che ne la man duitta tiene il Tau, ilqua le si vede qui in Roma nello Studio del Sign. Antonio Bosio : se bene Lu ciano nel trattato del giuditio de le vocali lo reputa nota de ladri, perche erano posti in croce, la quale è simile a la lettera T. ma come habbiamo det to estendoci in quella stato porto Cristo vera vita, & hauendo nos riceunto da quella l'Eterna vita, è stata riputata la lettera. T. simile a la croce, Gieroglifico de la vita: si come attestano Rufino, Suida, & Niceforo più copiotamente di tutti lib.12. cap. 26. narrando la dittruzzione del detto temp10 di Scrapide. Qui etiam Hieroglyphicarum literarum interpretandarum peviti, characterem sub crucis forma, Vitam futuram significare dixerunt.

Pu anco figura il .T. de la futura vita appresso il Popolo d'Israel quando Mosè sece alzare nel deposito quel simolacro simile al l'au, col serpente di Bronzo sopra, il quale ruguardato da quelli ch'era no punti da venenosi serpenti dana loro la vita. Et Mosè titesso sin tanto che orana a Dio nel Mon te prostrato col le braccia aperte in croce il Popolo d'Israel vittorioso rimanena in vita. Il Thita poi è stato simbolo de la morte perche è la prima lettera de la parola greca Thanatos, che significa morte, & però gli antichi come rifersico Isidoro per notare ne l'Essemende loro i morti, li si gnanano con tal carattere Thita, quasi trassisio da vindardo: ilche vedes in vina Basse di marmo dedicata a la Pace eterna de la casa di Vespasiano Imperenel Pa sazzo de l'illusti issimo Cardinal trancese, ne la quale vi sono otto centurie col nome soro, & de li Centurioni, il terzo de quali chianiato Gneo Pompeo Pelale ha il Thita, & il simile circa de dici in diverse centurie morti: per tal cagione Martiale da a questo charattere epitheto di morti ero.

Perso ne la Satira quarta, lo chiamò negro per l'oscurità de la morte. Et potis es nigrum vitio prasigere Theta.

Tutto ciò sia detto per palesare, & auuerure l'errore delli testi volgarit

hon che habbia tal significato nella Filosofia di Boetio, atteso che in questa. figura il . T. greco fignifica Prattica, & il . . Theorica, nellequali due parti consiste la Filosofia, come si raccoglie da Sant' Agestino, De Ciuit. libr. 8. capit. 4. Studium sapientia in actione, & contemplatione versatur, vnde pars eius actiua', altera contemplatina dici potest, contemplatina autem ad conspiciendas natura causas, & sincerissimam ueritatem. Ne a queste due parti è dinersa la tripartita distintione, che di sopra fatta habbiamo, non tanto perche la terza detta rationale, che inuestiga le cagioni, aggiunta, per quanto dice Sant' Agostino, da Platone, sia superflua, come vuole Seneca epistol. 28. in quella definitione della sapienza, che allega secondo alcuni , Quidam ita finierunt , sapientia est nesse diuina , & humana , & horum causas, Essendo la rationale circa le cagioni parte, deile cose diuine, & humane; quanto perche S. Agostino nel luogo citato asserma, che non è contraria. Ideo hec tripartitio non est contraria illi distinctioni, qua intelligitur omne sludium sapientia in actione, & contemplatione confistere. In somma la Filosofia. consiste nella Prattica, e nella Theorica, la prattica è l'attiua morale; la Theorica è la contemplativa, che è sublime, e tiene il primo grado in dignità, vltimo per la sua dissicult d in tonseguirla: & però da Boetio è posta sopra la scala, & a' piè della scala la prattica, come più facilmente, cominciandosi prima a mettere il piede in quella come più bassa per salire di grado in grado più ad alto: attesoche il principato del Filosofare, come dice Aristotele nel primo della Metafisica cap. 2. hebbe origine dal marauigliarsi delle cose minori, che arrecauano dubbio, e dipoi passando più oltre cominciò a dubbitarsi delle cose maggiori: & per la cognitione, che s'acquistaua delle cose minori, dalla prattica loro s'apri l'intelletto, ad ascendere a poco, a poco alla cognitione delle maggiori attinenti ale la speculatiua, più difficile, perche non apparisce a niun senso corporeo, come l'attina, ch'opera attualmente, e visibilmente, ma la specolatina si palesa al senso intelletuale, contemplando, & meditando con l'intelletto la cagione, & la verità delle cose naturali, ne' quali consiste la Theorica, cioè speculatiua, vocederiuata a I hecreo verbo greco, che fignifica, inspicio, rigsuardare, onde, Theatrum, luogo fatto per vedere, & risguardare, & quel che vede, & risguarda ogni cosa, Dio, dicesi da Greci Theos. Essendo il, C, prima lettera di questa voce, Theos, cioè Dio, potremo anco dire, che è posto a capo della scala, come scopo, termine, & fine d'ascendere, & arrivare a lui, & se guardiamo bene la figura sserica di detta lettera si ci rappresenta apunto vn versaglio con quella linea in. mezzo per trauerso, come frezza fissa nel versaglio, volendo inferire, che deuemo indrizzare la mente nostra verso iddio, e tenerla sempre fissa in lui, comesommo bene, scopo, & fine della sapienza; perche il fine della sapienza, & della Filosofia, è il sommo bene, che è Iddio Philosophia docet hominem conoscere cteatorem suum, dice Aristotele de Moribus. Et Santo Agostino de Ciuit. lib. 8.cap. 9. dice, che il Filosofare è amare Dio, & che Platone tiene che il vero, de femmo bene sia Iddio, e vuole, che il Filotofo sia amatore, & imitatore di Dio, & più sopra nel cap. 8. dice, che nella Filosofia morale si tratta del supre- $-\mathbf{x}$ 

mo bene, senza ilquale non si può essere beato: la detta Filosofia morale è l'attiua cioè prattica la cui prima lettera è il. T. sicome habbiamo detto, stando nella parte estrema della scala significa, che per li gradi delle Virti morali di Giustitia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, Magnanimità, Magnificenza, Liberalità, Benignità, Clemenza, & altre, s'atriua alla sommità della scala, cioè all'vltimo sine, al sommo bene, che è Dio nostro Creatore, capo di tutte le virtù, & nel lib. 18, cap. 39. asserice s. Agostino, che la Filosofia speculatiua val più per estercitare gl'ingegni, che ad illuminare la mente di vera sapienza, come che l'attiua sia quella, laquale per mezzo delli buoni co tumi ci faccia conseguire la vera sapienza, & con ragione, perche la Theorica, che è la contemplatiua, & speculatiua essamina la verità delle cose: ma la prattica, attiua, morale mette in opera la verità, li buoni costumi, & tutte le virtù, che ci seruono per scala da salire a Dio vltimo riposo, sine, e termine della beata vita, come benissimo espone Boetio nel metro nono libro terzo patlando a Dio.

Tu requies tranquilla pijs, te cernere finis, Principium, Rector, Dux, semita, terminus idem.

E nella prosa seguente?

Perfectum bonum veram esse beatitudinem constituimus, Atqui, & Beatitudinem, & Deum, summum bonum esse collegimus.

Hora si come Dio è principio, guida, termine, & sine d'ogni nostro bene, cosi noi dobbiamo in questa vita, mettere il piede nella scala de' buoni costumi, & virtù dal principio, che cominciamo a caminare per sine all'oltimo passo della vita nostra, e non cessar mai di salire, sinche s'arriui al sommo bene.

Semper assiduus esto, & quemadmodum qui scalas conscendere coeperunt non prius desistunt ab ascensu, quam supremum attingerint gradum sic & tu in bonis semper altius scandendo assessimas. Disse Agapeto Greco a Giustino. Ma certo, che dalla prattica delle virtù morali, & cose inferiori si può passare, ascendere alla cognitione delle cose superiori, & diuine, per similitudine, & conformità delle cose, si come leggiadramente esprime il Petrarca dicendo.

Ancor (& questo è quel, che tutto auanza)
Da volar sopra l'Ciel gli hauea date ali
Per le cose mortali,
Che son scala al fattor, chi ben l'estima;
Che mirando ei ben siso, quante, e quali
Eran virtuti in quella sua speranza,
D'una in altra sembianza
Potea leuarsi all'alta cagion prima;

# DI CESARE RIPA.

275

E degno il Gesualdo d'essere in questo luogo veduto: ma noi tralassando ciò ch'egli dottamente dice, e quel, che replica il Cardinale Egidio nelle sue stanze ad imitatione del Petrarca; con maggiore autorità confermatemo le cose honeste, & belle, che quaggiù prattichiamo esserci scala a Dio, se ben si considerano, solleuando l'intelletto alla contemplatione di lui, come Autore d'ogni bene : perche ogni cosa creata in questo Mondo per minima, che sia manifesta la Maestà, la Prouidenza, e la somma bontà di Dio: Sicome Mercurio Trimegisto in Pimandro cap. v. Deus sand totius expers inuidia per singulas Mundi particulas viig; splendet: & per concluder ciò compitamente causamo fuoraquella gemma, che si conserva nel vaso di elettione capit. primo a' Romani, que non sono scusati quelli ingiusti Gentili, iquali conoscendo solo simulacti di legno, di salso, Augelli, animali infiniti per loro Dei, non hanno voluto hauere notitia del vero Iddio: impercioche Egli si è manifestato, & le cose inuisibili fue dalla creatura del Mondo, per le cofe fatte si scorgono, & la sua sempiterna virtu, & Divinità. Quia quod notum est Dei, manifestum, est in illis: Decus enim illis manifestauit .inuisibilia enim ipsius a creatura Mundi, per ea qua facta Junt intellecta conspiciuntur: sempiterna quoq; eius virtus, & Diuinitas, ita ve sint inexcusabiles.

Ha la vesta stracciata per mano di certi huomini violenti, che se ne portorno via le particelle, che poterono. Questi, si come Boetio esplica nella prosa 3. del primo lib. sono le varie sette de' Filosofi, che per la varietà delle peruerse. opinioni, che ciascuno tiene, viene la Filosofia ad essere strappata, e stracciata in varie parti, essendo per se stessa vnica, 81 retta. Pithagora hebbe la sua parte. nella speculatiua, Socrate nell'attiua, che su il primo, che introducesse la moralità nelle Città, come dice Tullio de Oratore, & nel 5. delle Tusculane, il checonferma S. Agostino de Ciuit. lib. 8. cap. 3. se ben l'istesso S. Agostino lib. 18. cap. 39. dice, che la Filosofia morale risplendeua viuente Mercurio Trimegisto, che ficri molto tempo auanti di tutti i Sauij della Grecia. Nam quod attinet ad Philosophiam, qua se docere aliquid profitetur unde frant homines beati, circa tempora Mercury, quem Trimegistum vocauerunt, in illis terris huiusmodi Studia claruerunt, longe quidem ante sapientes, quos Philosophos habuit Grecia. Platone poi scolare di Socrate hebbe l'attiua, e la contemplatiua insieme aggion gendo la rationale di più, & da questo nacquero molti capi di sette contrarie ciascuno per mostrare d'essere d'ingegno più speculativo differiva dall'altro, e bene spesso dal propio Maestro inuentando nuoue opinioni, & ragioni, come Aristotile Peripatetico, a cui su contrario Senocrate Academico, ambedue discepoli di Platone, & di Senocrate su scolare Zenone Prencipe della Setta stoica, della Epicurea, fù Epicuro, che di diciotto anni capitò in Athene, mentre leggeuano Aristotele in Calcide, & Senocrate nell'Accademia, & molte altre infinite sette, che stracciarono la Filosofia violentemente.

Flegmatico per l'Acqua, deue andare in questo à Car. 118.



La stracciò Pithagora con l'opinione che haueua della trasmigrazione de l'anima, ch'egli susse Ethalide, Eusorbo, Hermotimo, Eirro pelcatore prima che Pithagorà, & che vna volta dopo la sua morte sarebba passato in vn gallo, che egli lo prese per simbolo de l'anima, & però in uita prohibi, che il gallo non si deuesse vecidere, onde Luciano siloso so nel Dialo 30 di Micillo introducendo Pithagora in sorma di gallo a parlar seco sa che Pithagora dica d'esse stato Aspassa Meretrice, Crate Cinico, Re, pouer nuomo, Satrape, Cauallo, Cornachia, Rana, & altri animali infiniti prima che gallo, Nell'istessa guisa la stracciò Empedocle imitatore di Pithagora, si come apparisce in quel suo verso posto da Filossirato, nel primo lib o.

Ft puer ipje fui, nec non quandoque Puella.

Socrate in vn colpo squarciò la metà della vesta, poiche le toise la con templactua de le cofe naturali del Mondo, reputando stello, chi ci attend.u.a, Imo vero illos qui in huiuscemodi contemplandis vacant stolidos esse monstra bat, dice il trodiletto Senofente nel primo libio de gli atti di Socrate, dal quale hebbe origine quel motto posto ne gli Adagij. Que supra nes nihil ad nos. Non staro a cercare s'egh strappaste la filotofia ne la morale istessa, s'era disprezzatore de la Rengione, & leggid'Athene, & corrottore de la giouentù; sò bene ch'egli tù curioto di riiguardare, & amare il bello vn poco troppo licentiofamente ruor del feuero, &graue costume filosofico : ne l'Amor d'Alcibiade, dice Atheneo lib. 13. che Socrate scappò del manico . Socrates Philosophus cum omnia despicaretur, Alcibiadis pulchritudinis fuit impar, id est ab ca captus, & de solita magnitudine, constantiaq; animi deiectus: Daua ben configlio ad altri, che si astenessero da le couuer-Sationi belle. Admonebat à pulchris obstinere vehementer, non enim ese facile aiebat, cum tales homo tangat modestu esse; Dice il suo scolare Senosonte, m id t l'aitro canto nel 3. libro, esfendogli proposto da vn Socratico d'andar : a visitare Theodata bellislima cortigiana, vi andò più che volentieri, & si trattenne seco a motteggiare, & insegnarle modo da ritenere ne la rete gh amanti.

Platone la strappò ben bene in molte cose, tenne anch'egli la trasmigratione de l'anune etiamdio ne le bessie, ma il suo Porfirio Platonico, cen
ne, che si rinouassero solamente ne gli huomini, di che n'è testanomo
Sant'Agostino, de Ciuita libexa capa xxx. la strappò di più tenendo, che
l'anuna sussa coeterna con Dio. Sentenza reprobata da Sant'Agostino de
Ciuita libexa capa xxxi, la strappò nell'attina, con il suo illecato anior l'a
tonico sehernito, & detessa da Dicearcho filosofo, & da Cicerone
ancorche platonico nel 4. de le Tusculane. Artisote le squarciò la ucita a
la filosofia, sostentando che il Mondo susse ab Brerno, che Iddio nomi il se
bia satto, & non habbita cura delle cote del Mondo, & cire non conocia
se non se si sto che non pentia ad altro, che a le med simos & che il be il cu
in sice d'arceue, si come cioccamente manticae nel 12 de la in tuti i in:

Et non Moralide gli Eudemij lib. 7. cap. 15. oue straccia la Filosofia in maia maniera. Deus pro sua excellentia, nihil prater se ipsum cogitat : nobis autem bonum aliunde euenit. Gli stoici parimente lacerorono la vesta filoso Aca in più bande, dicedo che il Mondo sia animato, rationale, & intelligibi le, che le discipline liberali fieno inutili, che gli errori, e peccati fiano vguali, che le mogli deveno essere comuni essendone di ciò Autori, Dio gene Cinico, & Platone, come riferisce Laertio ne la vita di Zenone capo de la Setta stoica, il quale inuero stracciò la vesta affatto ne la Filoso sia attiua con la mala, pratica de costumi, concedendo la liberta del parlare chiamando tutte le cose ancorche dishoneste con i loro proprij nomi, mandando anco fuora la ventofità per ogni parte lenza rifguardo alcuno, come icriue Tullio a Papirio, Teto tectis verbis ea ad te scripsi, qua apertissimis agunt stoici, sed illi ctiam crepitus aiunt aque liberos ac ructus esse oportere. Motla da tale dishonesta non è marauiglia, che la Filosofia si lamenti con Boetio ne la prola terza de gli Stoici, & Epicurei in spetie, il capo de qua li fracasso la vesta a la Filosona ponendo il fine del somo bene nel piacere & ripolo, come Arittippo ancorche icolare di Socrate, pole il sommo be ne nel piacere del corpo, Anthistene suo codiscepolo ne l'animo; Ma Epicu ro lo pose nel piacere del corpo, & dell'animo, come dice Seneca. Se bene Epicuro fi lamentò, ch'era malamente inteso da gl'ignoranti, dichia randou che non intendeua del piacere dishonesto, lateino, & lusturioso, ma la quiete del corpo, & de l'animo libero d'ogni perturbazione, dotato d'vna sobria ragione, si come afferma Laertio ne la sua vita, ma non per questo rappezzò la vesta, atteso che il fine suo è cattiuo non essendo posto ne la virtù, & bontà de l'animo per arriuare al tomino bene Iddio vitimo nostro fine, ma pose il fine in bene caduco, e transitorio, negando l'immortalita dell'anima, confermando anch'egli, che iddio non viene cura de le cole humane, iquarei brutti, & deformi. Stracciorono di più gli Epicurei la Filosofia togliendole la rationale. I Cirenaici doppiamente sugliendole la naturale, & rationale, ritenendofi la morale come Socrate. Aristochio non tanto le strappo la rationale, & naturale, ma stracciò anco la morale, che sola hauea lassata, leuandogli la parte de la corret tione, riputandola parte da Pedante, & non da Filosofo; come riferisce Seneca Epist. 89. Moralem quoque, quam solam reliquerat circumcidit, nam sum locum, qui monitiones continet, suffulit, & padagogi effe dixit, non Philos phi, tanquam quicquam aliud sit sapiens, quam humani generis padagogus. Ma questi ritagli, & iquarci iono affai minori de le peruerie Opinioni circau Mondo, il Cielo, l'anima, & Iddio nostro Eterno bene: Appreno il quale : Sauij di questo Mondo iono stolti . Sapientes huius Mundi sunt apud Dei m stulti. Merce a le sciocche, & perfide loro opinioni con le quali hanno lacerata la vesta a la sapienza; per il che meritano nome non di Sapienti, ma di ffolti, cosi chiamati da San Paolo nel primo cap. a Romani. Cuanuerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor corum : dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. Et mutauerunt gloriam incorruptibilie

Dei, in similisudinem imaginis corruptibilis hominis, & volucrum & quadrupz-

dum, & ferpentium.

Tiene con la man destra alcuni libri. Con la siaistra lo scetro. I libri significano lo studio, che far deue quello, che vuo le acquistare la sapienza, occupandosi in volgere i libri prositteuoli al o acquisto di essa, destan dosi dal tonno della pigritia, & de l'otio, che sogliono indurre lasciui amo ri, inuidie, & cattiui assetti, che chiudono la via per arrivare alla sapienza, & questo è quelto e, che vuole inferire Horatio nella seconda Epistola del primo libro.

Tosces ante diem librum cum lumine?

Si non intendes animum studijs, & rebus honestis:

Enuidia velamore vigill corquebere.

Il medesimo Poeta nella poetica sua, per apprendere bene la sapi en Za ci esorta a rimesticare le carte socratiche piene di Filosofia morale.

Scribendi recte sapere est, & Principium & sons: Rem sibi socratica poterunt ostendere chasta.

Persio Poeta satirico nella Satira 3. tutto sdegnato prorompe contro i sonacchiosi, & li sueglia & incita allo studio della Filosofia.

Nempe hoc assidue, ism clarum mane fenestras Intrat, & angustas extendit lumine rimas

Stretimus &c. : 11 più abasso, was s

Stretis adhuc laxumq; caput compage foluta Ofcitat hesternum, dissuis ndiq; malis:

Est aliquid quo tendis, & in quod dirigis arcum?

Pin qui elclama contro i pigri, e negligenti nel procurare di fapere, poce dopo li efforta alla cognitione delle cagioni delle cole, cioè alla Filoso-fia naturale.

Disciteq; ò miseri, & causas cognoscite.rerum.
Nelli leguenti poi li esorta alla Filosofia morale.

Quid sumus, aut quid nam victuri gignimur, ordo Quis datus, aut meta quam mollis flexus, & vnde: Quis modus argento, quid sas optare, quid asper Vtile nummus habet, Patria charisque propinquis Quantum elargiri deceat: Quem te Beus esse Iussit, & humana qua parte locatus es in re Disce.

E necessario dunque scacciare il sonno, & l'otio, nemici delle discipline, & nociui all'acquitto della sapienza, che col volgere i libri si conseguice, essendo l'vso de' libri sitrumento della dottrina. Instrumentum destrina est vsus librorum, Disse Plutarcho nella educatione de' sigliuoli, & sissono nel libro terzo del sommo bene afferma, che ogni prositto procede dal leg gere i libri & dal meditare ciò che si legge. Omnis profestus ex lectione, es meditatione proceda, qua enum nessimus, lestione discumis, qua discimus, insedutatione conjerumanis. Omnie cne i insistentamansi muti maestri.

X 4 Lo

Lo lcetro significa, che la fapienza, la quale in questa opera di Boerio per la Filosofia si piglia, è Regina di tutte le discipline, & arti liberali, & che da esta vengono ordinate: imperciocae hauendo la tapienza,& filosofia notitia\_ delle cose diuine, & humane, & contenendosi ella nella con remplatina, & nell'attina, vengono da lenordinate tutte le dicipline, & artij le quali; o iono contempiatine, o attine; & come attina s'ordina da lei anco la legge civile, la quele cade forto l'Ethica filosona morale; conie Ethica in genere circa i coftumi impariamo a danleggea noi itelli, in ipes tie con l'Economica alla famiglia, & alla calà; con la Politica a i Popolis Et icla legge Est divini, er humanizuris scientia; La capienza parimente est divinorum, & bumanorum scientia, come dice Senecaepiii. 89. & M. Tullio, & Platone ne' luoghi lopra citati: ne merauiglia è che il medefimo Tullio dica alla Filosofia; Tu inuentrix-legum, Tu magistra morum, & disciplina fusti; & Sineca nella epitt. 95. che cola è altro la fin dofia, c le legge de la vita? Che sia Regina delle discipline, & arti, liberalt non è dubbio poiche da lei sono prodotte. Est laudatarum artium omnium procreatr.x quadam, of quast parens ea, quam Philosophiam Graci vocant. Diffe Cicerone nel primodell'Oratore, & nelle Tulculane la chama; O vita Pphilosophia dux, o virtutis indagatrix, expultrixq; vitiorum, quid non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse potuisset? In proes peperisticu dissipatos hamines in sosittatem vita conuocasti: Nelle quali parole si attribusciono alla Filosofia, attioni Regie, e titoli da Regina. Arthippo vo endo inferire, che le discipline liberali vanno dietro alia Fisolofia morale, per la quale tutte le altre cose s'imparano, & che ella e Regina di tutte, disse che quelli che sono ornati di liberali discipline, e disprezzano la Filosofia, sono come la Proci di Penelope, i quali faceuano conto di Melanshone, & Polidora damigelle, e non si curauano delle nozze di Penelope, ch'era Signora, &. Patrona; simile cota disse Aristo d'Vlisse, che quando andò all'Infirmo parlò a tutte l'ombre infernali fuor chea Proferpina Regina : il primi 10 detto d'Ariftippo vien riputato da Plutarcho ne l'educatione di Bione, oue chiama la Filosofia iomina, & capo di tutti gli altri itudij. Vrbanum est etiam Bionis Philosophi dictum, qui aiebat, sicut Penelopes Proci cum non possent cum Penelopa concumbere, rem cum eius ancillis habuissent: ita qui Philosophiam nequeunt apprehendere, cos in alijs nullius precij disciplinis sese conterere. Itaque reliquorum studiorum quasi caput, & summa, constituenda est Philosophia. Se è degna da effer constituita somma, & capo de gli altri studij, sicuramente di tutti loro chiamar si può Regina: In quanto che la Filosofia ten ga da vna mano i libri, e dall'altra lo icetro, potemo anco dare questo significato; chead vn Reche tiene lo scettro de Popoli, è necessario ancotenere libri d'Ethica filosofia, & di Politica attinenti al costume, & al modo diben regnare e trattare il militare imperio, & quelli spesso riuolgere, accioche vegghino scritto ne' libri quello che gli amici, & inferiori Joro deuoti; non hanno ardire di auurfarli, & amm mirli, & però Den.e trio Fale, eo esfortana Tolomeo Re a tenece per le mani non men lo icestro, che libri vuli, & idonei alla buona amministratione del Regno. · Considerando, che la Filosofia tiene i libri da la destra, & lo scetto da la finistra, duemo che la sapienza deucessere preferita al dominio, & al Regno, perche fenza la fapienza, e configlio de' fauij non fi può ben reggere, & gouernare: onde nel feçol: d'oro regnauano, solamente sapienti Filosofi, & quelli furono Principi, & legislatori, come, dice Possidonio in Seneca epist. 90. Solone su Principe, & legislatore de gli Atheniesi, Licurgo de' Lacedemoni, Zeleuco de' Locresi; Seriue Plutarcho in Iside, & Ofinde, che gli Egitij icieglieuano i Re, ò da Sacerdoti, o da Guerrieri perche questi tono tenuti in conto per il lor valore, & quelli per la sapienza. Ma quel guerriere; che si creat a Re si daua alla disciplina de' Sa cerdoti, acciò il facette partecipe della Filosofia, & sapienza, & diuentaffe atto al gouerno, & al Regno; onde Aristotese disse nel primo della Rettorica, che il supere e non so che cost atta ad imperare; Sapere est quid dam aptum ad imperandum; Attalo Maeftro di Seneca affermana, che egli era Re: ma a Seneca pareua, che fuiie più che Re, perche poteua dar nor ma a 1 Re per ben regnare, & gl'era lecito far ceniura di quelli, che regnauano. Ipfe Regem effe dicebat: sed plusquam regnare mihi videbatur cui liceret censuram agere Regnantium. Dice Seneca epist. 108. diremo di più, che li Re configliandosi con persone sause vengono a fare ciò che vien dettato dal buon configlio loro, & pero Vespasiano Imperatore stando vna volta tra Filosofi pieno di giubilo, & merauiglia eiclamò dicendo. O Dio buono ch'io comandi a' iapienti, & i sapienti a me. O suppiter inquit, vt ego sapientibus imperem, & mihi sapientes: Et per il buon profitto, che dalla conuersatione loro ne cauaua, no voleua che si tenesse portiera a' sapienti. Tunc Rex inquit sapuntibus viris fores patere semper volo: Narra Filostrato lib. c. cap. 10. & 11. Et non è dubbio, che li configli de' iauit, il filosofare, & la filototia è di giouamento grande al Principe per ben gouernare, fi come diffusamente dimostra Piutarcho nel trattato, che sa al Principe ignorante, Kinquell'altro doue mantiene, che si debba filosofare con Pancipi, sede ne saccia il buono & lodato imperio di M. Antonio Imperatore, il quale hebbe pien di filosofia la lingua e'l petto, e spesso in bocca hauer solea quella pretiosa voce di Platone, le Citta siorirebbero se li Filo · fofi imperassero, o vero se gl'Imperatori filosofassero. Florerent Civitates, se aut Philosophi imperarent, aut Imperatores philosopharentur : Riferisce Giulio Capitolino nella sua vita. Il che auuertei do Theodosio Imperatore diede Honorio, & Arcadio suoi sigliuoli alla disciplina d'Arsenio huomo sapien tiffimo, il quale effendo stato veduto dall'Imperatore stare in piedi auanti li figli, mentre quegli ammaestraua, & essi superbamente sedere, si adirò con esto loro, & li fece ipogliare de gli adornamenti regali ammonendoli, ch'era meglio per loro viuere priuati, che imperare con pericolo senza dottrina & sapienza, voce assai commendata da Nicesoro lib.12. cap. 23. Con giusta ragione dunque si dà lo scettro alla Filosofia molto Somueneuolealla saprenza, la quale sa che li Principi senza pericolo sicu ramen te

ramente regnino, testimonio ne sia l'istessa sapienza, che nell'ottauo proverbio di le medesima dicc; Per me Reges regnant, & legum proditores infle discernunt. Per mezzo mio regnano li Re, & i legislatori discernano il Etusto: & Hugone diste, che la Filosofia insegna giusta, & rettamente re gnare; conoicendo ciò Filippo Re di Macedonia ellortaua Alestandro il Magno suo figliuolo ad apprendere la Filosofia. sotto la disciplina del Filosofo, dicendogli accioche tu non, commetti molti errori nel regnare, de quali mi pento hor io d'hauer commesso. Riportano gloriola fama i Re mediante la Pilosofia, non tanto per goueruare i Popoli con sapienza, quanto per saper reggere se stessi; dato che vn Re regga bene se stesso, regge anco bene i Popoli con sodisfattione, & applauto com mune: ma si come è dissicile ad vn nobile, & gagliardo destriere rafrenare il corso le non ha, chi gli soprastia, & chi lo freni, così difficit cosa è ad vn Principe assoluto, che niuno superiore conosce saper e regolare se stelso, & raffrenare l'impetuoso corso de gli assetti suoi, la Filosofia nondimeno, & sapienza facilità tutto ciò, perche la Pilosofia secondo Aristippo, & altri Filosofi doma gli affetti dell'animo. E difficile ad vn Principe gio vane effere continente, nondimeno Alessandro Magno mediante la Filosofia de' buoni costumi su giouane continentissimo, poiche portò rispetto alla moglie, & alle figlie di Dario, che di rara bellezza erano dotate, & non le tenne da schiaue, ma le honorò da Madre, & Sorelle, & portò anco rispetto a Rossana sua bellissima schiaua, che se la sposò per non fargli torto, & violenza; confusione di quelli Signori, che non lassano intatte non dirò schiaue, o serue, ma non la perdonano a vassalle nobili, & honorate. Edifficile ad ogn'uno il perdonare a'nemici massimamente a' Principi, nondimeno Ceiare Dittatore infignoritofi della Rep. & dell'im perio mediante la sua sapienza, resse gl'impeti dell'ira, & perdonò a tutti. Offendono gli animi le maldicenze tanto, che si commuouono ad odio mortale contro i detrattori, & calunniatori, nondimeno Augusto, Vepasiano, & altri ottimi Imperatori non volsero fare risentimento contro loro, ne incrudelirsi per parole, ò libelli contro gli! Autori, & con pruden za, perche le voci del Popolo maldicente non dan forza di detrahere la fa ma ad vn gran Principe, che con prudenza, sapienza, & giustitia gouer ni, essendoche le buone attioni loro fanno per se stesse mettre i maleuoli: & però Pio Secondo Pontefice constantemente perdonò a chi l'hauesse prouocato con ingiurie, e detti mordaci, de' quali non ne fece conto, & Voleua che in vna Citta libera come Roma liberamente si parlasse, come di lui dice il Platina; Male de se opinantes vel loquentes cohercust nunqua, libere enim in libera sinitate loqui omne volebat; Il qual detto su di Inberio Im peratore, & mostrò anco di non istimare le pessime voci del volgo, quan ' do disse ad vno, che si lamentana, che alcuni di lui dicenano male; rispo se se in Campo di Fiore anderai, vedrai molti che di me stesso ancora diranno male. Anzi dalle maldicenze Antonino Filosofo Imperatore, mer ge 16 Filotofia, che così gli dettaua profitto prendeua; poiche spesso di-

mandaua, che cosa si dicesse di lui, sentendo male, se dentro di se conosceua esser vero, se n'emendaux; Erat enim sama sue curiosissimus requirens ad verum, quid quisque de se diceres, emendans, que bene reprehensa viderentur. Narra Giulio Capitolino. Tutti questi sono frutti della Filosofia, che regge gli animi, & modera gli affetti con lo scettro della iapienza, col quale fi reggono gli huomini prudenti in ogni auuenimento loro, & fignoreggiano i moti dell'animo, tanto nell'auuerfita, quanto nella profperità, & soprastanno ad ogni colpo di fortuna. Omnia qua cadere in hominem possunt, subter se habet, eaque despicere casus contemnit bumanos. Diffe l'Oratore: & Diogene Filosofo essendogli addimandato, che cosa guadagnato hauesse dalla Filosofia: se non altro rispose, ho guadagnato quelto, che io sono apparecchiato ad ogni fortuna: & Dionisso Tiranno scacciato dal Regno ad vno, che gli disse, che cosa ti ha giouato Platone, & la Filosofia, rispose, ch'io possi questa graue mutatione di fortuna com portare: percioche non s'vecife come hanno fatto altri, ma stette saldo, resse se stesso, & imperò alle passioni dell'animo. Porta dunque lo scettro per più cagioni, perche la Filosofia è Regina di tutte le discipline, & arti liberali, perche è necessaria a' Principi per ben regnare, & perche sa essere quelli che la posseggono Re, essendo che con filosofica liberta danno configlio, & comandano ad altri che faccino, o non faccino vna cola: & perche mediante la Filosofia, & sapienza viuiamo nel pacifico Regno della tranquillità, poiche potiamo in ogni tempo, luogo, & mutatione di fortuna imperare a gli appetiti, affetti, & perturbationi dell'animo, & noi me defimi reggere, & gouernare con prudenza, & fapienza: onde Zenone afferì, che li fapienti Filosofi, non folo erano liberi, ma Re.

## FVRORE IMPLACABILE.

Propertional de la lingua fuori tripartita, & vedendoss persona infidestra mano vn serpe detto Aspido, pregato in molti giri, con la bocca aperta ch'abbia la lingua suori tripartita, & vedendoss per la persona infinito veleno, mostri, & sita in atto d'ossendere altrui, & alli piedi di detta sigura vi sara vn Cocodrillo, che mostri di percuoter e se stesso.

Si dipinge armato, & ferito in molte parti della persona, con la dimo firazione del furore, & rabbia, essendo che il surore è propria alteratione dell'animo irato, che conduce l'huomo all'operare contro se stesso, Dio, Natura, huomini, & cose, & luoghi.

Le rotte catene che dalle braccia, & da le gambe gli pendono, dinotano che il furore è indomito, & poche sono quelle cose che a sui faccino resssenza.

Tiene con la destra mano il serpe nella guisa, che habbiamo detto, per ciò che le acre let ere nanno espresso il surore implacabile, per vn serpe piegaro

## 284 ICONOLOGIA

piegato in molti giri, & che ha la lingua fuoro al vedere tripartita, & dicesi, che nessun furore si può comparare a quello dell'aspido, il quale subtto che si tente tocco, così bestialmente s'infuria, che non si satta sin che non habbia auuelenato col morso, chi l'ha osseso, o vero di rabbia no si muoia come dice Euthimio-

Il Coccodrillo in atto di percuotere se stesso, voleuano gli Egitij con ta le animale nella guisa che s'è detto, significare il surore, per ciò che questo animale quando è rimasto gabbato della preda, contra se stesso s'accen

de di furore, & idegno.

FORZA SOTTOPOSTA ALL'ELOQUENZA.



DONNA vecchia, vestita grauemente, che con la destra mano ten ghi il caduceo di Mercurio, & sotto li piedi vin iecne. Cio dimostra che la forda cede all'escquenza de Sanj.

# DICESARE RIPA! . 385

GAGLIARDEZZA.

ONNA di maturo aspetto, ma vago, di vista proportionata, e suelta, sarà di leggiadro habito vestita, coronata di amaranto, de tenga con ambe le mani vn ramo di oliuo con li suoi frutti, de sopra a detto ramo vi sarà

vn fauo di mele con alcune api .

L'amaranto è una spica perpetua, laquale suor dell'uso degl'altri siori, significa stabilità, gagliardezza, e conservatione, per la particolare qualità sua di non immarcire giamai, & di star sempre bella, & di verno quando sono mancati gl'altri fiori, solo tenuta nell'acqua si rinuerdisce, però li popoli di Tessaglia astretti dall'oracolo Dodoneo a sar ogni anno l'espiationi al sepolero di Achille, come si scriue, pottauano dell'amaranto, accioche mancando gl'altri fiori questo, che presto si rinuerdisce, susse in difesa della loro diligenza, coronandosi con esso la testa nel sare l'oblationi. Per questo è il detto siore immortale, & si dedica alla immortalità col ramo d'oliuo, & il sauo di mele allude a quella risposta, che sece Diogene Cinico ad alcuni, che gli dimandarono in che modo si potesse allungare il filo della vita humana. Dicendo, che le parti interiori si doueuano irrigar di mele, & l'esteriori vngerle con l'olio, & voleua intendere costui sotto oscurità, come era il solito suo, che per viuere sano, & gagliardo bisogna stare con il core allegro, & pieno di dolci, & suani pensieri continuamente, & per lo corpo hauer la commodità necellaria tenendolo in. estercitio, accioche non sia consumato, e guastato dall'otio: ma aiutato, & consolidato. Dice oltre a ciò Atheneo, che chi vsa li cibi conditi con il mele, viue molto più di quelli, che vsano li cibi composti di cose forti. Et in questo proposito adduce l'essempio di alcuni popoli detti Cirnei, nell'Hola di Corsica, li quali viueuano lunghissimo tempo, perche si pasceuano di cibi dolci, e composti di mele. Et Diaphe, il quale scrisse dell' Agricoltura, afferma, che il cibo di mele vsato di continuo, non solo sa gionamento grandissimo alla viuacità dell'intelletto : ma consertia ancora li sensi lani, & interi.

GELOSIA.

DONNA con vna veste di turchino a onde, dipinta tutta d'occhij, e d'orecchie, con l'ali alle spalle, con vn gallo nel braccio sinistro, & nella destra mano con vn mazzo di spine.

Gelosia è vna passione, & vn timore, che sa che il valore della virtù, o de' meriti d'altrui, superando le qualità virtuose di chi ama, non le tolga la posses.

sione della cosa amata.

Dipingesi la Gelosia col gallo in braccio, perche quest'animale è gelosissimo, vigilante, desto, & accorto.

L'ali significano la prestezza, & velocità de' suoi variati pensieri.

Gli occhij, & orecchij dipinte nella veste significano l'assidua cura del geloso di vedere, & intendere sottilmente ogni minimo atto, & cenno della persona amata da lui, però disse il Tasso nuovo lume dell'età nostra in vn sonetto. Geloso amante, apro mill'occhi, emiro, E mill'orecchi, ad ogni suono intento.

Il mazzo delle spine, dimostra i fastidij pungentistimi del geloso, che di

# 286 ICONOLOGIA

GELOSIA:



continuo lo pungono, non altrimenti, che se sossero spine acutissime, le quali per tal cagione gli si dipingono in mano.

Gelosia.

Onna vestita nel modo sopradetto, nelia destra mano terrà vna pianta di helitropio.

Il color del vestimento è propio signissicato di Gelosia, per hauer il color del mare, il quale mai non si mostra così tranquillo, che non ne sorga sospetto, così tra li scegli di Gelosia per certo, che l'huomo sia dell'altrui sede non passa mai senza timore, & fastidio.

Si fa ancora quest' immagine, che in vna mano tiene il siore helitropio, ilquale si gira sempre intorno, e incontro al Sole, seguitando il suo moto, come geloso, co' passi, con le parole, & col pensiero, sempre sta volto alla
contemplatione delle bellezze da lui per souerchio a more stimate rare, oc vniche al mondo.

### GENIO BVONO.

Secondo i Gentili.

N fanciullo con bellissimi capelli, sarà coronato di Platano, & in mano tiene vn serpente. Cosi si vede scolpito in alcune Medaglie antiche.

#### GENIO CATTIVO.

Secondo i Gentili.

H Vomo grande, nero, di volto spauenteuole, con barba, e capelli lunghi, e neri, in mano tien vn guso. Scriue Plutatco, ch'apparue a Marco Bruto occisor di Cesare il genio cattiuo in questa forma, e il guso come stima uano gl'antichi è vecello di trist'augurio: però Vergilio nel 4. dell'Eneide.

Solaque culminibus ferali carmine bubo Sape queri, & longas infletum ducere voces.

Molti sono (si racconta) i Genij, secondo l'applicationi dell'ingegni, de quali si prendono, ma a noi sarebbe diligenza souerchia dipingere alcuno oltre a questi, che sono gli vniuersali per acconciar tutto il resto, che se ne potrebbe dire a i luoghi conuenienti, secondo l'ordine, che habbiamo preso.

### C E N/1 0;

Come figurato da gli Antichi.

Olte immagini antiche del Genio rappresenta Vincentio Cartari, presenta Lilio Giraldi Syntagmate 15. Faremo noi parte d'una figura scolpita in marmo di basso rilieuo, trouata già in Roma, nella quale era un Fanciullo di volto allegro, & ridente, incoronato di papaueri, nella man destra teneua spiedi, il quale su verso Prati in una vigna nel tempo di Pio IV. diligentemente raccolto da Antonio Castellini persona non tanto nella scienza delle leggi litterata, quanto in varie discipline erudita, commendato da Girolamo Catena ne gli suoi monumenti latini: lo ponemo per cosa singolare, non essendos mai stampato in niun libro d'inscrittioni antiche.

QVIS TV LAETE PVER ? GENIVS. CVR DEXTERA ARISTAM
LAEVA VVAS. VERTEX QVIDVE PAPAVER HABET?
HAEC TRIA DONA DEVM CERERIS BACCHI ATQVE SOPORIS
NAMQVE HIS MORTALES VIVITIS, ET GENIO.

Con la spiga, & col papauero nella man sinistra, & con la patera nella destra, sù anco espresso il Bono euento in vna medaglia di Traiano, come riserisce. Occone, il quale descriue il Genio pur con le spighe in altre medaglie, che più abasso specificaremo. Pigliauasi appresso gli Antichi Gentili per la tutela, & conseruatione delle cose, però l'assegnauano alle Città, a i luoghi, alle piante, & ad ogni cosa, infine a i libri, che da gli Autori loro si desiderano siano tenuti per ogni tempo accetti con applauso commune, perciò Martiale, disse.

Victurns

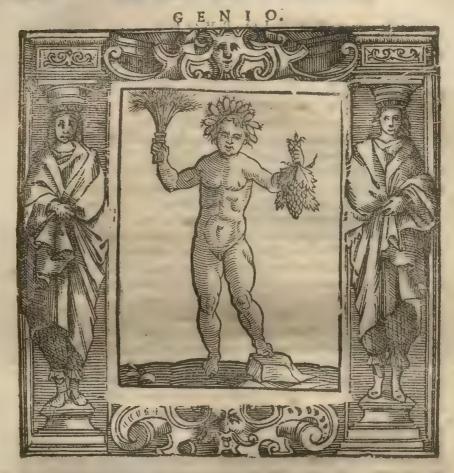

Victurus Genium debet habere liber .

Nelle inscrittioni antiche più volte si troua Genio Coloniæ, Centuriæ, Decurie, Fontis, Loci, e dell'altimo n'era figura la serpe, nello smetio a carte 28 num.4. leggesi Genio Horteotum Senaiorum per la conservatione del Granaro di Seiano, così anco Genio Conservatori Horreorum Gaianorum, Genio Thesaurorum, vedesi in quest'altra inscrittione non più stampata, che al presente stà in un'orticello dietro il Monasterio di Santa Susanna nel colle quirinale. E' una base, che dal canto destro ha il vaso detto Vrceo, oci dal sinistro la patera, sotto la quale è posto il Consolato di Marco Civica Barbaro, & non Barbato, come scorrettamente stampasi in tutti i Fasti senza prenome, & nome di tal Consolato, che sù del 158.

IOVI CVSTODI, ET GENIO THESAVRORVM C. IVI. AVG. LIB. SATYRVS D. D. DEDIC. XIII. K. FEBR. M. CIVICA. BARBARO. M. METILIO RÉGYLO COS.

tl Genie

graunta

Il Genio, che noi volgarmente dicemo per l'humore, e per il gusto, è naturale Inclinatione, che ha vno ad vna cosa, ed essercitio : si può sigurare Fanciullo alato, simbolo del pensiero, che sempre nella mente vola di ciò, che si ha gusto, e fantasia: tenga in mano stromenti atti a dichiarare quello, di che si diletta; se vno ha Genio alle lettere, gli si ponga in mano libri; se a suoni, e canti, intauolature di musica, lire, leuti, ed altri stromenti; se ad armi, armi; e così di mano in mano d'altre cole, in simili occasioni si potrà incoronare di Platano tenuto da gli antichi Arbore geniale, perche è grato, e gusta a tutti quelli, che lo mirano per la sua bellezza, e grande ampiezza, disende l'Estate con la sua ombra dall'ardor del Sole, ed il Verno riceue il Sole, però l'Academia d'Athene. intorno alla loggia si compiacque tenere molti Platani, che siorirono, e crebbe. ro all'altezza di 36. braccia, come scriue Plinio lib. 12. cap. primo. E Serse Re s'innaghì di questa pianta generosa, alli cui rami fece attaccare collane, ed armille d'oro, nella guisa, che racconta Eliano lib. 2. cap. 13. si può anco incoconare di fiori, come l'incorona Tibullo lib. 2. eleg. 2. Il Genio del Popolo Romano, come quello, ch'era sempte di guerreggiare, e trionsare, in vnamedaglia di Antonino Pio è figurato con un ramo d'alloro, o d'oliua nelia destra, e nella sinistra vn'asta, in vn'astra il cornocopia, per la soprabbondante ricchezza del Mondo, che possedeua, al cui acquisso era intento, ouero per lo gusto dell'abbondanza, che ha communemente ogni popolo. In altre due medaglie di Traiano, e di M. Aurelio Antonino Filosofo, nella destra tiene vna patera, nella finistra le spighe, per denotare, che quelli Imperadori premenano nell'abbondanza, e nella loro religione, di cui n'è simbolo la patera: in vna medaglia di Nerone la patera nella destro, nella sinistra il cornucopia, auanti l'ara, laquale senza dubbio su battuta per adulatione, poiche il Genio di Nerone, cioè l'humor suo era inclinato al male, e non al bene; alla impietà, non alla religione ; alla destruzzione, non all'abbondanza : molti simili , ma senz'ara veggonsi nelle medaglie di Mallimino, tra quali vi è impresso il Genio, che nella destra tiene vna patera con vna stella sopra, nella sinistra il cornucopia. In più modi anco appresso il sudetto Occone si figura in altre medaglie d'Imperadori, secondo gli affetti, e volontà loro: li quali affetti, e perturbationi d'animo passavano sotto nome di Genio, come apparisce in Plutarcho nel trattato della tranquillità non lunghi dal fine in quelli versi, ne' quali sono inserti dieci nosai inuentati da Empedocle, per esprimere gli assetti, ed inclinationi d'animo.

Hic inerant Chthonia, & cernens procul Heliopea, Et vario Harmonie vultu, Derifq; cruenta, Aeschre, Callistoque, Thoosaque, Dynaeque Nemertes, & amoena, nigro fructuque Asapheia.

Quorum Geniorum nominibus varia animi perturbationes exprimuntur, dice Plutarco, oue chiama nomi di Genij le perturbationi istesse, & gli assetti dell'animo tra loro contratij, nominati in detti versi, che sono terrestre, & solare per la vilta, & sublimità dell'animo, ouero per l'ignoranza, ed intelligenza. Concordia, e contesa per la disturbatione, e quiete d'animo. Brutta, e bella, per la bruttezza, e bellezza d'animo. Veloce, e graue per la leggierezza, e

grauità dell'animo. Nemertes per l'amabile, ed amena verità. Asapheia per l'oscurità dell'animo, che produce frutti negri di tenebrole operationi, contracie alla chiarezza della verità. Sopra che non accade stendersi più oltre, potendosi vedere eilo Platarcho in diuersi trattati delli suoi morali, il detto Cartari, e Lilio Giral li, la Mithologia di Natal de' Conti, il Tiraquello sopra i Geniali d'A'effan Irolib. 6. cap. 4 E Adrian Turnebo ne gli suoi Auuersarij in più luoghi, spetialmente lib xiii. cap. xii. lasso infiniti marmi, ne' quali sono scolpici Genij alati, nudi, che tengono augelletti, serte, cestarelli di fiori, e di frutta, alcuni anco, che dormono, altri veltiti con veste succinta similmente alasi, con pal ne, trosei, corone, facelle, ed altre varie cole in mano.

GEOMETRIA.

ONNA, che tenga in vna mano vn perpendicolo, e con l'altra vn compallo: nel perpendicolo si rappresenta il moto, il tempo, e la grauezza de' corpi: nel compasso la linea, la superficie, & la profondità, nelle quali comsiste il general suggetto della Geometria.

Geometria.

Onna, che con la destra mano tiene un compasso, & con la sinistra va triangolo. GIORNO NATVRALE.

C I dipinge giouane alato, per la ragione detta nella figura dell'anno, como vn cerchio in mano sopra vn carro, sopra le nuuole con vn torchio acceso in mano, essendo tirato il detto carro da quattro caualli, vno di color bianco, l'al tro nero scuro, gl'altri due di color baio, & significano le quattro sue parti, cioè il nascere, e'l tramontare del Sole, il mezzo giorno, & la mezza notte, li quali tutte quattro giunti insieme fanno il giorno naturale, che è tutto quel tempo. che consuma il Sole in girare vna volta sola tutto I cielo, il che si nota col cisa

colo, che la detta figura tiene in mano.

Giorno artifitiale. Iouane di bello aspetto alato, per eller parte del tempo, tirato da due ca-I ualli rossi. e guidato dall'Autora, nel resto è come quello di sopra.

I due caualli rolli iono i due crepuscoli, che fanno il giorno artificiale, che ? tutto quel tempo, che si vede lume sopra la terra, & si dice l'Aurora guidare il giorno, perche sempre preuiene al suo apparire.

Giorno artifitiale.

Touane vestito di bianco, & risplendente, alato, & coronato di Ornitho-I galo fiore bianco, che comincia ad aprirsi quando il Sole si scuopre, & fi chiude quando ello si nasconde, si come il giorno si dice da' Poeti aprifu ancor

esso al leuar del Sole se chiudersi al tramontare.

Terrà in mano vn pauone con la coda bassa, & chiusa di maniera, che cuopra gli occhij delle penne, percioche di giorno fi nascondono tutte le stelle, le quali vengono fignificate negli occhij della coda del pauone, per esempio de gli Antichi, liquali fintero Giunone, fignificando, l'aria più pura, & più perfetta estere nel fuo Carro tirata dalli pauoni medefimamente.

Giorno artificiale.

louane alato, che nella destra mano tenga vn mazzo di fiori, & nella si-I nistra mano vna torcia accesa.

GIOVENTV.

ANCIVLLA coronata di corona d'oro, & vestita riccamente, secondo il detto d'Hesiodo nella Teogonia, & con vn ramo di mandorlo siorito in mano, per mostrare, come narra Pierio Valeriano nel libro 5 1. de' suoi Gieroglifici, che come il mandorlo è il primo albero, che con fioti dia speranza dell'abbondanza de gl'altri frutti ; così i giouani danno saggio di che persettione. debba estere la vita loro ne gl'anni maturi.

La corona dell'oro, mostra, che i gradi dell'età dell'huomo, quello della gio-

uentu è il più elegibile, & più persetto in se stesso.

Il vestimento ricco, dimostra, che l'ostentatione de' beni è propia di questa eta, & gli antichi figurauano la giouentu con l'imagine di Bacco, & d'Apollo, che si prendeuano per la mano; auuertendo, che l'huomo in giouentu, & per vigor di corpo, & per forza d'ingegno è potente, & lodeuole.

Giouentù.

Onna di bella età inghirlandata di fiori, & nella destra mano tenga vna coppa d'oro, perche da' Poeti è detta fior degl'anni, & è preciosa, come la coppa dell'oro, & cosi sù dipinta Hebe Dea della giouentù.

Giouenth.

7 N gionane altiero, vestito di vatij colori, con ghirlanda di semplici fiori, da vna parte vi sard vn cane da caccia, & dall'altra vn canallo ben.

guarnito, e con la destra stia in atto di sparger denari.

Giouentu, e quella erd, che tien da vent'anni fin' à trentacinque, secondo Aristotile, nellaquale l'huomo intende, e può operare, secondo la virtu : ma per la nouità, & caldezza del fangue è tutto intento all'attioni sensibili, ne opera la zagione nel giouane senza gran contrasto, o della concupiscenza, o del desio dell'honore, & questo ancora si chiama augumento, altri dicono stato.

Si dipinge altiero, e che gli si no a lato i sopradetti animali con la dimostratio ne del spargere denari, per denotare la particolare inclinatione del giouane, che è d'essere alterio, amatore della caccia, & prodigo del denaro, come dimostra

Horatio nella Poetica.

Gaudet equis, canibusq; & aprici gramine campi Cereus in vitium flecti, monitoribus asper, Vtilium tardus prouisor, prodigus aris Sublimis cupidusq; & amata relinquere pernix.

La varietà de colori significa la frequente mutatione de i pensieri, & proponimenti giouenili, & si corona di fiori senza frutti, per din ostrare, che li gio-Bani sono più vaghi del bello, & apparente, che dello vtile, e reale,

GIOIA D'AMORE.

Ve di Contento Amoroio.

GIVBILO.

Vedi Allegrezza.

GIVDITIO.



H VOMO ignudo, attempato a sedere sopra l'Iride, ouero arco celeste, tenendo in mano la squadra, il regolo, il compasso, de l'archipendolo.

Non essendo altro il Giuditio, che vna cognitione satta per discorso della debita misura, sì nell'attioni, come in qualunque altra opera, che nasce dell'intelletto, & essendosi tali istromenti ritrouati da gli Artesici, per hauere simil notitia nell'opere di Geometria, meritamente adunque per quelli si dimostra il discorso, & ancora l'elettione, che deue sare lo ingegno dell' huomo, per conoscere, & giudicare ogni sorte di cose, perciòche non dirittamente giudica colui, che nel medesimo modo vuol misurare tutte l'attioni.

renza di molti diuersi colori auuicinati insieme in virtu de' raggi Solari.

Giuditio, ouero inditio d' Amore.

H VOMO nobilmente vestito, con il capo pieno di papaueri, che signisicano indicio d'Amore presso a quelli antichi, i quali con il gettar
delle sorti prediceuano le cose d'auuenire, perche volendo sar'esperienza, sel'amante sosse riamato pigliauano le soglie del papauero siotito; & se le poneuano sul pugno, poi con la palma della destra mano percotendo con ogni forza le dette soglie, dallo strepito, che esse faceuano sotto la percossa giudicauano s'amore da essi desiderato.

Questo racconta il Pierio Valeriano col testimonio di Taurisionel lib. 5 8. de

suoi Gieroglifici, se bene è cosa superstitiosa, & ridicola.

Giuditio giusto.

Vomo vestito d'habito longo, & graue, habbia in guisa di monile, che gli penda dal collo vn cuore humano, nelquale sia scolpita na immaginetta, che rappresenti la Verità, egli stia con il capo chino, & congli occhi bassi a contemplare fillamente il detto monile, tenga a piedi alcuni sibri di Legge aperti; il che denota, che il vero, & persetto giudice deue esserintegro, & non deue mai per qualsiuoglia accidente rimuouere gli occhi dal giusto delle Sante Leggi, & dalla contemplatione della pura, & intera verità: vedi Pierio Valeriano nel lib. 51.

GIVDICE.

H VOMO vecchio, sedente, & vestito d'habito graue, terrà con la destra mano vna bacchetta, intorno alla quale sia auuolta vna serpe, da vn lato saranno alcuni libri di Legge aperti, & vn'aquila, & dall'altra parte vn'horologio, & vna pietra di paragone, essendoui sopra d'essa vna moneta d'oro, & vna di rame, & dell'vna come dell'altra apparisca il segno del lor tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere, & esseguire la Giustitia, & è nome attribuiro ad huomini periti di essa Giustitia, & delle leggi poste da Prencipi,

o Republiche alla ministratione di quelle.

Si dipinge vecchio, sedente, & vestito grauemente, dicendo Atistotele nel terzo della Topica, che non si debba eleggere Giudici giouani, non essendo nell'età giouenile esperienza, ne moderationi d'affetti.

La bacchetta, che tiene nella man destra, ne significa il dominio, ch'ha il

Giudice sopra i rei.

La serpe, che intorno ad essa si riuolge, denota la Prudenza, che si richiede negli huo mini posti al gouerno. Dicendo la sacra Scrittura: Estote pru-

dentes ficut serpentes.

I libri aperti dimostrano, che il vero, & perfetto Giudice deue essere molto ben perito, circospetto, integro, e vigilante, che perciò gli si dipinge a canto l'horologio, acciòche non mai per qualsiuoglia accidente non rimuoua gli oc294 ICONOLOGIA

chi dall'equitd, e dal giusto, e come l'aquila posta da gl'antichi per vecello di acus tissima vista, deue il giudice vedere, & penetrar sino alla nascosta, & occulta verità rappresentata per la pietra del paragone, nella guisa, che si è detto, la quale ne significa la cognitione del vero, & del faiso.

GIVOCO DALL' ANTICO.

N fanciullo nudo alato, con ambedue le mani distese in alto, prendendo vna di due treccie, che pendono da vna testa di donna, che sia posta in qualche modo alta, che il fanciullo non vi si possa arriuar a fatto. Siaquesta testa ornata d'vn panno, che discenda infino al mezzo di dette treccie, vi sara scritto. IOCVS.

Si fa alato, perche il giuoco consiste nella velocità nel moto con scherzo.

GIVRISDITIONE.

H VOMO vestito di porpora, nella destra mano tenga vno scettro, quall'è vero inditio di natural giurisdittione, & nell'altra i sasci consolari, che si portauano per segno di questo medesimo.

G I V S T I T I A Secondo che riferisce Aulio Gellio -

DONNA in forma di bella vergine, coronata, & vestita d'oro, che comhonesta seuerità, si mostri degna di riuerenza con gl'occhij di acutissi-

ma vista, con vn monile al collo, nelquale sia vn'occhio scolpito.

Dice Platone, che la Giustitia vede il tutto, & che da gl'antichi sacerdoti su' chiamata veditrice di tutte le cose. Onde Apuleio giura per l'occhio del Sole, & della Giustitia insieme, quasi che non vegga questo men di quello, le quali cose habbiamo noi ad intendere, che deuono essere ne ministri della Giustitia, perche bisogna, che questi con acutissimo vedere penetrino sino alla nascosta, & occulta verità, & sieno come le caste vergini puri d'ogni passione, siche nè pretiosi doni, nè salse lusinghe, ne altra cosa li possa corrompere: ma siano sala di, maturi, graui, e puri, come l'oro, che auanza gl'altri metalli in doppio pesso, & valore.

E perciò potiamo dire, che la Giustitia sia quell'habito, secondo il quale. l'huomo giusto per propia elettione, è operatore, e dispensatore, così del bene, come del male fra se, altri, o fra altri, altri secondo le qualità, o di proportione Geometrica, ouero Aritmetica, per sin del bello, e dell'etile accomo.

dato alla felicità publica.

Per mostrare la Giustitia, & l'integrità della mente gli antichi soleuano rappresentare ancora vn boccale, vn bacile, & vna colonna, come se ne vede espressa testimonianza in molte seposture di marmo, & altre antichità, che si trouano tutta via, però disse l'Alciato.

> Ius hac forma monet dictum sine sordibus esse Defunctum, puras atq; habuisse manus.

Giustitia di Paufania negli Eliaci.

Onna di bella faccia, & molt'adorna, la quale con la mano finistra suffoghi vna vecchia brutta, percotendola con vn bastone.

Et

Et questa vecchia dice Pausania esser l'ingiuria, la quale da giusti giudici, - deue sempre tenersi oppressa, accioche non s'occulti la verità, & deuono as-coltar patientemente quel, che ciascuno dice per disesa.

#### Giustitia Diuina.

Onna di singolar beilezza, vestita d'oro con vna corona d'oro in testa, sopra alla qual vi sia vna colomba circondata di splendore, hauerà i capelli sparsi sopra le spalle, che con gli occhij miri, come cosa bassa il mondo, tenendo nella destra la spada nuda, & nella sinistra le bilancie.

Questa figura ragioneuolmente si dourebbe figurare bellissima, perche quello, che è in Dio, e la medesima essenza con esso come san benissimo i sacri

Theologi) il quale è tutto perfettione, & vnità di bellezza.

Si veste d'oro, per mostrare con la nobiltà del suo metallo, e con il suo splendore l'eccellenza, & sublimità della detta giustitia.

La corona d'oro è per mostrare, ch'ell'ha potenza sopra tutte le potenze del mondo.

Le bilancie significano, che la giustitia diuina da regola a tutte le attioni, e

la spada le pene de' delinquenti a

La colomba mostra lo Spirito santo terza persona della santissima Trinità, & vincolo d'amore tra il Padre, & il Figliuolo, per lo quale spirito la Diuina giustitia si communica a tutti i Prencipi del mondo.

Si fa la detta colomba bianca, e risplendente, perche sono queste fra le quali-

tà visibili, e nobilissime.

1 0

Le treccie sparse mostrano le gratie, che scendono dalla bontà del cielo senza ossensione della Diuina giustitia, anzi sono propij esfetti di essa.

Risguarda come cola bassa il mondo, come soggetto a lei, non essendo niu-

na cola a lei superiore.

Si comprende anco per la spada, e per le bilancie (toccando l'uno instromen to, la vita, & l'altro la robba de gli huomini) con le quali due cose l'honore mon dano si solleua, & s'abbassa bene spesso, che sono dati, e tolti, & questa, e quella per giustitia diuina, secondo i meriti de gli huomini, & conforme a' seuerise simi giudicij di Dio.

Giustitia .

Onna vestita di bianco, habbia gli occhij bendati; nella destra mano tenga vn sascio di verghe, con vna scure legata insieme con esse, nella simitra vna siamma di suoco, & a canto hauerà vno struzzo, ouero tenga la spada, & le bilancie.

Quelta è quelia sorte di giustitia, che esercitano ne' Tribunali i Giudici, &

gli essecutori secolari.

Si veste di bianco, perche il giudice deu'essere senza macchia di propio interesse, o d'altra passione, che possa desormar la Giustitia, il che vien fatto tenendosi gli occhij bendati, cioè non guardando cosa alcuna della quale s'adopri per giudice il senso nemico della ragione.

Il fascio di verghe con la scure, era portato anticamente in Roma da littori

Y 41 innanzi

innanzi a' Consoli, & al Tribuno della Plebe, per mostrar, che non si deue rimanere di castigare, oue richiede la Giustitia, ne si deue ester precipitoso: ma dar tempo a matutare il giuditio nello sciotte delle verghe.

La fiamma mostra, che la mente del giudice deue esser sempre drizzata ver-

fo il Cielo,

Per lo struzzo s'impara, che le cose, che vengono in giuditio, per intricate, che sieno, non si deue mancare di strigarle, & isnodarle, senza perdonare a fatica alcuna, con animo patiente, come lo struzzo digerisce il ferro, ancorche sia durillima materia, come raccontano molti scrittori.

Giustitia retta, che non si pieghi per amicitia, ne per odio.

Onna con la spada alta, coronata nel mezzo di corona regale, & con la bilancia da vna banda le sarà vn cane fignificativo dell'amicitia,& dall'altra vna serpe posta per l'odio.

La spada alta nota, che la Giustitia non si deue piegare da alcuna banda, ne per amicitia, ne per odio di qualfinoglia persona, & all'hora è lodenole,& man-

tenimento dell'imperio.

Per le bilancie ne seruirà quanto per dichiaratione habbiamo detto nella quarta Beatitudine.

Giustitia rigorosa.

7 No Sceletro, come quelli, che si dipingono, per la morte in vn manto bianco, che la cuopra in modo, che il viso, le mani, & i piedi si vedano con la spada ignuda, & con le bilancie al modo detto. E quelta figura dimostra, che il giudice rigorcso non perdona ad alcuno sotto qualsuoglia pretesto di scuse, che possano alleggerir la pena, come la morte, che ne ad età, ne à sello, ne a qualità di persone ha riguardo per dare essecutione al debito suo.

La vilta spauenteuole di quelta figura mostra, che spauenteuole è ancora a" popoli questa sorte di Giustitia, che non sa in qualche occasione interpretare.

leggiermente la legge.

Giustitia nelle Medaglie d'Adriano, d'Antonino Pio, & d'Alessandro.

Onna a sedere con vn bracciolare, e scettro in mano, con l'altra tiene. vna patena.

Siede significando la grauità conueniente a i sauij, o per questo i Giudici

hanno da sententiare sedendo.

Lo scettro se le da per segno di comandare, & gouernare il mondo.

Il bracciolare si piglia per la milura, & la patena, per ester la giustitia cola diuina.

GLORIA DE PRENCIPI.

Nella Medaglia d'Adriano. ONNA bellissima, che habbia cinta la fronte d'vn cerchio d'oro contesto di diuerse gioie di grande stima. I capelli saranno ricciuti,e biondi, lignificando i magnanimi, e glorioli pensieri, che occupano le menti de' Prencipi, nell'opere de quali sommamente risplende la gloria loro. Terrà con la finistra mano vna piramide, laquale fignifica la chiara, & alta gloria de' Pren-

GLORIA DE PRENCIPI.



cipi, che con magnificenza fanno fabbriche suntuose, e grandi, con lequali si mo stra essa gloria. E Martiale, benche ad altro proposito parlando, dulle.

Barbara Pyramidum sileat miracula Memphis.

Et a sua imitatione il diuino Ariosto.

Taccia qualunque le mirabil sette Moli del mondo in tanta sama mette.

Et similmente gli antichi metteuano le piramidi per simbolo della gloria, che però s'alzarono le grandi, & magnisiche piramidi dell'Egitto, delle quali scriue Plinio nel lib. 36. cap. 12. che per sarne vna sola stettero trecento sessanta mila persone vent'anni. Cose veramente degne: ma di più stima, & di maggior gloria sono quelle, che hanno riguardo all'honor di Dio, com'è il sabricar Tempij, Altari, Collegij per instruttione de' giouani, così nelle buone arti, come nella Religione. Di chè habbiamo manisesto esempio nelle Fabriche della buona memoria dell'Illustrissimo Sig. Cardinal Saluiati, che ha edistato in Roma il bellissimo Tempio di S. Iacomo de gl'incurabili, & nel medesi-

mo lou-

108 ICONOLOGIA

mo luogo ampli, & nobilissimi edistij per commodo de gl'Infermi, e loro ministri, Et per non essere in sua Signoria Illustrissima altro fine, che di fare opere lodeuoli, e virtuole, essendo lui Protettore de gl'Orfani, hà di detti Orfani instituito vn nobil Collegio dal suo nome detto Saluiato, & con grandissima liberalità dotatolo da poterui mantenere molti giouani Orfani di bell'ingegno, che per pouerta non poteuano oprarlo, oue s'instruiscono da ottimi Precettori nell'humane lettere, & nella Religione. Ha fatto ancora vna magnifica Cappella dedicata alla Beata Vergine nella Chiefa di S.Gregorio di Roma ampliando le scale del Tempio, & fattogli auanti vna spatiosa piazza per commodità del Popolo, che a grandissimo numero vi concorre ne i giorni delle Stationi, & altri tempi in detta Chiesa, oltre altri edistij da sua Signoria Illustrissima fatti per ornamento della Città, & habitatione della sua famiglia, come il nuono palazzo, che si vede nella piazza dell'Arco di Camigliano, & l'altro nel suo Castello di Giuliano nel Latio, doue non meno appare la magnificenza di questo Principe in hauer cinta quella Terra di muraglie, & resala sicura dall'incursioni di rei huomini. Onde hora da molte parti vi concorre gran gente ad habitare, tirata ancora dalla benignità, & dalla incorrotta giustitia, & dalla sua vera pietà Christiana sempre riuolta al souuenimento de' bisognosi. Ha non pure nel suo testamento ordinato, che sue propie sacoltà non solo si saccia da' fondamenti vn'Hospedale per le pouere, e bilognose donne in San Rocco, accioche siano nelle loro infermità gouernate di tutto quel, che faccia lor bisogno:ma hà ancora lasciato, che nel suo Castello di Giuliano siano ogn'anno maritate alcune pouere zitelle, hauendo allegnato per ciò tanti luoghi di monti non vacabili. Haueua anco cominciato da fondamenti con bellustima architettura la Chiesa di S. Maria in Acquiro, & l'haurebbe condotta a fine con quella prontezza, & zelo, che soleua l'opere dedicate al servitio, e culto d'Iddio: ma quasi nel cominciare detto Edifitio è stato chiamato a migliot vita, lasciando suo Herede l'Illustrissimo Signor Lorenzo Saluiati, Signore non meno herede delle facultà, che del pretioso, e liberale animo di esso Cardinale, che però con grandissima prontezza ha disposto di finire a sua spela la detta Chiesa, mostrando la sua gratitudine verso la memoria del desonto, & la sua Christiana pietà in non lasciare imperfetta si sant'opera. Ma con questa occasione non deuo tralasciare le lodi di tanto generoso. Cardinale dette da più selici penne della mia, che sono le sottoscritte.

Pyramidem dextra tollens ad sydera palma
Qua mulier fulgens Cesaris are nitet?
Gloria qua Regum commendat nomina fama
Qui moles casis has statuere iugis.
Et quid Saluiati potius non sustinet illa
Gymnasia, hospitia, mania, templa, lares?
Humana non hec equat vis pondera laudis,
Diuina in Calo gloria sola manet
Pyramidis Pharia moles operosa Puella
Cur se sublimem tollit ad astra manu?

Gloria sic pingi voluit, que vertice Calum Contingens magno parta labore venit.

Quadrato latere, & tenuatam cuspide acuta Pyramidem Virgo fert generosa manu Sic si Casareo celari iussit in are Gloria, qua Regum nomina clara vigent Nempe operum aternam famam monumenta merentur Que decorant ripas undiq; Nile tuas, Illa tamen Pharijs humana superbia suasit Solis & indigno fecit honore coli Quanto igitur melius fulciret dextera vero Qua Saluiate Deo tu monumenta locas; Seu quas in Campo caste das Virginis Aedes Seu qua Flaminia Stant regione via Sine lares media surgentes Vrbe superbos Sine procul muris oppida cincta modis Adde etiam hospitus Sedes magna Atria Vulgi . Adde & Pierio tecta dicata Choro. Non tamen hac for san maiori robore digna Sustinet imbelli gloria vana manu.

Pone manu Phariam gestas quam Gloriam moleme
Et lege Saluiati qualibet acta Patris,
Siue placet cèlfa surgens testudine Templum
Flaminia cernis quod regione Via,
Aut agra turbe laxas quas condidit Aedes
Aut grata Aonio testa dicata Choro
Siue vbi Romuleus spectauit Equiria sanguis
Virginis atherea nobilis Ara placet
Ponderibus nimium si tantis dextra grauatur
Forte geres patrios quos nouat ille lares
Quid si cineta nouis dentur vetera oppida muris,
Non indigna tua sint monumenta manu,
Quicquid Saluiati sumes, illustrius isto
Imposuit saxo, quod tibi Cesar, crit.

GLORIA.

DONNA, con vna Corona d'oro in capo, & nella destra mano con vna tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama di molti, & segnalati benefitij fatti a' suoi, a gli amici, alla Patria, & ad ogni sorte di persone.

E si dipinge con la tromba in mano, perche con essa si publicano a popoli i desiderij de' Prencipi.

ICONOLOGIA

La corona è inditio del premio, che merita ciascun huomo samoso, & la signoria, che hà il benefattore sopra di coloro, che hanno da lui riceuuti benefatij, rimanendo essi con obbligo di rendere in qualche modo il guiderdone.

Gloria.

Onna vestita d'oro, tutta risplendente, nella sinistra con vn Cornucopia, & nella destra con una figuretta d'oro, che rappresenti la verità. Gloria, & Honore.

Onna riccamente vestita, che tenga molte corone d'oro, & ghirlande in mano, come premio di molte attioni virtuose.

Onna, che con la destra mano tiene vn' Angioletto, & sotto al piè de stro vn cornucopia pieno di frondi, fiori, & frutti.

Onna, che mostra le mammelle, & le braccia ignude, nella destra mano no tiene vna figuretta succintamente vestita, laquale in vna mano porta vna ghirlanda, & nell'altra vna palma, nella sinistra poi della gloria sarà vna Sfera, co' segni del Zodiaco. Ed in questi quattro modi si vede in molte monete, & altre memorie de gli antichi.

ONNA vestita del color della ruggine, col collo lungo, come la grue, & il ventre assai grande.

La Gola, secondo che narra S. Tommasso 2. 2. questione 148. Artic. 1. è vn disordinato appetito delle cose, che al gusto s'appartengono, o si dipinge col collo così lungo, per la memoria di Filostene Ericinio, tanto goloso, che desideraua d'hauere il collo simile alle grue, per più lungamente godere del cibo, mentre scendeua nel ventre.

La grandezza, & grossezza del ventre si riferisce all'esfetto d'essa gola, & goloso si dice chi ha posto il sommo bene nel ventre, & lo vuota per empirlo, & l'empie per votarlo col fine della giottornia, & del piacese del mangiare.

L'habito del color sopradetto, all'ignobilità dell'animo vinto, & soggiogato da questo brutto vitio, & spogliato di virtà, & come la ruggine diuora il serro, onde nasce, così il goloso diuora le sue sustanze, & ricchezze, per mezzo delle quali si era nutrito, & alleuato.

Onna à sedere sopra vn Porco, perche i porci, come racconta il Pierio Va leriano lib. 9. de i suoi Hieroglissici, sono infinitamente golosi.

Nella sinistra mano tiene vna Folica Vccello similmente goloso, e con la destra s'appoggia sopra d'vno Struzzo, del quale così dice l'Alciato.

Lo Struzzo sembra à quei che mai non tace Ne con la gola in alcun tempo hà pace. GOVERNO DELLA REPVBLICA.

DONNA simile à Minerua; nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, col braccio sinistro vno scudo, & nella medesima mano vn dardo, & con vn morione in capo.

11

Il portamento simile à quello di Minerua ci dimostra, che la sapienza è il principio del buon reggimento.

Il Morione, che la Republica, deue essere sortificata, & sicura dalla forze

di fuora.

L'oliuo, & il dardo fignificano, che la guerra, & la pace sono beni della Republica, l'vna, perche da esperienza, valore, & ardire; l'altra, perche somministra l'otio, per mezzo del quale acquistiamo scientia, & prudenza nel gouernare, & si dà l'oliuo nella mano destra, perche la pace è più degna della guerra, come suo sine, & è gran parte della publica felicità.

GRAMMATICA.

DONN'A che nella destra mano tiene vn breue, scritto in lettere latine, lequali dicono: Vox litterata, & articulata; debito modo pronuntiata, & nella sinistra vna ssera, & dalle mammelle verserà molto latte.

Il breue sopradetto dichiara, & definisce l'essere della Grammatica.

La sferza dimostra, che come principio s'insegna a'fanciulli le più volte adoprandosi il castigo, che li dispone, & li rende capaci di disciplina.

Il latte, che gl'esce dalle mammelle, significa, che la dolcezza della scien za

esce dal petto, & dalle viscere della grammatica.

Grammatica's

Donna, che nella destra mano tiene vna raspa di ferro, & con la sinistra vn vaso, che sparge acqua sopra vna tenera pianta.

Grammatica è prima tra le sette arti liberali, & chiamasi regola, & ragione

del parlare aperto, & corretto.

La raspa dimostra, che la grammatica desta, & assottiglia gl'intelletti.

Edil vaso dell'acqua è inditio, che con essa si fanno crescere le piante ancor tenerelle de gl'ingegni nuoui al Mondo, perche diano a' suoi tempi frutti di dottrina, & di sapere, come l'acqua sà crescere le piante stesse.

GVARDEA

DONNA armata, con vna grue per cimiero, nella mano destra con la spada, & nella sinistra con vna facella accesa, & con vn paparo, ouero

ocha, che le stia appresso.

La facella con la grue significa vigilanza, per le ragioni, che si sono dette altroue in simil proposito l'istesso significa l'ocha, la quale dodici volte si sue glia in tutta la notte, dalche credono alcuni, che si prendelle la misura dell'hore, con le quali misuriamo il tempo, nello suegliarsi questo animale sa molto strepito con la voce, & tale, che narra Tito Liuio, che i soldati Romani, dormendo nella guardia di Campidoglio surono suegliati per benesitio solo d'un papero, & così prohibirono a' Franzesi l'entrata: Questi due animali adunque dinotano, che la vigilanza, e la fedeltà sono necessari silime alla guardia, accompagnate con la sorza da resistere; il che si mostra nell'armadura, e nella spada.

GRANDEZZA, E ROBVSTEZZA D'ANIMO.

N giouane ardito, che tenga la destra mano sopra il capo d'un serocise simo Leone, il quale stia in atto siero, e la sinistra mano al sianco.

Si di-

Si d'pinge in questa guisa, percioche gli Egittij haueuano chiaramente compreso, niuno altro animale di quattro piedi hauer maggior animo del Leone :

per niuna propietà naturale è stimato il Leone più degno di marauiglia, che per ia grandezza dell'animo suo, nellaquale egli è molto eccellente, esponendosi ad imprese magnanine, e generose, e non per altra cagione dissero molti essere stato il Leone sigurato nel Cielo, se non perche il Sole quando passa per quel segno, è più che mai gagliardo, e robusto.

GRATI

ta di diaspri, pietre pretiose, e nelle mani tenga in atto di gittare piaces tolmente rose di molti colori, senza spine, hauerà al collo vn vezzo di perle.

Il diaspro si pone per la gratia, consorme a quello, che li naturali dicono, cioè, che portandosi adosso il diaspro si acquista la gratia degli huomini.

Questo medesimo significa la rosa senza spine, & le perle, lequali risplendomo, & piacciono, per singolare, & occulto dono della natura, come la gratia, she è negli huomini vna certa venusta particolare, che muoue, e rapisce gl'animi all'amore, & genera occultamente obbligo, e beneuolenza.

ONNA bella, & ridente con la faccia riuolta verso il Cielo, doue sa lo Spiritosanto in forma di colomba, come ordinariamente si dipinge.

Nella destra mano tenga vn ramo d'oluo con vn libro, & con la simisti.

vna tazza .

Guarda il Cielo, perche la gratia non vien se non da Dio, il quale per manidifestatione si dice esser in Cielo, la qual gratia per conseguire douiamo conuertirci a lui, & dimandargli con tutto il cuore perdono delle nostre graui colpe,

però disse: Conuertimini ad me, & ego conuertar ad vos.

Si dipinge lo Spiritosanto per attribuirsi meritamente da i Sacri Theologi a. lui l'infusione della diuina gratia ne petti nostri, & però dicesi, che la gratia è vn ben propio di Dio, che si dissonde in tutte le creature per propia liberalità di esso iddio, & senza alcun merito di quelle.

Il ramo di Olino fignifica la pace, che in virtu della Gratia il peccatore ricon-

conciliatosi con Iddio sente nell'anima.

La tazza ancora denota la gratia, secondo il detto del Proseta. Calix meno

inebrians quam præclarus est.

Vi si potranno scriuere quelle parole, Bibite, & inebriamini. Perche chi è in gratia di Dio sempre sta ebiio delle doscezze dell'amor suo, perciòche quessa imbriachezza è si gagliarda, & potente, che sa scordar la sete delle cose mong dane, & senza alcun disturbo da persetta, & compita satietà.

GRATIA DI DIO,

NA bellissima, e gratiosa giouanetta, ignuda, con bellissima, & vagaacconciatura di capo. Li capelli saranno biondi, & ricciuti, & saranno
circondati da vn grande splendore, testà con ambe le mani vn como di douitia,
che gli cuoprita d'auanti, accidene non mostri le parti meno honeste, e con esso

VET-

verser à diuerse cose per l'vso humano si Ecclesiastiche, come anco d'altra sortes & nel Cielo sia vn raggio, il quai risponda sino a terra.

GRATIE.

R E fanciullette coperte di sottilissimo velo, sotto il quale appariscano ignude, così le figurarono gli antichi Greci, perche le Gratie tanto sono più belle, & si stimano, quanto più sono spogliate d'interess, i quali sminuiscomo in gran parte in esse la decenza, la purità; Però gl'Antichi siguravano in esse l'amicitia vera, come si vede al suo suogo. Ed appresso Seneca de benescijs lib. primo, cap. 3. vien dichiarata la detta sigura delle tre Gratie, come anco noi nella sigura dell'Amicitia.

Gratie. Ltre, & varie figure delle Gratie si recano da molti Autori, ma io non ne dirò altro, hauendone trattato diffusamente il Giraldi Sintammate xiij. & da lui Vincenzo Cartaro, dico bene, che se ne veggono anco scolpite in marmo in più luoghi di Roma le tre Gratie giouani, allegre, nude, & abbracciate... tra di loro, vna ha la faccia volta in là da banda finistra ; l'altre due dalla defira guardano verso noi ; queste due significano, che quel, che riceue vna gracia, o benefitio, deue procurare di rendere al fuo benefattore duplicata gratia, zicordandosene sempre: Quella sola significa; che colui, che la fà, deue scordarsene subbito, & non poner mente al benefitio fatto: Onde l'Orator Greco in suo lenguaggio, disse nell'oratione, De Corona, Equidem censeo eum, qui bemesicium accepit, oportere omni tempore meminisse, eum autem qui dedit con-Einuo obliuisci, ad imitatione del quale l'Orator Latino anch'egli diste. Meminisse debet is, in quem collatum est beneficium, non commemorare qui contulis: perche in vero brutte cosa è rinfacciare il beneficio, dice lo stello Cicerone. Qdiofum hominum genus officia exprobantium.

Sono Vergini, e nude, perche la gratia deue essere sincera, senza fraude, inganno, & speranza di rimuneratione, Sono abbracciate, & connesse tra loro, perche vn benesitio partonisce l'altro, & perche gli amici deuono continuare in farsi le gratie: & perciò Crisippo assimigliana quelli, che danno, & riceuono il benesitio, a quelli, che giuocano alla palla, che fanno a gara, a chi se la può più volte mandare, & rimandare l'vno a l'altro.

Sono giouani, perche non deue mai mancare la gratitudine, ne perire la memoria della gratia, ma perpetuamente fiorire, & viuere. Sono allegre, perche tali dobbiamo esfere così nel dare, come nel riceuere il benefitio. Quindi è, che la prima chiamasi Aglia dall'allegrezza, la seconda Thalia dalla viridità, la terga Eufrosina dalla dilettatione.

GRATIT V DINE

ONNA che in mano tenga vna Cicogna, & vn ramo di lupini, e di faua, Oro Apolline dice, che questo animale più d'ogn' altro ristora, i tuoi genituri in vecchiezza, & in quel luogo medesimo, oue da essi è stato nutrito, appareschia loro il nido, gli spoglia delle penne inutili, e da loro mangiare sino, che siano nate le buone, & che da se stessi possano trouare il cibo, però gli Egittij ornauano gli scettri con questo animale, e lo teneuano in molta

consideratione scriue Plinio nel lib. 18. al cap. 14. che come il lupino, e la fauta ingrassano il campo, doue sono cresciute, così noi per debito di grati tudine dobbiamo sempre duplicare la buona fortuna a quelli, che a noi la megliorano.

Si potrà fare ancora a canto a questa figura vn' Elefante, il quale dal Pierio Valeriano nel 2. lib. vien posto per la gratitudine, & cortesia: Ed Eliano scriue d'vn' Elefante, che hebbe animo d'entrare a combattere per vn suo Padrone, il quale essendo finalmente dalla forza de gl'inimici superato, e morto, con la sua proboscide lo prese, & lo portò alla sua stalla, mostrandone grandissimo cordoglio, & amaritudine.

GRAVITA.

ONNA vestita nobilmente di porpora, con vna scrittura sigillata al collo insino al petto pendente, nell'acconciatura del capo sarà vna Colonna con vna piccola statuetta sopra: & la veste tutta aspersa d'occhij di pauone, con vna succesa satta secondo l'vsanza de gli antichi nella destra mano.

La porpora è vestimento commune a questa, & all'honore, come a qualità regali, & nobilissime.

Il breue è autentico segno di nobiltà, la quale, è vera nudrice di grauità d'al-

terezza, di gloria, & di fausto.

La colonna s'acconcierà in capo per le mascherate a piedi, da cauallo; ma per statua di scoltura, di pittura si potrà fare a canto, de che col braccio simistro si posi sopra d'essa per memoria delle gloriose attioni, che somentano la grauità.

Gli occhi di pauone sono per segno, che la grauità somministra pompa, e na

sce con l'ambitione.

La lucerna dimostra, che gli huomini graui sono la lucerna della plebe, & del Volgo.

Grauità dell'huomo.

Onna in habito di Matrona, tenga con ambe le mani vn gran sasso legato, & sospeso ad vna corda.

L'habito di Matrona mostra, che allo stato dell' età matura si conviene più la gravità, che a gli altri, perche più si conosce in esso l'honore, e con maggiore

ansietà si procura con la grauità, e temperanza de' costumi,

Il sasso mostra, che la gravità ne' costumi dell'huomo si dice similitudine del la gravità ne' corpi pesanti, & è quel decoro, che egli sà tenere nelle sue attioni senza piegare a leggierezza, vanità, bussonarie, o cose simili, lequali non sono atte a rimuouere la seuerità dalla fronte, ò dal cuore; come alle cose gravi per alcuno accidente non si può leuar quella natura all'inclinatione, che le sa andare al luogo conueniente.

Granità dell'Oratione.

Vedi a Fermezza, e grauit à dell'Oratione.

G V E R R A.

DONNA atmata di corazza, elmo, & spada, con le chiome sparse, & insanguinate, come saranno ancota ambedue le mani, sotto all'armatu-

ca, ha-

341

m, hauerd vna trauersina rossa, per rappresentare l'ira, & il surore, starà la detra sigura sopra vn cauallo armato; nella destra mano tenendo vn' hasta in atto di lanciarla, & nella sinistra vna facella accesa, con vna Colonna appresso.

Rappresentasi questa Donna col cauallo armato, secondo l'antico costume

Egittio, & la più moderna autorità di Virgilio, che dice.

Bello armantur equi, bellum has armenta minantur. cioè i caualli s'armano per la guerra, & minacciano guerra.

Leggesi, che già innanzi al tempio di Bellona su vna certa Colonna nonmolto grande, la quale i Romani chiamauano Colonna bellica, perche deliberato, che haueuano di sare alcuna guerra, a quella andaua l'vno de' Consoli dappoi, che haueua aperto il Tempio di Giano, & quindi lanciaua vn' hasta, verso la parte, oue era il Popolo nemico, & intendenasi, che allora sosse gridata, & publicata la guerra, & perciò quella sigura tiene nella destra mano l'hasta in atto di lanciarla presso alla Colonna sopradetta. Onde sopradiciò Ouidio ne i Fasti disse.

Prospicit à tergo summum breuis area circum Est voi non parua parua columna nota Hinc solet hasta manu belli pranuntia mitti In Regem, & gentem, cum placet arma capi.

Tiene poi nella finittra mano vna facella accesa, secondo il detto di Silio Italico.

Scuote l'accesa sace, s'l biondo crine Sparso di molto sangue, e và scorrendo La gran Bellona per l'armate squadre.

Soleuano ancora gli Antichi, prima che fullero trouate le trombe, quando erano per fare battaglia, mandare innanzi a gl'ellerciti alcuni con faci accese in mano, le quali si gittauano contro dali vna parte, & dall'altra, & cominciauano dipoi la battaglia col ferro.

GRASSEZZA.

ONNA corpulenta, con la destra mano tenga vn ramo d'oliuo, che habbia solo i frutti senza fronde, nella sinistra tenga vn gianchio matino, ilquale è soggetto molto alla grassezza, quando la Luna cresce, o per particolar dispositione tirata dalle qualità della Luna, ouero, perche quando essa è piena, & luminosa, gli da commodità di procacciarsi più facilmente il cibo.

L'oliuo è il vero hieroglifico della grassezza non solo tra'Poeti, & Historici, ma anco nelle sacre lettere, come in più luoghi si può vedere, & l'Epiteto pro-

pio dell'oliuo, è l'esser grasso.

G V E R R A.

DONNA armata, che per cimiero porti vn Pico, nella mano destra la spada ignuda, & nella sinistra lo scudo, con vna testa di lupo dipinta nel mezzo d'essa.

Onna spauenteuole in vista, & atmata con vna sace accesa in mano inatto di camminare, hauerà appresso di se molti vasi d'oso, e d'argento, e gemme gittate consusamente pet terra, fra le quali sia vn' imagine di Psuto, Dio delle ricchezze tutta rotta, per dimostrare, che la guerra dissipa, ruina, &

344 ICONOLOGIA

consuma tutte le ricchezze non pure, doue ella si ferma, ma doue cammina, & trascorre.

## GVIDA SICVRA

de veribonori.

ONNÀ nel modo, che la virtù al suo luogo habbiamo descritta, convino scudo al braccio, nel quale siano scolpiti li due Tempij di M. Marcello, l'vno dell'Honore, & l'altro della Virtù; sieda detta Donna sotto vna quercia, con la destra mano in alto leuata mostri alcune corone militari, con scettri, insegne Imperiali, Cappelli, Mitre, & altri ornamenti di dignità, che saranno posti sopra i rami del detto albeto, oue sia vn breue con il motto: Hincomnia, & sopra il capo dell'imagine vi sard vn'altro motto, che dica, Me Duce.

Il tutto dimostrerà, che da Gioue datore delle gratie, al quale è dedicato quest'albero, o per dir bene dall'istesso Dio si potranno hauere tutti gli honori, & le dignità mondane, con la scorta, & guida delle virtù, ilche insegnano i due Tempij misticamente da M. Marcello sabricati, perche l'vno dedicato all'Honore non haueua l'entrata, se non per quello di essa Virtù.

#### HIPPOCRISTA.

ONNA con faccia, & mani leprole, veltita di pelle di pecora b'anca, con vna Canna verde in mano, la quale habbia le sue foglie, & pennacchij: I piedi medesimamente saranno leprosi, & nudi, con vn supo, che esca di sotto alla veste di essa, & con vn Cigno vicino.

Quello, che disse Christo Signor Nostro in S. Matteo al capit. 23. basta per l'intelligenza di questa imagine, perche volendo improuerare a gli Scribi, & Farisei la loro Hippocrissa, disse che erano simili, a' sepoleri, che sono belli di siori, & di dentro pieni di ossa d'huomini morti, & di puzza; Adunque Hippocrissa non sarà altra, che vna sintione, di bontà, & sant tà in quelli, che sono maligni, & scellerati; però si dipinge donna seprosa, vestita di habito bianco, perche il color della veste significa l'habito virtuoso, che artisticosamente ricuopre la sepre dal peccato, che stà radicato nella carne, e nell'anima.

La Canna verde, è simbolo (come dice Hettorre Pinto nel cap. 40. di Ezechielle Propheta) dell'Hippocrisia, perche nascendo con abbondanza di soglie dritta, & bella, non sa poi frutto alcuno, se non piuma, & dentro è vacua, & piena di vento. Dell'istesso ancora dice il medesimo Autore, dare inditio il Cigno, il quale ha le penne candide, & la carne nera. Il lupo, che si mostra sotto alla veste di pelle diuersa dalla sua, è tanto chiaro per le parole di Christo nell'Euangelio, che non ci bisogna dirne altro.

Hippocrisia.

Do NNA magra, & pallida, vestita d'habito di mezza lana, di color bertino, rotta in molti luoghi, con la testa china verso la spalla sinistra, hauerà in capo vn velo, che le cuopra quasi tutta la fronte; terrà con la sinistra mano vna grossa, & lunga corona, & vn'ossitiuolo, & con la destra mano, con il braccio scoperto porgerà in atto publico vna moneta ad vn pouero, hauerà le gambe, & li piedi simile al lupo.

Hipo-

## HIPPOCRISIA:



Hippocresia appresso S. Thomasso secunda secunde, quest. 3 art. 2. è vitio, che induce l'huomo di simulare, & singere quel, che, non è in atti, parole, & opere esteriori, con ambitione vana di estere tenuto buono, essendo tristo.

Magra, e pallida fi d pinge, perciò che come dice S. Ambrosio nel 4. de' suoi morali, gi'Hippocriti non si curano di estenuare il corpo per estere tenuti, & stimati buoni, & S. Matteo al cap. 6. Cum ieiunatis nolite sieri sicut Hippocrita, tristes; exterminant enim facies suas, vt videantur ab heminibus ieiunantes.

Il vestimento, come dicemmo essendo composto di lino, & di lana dimostra (come dice il sopradetto S. Ambrogio, nel cap. 8. de morali) l'opera di coloro, i quasi con parole, & attione d'hippocissia cue prono la sottigliezza deila malitia interna, & mostrano de suori la semple cità dell'innocenza; questo si mostra per significato della lana, & la malitia per il lino.

La testa china, con il velo, che le cuepre la fionte, la corona, & l'effitiuolo dinotano, che l'Hippocrito mostra d'essere lontano dalle cose mondane, e riuol-

Z 2 to alla

Il porgere la moneta ad vn pouero, nella guisa, che si è detto, dimostra la van nagloria de gli hippocriti, i quali per acquistar sama, & gloria del Mondo sanno elemosina publicamente, come ne sa seu es. Matteo al 16. così dicendo. Cum ergo facis elemosinam noli tuba cauere ante te, sicut Hypocrite faciunt, in synagogis, & in vicis, vt honoriscentur ab hominibus, & c.

Le gambe, & i piedi simili al lupo significano, come dice S. Matteo 7. che

gl'Hippocriti nell'esteriore sono agnelli, & dentro lupi rapaci.

HOMICIDIO.

VOMO bruttissimo atmato, col manto di color rosso, per cimiero portarà una testa di tigre, sarà pallido, tetrà con la sinistra mano per i capelli una testa humana tronca dal busto, & con la destra una spada ignuda infanguinata: Bruttissimo si rappresenta l'homicidio, percioche non solo è abomineuole alle persone; ma quello, che molto più importa, al sommo Dio, ilquale tra gli altri comandamenti, che ci ha dati, ci prohibisce l'homicidio, come cosa molto dannosa, & a lui tanto odiosa, che come si vede nell'Exodo z1. comanda che non si lasci accostare al suo altare l'homicida.

Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab altari meo

auelles eum, Oc.

Si dipinge armato, perche l'homicido genera il pericolo della vendetta, alla

quale si prouede con la custodia di se stesso.

La Tigre significa sierezza, & crudeltd, le quali danno incitamento, & spronano l'homicida: la pallidezza è essetto dell'ira, che conduce all'homicidio, & del timore, che chiama a penitenza; Però si dice nel Genesi, che Caim hauendo veciso il fratello, andò suggendo, temendo il castigo della giustitia di Dio.

HONESTA.

ONNA con gli occhij bassi, vestita nobilmente, con vn velo in testa, che

le cuopra gli occhij.

La gravità dell'habito, è inditio ne gli huomini d'animo honesto, & però si honorano, & si tengono in conto alcuni, che non si conosceno per lo modo del vestire, essendo le cose esteriori dell'huomo tutte inditio delle interiori, che siguardano il compimento dell'anima.

Gli occhij bassi sono inditio di honestà, perche ne gli occhi spirando la lasciuia, come si dice, & andando l'amore per gli occhij al cuore, secondo il detto de Poeti; Abbassati verso terra danno segno, che ne spirti di lasciuia, ne

forza d'amore possa penetrare nel petto.

Il velo in tetta è inditio d'honestà, per antico, e moderno costume, per esser volontario impedimento al girar lasciuo de gli occhij.

HONORE.

10 VANE bello, vestito di Porpora, & coronato d'Alloro, con vn' hasta nella muno destra, & nella sinistra con vn Cornucopia, pieno di frutti siori, e fronde: Honore è no me di possessione libera, e volontaria degl'animi virtuosi, attribuita all'huomo per premio d'esta vniù, e centata con fine del-

12ha

l'honesto; & S. Tommalo 2.2.9 129. at. 4. dice, che, honor est cuiuslibes vir-tutis pramium.

Si fa giouane, & bello, perche per se stesso, senza ragioni, ò sillogismi allerta ciascuno, & si fa desiderare. Si veste della Porpora, perche è ornamento

Regale, & inditio di honor supremo

L'hasta, & il Cornucopia, & la Corona d'Alloro, significano le tre cagioni principali, onde gl'huomini sogliono essere honorati, cioè, la scienza, la ricchezza, & l'armi, & l'alloro significa la scienza, perche come questo albero ha la soglie perpetuamente verdi, ma amare al gusto, così la scienza, se bene sa immortale la sama di chi la possiede, nondimeno non si acquista senza molta satica, & sudore. Però disse Esiodo, che le Muse gli haueuano donato vno scettro di lauro, essendo egli in bassa sortuna, per mezzo delle molte satiche artiquato alla scienza delle cose, & alla immortalità del suo nome,

Honore.

Vomo d'aspetto venerando, & coronato di palma, con vn collar d'oro al collo, & manig'ie medesimamente d'oro alle braccia, nella man destra terrd vn'hasta, & nella sinistra vno scudo, nel quale siano dipinti due Tempij col motto. Hic terminus peret, alludendo a' Tempij di Marcello detti da noi poco innanzi.

Si corona di Palma, perche quest'Albero, come scriue Aulo Gellio nel 3. lib. delle Notti Attiche è segno di Vittoria, perche, se si pone sopra il suo legno qualche peso anchor che graue, non solo non cede, ne si piega, ma s'inalza, & essendo l'honore, sigliuolo della Vittoria, come scriue il Boccaccio nel 3. della Geneologia delli Dei, conuien che sia ornato dall'insegne della Madre.

L'hasta, & lu scudo furono insegna degli antichi Rè, in luogo della Corona, come narra Pierio Valeriano nel lib. 42. Però Virgilio nel 6. dell'Eneide, de-

scriuendo Enea Siluio Rè di Alba disse.

Ille (vides?) pura iuuenis, qui nititur hasta.

E perche nel Tempio dell'Honore non si poteua entrare, se non per lo Tempio della Vittù, s'impara, che quello solamente è vero honore, il quale nasce dalla Vittù.

Le maniglie alle braccia, & il collaro d'oro al colle, erano antichi segni d'honore, & dauansi da Romani per premio, a chi s'era portato nelle guerre valusamente, come scriue Plinio nel 33. lib. dell'Historia naturale.

Honore nella Medaglia d'Antonino Pio.

N Giouane vestito di veste lunga, & legg era, con vna ghirlanda d'alloto in vna mano, & nell'altra con vn Cornucopia pieno di frondi, fiori,
frutti.

Honorenella Medaglia di Vitellio.

G louene con vn'hasta nella destra mano, col petto mezzo igrudo, & col Cornucopia nella sinistra ; al piè manco ha vn'Elmo, & il suo capo sarà ornato con bella acconciatura de' suoi capelli medesimi.

L'hasta, & le mammelle scoperte dimostrano, che con la forza si deue difen-

dere I honore, & con la candidezza conservare.

Il Cornucopia, & l'Elmo, dimostrano due cose, lequali facilmente trouane eredito da essere honorati; l'vna è la robba; l'altra l'essercitio militare; quella genera l'honore con la benignità, questa con l'alterezza; quella con la possibilità di sar del bene; questa col pericolo del nocumento; quella perche sa sperare; questa perche sa temere: ma l'vna mena l'honore per mano piaceuolmente; l'altra se lo tira dietro per forza.

HORE DEL GIORNO.

MOLTE volte può venire occasione di dipinger l'hore, & ancorche se ne possa pigliare il disegno da quelli, che da molti sono state descritte, nondimeno hò uoluto ancor'io dipingerle differente da quelle, perche la varietà suole dilettare alli studiosi.

Dico dunque, che l'hore sono ministre del Sole diuise in 24. & ciascuna è guidatrice del timone del carro solare, per il suo spatio, onde Ouidio nel 2. delle Metamorsosi, così dice.

A dextralauaq; dies, & mensis, & annus.
Saculaq; & posita spatijs aqualibus hora
Et il medesimo, più a basso.

Iungere equos Titan velocinus imperat horis Iussa Dea celeres peragunt, ignemq; vomentes Ambrosia succo saturos prasepihus altis Quadrupedes ducunt, adduntq; sonantia frena.

Et il Boccaccio nel libro quarto, della Geneologia delli Dei, dice che l'hore sono figliuole del Sole, & di Croni, & questo da i Greci vien detto il tempo, percioche per lo cammino del Sole con certo spatio di tempo vengono a sormarsi, & successivamente l'vna doppo l'altra, fanno che la notte passa, & il giorno giunge, nel quale il Sole entra dalla successione di esse, essendogli dall'hore del giorno aperte le porte del Cielo, cioè il nascimento della luce, del quale ossitio dell'hore sa mentione Homero, & dice che sono soprastanti alle porte del Cielo, & che ne hanno cura con questi versi.

Sponte fores patuerunt cæli quas seruabant horæ Quibus eura est magnum cælum, & Olympus.

Il qual luogo Homero imitando Ouidio, dice che l'hore hanno cura delle porte del Cielo insieme con Giano.

Prasideo soribus coli cum mitibus horis.

Volendo noi dunque dar principio a questa pittura, faremo che la primahora sia nell'apparir del Sole.

HORA PRIMA.

FANCIVLLA bella, ridente, con ciusso di capelli biondi com'oro sparsi
al vento dalla parte d'auanti, & quelli di dietro siano stesi, & canuti,
Sarà vestita d'habito succinto, & di color incarnato con l'ali a gli homeri,
stando però in atto gratioso, e bello di volare.

Terrà con la destra mano (ouero doue parerà all'accorto pittore, che sia il

sto suogo propio ) il segno del Sole, dritto, & eminente: ma che sia grande, e visibile, & con la sinistra vn bel mazzo di siori, rossi, & gialli in stato di co-

minciarsi ad aprire.

Si dipinge giouane, bella, ridente, & con fiori nella guisa che dicemmo, perciocche ello spuntar de' chiari, & risplendenti raggi del Sole, la natura tutta si rallegra, & gioisca, ridono i prati s'aprono i siori, & i vaghi augelli sopra i verdeggianti rami, con il soauissimo canto sanno sesta, e tutti gl'altri animali mostrano piacere, & allegiezza, il che benissimo descriue Seneca nel primo choro, in Hercole surente con questi versi.

Iam caruleis eue ctus equis
Titan, summum prospicit eotan,
Iam Cadmais inclyta baccis
Aspersa die, dumeta ruhent
Phahique sugit reditura soro:
Labor exoritur durus, o omnes
Agitat curas, aperita, domos
Pastor gelida cana pruina
Grege dimisso pabula carpit
Ludit parato liber aperto

Nondum rupta fronte iuuencus.
Vacua reparant vbera matres.
Errat cursu leuis incerto
Molli petulans hadus in herba
Pendet summ; stridula ramo
Pinnasque nouo tradere soli
Gestit, querulos internidos
Thracia pelle x, turbaq; circum
Consula sonat murmure mixto
Testata diem.

1 capelli biondi spatsi al vento dalla parte dauanti, & quelli dietro stesi, & canuti, significano, che i nore in breue spatio di tempo principiano, & siniscono

ritornando però al folito corlo.

H color incarnato del vestimento dinota il rosseggiare, che fanno li raggi del Sole in Oriente quando cominciano a spuntare sopra il nostro emispero, come dimostra Virgilio nel settimo dell'Eneide.

Iamq; rubescedat radiis mare, & athere ab alto Aurora in roseis sulgebat lutea Et Ouidio nel 4. de Fasti. (bigis

Nox phi transierit culumque rubescere primo Caperit Et nel 2.

Ecce vigil nitido patefecit ab ortu Purpureas Aurora fores, et plena rosaru atria Et nel 6. delle Metham.

Vt solet aer purpureus fieriscum primum Aurora mouetur. Boetio lib. 2. metr. 3.

Cum polo Phabus roseis quadrigis lucem spargere caperit. L'istesso nel metro 8.

Quod Phæbus roseum diem Curru prouehit: aureo. Et Statio 2. Theb.

Et iam Mydoniis elata cubilibus alto Rorantes excussa, comas multuq; sequeti, Impulerat celo gelidas Aurora tenebras Sole rubens. Let Silio Italico lib. 12.

Atq; vbi nox depulsa polo primaq; rubescit Lampade Neptunus.

L'habito succinto, & l'ali a gl'homeri in atto di volare, significano la velocità dell'hote, come nel luogo di sopta citato dice Ouidio 2. Metamors.

Iungere equos Titam velocibus imperat horis Iusa Dea celeres peragunt.

Z'4 Lesi

Le si dà il segno del Sole, perche soleuano gli antichi dare al giorno dodici here, & dodici alla notte, lequali si dicono planetali, & si chiamano così, perche ciascuna di esse vien signoreggiata da vno de' segni de' Pianeti, come si vede in Gregorio Giraldo tom. 2. lib. de annis, & mensibus, con queste parole: Praterea quoniam singuli Planeta, singulis horis dominari, & praesse ab Astrologis dicuntur, & mortalia, vt aiunt, disponere; ideo planetarum, hoc est errantium stellarum hora, qua ab eis planetaria vocantur, constituta sunt. O tre a questo chi volesse maggiore esplicatione legga Tolomeo, & Zeone, & da certi versa d'Ouidio si raccoglie il medesimo.

Non Venus affulsit, non illa Iuppiter hora Lunaque &c.

Gouanni del Sacrob sco intorno a qu sto, così dice nel computo Ecclesiastico: Notandum etiam quod dies septimana, secundum diversos, diversas habeat appellationes; Philosophi enim gentiles quemlibet diem septimana, ab illo planeta, qui dominatur in prima hora illius diei denominant, dicunt enim plane-

tas successive dominariper horas diei.

Et le bene in ogni giorno della settimana ciaschedun' hora ha particolar segno differente da quelli de gli altri giorni, tuttauia noi intendiamo assolutamente rappresentare dodici hore del giorno, & altrettante della notte senza hauer riguardo a' particolari giorni, & a loro successione, nel circolo della tettimana, si che per dimostratione, si darà principio alla prima hora del giorno con il Sole, come quello, che distingue l'hore, & è misura del tempo, e questo basterd per dichiaratione de i segni, si per questa prima hora, che habbiano descritta, come anco per il restante.

HORA SECONDA.

PANCIVLLA ancor'ella con l'ale aperte in atto di volare, hauerà i capelli di forma, & colore come la prima: ma quelli dauanti non faranno tanto biondi, l'habito sarà succinto, di color d'oro, ma circondato d'alcuni piccioli nuuoletti, & nebbia, essendo che in quest'hora il Sole, tita a se i vapori della terra, più, o meno, secondo l'humidità del tempo passato, & a quest'hora vosse alludere Lucano nel 5. della guerra di Farsaglia.

Sed nocte sugara la sum nube diem inhar extulit.

Ft Sil. Ital. lib. 5.

Sed nocte fugata lajum nuoe alem iunar extuit.

Donec flammiferum tollentes equore curru. Caligo in terras nitido refoluta fereno
Solis equi sparfere diem iamq; orbe renato. Mollis erat tellus roratamane pruina
Dilucrat nebulas Titan sensimque fluebat

Claud. 2. de rap. Pros.

Nondum pura dies tremulis vibratur in vadis Ardor, & errantes ludunt per carula flamme Dum matutinis prasudat solibus aer. Dum nouus humestat flauentes lucifer agros Roranti prouestus equo.

Et Stat. I. Achill.

1 am premit astra dies humilisque ex aquore Titan Sublatum eurru pelagus cadit Rorantes eucluit equos, & athere magno.

Terrà con la denta mano il segno di Venere in bella attitudine, & con la si-

DI CESCARE RIPA: 349

nistra vn mazzo d'elitropio, ouero cicoria con i siori, i quali per antica osseruanza, si sà, & si vede, che continuamente seguitano il giro, che sa il Sole, & per hauer'io alla prima hora dichiarato, che significano i capelli, & l'ali mi pare superssuo sopra di ciò dir'altro, anzi la detta dichiaratione, seruirà anco alle altre hore, che ci restano a dipingere.

HORA TERZA.

ANCIVLLA anch'ella, con la forma de i capelli già detti: ma quelli

d'auanti saranno tra il biondo, e'l negro.

Sard alata, & come l'altre in atto gratioso di volare, con habito succinto, e spedito, di color cangiante, cioè due parti di bianco, & vna di rosso, perciòche quanto più il Sole s'inalza dall'Oriente, la luce vien maggiore, e di quest'hora intende Onidio nel 6. delle Metam, quando dice:

vt solet aer Purpureus fieri, cum primum Aurora mouetur;

Et breue post tempus candescere Solis ab ortu

Terrà con la destra mano con bell. simo gesto il segno di Mercurio, e con la simistra vn'horiolo solare, l'obra del qual deue mostrar l'hora 3. l'inuentore per quanto narra Plinio nel libro secondo, su Anaximene Milesso discepolo di Talete: di questo horologio riferisce Gellio, che tratta Plauto nella fauola detta. Beotio: Vt illum Dij perdant, qui primus horas reperit, quique adeo primus statuit hic solarium, qui mihi comminuit misero articulatim diem.

HORA QVARTA.

D'anno detto di sopra, l'habito succinto, & di capelli nella guisa, che habbiamo detto di sopra, l'habito succinto, & di color bianco, perciòche dice il Boccaccio, nel libr. 4. della Geneologia delli Dei, essendosi già sparso il Sole, & hauendo cacciato i vapori, il giorno è più chiaro, & Ouid. dice nel 4. delle Metham.

Opposita speculi referitur imagine Phabus Et Sil. Ical. lib. 12.

Redditur ex templo flagrantion ethere lampas Et tremula infuso resplendent carula Phabo.

Terrà con la destra mano il tegno della Luna, auuertendo il diligente Pitto-

se rappresentarlo in modo, che si conotca il tegno in prima vista.

Porgerà con la finistra mano, in atto gratioso, e belio, vn Giacinto siore il quale per quanto narra Ouid. nel lib. 10. su vn putto amato da Apolline, & hauendolo egli per disgratia vcciso, lo mutò in siore.

Il che dimostra, che la virtù dei Sole la mattina va purgando ne i semplici la souerchia humidità della notte; Onde per essessi con quest' hora risoluta, è propio suo cogliere i semplici, essendo, che non sono troppo morbidi per la souerchia humidità, ne troppo asciutti per lo souerchio ardore de' raggi del Sole.

HORA QVINTA.

ANCIVLLA alata in atto di volare, con i capelli nella guisa dell'altre, & con habito succinto di color cangiante, in bianco, & ranciato, essendo che il Sole, quanto più s'aunicina al mezzo giorno, iù risplende. Terrà convina delle mani il segno di Saturno, & con l'altra l'Elitropio, del quale Plinio nel lib. 2. cap. così dice.

Miretur

Miretur hoe qui non observet quotidiano experimento, herbam nam qua vocatur Eliotropium abeuntem solem intueri semper omnibus horis cum ea vertivel
mubilo obumbrante; Et Varrone. Nec minus admirandum quod sit in sloribus
quos vocant Eliotropia, ab co quod solis ortum mane spectant, & eius iter ita sequuntur ad occasum, vt ad eum semper spectent.

Et Ouidio nel quarto delle sue Metam. d.ce di quest'herba, che su vna Ninsa chiamata Clitia amata dal Sole, la quale per vna ingiuria riceunta da quello su ramaricò, talmente, che si voltò in quest'herba, le parole del Poeta son queste.

At Clytien quamuis amor excusare dolorem, Indiciumq; dolor poterat, non amplius auctor Lucis adit, Venerisq; modum sibi fecit in illa Tabuit ex illo dementer amoribus vsa Nymphorum impatiens, & sub soue nocte, dieque, Sedit humo nuda, nudis incompta capillis Perque nouem luces expers vndæque, cibique, Rore mero slacrimisque suis iciunia pauit Ncc se mouit humo, tantum spectabat cuntis Ora Dei, vultusq; suos, slectebat ad illum. Membra feruat hæsiste solo; partemq; coloris Luridus exangues pallor convertit in herbas Est in parte rubor violæque similimus ora Flos tegit, illa suum quamuis radice tenetur, Vertitur ad solem, mutataq; servat amorem.

HORA SESTA.

FANCIVLLA; sarà quest'hora di aspetto più siero, e mostrerà le braccia, & gambe nude; bauendo però ne' piedi stiualetti gratiosi, e belli il color del vestimento sarà rosso insiammato, perche dice il soccac. lib. 4. della Geneologia delli Dei, ritrouandosi il sole in mezzo del Ciclo, molto più risplende, & rende maggior ardore, che perciò si rappretenta che mostri le braccia, e gambe nude, ilche significa anco Virgilio nel libro ottauo dels'Eneide.

Sol medium Cali conscender at igneus orbem.

Et Martiale nel lib.3.

Jam prono Phaëtonte sudat Aethon Exarsitque dies, & hora sassos.

Interiungit equos meridiane.

Et Lucano nel lib. T.

Quaque dies Medius flagrantibus assuat horis.

Tertà con la destra mano il segno di Giouc, e con la simstra vn mazzo d'herba siorita, chiamata da Greci, e Latini loto; l'essetto della quale, secondo che narra Plinio nel lib. 13. al cap. 17.8: 18. & Theostasto; è marauiglioso, percioche ritrouandosi dett' herba nel sondo del siume Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, anchor'ella comincia à spuntar suori dell'acque, & secondo che il Sole si và inalzando, così sa quest'herba, in modo, che quando il Sole è arriuato a mezzo il Cielo, ella è in piedi dritta, & ha prodotto, & aperti i suoi ssori, & secondo poiche il Sole dall'altra parte del Cielo verso l'occidente, va calando,

così il loto, a imitatione dell'hore va feguitando fino al tramontare dei Sole, entrando nelle sue acque, & sino alla mezza notte si va profondando. La forma di dett'herba, & fiori, secondo che scriue Plinio nel luogo citato di sopra è fimile alla faua, & è folta di gambe, & di foglie: ma più corte, & sottile, i fioni sono bianchi, & il frutto somiglia al papauero.

HORA SETTIMA.

TESTITA di colore ranciato, il quale dimostra ii principio della declinatione dell'antecedente hora, terrà con vna delle mani il segno di Marte, & con l'altra vn ramo di luperi, con li bacelli, atteso che si riuolge al Sole, & ancorche nuuolo sia, dimostra l'hore a i Contadini, di c'ò sa sede Plinio nel libro 18. al cap. 14. dicendo: Nec pllius qua seruntur natura assensu terra mirabilior est: primum omnium cum Sole quotidie circumagitur horasque agricolis nubilo demonstrat.

ANCIVLLA, sarà vestita di cangiante bianco, & ranciato, terrà il segno del Sole, & vn horiolo Sole: ma con gesto differente dell'hora terza, mon per fignificato: ma per rendere, vario il getto, e bella pittura, & che l'ombra di esso mostri essere questa l'ottaua hora, essendo che anche la prima, ha il medesimo segno del Sole, denota anco detto horiolo la distintione dell'hore. del giorno da quelle della notte.

Il color del vestimento, dimostra, che quanto più crescono l'hore tanto più il

giorno va declinando, e va perdendo la luce.

Et questo basterà per dichiaratione de i colori de vestimenti, che mancano all'hore seguenti

HORA NONA.

ANCIVLLA alata, il colore propio del suo vestimento sarà giallo pa-

Terrà con la destra mano il segno di Venere, & con l'altra vn ramo di vliuo, percioche questa pianta riuolge le sue foglie nel solstitio, come si è visto per l'osseruatione da molti, di che ancora ne sa sede Plinio.

HORA DECIMA.

ANCIVLL A alata, vestita di color giallo: ma che tiri alquanto al negro

Terrà con la destra mano il segno di Mercurio, & con la sinistra vn ramo di pioppa per hauere anco questa pianta il medesimo significato dell' vliuo, laonde per questa causa il Pontano ne' suoi versi la chiama arbore del Sole. così dicendo.

Phaetontias arbor. Fundit rore nouo, &c. Intendendo la pioppia.

HORA VNDECIMA. ANCIVLLA alata, il suo vestimento sarà cangiante di giallo, & negro, auuertendo che teuga come habbiam detto con bella gratia il segno della Luna, & vna Clepsidra horiole d'acqua, del quale sa mention Cicerone nel 2. de Natur. Deor. Quid igitur, inquit, conuenit cum folarium, vel descriptum, aut ex aqua contempleris, & nel fine della settima Tusculana : Cras

352 ICONOLOGIA

ergo ad Clepsydram; perciòche con queste clepsidre, cioè orioli d'acqua si persioniua anticamente il tempo a gli oratori, come bene accenna Cicerone, nel 3.de erat. At hunc non declamator aliquis ad clepsidram, latrare docuerat.

Et Martiale nel lib. sefto.

Septem clespsydras magnatibi voce petenti Arbiter inuitus, Caciliane dedit.

Etancorche questo horiolo non sia solare, nondimeno Scipione Natica, l'and no 505, della edificatione di Roma, con l'acqua divise l'hore egualmente della notte, e del giorno, essendo che molte volte l'horiolo solare, quando era nuuolo, non serviua, come ne sa testimonianza Plinio lib. 7.

L'inuentore di quest'horiolo, come dice Vittuuio libr. 9. de archittetura fu

Ctesibio Alessandrino figlinolo d'un barbiere.

HORA DVODECIMA.

ANCIVLLA alata, vestita succintamente, di color violato, e patimente con i capelli, come habbiamo detto dell'altre.

Di quest'hora disse Silio Italico lib. 2.

Iamque diem ad metas defessis Phabus olympo. Paulatim infusa properantem ad littora currum. Impellebat equis, suscabat. & hesperus ombra

Et nel libro decimo sesto.

Obscuro iam vesper olympo. Fundere aquam trepidat, caperat vmbram.

Terrà con la destra mano il segno di Saturno, & con l'altra vn ramo di sale ce essendo che la pioppa, l'vliuo, & il salce, riuolgono le soglie nel Solstitio, come scriue Plinio.

## HORE DELLA NOTTE.

## HORA PRIMA.

ANCIVLLA alata, & parimente con capelli, come le altre hore del

giorno, mail colore di quelli dalla parte d'auanti sara negro.

L'habito sarà succinto, & di varij colori, percioche essendo il Sole tramontato nell'Occidente tale si dimostra, per la ripercussione de i suoi raggi molti colori, come dice Statio 2. Achille.

Fraugebat radios humili sam pronus olympo. Promittebat equis.

Phabus, & Oceani penetrabile litus anhelis

Del vario colore sa testimonianza Seneca in Agamennone così dicendo?

Suspecta varius Occidens secit freta.

Terrà con la destra mano il segno di Gioue, & con la sinistra vna nottola, oue ro vespertilione, così detto à respertino tempore, come dice Beroaldo commentatore d'Apuleio, che è la sera quando questi animali cominciano a comparire, come dottamente descriue Ouidio 4. Metam. nella fauola dell'istesso animale, così dicendo.

Iamque dies exactus erat, tempusque subibat Quod tu, nec tenebras, nec poses dicere lucem, Sed cum luce tamen dubia confinia noctis Testa repente quati pinguesque ardere videntur

Lampades, & rutilis collucent ignibus ades Falsaque sauarum simulacrum viulare ferarum: Fumida iamdudum letitant per tecta sorores Diner aque locis ignes ac lumina vitans Dumq; petunt tenebras paruos membrana per artus Porrigitur tenuesque includunt brachia penne Nec qua perdiderint veterem ratione figuram Scire sinunt tenebra, non illas pluma leuauit Sustinuere tamen se perlucentibus alis Conataque loqui minimam pro corpore vocem Emittunt : peraguntque leui stridore querelas Tectaque non sylvas celebrant, lucemque perose Nocte volant, seroque trabunt a Vespere nomen. HORA SECONDA.

ANCIVLLA alata, & vestita di color bertino, perciòche quanto più il Sole s'allontaua dal nostro emispero, e passa per l'Occidente tanto più per la successione dell'hore l'aria si oscura, come dice Virgilio nel secondo dell' Eneide.

> Vertitur interea calum, & ruit Oceano nox Inuoluens ombra magna terramque polumque

E nel terzo.

Sol ruit interea, & montes vmbrantur opaci.

E questo basterà per i significati de i colori delli vestimenti dell' hore, che hanno da fuccedere.

Terrà con la destra mano il segno di Marte, & con la sinistra vna ciuetta per ester fignora della notte, come dice Pierio Valeriano nel libro 20. & piglia il nome da essa, essendo che il latino si dichiara noctua, dalla notte.

HORA TERZA.

F ANCIVLLA alata, & vestita di bertino, più scuro dell'antecedente, terrà con la destra manoil segno del Sal terrà con la destra mano il segno del Sole, ma però che tenga la mano bassa quanto più si può, mostrando con tal atto, che il Sole sia tramontato, & con la sinistra vn bubone, o barbagianni, vccello notturno, la sauola del quale racconta Ouidio nel lib.5. delle Metam. l'argomento è questo. Gioue hauendo conceduto a Cerere, che rimenasse Proserpina sua figliuola dall'inferno, con questo patto, che ella non hauesse gustato cosa alcuna in quel luogo, subbito Ascalafo diste, che gli haueua visto mangiare delli granati, & impedi la sua. tornata, la onde adirata Cerere lo trasmutò in questo animale, il quale suole arrecare sempre male nouelle.

> Repetet Proserpina Calum Lege tamen certa, st nullos contigit illic Orbe cibos; nam sic Parcarum fædere fractum est Dixerat; at Cereri certum est educere natam. Non ita fata sinunt quoniam iciunia Virgo,

Soluerat, & cultis dum simplex errat in hortis Puniceum curua decerpserat arbore pomum Sumptaque pallenti septem de cortice grana Presserat ore suo, solusque ex omnibus illud Ascalaphus vidit, quem quondam dicitur Orphne Inter Auernales haud ignotissima Nymphas Et Acheronte sue furuis peperisse sub antris. Vidit, & indicio reditum crudelis ademit. Ingemuit Regina Erebi, testemque profanum Fecit auem, sparsumq; caput phlegetontide lympha In rostrum, & plumas, & grandia lumina vertit. Ille sibi ablatus fuluis amicitur în alis, Inque caput crescit, longosque reflectitur pnques, Vixque mouet nata per inertia brachia pennas Fædaque sit volucris venturi nuncia luctus Ignauus Bubo dirum mortalibus omen.

Diqueito animale così dice Plinio, nel libro decimo al capit. 12.

Bubo funebris, & maxime abominans publicis pracipue auspicijs deserta incolit, nec tantum desolata sed dura etiam, & inaccessa, nostis monstrum nec cantu aliquo vocali, sed gemitu.

HORA QVARTA.

FANCIVLLA alata in atto di volare, sarà il suo vestimento di color lionato.

Con la destra mano terrà il segno di Venere, & con la sinistra vn' horivolo da poluere.

HORA QVINTA.

FANCIVELA alata, come l'altre: il color del vestimento sarà di lionanato, che tiri al negro.

Con l'vna delle mani terrà il segno di Mercurio, & con l'altra vn mazzo di papauero, essendo che di questa pianta si corona la notte, come dice Ourdio nel lib. 4. sast. 6.

Interea placidam redimita papauere frontem Nox venit, & secum somnia nigra trahit.

Et ha propietà di sar dormire, come operatione notturna, la onde Virgilio lo chiama soporifero nel 4: dell'Eneide.

Spagens humida mella, soporiferum que papauer Et Ovidio ancora nel 5. de Trist.

Quotque foporiferum grana papauer hahet.

E Politiano pieno di fonno.

Hic gratum cereri plenumque sopore papauer.

HORASESTA.

ANCIVLLA alata, e vestita di color negro, come dice Ouid. 4. fasti.

Iam color ponus inest rebus tenebrisque teguntur omnia.

Con la destra mano tenga il segno della Luna, & con il braccio sinistro vna gatta,

DI CESARE RIPA.

353

gatta, perciò che significa la Luna, dicendo, che i Dei suggendo l'ira di Tisone, se ne andarono in Egitto, ne quiui si teneuano sicuri, se non prendeuano sorma chi d'uno, chi d'un'altro animale; sra quali la Luna si cangiò in gatta, come di ce Ouidio nel lib. 5. delle Metamorsosi.

Fele soror Phabi, niuea Saturnia vacca pisce Venus latuit.

Perciòche la gatta è molto varia, vede la notte, e la luce de i suoi occhij cresce, o diminuisce, secondo che cala, o cresce il lume della Luna.

Statio lib. 12. Theb. di quest'hora disse.

Modo nox magis ipsa tacebat Cum graue nocturna calū subtexitur vmbra.

Solaque nigrantes laxabant astra tenebras. Et nel libro secondo.

Ast vbi prona dies longos super aquora fines Exigit, atque ingens medio natat vmbra profundo. HORASETTIMA.

ANCIVI LA alata, sarà il suo vestimento di color cangiante, ceruleo, & negro. Terrà con la destra mano il segno di Saturno, e con il braccio sinistro vn Tasso, per mostrare, ch'essendo quest'hora nel prosondo della notte, ad altro non si attende, che a dormire, come sa quest'animale; il che dottamente descriuono i poeti. Virg. 4. Eneid.

Nox erat, & p.acidam carpebant feßa soporem Aequora cum medio voluuntur sydera lapsu Corpora, per terras syluæque, & sæua quterant Cum tacit omnis ager, pecudes, picteque volucres.

Sil. Ital. lib. 8. Tacito nox atra sopore Cuncta per & terras, & lati stagna profundi Condiderat.
Ouid. 5. fast.

Nox vbi iam media est, somnusque silentia prabet. Et canis, & varia conticuistis aues,

Stat. I. Theb.

Iamque per emeriti surgens confinia Phabi
Iam pecudes volucresque tacent, iam somnus auaris
Titanis late mundo subuecta silenti.
Inserpit curis, pronusque per aera nutat
Rorifera gelidum tenuauerat aera biga
Grata laborata referens oblinia vite.

HORA OTTÁVA.

FANCIVLLA alata, in atto di volare, il colore del vestimento sard ceruleo oscuro. Con una delle mani terrà il segno di Gioue, & perche questa è tra l'hore del più prosondo sonno, con l'altra mano gli si sard tenere, con bella gratia vn Ghiro, come animale sonnacchioso, della qual cosa ne sa teassimonianza Martiale nel lib. 5. così dicendo.

Somniculosos ille porrigit glires.

E nel lib. 13. parlando il ghiro.

Tota mihi dormitur hiems, & pinguior illo Tempore sum quod me nil nisi somnus alit. HORA NONA.

ANCIVLLA vestita di pauonazzo, & come l'altre sarà alata, & starà L' in atto di volare. Terrà con vna mano il segno di Marte, & vn Guso, come vccello propio della notte.

HORA DECIMA.

ANCIVLL A alata, & il color del vestimento sard alquanto più

chiaro di quello dell'hora sopradetta.

Terrà il segno del Sole, nella guisa che habbiamo detto della prima horas della notte, per la medesima ragione, & con l'altra mano vn'horiolo in forma di vn bel tempietto, con la sfera, che mostri l'hora decima, & sopra la campana da sonare l'hore, essendo, che il suono dispone, e chiama ognuno al suo elercitio, come dice Beroaldo Commentatore d'Apuleio, lib. 5. & massime all'hora decima, essendo già passato il tempo di dormire.

HORA VNDECIMA.

ANCIVLLA alata, sarà vestita di turchino. Terrà con la destra mano il segno di Venere, e con l'altra mano vn'horiolo da poluere, nel quale si veda la diuisione dell'hora, con il segno, & mostri, che la poluere sia giunta all'hora vndecima.

FANCIVLLA alata, & come l'altre in atto di volare, il color del vesti-mento sarà ceruleo. & bianco parciach mento sarà ceruleo, & bianco, percioche auuicinandosi il giorno, l'oscurità della notte è in declinatione, come dice Virg. 8. Eneide.

Extulit os sacrum cælo, tenebrasq; resoluit. Vbi Oceani perfusus lucifer vnda

Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes.

Et iam curriculo nigram nox roscida metam Protulerat, stabatque nitens in limine primo Stringebat nec. se thalamis Tithonia coniux Cum minus annuerit noctem desisse viator. Quam capisse diem.

Stat. 1. Theb.

Rarescentibus ombris Longa repercusso nituere crepuscula Phaho.

Terrà con la destra mano il segno di Mercurio, e sotto il braccio finistro con bella gratia vn Cigno, per mostrare i primi albori della mattina, auanti che arriui il Sole, il quale fa il di simile alla bianchezza del Cigno, quando viene a noi, e partendosi, sa parimente la notte negra, come è il Coruo.

HVMILTA.

ONNA con vestimento bianco, con gli occhij bassi, & in braccio tiene vno Agnello.

La Humiltà è quella virtu dell'animo, ende gli huomini si stimano inferioal a gli altri, con pronta, & disposta volontà di vbbidire altrui, con intentione di nascondere i doni di Dio, che possiedono, per non hauer cagione d'insuperbire.

Si dipinge donna vestita di bianco, perche si conosca, che la candidezza, e la mutità della mente partorisce nell'huomo ben disposto, & ordinato alla ragio-

ge, quella

HVMILTA.

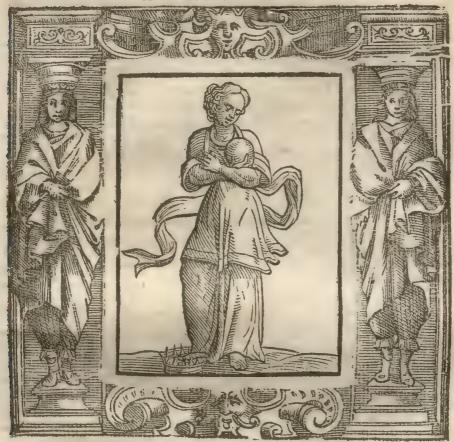

ne, quella humiltà, che è bastevole a rendere l'attioni sue piacruoli a Dio, che da la gratia sua a gl'humili, & sà resistenza alla volontà de' superbi.

L'agnello è il vero ritratto dell'huomo mansueto, & humile: per questaeagione Christo Signor nostro è detto agnello in molti luoghi, e dello Euangelio, & de' Profeti.

Humiltà.

Onna, che nella spalla destra porti vn sacchetto pieno, & con la sinistra mano vna sporta di pane, sarà vestita di sacco, & calpesterà diuersi vensimenti di valore.

L'humiltà deue essere vna volontaria bassezza di pensieri di se stesso per amor di Dio, dispregiando gi'vtili, e gl'honori. Ciò si mostra con la presente. sigura, che potendosi vestire riccamente, s'elegge il sacco: il pane è inditio, che si procura miseramente il vitto senza esquisitezza di moste delicature per riputarsi indegna de i commodi di questa vita. Il sacchetto, che aggrava, è la

Aa memo-

## 358 ICONOLOGIA

memoria de' peccati, ch'abbassa le spirito de gl'humili.

Humiltà.

Onna con la sinistra mano al petto, e con la destra distesa, & aperta; sarà con la faccia volta verso il Cielo, e con vn piede calchi vna vipera mezza morta, aunificchiata intorno a vno specchio tutto rotto; e spezzito, & con vna testa di seone serito pur sotto a' piedi.

La mano al petto, mostra, che'l core è la vera stanza dell'humiltà.

La destra aperta è segno, che l'humiltà deue essere reale, & patiente, e non simile a quella del lupo vestito di pelle pecorina, per diuorare gli agnelli.

Per la vipera s'interpreta l'odio, e l'inuidia, per lo specchio l'amor di se stesso, e pel leone la superbia; l'amor di se stesso pregiar l'humiltà; l'odio, e l'ira son'effetti, che tolgon le sorze, e la superbia l'estingue; però si deuon que ste cose tener sotto i piedi con salda, e santa risolutione.

Humiltà ..

Onna vestita di colore bertino, con le braccia in croce al petto, tenendo con l'vna delle mani vna palla, & vna cinta al collo, la testa china, & totto il piè destro hauerà vna corona d'oro.

Tutti legni dell'interior cognitione della bassezza de i propij meriti, nel che consiste principalmente questa virtù, dellaquale trattando Sant' Agostino così disse. Humilitas est ex intuitu proprie cognitionis, & sue conditionis voluntaria mentis inclinatio, suo imo ordinabili ad suum conditorem.

La palla si può dire, che sia simbolo dell' humistà, perciò che quanto più è percostà in terra, tanto più s'inalza, e però s. Luca nel 14 & etiam 18. disse così:. Qui se humistat exaltabitur.

Il tener la corona d'orc sotto il piede dimostra, che l'humiltà non pregia le grandezze, e ricchezze, anzi è dispregio d'esse, come S Bernardo dice quando tratta delli gradi deil'humiltà, & per dimostratione di questa rara virtù Baldouino primo Rè di Hierusalem si rese humile, dicendo nel rissutare la corona d'oro; tolga Iddio da me, che io porti corona d'oro là, doue il mio Redentore la portò di spine. E Dante nel settimo del Paradiso così disse.

E tutti gl'altri modi erano scarsi Non fosse humiliato ad incarnarsi ...

A la giustitia, se'l figliuol di Dio.

HVMANITA.

NA bella donna, che porti in seno varij siori, & con la sinistra mano terga vna catena d'oro.

Humanità, che dimandiamo volgarmente cortesia, è vna certa inclinatione d'animo, che si mostra per compiacere altrui.

Però si dipinge con i fiori, che sono sempre di vista piaceuole, & con la catena d'oro allaccia nobilmente gli animi delle persone, che in se stesse sentono d'altrui amicheuole cortessa.

Humanità.

Onna con habito di Ninfa, & viso ridente, tiene un cagnolino in braccio, il quale con molti vezzi le va lambendo la faccia con la lingua, & vicino vi sarà l'Elesante. HERESIA.



L'humanità consiste in dissimular le grandezze, & i gradi per compiacenza, & sodisfattione delle persone più basse.

Si sa in habito di Ninsa per la piaceuolezza ridente, per applauso di gentilezza, ilche ancora dimostra il cagnolino, al quale ella sa carezze, per aggradire l'opere consorme al desiderio dell'autor loro.

L'elefante si scorda della sua grandezza, per fare seruitio all'huomo, dalquale desidera esser tenuto in conto, & però da gl'antichi su per inditio d'humanità dimostrato.

## HERESIA,

NA vecchia estenuata di spauenteuole aspetto, getterd per la bocca siam ma assum cata, hauerd i crini disordinatamente sparsi, & irti, il petto scoperto, come quasi tutto il resto del corpo, le mammelle asciutte, e assai pendenti, terrà con la sinistra mano vn libro succhiuso, donde appariscono vscire suora serpenti, & con la destra mano mostri di spargerne varie sorti.

A2 2 L'Heresia

L'Heresia, secondo San Tommallo sopra il libro quarto delle sentenze, altri Dottori, è errore dell'Intelletto, al quale la volontà ostinatamente adherisce intorno a quello, che si deue credere, secondo la Santa Chiesa Cattolica Romana.

Si sa vecchia, per denotare l'vltimo grado di peruersità inueterata del-

E di spauenteuole aspetto, per essere priua della bellezza, & della luce chiarissima della Fede, & della verità Christiana, per lo cui mancamento l'huomo è più brutto dell' istesso Demonio.

Spira per la bocca fiamma affumicata, per significare l'empse persuasioni, &

l'affetto prauo di consumare ogni cosa, che a lei è contraria.

1 crini spath, & irti, sono i rei pensieri, i quali sono sempre pronti in sua disesa.

il corpo quasi nudo, come dicemmo, ne dimostra, che ella è nuda di ogni virtu.

Le mammelle asciutte, & assai pendenti dimostrano aridità di vigore. senza ilquale non si possono nutrire opere, che siano degne di vita eterna.

Il libro succhiuso con le serpi significa la falsa dottuina, & le sentenze più nociue, & abomineuoli, che i più velenosi serpenti

Il spargere le serpi denota l'effetto di seminare salse opinioni.

#### HISTORIA

DONNA alata, & vestita di bianco, che guardi indietro, tenga con la sinistra mano vn'ouato, ouero vn libro, sopra del quale mostri di scriueze, posandosi col piè sinistro sopra d'un salso quadrato, & a canto vi sia va Saturno, sopra le spalle del quale posi l'ouato, ouero il libro, oue ella scriue.

Historia è arte, con la quale scriuendo, s'esprimono l'attioni notabili de gli huomini, divission de' tempi, nature, e accidenti preteriti, e presenti delle persone, e delle cose, la qual richiede tre cose, verità, ordine, & consonanza.

Si fa alata, essendo ella vna memoria di cose seguite, degne di sapersi, saquale si dissonde per le parti del mondo, & scotte di tempo in tempo alli possesi.

Il volgere lo sguardo indietto mostra, che l'Historia è memoria delle colepassate nata per la posterità.

Si rapprelenta, che scriua nella guisa, che si è detto, percioche l'Historie. scritte sono memorie de gli animi, & le statue del corpo, onde il Petrarca.

nel Sonetto 84.

Pandolfo mio quesl'opere son frali . Che sa per sama gl'huomini immortali.

A lungo andar: ma il nostro studio è quello

Tiene posato il piede sopra il quadrato, perche l'Historia deue star sempre falda, ne lassari corrompere, o soggiogare da alcuna banda con la bugia per interesse, che perciò si veste di bianco.

Se le mette a canto Saturno, perche l'Historia è detta da Marco Tullio, testimonia de i tempi, maestra della vita, luce della memoria, & spinto dell'attioni.

#### HISTORIA.

S I potrà dipingere vna donna, che uolgendo il capo, si guardi dietro alle spal le, & che per terra, doue ella guarda, vi siano alcuni sasci di scritture mezze auuoltate, tenga vna penna in mano, & sarà vestita di verde, essendo esse vestimento contesto tutto di quei siori, liquali si chiamano semprenini, & dall'altra parte vi si dipingerà vn. siume torto, si come era quello chiamato Meandro nella Phrigia, ilquale si raggirana in se stesso.

### IATTANZA.

DONNA di superba apparenza, vestita di penne di pauone, nella finistra mano tenga vna tromba, & la destra farà alzata in aria.

La lattanza, secondo S. Tomasso, è vitio di coloro, che troppo più di quel, che sono inalzandos, ouero che gl'huomini stessi credono, con le parole si gloriano, & però si singe donra con le penne di pauone, perche la lattanza è compagna, o come dicono alcuni Teologi, sighuola della Superbia, laquale si dimosstra per lo pauone, perche, come esso si superbia assa per la bella varietà delle penne, che lo ricuoprono senza ville, così i superbi somentano l'Ambitione con le gratie particolari di Dio, che possiedono senza mento propio, & come il pauone spiega la sua superbia con le lodi altrui, che gli danno incitamento, così la lattanza con le lodi propie, le quali sono significate nella tromba, che apprende siato, & suono dalla bocca medesima. La mano alzata ancora dimostra alsertiua testimonianza.

## IDOLOLATRIA.

DONNA cieca, con le ginoschia in terra, e dia incenso con un turribolo alla statua di vn toro di bronzo.

Idololatria, secondo San Tommasso 2. 2. quest. 94. art. Est cultus Deo debitus creatura exhibitus.

I e ginocchia in terra sonovn'essetto, & segno di religione, col quale si confessa sommissione, & humiltà, in rispetto alla grandezza di Dio, il quale solo è potentissimo in se stesso, & solo a lui conuiene propiamente l'adoratione, per la ragione, che ne datemo scriuendo al suo luogo dell'oratione, se bene vi è anco la veneratione de' Santi; ne pur questa basta, senza la retta intentione di dar gl'honori conuenientemente, & questa intentione si dichiara col Turibolo, che manda sumi odoriseri, li quali significano, che la buona intentione drittamente piegata, manda odore di orationi seruenti, & accette. Però ancora i nostri Sacerdoti per santa institutione, danno l'incenso nel Santissimo Sacristio della Messa, pregando Dio, che come il sumo, & l'odore dell'incenso s'inalza; così s'inalzi l'orationi loro verso di lui. E il toro di metallo, si prende per le core create, & satte o dalla Natura, o dall'Arte, alle quali la cecità dei popoli ha dato molte volte sto tamente quell'honore, che a Dio solo era obligata di conservare, dalche è nato il nome d'idololatria, che vuol dite adoratione di salla Deità.

# ICONOLOGIA

## INDVLGENTIA.

Nella Medaglia d'Antonino Pio.

NA donna a sedere, con vn bastone nella sinistra mano, il quale tiene lontano vn poco da se, & nella destra mano vna patera, ouero patena, che dir vogliamo distesa per porgere con essa qualche cosa.

Tiene il bastone lontano, perche l'indulgentia allontana il rigore della Giustitia, e porge auanti la patena, per la liberalità, che sa con possanza quasi. Diuina.

### INDVLGENTIAL

Nella Medaglia di Seuero.

S I dipinge Cibele torrita stando sopra d'vn leone; con la sinistra mano tiene vn'hasta, & con la destra vn solgore, il quale mostri di non lanciarlo: ma di gitrarlo via con lettere, che dicono. Indulgentia Augustorum.

## INDVLGENTIA.

Nella Medaglia di Cordiano ...

NA donna in mezzo di vn leone, & d'vn toro, perche l'indulgentia addomestica gl'animali, & gl'animi seroci, ouero, perche l'indulgentia addolcisse il rigore.

INFAMIA

ONNA brutta, emal vestita: tenga le mani l'vna contro l'altra, con il dito di mezzo d'ambe due le mani disteso, & con gl'altri tutti stretti.

Brutta, e mal vestita si dipinge, percioche bruttissima è veramente l'Infamia, & accostandosi ella alla pouerta la rende brutta, & mendica, come disce Plauto in Persa con i seguenti versi.

Quamquam res nostra sunt pater paupercula Modica, & modesta, melius est tamen ita viuere: Nam vbi ad paupertatem accessit infamia Grauior paupertas sit sides sublestior.

DONN A pallida, & macilente, con il petto nudo, e le mammelle lunghe, & asciutte, tenga in braccio vn fanciullo magro, mostrando dolore di non poterlo alimentare, per il mancamento di latte, & essendo senza la mano del braccio sinistro, lo stenda in atto di pietosa compassione, hauendo il vensimento stracciato in molti luoghi.

Con quanto si è detto, si dimostra il mancamento de i beni della Natura, & della Fortuna, da i quali la quiete, & la tranquillità nostra dipende.

I N G E G N O.

N giouane d'aspetto seroce, & ardito, sarà nudo, hauerà in capo vn elmo, & per cimero vn'Aquila, a gl'homeri l'ali di d'uersi colori.

Terrà con la sinistra mano vn'arco, & con la destra vna frezza, stando conattentione in atto di tirare.

Ingegno è quella potenza di spirito, che per natura rende l'huomo pronto, espace di tutte quelle scienze, ou'egli applica il volere, e l'opera.

Giu-

INGEGNO.



Giouane si dipinge, per dimostrare, che la potenza intellettiua non inuec-

Si rappresenta con la testa armata, & in vista fiero, & ardito, per dimostrare il vigore, e la forza.

L'Aquila per cimiero denota la generosità, e sublimità sua; perciòche Pindaro paragona gli huomini di alto ingegno a questo vecello, hauendo egli la vista acutissima, & il volo di gran lunga superiore a gli altri animali volatisi.

Si dipinge nudo, e con l'ali di diuersi colori, per significare la sua velocità, la prontezza nel suo discorso, e la varietà dell'inuentioni.

L'arco, e la frezza in atto di tirare, mostra l'inuestigatione, e l'acutezza.

E gli Egittij, & Greci, per Hieroglifico dell'Ingegno, e della forza dell'intelligenza dipingeuano Hercole con l'arco in vna mano, & nell'altra vna frezza con tre punte, per dimostrare, che l'huomo con la forza, & acutezza dell'ingegno va inuestigando le cose celesti, terrene, & inferne, ouero, le naturali, diuine, e matematiche, come riferisce Pierio Valeriano nell'aggiunta de' gierolifici.

Aa 4 IGNO-

IGNORANZA.

ONNA confaccia carnosa, difforme, & cieca, in capo hauerà vna ghirlanda di Papauero, caminando scalza, in vn campo pieno di Pruni, & triboli, fuori di strada, vestita sontuosamente d'oro, & di gemme, & a canto

vi farà per l'aria vn Pipistrello ouero Nottola.

Per la presente figura non si rappresenta il semplice non sapere, ma il vitio dell'ignoranza, che nasce dal dispregio della scienza di quelle cose, che l'huomo è tenuto d'imparare; & però si dipinge scalza, che camina liberamente fuor di via, & tra le spine ; si fa senza occhij, perche l'ignoranza è vno stupore, & vna cecità di mente, nella quale l'huomo fonda vn'opinione di se stesso, & crede esser quello, che non è, in ogni cosa, ouero per le molte difficultà, che l'ignorante, trauiando dal dritto sentiero della virti per le male apprensioni dell'intelletto, truoua nel viuere.

Si dipinge presso a lei il Pipistrello, ouero Nottola, perche, come dice Pierio Valeriano lib. 25. alla luce simiglia la sapienza, & alle tenebre, dalle quali

non esce mai la Nottola, l'ignoranza.

L'ignoranza si sa poi brutta di saccia, perche, quanto nella natura humana il bello della sapienza riluce, tanto il brutto dell'ignoranza appare sozzo, & dispiaceuole ,

Il pomposo vestito è troseo dell'ignoranza, & molti s'industriano nel bel vestire, forse perche sotto i belli habiti del corpo si tenga sepolto al meglio, che si può, il cattino odore dell'ignoranza dell'anima.

La ghirlanda di papauero fignifica il miserabile sonno della mente ignorate,

GNORANZA in vn ricco senza lettere.

TVOMO a cauallo sopra vn Montone di colored'oro, in mezzo all'acque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gl'Antichi, & in lingua nostra dice così.

Coll'ignoranza sua si fà porture. Sopra al ricco Monton varcando il Mare Friso ci mostra vn huom, che dal suo senso

Ignoranza. Onna, come di sopra si è detto, alla quale si potrà aggiungere, che la veste sia contesta di scaglie di pesce, le quali sono il vero simbolo dell'ignoranza, come si vede in Pierio Valeriano lib. 31.

La ragione è, perche il pesce è di sua natura stolido, & lontano da ogni capacità, eccetto il Delfino, & alcuni a tri, che raccontano per marauiglia, & come le scaglie con facilità si leuano dal corpo de pesci, così con gli studij delle

lettere si può leuare all'huomo il velo dell'ignoranza. Ignoranza di tutte le cose.

L'Antichi Egittij, per dimostrare vn'ignorante di tutte le cose, faceuano I vna imagine col capo dell'asino, che guardasse la terra, perche al sole della virtu non s'alza mai l'occhio de gli ignoranti, i quali sono nell'amor di se meifi , & delle cole propie molto più licentiosi de gl'aitti, come questo animate più teneramente de gli altri ama i suoi parti, come dice Plinio nel lib. II. cap. 35.

# DI CESARE RIPA: 365

Ignoranza.

I Gnoranza dipinta da' Greci, come dice Tomasso Garzoni.
Vn fanciullo nudo a cauallo sopra d'vn'asino, ha bendato gli occhij, & tiene con vna mano vna canna.

Fanciullo, & nudo si dipinge, per dimostrare, che l'ignorante è semplice, &

di puerile ingegno, & nudo d'ogni bene.

Si mette a cauallo sopra dell'asino, per esser esso animale priuo di ragione, se indocile, se molto simile a lui, come piace a Pierio Valeriano nel lib. 12. delle Hieroglisice.

La benda, che li cuopre gli occhij, denota, che è cieco affatto dell'intelletto, non sa, che si fare, & però disse Isiodoro Soliloquiorum lib. 2. cap. 17.

Summa miseria est nescire quo tendas.

Le si da la Canna in mano per essere cosa fragile, & vana, & molto degna di lui, si come dice Pierio Val. sib. 57. delle Hieroglisiche.

Ignoranza come dipinta dall' Alciati , nelle sue Emblemi .

Che mostro è questo? Ssinge perche serba O da vaghezza de' piacer mondani
Faccia di donna; è le sue membra veste O da superbia, che virtù corrompe
Piuma d' Augello, è di lione ha i piedi? Mal'buo, che sà perch'egli è nato, a queDinota l'ignoranza, che procede, S'oppone, e vincitor felice viue. (sta
Da tre cagioni, o da intelletto lieue.

IMITATIONE.

ONNA, che nella mano destra, tiene vn mazzo di pennelli, nella sini-

stra vna maschera, & 2' piedi vna scimia.

L'imitatione si vede in quassiuoglia attione, ouero opera satta ad alcun altra somigliante, & però si dipinge con vn mazzo di pennelli in mano, come istromenti dell'arte, imitatrice de' colori, & delle sigure dalla natura prodotte, o dall'arte istessa.

La maschera, & la scimia ci dimostrano l'imitatione dell'attioni humane; questa per essere animale atto per imitare l'huomo co' suoi gesti; e quella per imitar nelle Commedie, & suori, l'apparenza, & il portamento di diuersi personaggi.

IMMORTALITA.

DONNA con l'ali alle spalle, & nella man destra vn cerchio d'oro.

L'ali fignificano la solleuatione da terra, la quale non sostiene se noncose mortali.

Il cerchio dell'oro rappresenta l'immortalità, per essere tra tutti i metalli il men corrottibile, & per hauer la forma circolare, laquale non ha termine doue sinisca.

Immortalità.

Onna, vestita d'oro, la quale terrà con la destra mano vna pianta d'Amaranto siorita, e nella sinistra vna Fenice.

Già si è data la ragione dell'alloro, la pianta dell'Amaranto significa immortalità, percioche ella non muta mai il colore, ne si corrompe, ne si marcisce mai. La Fenice; per ritrouarsi dalle sue propie cenneri abbruciate perpetuamente, come te, come è commune oppinione, è inditio dell'immortalità medefima, la, quale è vna eternità col rispetto solo del tempo da venire.

IMMVTATIONE.

ONNA armata, vestita di cangiante, al fianco sinistro porta vna spa-

da, & con ambedue le mani squarcia vn panno di lino.

L'intelligenza di questa figura ha bisogno di lungo discorso, ilquale lasciando in gran parte alla sottigliezza de' belli ingegni, dirò solo, che si dipinge don
na armata, per dimostrare, che la mutatione, alla quale sono soggette tutte le
cose create, per se stessa è sorte, & si conserua sotto all'armature, cioè sotto al
mouimento de' Cieli, che essendo di diuersa, & più salda materia di essa, sono
cagione del suo moto, poi del calore, poi della generatione, & corruttione, che
a vicenda procedono, secondo la dottrina d'Atistotile, & la conseruano in
questo modo.

Il lino è posto da Poeti per lo Fato, dandos alle Parche, e gl'interpreti di Teo crito, rendendone la ragione, dicono, che come il lino nasce nella Terra, & quindi a poco tempo vi si corrompe, così l'huomo della terra medelimamen-

te nato in essa per necessità di natura si risolue.

Le mani, che, tirando in contrario luogo, squarciano il panno, sono le contrarie qualità, che in vigore del moto de Cieli distruggono, & moltiplicano le cose terrene: & si nota la moltiplicatione nelle due parti del panno.

IMPASSIBILITA.

VESTA è vna delle principali doti del corpo glorificato, come scriuono i sacri Theologi. Però si dipinge ignuda, & bella, che stia co' piedi eleuati sopra i quattro Elementi suori delle cose corrottibili.

IMPERFETTIONE.

ONNA vestita di color giallolino; in ambedue le mani tenga delle.
Rane, con vn'Orsa a canto, saquale con la lingua dia persettione al suo parto.

Il color del giallolino si scuopre in molte cose imperfette, al tempo, che s'in-

cominciano a corrompere. Però si prende in questo significato.

Le Rane parimente, come animali, che si generano di putredine, sono das Oro Apolline per l'impersettione assegnate. Impersetto è ancora il parto dell'Orsa, per essere solo vn pezzo di carne senza sorma d'animale, ma con la lingua, per continua diligenza prende poi la sua sorma, con ogni nostra attione nel principio impersetta, se non manca la diligenza, in virtu del buon principio si compie.

IMPIETA.

DONNA vestita del colore del verderame, sarà in vista crudele, terrà nel braccio sinistro l'Hippopotamo, & con la destra mano vna facella accesa riuolta in giù, con la quale abbrucia vn Fellicano co' suoi figli: che saranno in terra.

L'impietà è vitio contrario alla pietà, non pure alla giustitia. & si esercita in danno di se stesso, della Patria, di Padre, & di Madre, e si rappresenta vestita di colore di verderame, che è inditio di natura maligna, & nociua, la quale si ri-

tinona

truoua in coloro, che drizzano le propie operationi a danno de' benefattori.

Nel sinistro braccio tiene l'Hippopotamo, perche come esso, quando è crefciuto in età per desiderio di congiungersi con la madre, vecide il propio genitore, che gli sa resistenza, così l'empio per secondare i suoi sfrenati appetiti, condescente scelleratamente alla ruina de' suoi maggiori, e benesattori.

Tiene nella destra mano vna facella accesa, abbruciando il Pellicano, perche l'operationi dell'empio non sono volte altroue, che al distruggimento della Carità, & Pietà, la quale assai bene per lo significato del Pellicano, si dischiara, come racconta il Ruscello nel secondo libro delle sue imprese, en mai diremo più dissusamente in altra occasione.

Impietà.

Onna brutta, con gli occhij bendati, e con le orecchie d'asino, tenga con il braccio destro vn Gallo, & con la sinistra mano vn ramo di pungentissimo rouo.

Impietà è affetto humano, & bestiale dell'animo superbo contra la propietà de i buoni, & della virtù: la qualità sua è di mancare de i debiti vsticij alle cose

sacre, a parenti, a' prossimi, alle leggi, & alla patria.

Le si bendano gli occhij, e le si danno l'orecchie dell'asino, perche come narca Horatio Rinaldi nel lib. delle scienze, & compendio delle cose, dice, chel'impietà nasce talhora da ignoranza non soccorsa, & solleuata dalla gratia di Dio, perche molti non illuminati non possono per le tenebre mondane scorge-

re il vero bene del Cielo, amarlo, e honorarlo:

Il Gallo, che tiene nel braccio destro, vien posto da gli Egittij per segno d'impietà, come testifica Pierio Valeriano lib. 24. essendo che questo animale monta la propia madre, & taluolta si mostra siero, & crudele verso il Padre; Si che doue regna l'impietà, conuiene anco, che vi sia la crudeltà, che per tal significato questa sigura tiene in mano il pungentissimo rouo, il quale su posto da gli Egittij per dimostrare con esso vn huomo empio, peruerso, & suor del suo modo di viuere grandemente hauere infastidito i costumi di tutti gl'altri, perche questo così secco, più presto si spezza, che punto piegarso.

Impietà, e violenza soggetta alla Giustitia.

7 NO Hippopotamo cauallo del fiume Nilo prostrato in terra, sottoposto

V ad vno scettro sopra il quale sia vna Cicogna.

L'Hippopotamo è vno animale, che viue nel fiume Nilo, come dice Plinio lib. 8. cap. 25. ha la schiena, li crini, e'l nitrito, come il cauallo, ma ha l'vnghie sesse in due parti, come il boue, e'l muso eleuato; & ha la coda, e li densi ritorti come il Cinghiale, è di natura impio, poiche per violare la madre, am-

mazza il padre.

La Cicogna per il contrario è di giusta mente, perche ha pietà verso i suoi genitori, solleuandoli nella vecchiezza, come riserisce San Basilio, & Plinio lib. x. & 23. con queste istelle parole, Genitricum senestam inuicem educant. La natura diuersa di questi due animali a questo nostro proposito molto bene esprime Plutarco nel commentario, che sasse gli animali terrestri, o gli aquatili siano più callidi, dice egli: Si cum Ciconi s compares sluviales equos, illa patres suos

suos alunt, hi vt eum matribus coire possint, cos necant . Dalche Suida volende mostrare l'impietà, e violenza esser soggetta alla Giustitia, dice, che soleuano figurare sopra vno scettro la Cicogna, & da basso l'Hippopotamo: & per sodisfattione de studiosi addurrò il testo istello di Suida nella parola greca Antipe. largein. Aristoteles ea qua de Ciconiis ferantur, vera esse affirmat, idemq; facere etiam veropadas, itaq; in sceptris superne Ciconiam effingunt, inferne Hippo. potamum: vt fignificerunt, impietatem, & violentiam subiectam esse institia. Nam Ciconia quidem iuste agunt, & parentes fenio confectos in alis gestant. Hip popotamus autem animal est iniustissimum.

INCOSTANZA.

ONNA, che post con un piede sopra vn Granchio grande, satto come quello, che si dipinge nel Zodiaco; sia vestita di coior torchino, & in-

mano tenga la luna.

Il Granchio è animale, che camina innanzi, & in dietro, con eguale dispotione, come fanno quelli, che essendo irresoluti, hor lodano la contemplatione, hora l'attione, hora la guerra, hora la pace, hor la scienza, hor l'ignoranza, hor la conuersatione, & hora la solitudine, accioche non resti cosa alcuna intentata al biasimo nato, & nudrito nelle loro lingue, & all'incostanza disseminata in tutto quello, che fanno: Questa sorte di huomini è molto dannata da Giouanni Scholastico, anzi da Christo Nostro Signore; con l'ellempio di quel, che pone le mani all'arato, & si pente.

Il vestimento torchino, è posto per la similitudine dell'onde marine, lequali fono inconstantissime, & di tempo in tempo patono alteratione, come si vede.

La Luna medesimamente è mutabilissima, per quanto ne giudicano gl'occhij nostri; però si dice, che lo stolto si cangia, come la Luna, che non sta mai vn'hora nel medefimo modo; Vi si può ancora dipingere vna Nottola, laquale vola irrefolutissima, hor da vna banda, hor dall'altra, come dice Basilio de const. monast ....

INCOSTANZA.

Vedi Instabilità.

INDITIO D'AMORE.

Vedia giuditio d'Amore.

INDOCILITA.

ONNA di aspetto rozzo, che stia a giacere in terra, & con la sinistra mano tenga per la briglia vn'asino, che habbia vn freno in bocca, si appoggierà con il gomito del braccio destro sopra d'un porco anch'egli prostrato

în terra, hauerà in capo vn velo di color nero.

Se dipinge in terra, per che l'indocilità non è atta a caminare per la via della virti, ma a star sempre vilmente con l'ignoranza mostrata per l'asino, come anco per sar mentione, oltre a ciò, che gli Egittij metteuano l'asino con il freno in bocca per l'indocilità, come animale intutto disadatto all'imparare, e per questa cagione i Matematici dicono, che quando alcuno nasce sotto al 16, grado del Leone, come presaghi della costui inattitudine all'imparare, fingono, che all'hora nasca vn'asino con la briglia in bocca.

INDOCILITAL



Si appoggia al porco, percioche, come narra Pierio Valeriano lib. 9. questo animale è più d'ogni altro insensato, & indocile, & non come l'altre bestie, che mentre viuono, hanno qualche particolare industria.

Il velo nero, che le cuopre la testa, dimostra, che si come questo colore nonprende mai altro colore, coss chi è indocile, non è atto, ne capace a riceueredisciplina, & dottrina alcuna, ne quassi uoglia ammaestramento, che lo potrebe be solleuare dalle cose vili, & baste.

INDVSTRIA.

Donn A giouane, & ignuda con l'elmo in capo, & hauendo intorno al braccio sinistro riuolto vn manto bianco, dipinto di verdi frondi, vi sia scritto per motto nel lembo: Proprio Marte; nella mano destra terrà vna spada ignuda, dimostrandosi ardita, & pronta a combattere.

L'industria è parte del valore; & però l'imagine sua alla imagine di esso

failomiglia.

Si dipinge ignuda, per dimostrare, che ella per lo più nasce da' bisogni, & dalle scommodità.

Tien l'elmo in capo, perciòche la principal parte sua è l'ingegno, & la prudenza, che la tiene fortificata; stà con la spada ignuda prontamente per combattere; perche industria è star desto, sapersi disendere con auantaggio ne' duel li della Fortuna.

Il manto bianco dipinto a verdi frondi è la speranza sondata nella candidezza de' costumi, & della dritta intentione, non potendo essere industria lodeuole, se non doue il fine dell'essicacia, & della sagacità humana sia reale, honesto, & virtuoso: si conosce ancora per questa sigura, che l'industria consiste in prouedersi del bene co' commodi; & in liberarsi dal male co' pericoli; però gran vantaggio nella vita politica si stimano hauere coloro, che per propia virtu, con la cappa, e con la spada si sono acquistati la sama viniuersale degli huomini, & qualche commodità da mantenersene in pace.

Industria.

Onna con vestimento trapunto, & ricamato con molto artistio; nelladestra tenga vn sciame d'Api, l'altra mano sia posata sopra vn argano, di quelli, che s'adoperano per muouere i pesi; sia scalza, hauendo in capo vna statuetta di Pluto.

Il vestimento, lo sciame, & l'argano danno sacilmente cognitione di questa sigura, & la statua di Pluto, tenuto da' Gentili Dio delle riccl. ezze, dimestra, che queste sono principale oggetto dell'industria dell'huomo: I piedi nudi sono segno, che l'industria non discerne, se non quanto abbraccia l'ville; nè si alza a sine di cosa più nobile, e però così ignudo si posa il piede sopra la Teira.

Industria.

Dona, che nella destra mano tiene vno scettro, in cima del quale è vna mano aperta, & in mezzo di essa vn occhio; al fine della mano, & dello scettro vi sono due alette, simili a quelle del Caduceo.

Lo scettro è segno di grandezza. & di prontezza; la mano d'industria, & d'artistio, però questa sostentandos sopra di questo, dà inditio, che i Principi, & quei, che dominano a gli altri, alzano da terra l'industria humana, quando piace loro.

È oppinione di Artemidoro, che le mani significhino artistito, conforme all'vso de gli Egittij, perche quasi tutte l'arti con l'aiuto delle mani si mettono in opera... Onde Aristotile chiamò la mano strumento degsi strumenti.

L'occhio dimostra, la Prudenza, per laquale l'Industria si deue reggere; & l'ali, che significano velocità, accrescono in parte i meriti dell'industria.

Industria.

Ell'imagine di Mercurio, che nella destra tiene il Caduceo,& con la sinistra vn Flauto; gli Antichi figurarono le due cagioni, che generano l'institui, cioè l'ytile per se, & il diletto per altrui quello si mostra nel Caduceo.

dustria, cioè l'vtile per se, & il diletto per altrui, quello si mostra nel Caduceo, colquale singono i Poeti, che Mercutio suscitasse gli huomini già morti, quelto col Flauto istrumento atto per addolcire gli animi, & sminuire le molestie.

I'N FA MII A.

ONNA brutta con l'ali negri alle spalle, & ricoperta di piume di vecello lo Ardiolo infino alla cintola, & dalla cintola in giù sarà vestita d'vnatuauersina di giallolino fregiata del colore del verderame, ma stracciata, & in braccio terrà l'ibis vecello.

L'infamia è il concetto cattiuo, che si hà delle persone di mala vita, però si d'pinge con l'alinere; notandosi, che il suo è volo di sama, ma infelice, cattiuo.

Le piume dell' vecello su letto mo trano, che l'infamia nasce in gran parte, dall'incostanza; perche questa è inditio di pazzia, & si vede in questo vecello, che è incostantissimo, Però Martiale dimandò Ardiolo vno, che andaua da vna all'altra attione senza far cosa buona.

Il color giallo, & il verderame si adoperano per l'inganno, & per l'infamia vniuersalmente, & ancora l'vecello Ibis, il quale è sordidissimo, come seriuono alcuni, & si adopera in simil proposito; e come la veste stracciata infama gli huomini appresso il volgo; così i viti dell'anima tolgono il credito appresso à sapienti, & rendono l'huomo dispiaceuole a Dio, doue principalmente si senta la nostra buona sama a contra dell'anima do l'huomo dispiaceuole a Dio, doue principalmente si senta la nostra buona sama a contra dell'anima dell'instanta dell'anima dell'anima dell'anima della senta la nostra buona sama a contra della senta la nostra d

Infamia .

Onna ignuda, & leprosa per tutta la vita, con l'ali nere, con capelli sparsi, in atto di sonare vn corno, habbia scritto nella fronte la parola TVRPE, si scuopra vn sianco con vna mano.

La lepra nell'antico testamento era sigura del peccato, il quale genera prine cipalmente l'infamia.

Il corno, che suona, mostra, che la sua è notitia infelice presso a gli huomini,

come questo è suono rozzo, & ignobile.

Il motto scritto in fronte ci dichiara, che l'infamia da tutti è meglio veduta, che da quelli, che la portano addollo, però volontariamente si scuopre il sianco, sciogliendo il freno a' vitij senza vedere, o pensare il dannoso successo della propia riputatiou.

INFERMITA.

ONN'A pallida, & magra con vn ramo d'Anemone in mano, & vna ghirlanda della medesima herba; perche scriue Oro Egittio ne' suoi Hieroglissici, che gl'Antichi per quest'herba significauano la malattia, & è quella, nella quale singono i Poeti estersi tramutato Adone, drudo di Venere, essendo dal Cignale ammazzato, come racconta Teocrito, sa il sior purpureo, & bello, ma poco dura il siore, & l'herba, & sorse per questo significa l'infermità.

INFORTVNIO.

H VOMO con vna veste di Tanè scuro, & dipinta di rouine di case, le giunga sino al ginocchio, con le braccia, le gambe, & i piedi nudi, senza cota alcuna in capo, nella destra tenga vn Cornucopia riuolto verso la terra, che sia voto, & nella sinistra vn Coruo.

L'in-

1CONOLOGIA

L'Infortunio, come si raccoglie d'Aristotele, è vn euento contrario al bene; & d'ogni contento: & il Coruo non per esser vccello di male augutio, ma per essere celebrato per tale da' Poeti, ci può seruite per segno dell' infortunio: si come spesse volte, vn tristo auuenimento è presagio di qualche maggior male soprastante, & si deue credere, che vengano gl' infelici successi, & le ruine per Diuina permissione, come gli Auguri antichi credeuano, che i loro auguri justes sero inditio della volontà di Gioue. Quindi siamo ammoniti a riuolgerci dal dal torto sentiero dell'attioni cattiue, al sicuro della virtù, con la quale si placa l'ira di Dio, & cessano gl'infortunij.

#### INGANNO.

II VOMO vestito d'oro, & dal mezzo in giù finiranno le sue gambe. In due code di serpente: a canto hauerà vna Pantera, con la testa fra le gambe. Ingannare è sar cosa spiaceuole ad alcuno, sotto contraria apparença: però ha imagine di sembiante humano, & vestito d'oro, ma finisce in coda di serpente, mostrando in prima faccia l'ingannatore bontà, & cortesia, per allettare i semplici, & inuilupparli nell'orditura delle propie insidie, come la Pantera, che occultando il capo, & mostrando il dosso, alletta con la beilezza della pelle varie siere, lequali poi con subbito empito prende, & diuora.

Inganno.

Onna, con vna maschera di bellissima giouane, & riccamente ornata, & fotto si scuopra parte del viso di vecchia molto dissorme, & canuta.

In vna mano tiene vn vaso, che mesce dell'acqua, & con l'altra in quel cambio sporge vn vaso di suoco. La sua veste sarà dipinta a maschere di più sorti, perche in ogni occasione l'huomo, che per habito, o per natura procede doppiamente, la sua fraude, & l'inganno apparecchia.

Inganno.

Inganno.

Vomo coperto da vna pelle di capta, in modo, che a pena gli si veda il via
so. In mano tenga vna rete con alcuni sarghi pesci, in forma simili all'orata dentro di essa.

Così scriue l'Alciato, & me da ragione con versi latini. Il concetto dice così anno della concetto dice concetto dice

Ama il sargo la capra; e'l Pescatore, Conuien che preso alle sue insidie reste: Che ciò comprende, la sua pelle veste; Così la mere trice con inganni

Onde ingannato il misero amatore Prende l'amante cieco à propij danni.

Inganno.

H Vomo vestito di giallo, nella mano destra tenga molti hami, & nella sinistra vn mazzo di fioro, dal quale esca vna serpe.

Si dipinge con gli hami in mano, come quelli, che coperti dall'esca pungono, & tirano pungendo la preda, come l'ingannatore, tirando gl'animi semplici doue ei desidera, li sa incautamente precipitare: Onde Horatio de Genipeta così dice.

Occultum

occultum vifus decurrere piscis ad hamum.

Il mazzo di fiori con la serpe in mezzo, significa l'odor sinto della bontà, donde esce il veleno vero de gli effetti nociui.

INGIVRIA:

ONNA giouane, d'aspetto terribile, con gli occhij infiammati, vestita di rosso, con la lingua suori della bocca, la quale sara simile a quella della serpe, & dall' vna, & dall' altra parte hauerà molta saliua. In mano tenga vn mazzo di spine, & sotto i piedi vna bilancia, Aristotile nella sua Rettorica dice, che è propio de' giouani, per l'abbondanza del sangue, & per lo calor naturale esser arditi, e considenti nell'ingiuriare altrui, come anco, perche amando i giouani l'eccellenza, vogliono soprastare a gli altri, nel modo, che possono, & però giouane l'Ingiuria si rappresenta, col brutto aspetto, & gli occhij insiammati mostrano, che l'ingiuria nasce da perturbatione d'animo, la quale perturbatione si mostra particolarmente nel viso: la lingua simile a quella della serpe, è segno, che l'ingiuria consiste in gran parte nelle parole, le quali pungono, non altrimenti, che se sosse si piedi, che l'ingiuria è atto d'ingiustitia, dandosi altrui quei biasimi, che d non si meritano, d non si sanno.

INGIVSTITIA,

ONNA vestita di bianco tutta macchiata, tenendo nella destramano vna spada, & vn rospo nella sinistra; per terra vi saranno le tauole della legge rotte in pezzi, & vn libro, sarà cieca dall'occhio destro, & sotto alli piedi terrà le bilancie.

Il vestimento bianco macchiato dimostra non essere altro l'ingiustitia, che corrottione, & macchia dell'anima, per la inosseruanza della legge, la quale viene sprezzata, & spezzata dalli massattori, & però si dipinge con le tauole della legge, & con le bilancie al modo detto,

Vede l'ingiustitia solo con l'occhio sinistro, perche non si sonda se non nelle villità del corpo, lasciando da banda quelle, che sono più reali, oè persette, & che si estende a' beni dell'anima, la quale è veramente l'occhio dritto, & la luce

megliore di tutto l'huomo.

Il rospo, il quale è segno d'auaritia, per la ragione detta altroue, c'insegna, che l'ingiustitia ha l'origine sua sondata ne gl'interessi, e nel desiderio delle com modità terrene, & però non è vn vitio solo, & particolare nella parte del vitio, ma vna maluagità, nella quale tutte le scelleraggini si contengono, & tutti i vitij si raccolgono.

Ingiustitia,

Onna distorme, vestita di bianco, sparsa di sangue, con vn turbante in capo all'vso de' Barbari; nella mano sinistra tiene vna gran tazza d'oro, alla quale terrà gli occhij riuolti, nella destra hauerà vna scimitarra, & per terta le bilancie rotte.

Difforme si dipinge, perche l'Ingiustitia, onde il male vniuersale de' Popoli, & le guerre ciuili souente deriuano, bruttissima si deue stimare.

374 ICONOLOGIA

INGIVSTITIA.



La scimitarra significa il giuditio torto; & il vestimento Barbaro la crudeltà, la veste bianca macchiata di sangue significa la purità corrotta della giustitia, alla quale corruttela appartiene pure la tazza d'oro, hauendo gl'occhij, cioè la volontà, & il pensiero l'ingiusto Giudice per l'auaritia riuolti alla vagliczza dell'oro solamente; perche non potendo insieme sostenere le bilancie, e la ragione, cadono, onde vengono ca! pestrate, come se cosa sostero di minor prezzo. I N G O R D I G I A.

ONNA vestita del color della ruggine, nella sinistra mano tenga vn Folpo, & a canto vi sarà vno struzzo.

L'Ingordigia propiamente detta è vn disordinato appetito delle cose, che al nutrimento si appartengono più vitioso di quello, che dimandiamo Gola, ò Crapula, & si dipinge vestita del color della ruggine, perche dinora questa il serro senza suo vtile, come l'ingordo ogni cosa trangugia senza gusto, al che appartiene ancora lo sti uzzo, che il serro dinora, & di gerisce.

## DICESARE RIPA.

Il Folpo in Or o Apolline significa il medesimo; perche mancandogli i cibisi nudrisce della carne sua medesima.

Ingordigia.

Onna di brutto aspetto; vestita del color della ruggine, che vomiti il pasto per la bocca; tenga nella destra mano il pesce detto scaro, & nella sinistra mano vna lampreda, da Latini detta Mustela marina, ouero Hebrias.

Il pesce Scaro a noi è incognito; per che dicono, che non si troua se non nel mare Carpaseo, & non esce quasi mai dal promontorio di Troade; dalli Scrittori, è tenuto pesce ingordissimo, per che solo (secondo che riferisce. Ant. otile) tra pesci osserua l'vso di caminare, come gli animali quadrupedi, & si pasce dell'herbe, & ancora per che con molta auidità diuora tutti i pesci piccoli, che se gli fattuo incontro per ingordigia, & poi li vomita per la satietà, & somiglia il suo corpo in gran parte a quello dell'Orata.

La Lampreda, come dice Oro Egittio, partorisce per bocca, & subbito par-

torito, diugra quell'istessi suoi figliuoli, se non sono presti a suggire:

Ingordigia.

Onna col ventre grosso, il che significa ingordigia parasitica, & tenga in mano vn vaso di trasparente vetro, dentro ai quale siano molte sanguitughe, ouero sanguattole, perche come la sanguisugha, posta a sorbire il sangue altrui non si stacca mai per sua natura, sinche non crepa; così gl'ingordi non cessano mai, sinche l'ingordigia istessa non gli assoga.

Ingordigia, ouero Auidità.

Na donna, che habbia nella mano vn ramo di quercia pieno di ghiande; con la destra mostri d'hauerne buttata vna ad vn porco, il quale la tenga in bocca in modo, che si vegga, e stia con la testa alta, e con gli occhij fissi verso la figura.

Habbiamo figurata l'Ingordigia con tale animale, che mangi vna ghianda, e guardi all'altre, perche è tanto ingordo, che mentre ne tiene vna in bocca, defidera di pigliare l'altra, ingordo costume scoperto da Alceo Poeta Greco quando disse.

Sus tan balanon tan mio echi tan d'echtan labin.

Sus glandem aliam quidem habet, aliam autem optat accipere.

Pigliasi il porco per l'ingordigia, come animale, ilquale ingot damente diuora tutto il giorno, e mangia d'ogni cosa, e per tal conto molto s'ingrassa, onde volgarmente si suol dire d'vno, che sia di buona boccatura; diluuia, come vn porco. Horatio Poeta volendo dare auuiso ad Albio Tibullo, ch'egli attendeua a far buona vita, ed ingrassarsi, conchiude l'Epistola con questi versi.

Me pinguem, & nitidum bene curata cute vises: Cum videre voles Epicuri de grege porcum.

Doue si chiama porco della greggia d'Epicuro: E porci surono chiamati i Boetij nell'Arcadia, perche erano molto dediti alla ingordigia: Leggesi ne gli Adagij, Vita suilla, per vna vitr ingorda da porco, e quelli, che menano si brut ta, e sozza vita, sono poi tenuti scolidi, grossi, e indocisi simili a gl'ingordi porci. Ma ancorche in questa si reppussenti spetialmente l'ingordigia della Crapula, nondimeno si può applicare all'ingordigia di qualsiuoglia acquisto, e gua-

Bb 2 dagno

## ICONOLOGIA

INGORDIGIAL



dagno di robba, impercioche, si come il porco spento dall'ingordigia, va sempre scauando la terra col grugno, e con le zampe per ingrassarsi; così gli huomini ingordi delle cose terrene, cercano di scauare i denari di sotterra; cacciano il capo etiandio in luoghi, che a loro non appartengono, per impadronirsi di quelle, si rimescolano di qua, e di là ssacciatamente, e sanno tanto di mano, e di piedi, che ottengono cose indebite per satiare la loro ingorda voglia. Appena haueranno tirati li srutti maturi d'una vsura, che desiderano gli altri non maturi, tanto sono intenti all'ingordigia, Alceo suddetto l'applicò all'ingorda auidità, che haueua delle donne, come ghiotto di quelle,

Sus glandem aliam quidem habet, aliam autem optat accipere, Ego quoque puellam pulcram aliam quidem habeo, aliam autem cupio accipere.

INGRATITVDINE.

DONNA vestita del color della ruggine, tenga in seno vna serpe, in modo do di accarezzarla; in capo hauerà la testa d'vn'Hippopotamo, & il restante della pelle del d'etto animale gli seruirà per manto. Vedi in Oro Apolline.

Ingra-

Ingratitudine.

Onna vecchia, che nella man destra tiene due vnghie d'Hippopotamo, altrimente cauallo del Nilo, per mostrare quanto sia cosa abomineuole l'ingratitudine: In Oro Apolline si legge, che gli Antichi adoperauano ancora l'vnghie dell'Hippopotamo, & già la ragione si è detta nell'imagine dell'impietà: sigurarono ancora gli Antichi l'ingratitudine in Atheone diuorato dalli propipoani, onde nacque il prouerbio in Teocrito; Nutri canes, pet te edant.

Ingratitudine.

D Onna vestita di edera, tenendo in vna mano due vipere, l'vno maschio, e l'altra semina, & il maschio tenga la testa in bocca della semina.

Ingratitudine è propia malignità nell'animo rozzo, & vile, che rende l'huomo sconoscente de' benefitij verso Dio, e'l prossimo, siche scordando il ben presente, brama sempre il suturo con appetito disordinato.

L'edera porta il fignificato dell'ingratitudine, perche quel medelimo albesto, o muro che gli è stato sostegno nell'andar in alto, & a crescere, ella alla fine in remuneratione di gratitudine, lo sa seccare, & cadere a terra.

Significa questo medesimo la vipera, la quale per merito della dolcezza, che riceue ne' piaceri di Venere col compagno, bene spesso in tenendo il suo capo in bocca, lo schiaccia, & esso ne rimane morto: E poi che mi souuiene vn soneti to a questo proposito di M. Marco Antonio Cataldi, non m'incresce scriuerlo, per sodisfattione de' Lettori.

O di colpe, e d'errori albergo, esede,
Rubella al giusto, a la Natura, à Dio, Tu lupo, Arpia, Grison d'opre, e d'aspetto
Peste infernal, morbo peruerso, e rio,
D'Aletto, e di Satan siglia, & herede.
O di Pietà nemico, e di mercede,
Mostro a riceuer pronto a dar restio,
O di promesse, e benesici oblio,
Ch'è de viti il peggior l'essere ingrato.
I N I M I C I T I A.

DONNA vestita di nero, piena di siamme di suoco, con la destra mano in atto di minacciare, con la sinistra tiene vna anguilla, & in terra siano vn cane, & vna gatta, che si azzussino insieme.

Il vestimento nero con le siamme significa l'ira mescolata con la malinconia, che insieme sanno l'inimicitia durabile, la quale non è solo quell'ira, che, ha nel prosondo del cuore, satte le radice con appetito di vendetta, in pregiuditio del prossimo, & che ciò si mostri per lo suoco, & lo manisesta la definitione, oue si dice, l'ira essere vn seruor del sangue intorno al cuore, per appetito di vendetta, & la malinconia è addimandata da medici Atrabilis, però si può significare nel color nero, & sa gli huomini ricordevoli dell'ingiurie.

L'anguilla, il cane, & la gatta dimostrano il medesimo essetto, essendo quella solita d'andar lontana da gli altri pesci, per inimicitia, come dice Oro Apolline, & questi insieme essendo in continuo contrasto naturalmente.

Bb 3 INI-

INIMICITIA MORTALE



ONNA armata, sarà di aspetto siero, & tremendo, vestita di color rosso, che con la destra mano tenga due saette vgualmente distanti, & che la punti dell' vna tocchi scambiedolmente le penne dell'altra, & con la sinistra vna canna con le foglie, e delle felci ...

Si dipinge armata, & di aspetto siero, & tremendo, percioche l'inimicitia. stà preparata sempre con l'arme, & con la prontezza dell'animo per offendere, & abbattere l'inimico.

Il color rosso del vestimento ne significa l'effetto propio dell'inimicitia, laquale genera nell'huomo sdegno, collera, & vendetta.

Tiene con la destra mano le saette nella guisa, ch'habbiamo detto, percioche gli Egittij voleuano, che per esse fosse il vero simbolo della contrarietà, essendo che ne i contrarij non può essere vnione, ma continuamente inimicitia mortale.

La canna, e la felci, ne denota la peruersa, & iniqua natura di coloro, i quali allontanati da i comandamenti del Sign. Dio (cuca il 1. mettere l'ingiurie)

trafgre-

trasgrediscono a sì alto precetto, dicendo in S. Matteo. Ego autem dico vobis; diligite inimico, vestros; benefacite ijs, qui oderunt vos, & orate pro presequenti. bus, & calumniantibus vos. In oltre il medesimo Euangelista a 18. dice, Se perdonaremo a i nostri inimici, ch'egli perdonarà a noi le nostre colpe. Sic pater meus calestis faciet vobis, si non remiseritis vnusquisque fatri suo de cordibus restris, queste sono parole del Signore Dio, del quale chi vuole essere amico bisogna far quello, che egli dice, Vos amici mei estis, si feceritis qua pracipio vobis. Ioan. 15. Però conviene per salute dell'anima nostra non ellere intenti alla vendetta, & essere ostinati, & inimici simile alla canna, & la felce, che sono tanto fra di loro contrarij, che vna ammazza l'altra, ilche dice Dioscoride libr. 4. cap. 85. Peribit filix, quam per ambitum copiosior harundo coronet, & contra euanescet harundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Et Pierro Valeriano lib. cinquantaottesimo dice, che tono tanto immici, che le felci tagliate con la canna, ouero se arandosi si mette la detta canna sopra del vomere, non rinascono più, e pariméte a voler tor uia le canne metterui le felci, fà il medesimo effetto, che fa la canna, tanto sono per natura mortalmente nemici: Onde sopra di ciò Alessandro Magno (ancor che gentile) diede esempio, che si deua. perdonare, & non perseguitare il suo inimico fino alla morte, perche hauendo Bello perfetto di Battria, doppo hauer tre volte rotto Dario, com'anco fattolo prigione, così legato l'vecise, & per dimostrare Alessandro quanto errore hauesse commesso il detto Besso, ridottolo in sua potestà lo castigò della sua ostinata persecutione, & inimicitia, che legati, & raggiunti per forza insieme due rami d'arbore, & a ciascun legata vna gamba Besto, sece sciorli d'insieme, e precipitosamente aprendosi lo sbranò per mezzo per memoria, & esempio del suo inimicheuole, & pessimo costume.

INIQVITA.

ONNA vestita di siamme di suoco, & sugga velocemente.

Si dipinge in suga, perche non è sicura in luogo alcuno, ogni cosa le sa.

ombra, & ogni minimo auuenimento la spauenta, generando il timore, ilquale
con la suga si consiglia, & si risolue perpetuamente. E vestita di suoco, perche
l'iniquità abbrucia l'anime peruerse, come il suoco abbrucia i legni più secchi.

INQVIETVDINE.

ONNA giouane vestita di cangiante, che tenga vna girella di carta, comme quella, che sogliono tenere i fanciulli, che girano al vento, perche tau sono gl'huomini inquieti, che non si fermano mai in vn proposito con stabilità, che perciò si veste anco di color cangiante.

Inquietudine d'animo.

Onna mesta, & in piedi, che nella destra mano tenga vn cuore, sopra del quale vi sia vn tempo d'horologio, & con la sinistra vna banderuola di

quelle, che mostrano i venti.

Si rappresenta con l'horologio sopra il cuore, & con la banderuola, come dicemmo, per dimostrare, che si come l'horologio, & la banderuola di continuo sono in moto, così chi è inquieto dell'animo, mai non ha riposo, & gli conuiene esporsi a tutti i contrarij, che lo molestano.

Bb 4 IRRE-

IRRESOLVTIONE.



ONNA vecchia a sedere, vestita di cangiante, con un panno nero auuolto alla testa, & con ciascuna delle mani tenga un coruo in atto di cantare.

Irresoluti si dicono gli huomini, che conoscendo la diuersità, & la difficultà delle cose, non si risoluono a deliberare quello, che più conuenga, & però si rappresenta, che si la sedere.

Vestesi di cangiante, che mostri diuersi colori , come diuerse apparenze del-

le cose, che fanno gli huomini irrefoluti.

Si dipinge vecchia, perche la vecchiezza per le molte esperienze sa gli huomini irresoluti nell'attioni. Onde conoscendosi molto più in questa età, che nell'altre, ragioneuolmente si dubbita d'ogni cosa, & però non si va nell'attioni risolutamente come in giouentù.

Se le dà i Corui per ciascuna mano in atto di cantare, il qual canto è sempre Cras, Cras, così gli huo mini irresoluti disseriscono di giorno in giorno, quanto

debbono con ogni diligenza operare, come dice Martiale.

Cras te victurum, cras dicis Posthume semper Dic mihi cras istud Posthume quando venit? Quàm longè cras istud, vbi est, aut vnde petendum? Nunquid apud Parthos, Armeniosq; latet? Iam cras istud habet Priami, vel Nestoris annos Cras istud quanti dic, mihi posset emi. Cras viues, hodie iam viuere Posthume serum est Ille sapit quisquis Posthume vixit heri.

Il panno nero auuolto alla testa, mostra l'oscurità, e la confusione dell'intelletto, per la varietà de' pensieri, i quali lo rendono irresoluto.

INNOCENZA.

TERGINELLA, vestita di bianco, in capo tiene vna ghislanda di

fiori, con vn'Agnello in braccio.

Con vna ghirlanda, & habito di Vergine si dipinge, per essere la mente dell'innocente intatta, & immaculata: Però dicesi, che l'Innocenza è vna libera, e pura mente dell'huomo, che senza ignoranza pensi, & operi in tutte le cose con candidezza di spirito, & senza puntura di coscienza.

L'Agnello significa l'innocenza, perche non hà ne forza, ne intentione di nuocere ad alcuno, & offeso non s'adira, nè s'accende a desiderio di vendetta, ma tollera patientemente senza repugnanza, che gli si tolga, e la lana, e la vita; douendo così fare chi desidera d'assimigliarsi a Christo.

Qui coram tondente se obmutuit. come si dice nelle sacre lettere per essere nobi-

littimo lui l'idea dell' innocenza-

Innocenza, o Purita.

G Iouanetta coronata di Palma, & statà in atto di lavarsi ambe le mani in vn bacile posato sopra vn piedestallo, vicino al quale sia vn' Agnello,

ouero vna pecora:

L'innocenza, ouero Purità nell'anima humana, è come la limpidezza nell'acqua corrente d'vn viuo fiume. E con la confideratione di questo rispetto, molto le conuiene il nome di Purità. Però gli Antichi, quando voleuano giurare d'essere innocenti di qualche seeleratezza, dalla quale si sentiuano incolpati, ouero voleuano dimostrare, che non erano macchiati di alcuna bruttura, soleuano nel cospetto del popolo lauarsi le mani, manisestando con la mondezza di esse, es con la purità dell'acqua la mondezza, e la purità della mente.

Di qui nacque, che poi ne' Gierog lifici surono queste due mani, che si lauauano insieme, vsate da gli Antichi, come racconta Pierio Valeriano nel lib. tren, tacinquesimo, & S. Cipriano nel libro de Liuore, ci esorta a ricordarsi sempre, perche chiami Christo la sua Plebe, & nomini il suo Popolo, adoperando il nome di pecore, volendo così auuertire, che l'innocenza, & la purità Christia.

na, fi deue mantenere intatta, & inuiolabile.

La Cotona di palma da S. Ambrogio in quel luogo, Statura tua similio fasta est palma, è interpretata per l'innocenza, e purità, che ci è donata da Dio subbito, che siamo rigenerati pel santissimo battesimo.

INVBIDIENZA.

ONNA vestita di rosso, con un freno sotto a' piedi, & in capo con acconciatura di penne di Pauone, tenga la destra mano alzata per mostrare stabilita di proposito: in terra vi sia un'Aspide, ilquale con un' orecchio prema la terra, & l'altro lo serri con la coda.

L'Inubidienza non è altro, che vna trasgressione volontaria de' precetti di-

uini , o degl'humani ,

Il vestito rosso, e la mano alta conuengono alla pertinacia, la quale è cagione d'inubidienza: il freno dimostra, che l'amore delle propie passioni conducealtrui a volontario dispregio delle leggi, & de' comandamenti, a' quali siamb tenuti obbedire per giustitia, & che però si dimandano metasoricamente, sreno de' Popoli.

Ha il capo adorno di penne di pauone, perche l'inubidienza nasce dalla trop

pa presontione, & Superbia.

L'Aspide si pone per l'inubidienza, perche si attura gli orecchi per non sentire, & vbbidire l'incantatore, che per soiza de' suoi incanti lo chiama, cometestifica Dauid nel Salmo 57, dicendo, Furor illis secundum similitudinem serpen tis, sicut Aspidis surda, & obturantis aures suas, qua non exaudit vocem incantantium, & venesici incantantis sa pienter.

INSIDIA.

ONNA armata, con vna volpe per cimiero, cinta intorno di folta nebbia, terrà vn pugnal nudo nella destra, e nella sinistra tre datdi, sarà vna

serpe in terrà fra l'herbe verde, che porga infucri alquanto la testa.

L'Insidia è vn'attione occulta satta per ossender il prossimo, e però s'arma, mostrando l'animo apparecchiato a nuocer col pugnale, e co' dardi, cioè lontano, e vicino, ha per cimiero vna volpe, perche l'astutie sono i suoi principali pensieri, la nebbia è la secretezza, & gli occulti andamenti, ch'assicurano il passo all'Insidia.

La serpe somiglia l'insidioso, secondo quel commun detto: Latet anguis in -

herba, interpretato da tutti gli espositori in tal proposito.

Insidia.

Onna armata, nel finistro braccio tenga vno scudo, & con la destra vna rete, la quale da gl'antichi su tenuta per significato dell'insidia.

E Pittaco vno de' sette sauis della Grecia, douendo venir a battaglia con-Frinone huomo di gran sorza, & Capitano de gli Atheniesi, portò vna rete sotto vno scudo, la quale, quando gli parue hora opportuna, gittò adosso al detto Frinone, & lo vinse.

INSTABILITA, OVERO INCOSTANZA D'AMORE, Ch'hor s'attacca, hor si stacca.

DONNA, che tenga nella mano destra vn ramo d'oliuo, & nella sinistra vna pianta d'origano, alli piedi vn pesce Polipo.

Il Polipo è pesce salace, che incita a cote Veneree, come dice Atheneo lib. 8. & 7. ad Venerem conferunt præcipue Folypodes, per questo sorse poneuasi al simolacro di Venere, come anco per Gieroglisico di sermezza, & costanza d'Amore

d'Amore, secondo Pierio, perche questo pesce s'attacca tanto tenacemente a' sassi, o scogli, che più totto si lassa leuare a pezzi, che staccarsi. L'istesso pesce con figura però dell'oliuo, & dell'origano lo ponemo per instabilità d'Amore, poiche si sente l'odore dell'origano, per quanto riferisce Pierio lib. 27. 86 57. l'abborrisce tanto, che si stacca, per lo contrario l'odor dell'oliuo gliè tanto grato, che l'abbraccia: tal natura dice Atheneo libr. 7. si scorge quando mettendosi vn tamo d'oliuo nel mare in quella parte, doue stanno i Polipi, in breuc. senza niuna satica se ne tirano suora attaccati al ramo, quanti se ne vuole. Oleam illos appetere hoc etiam documento est, quod eius ramum si quis in mare dimittat vbi polypi habitant, ac parum illic contineat, quotquot volet nullo labore ramo impactos extrahet. Ciò auuiene, perche sono d'odorato leggiero,& amano odore soaue, come quello dell'oliuo, & odiano l'origano di acuto odore; però il ramo di questo sfuggono, & a quello si attaccano. Così fanno gli amanti instabili, se la cosa amata porge loro l'acuto origano della gelosia, 👟 se mossa da qualche rispetto mostra idegno, & asprezza, non potendo essi comportare così fatto rigore subbito si staccano dall'amore, & giurano di non tornarui più: ma se poi l'amata riuolga verso loro ciglio sereno, e mostri grata piaceuolezza subbito ritornano, & di nuouo s'attaccano al ramo dell'oliuo simbolo della soaue pace. Maggiormente si dimostra questa instabilità con la figura del Polipo, ilquale è pesce mutabile, perche varie sorti di colori piglia, così gli amanti si mutano di colore, hor s'impallidiscono, hor s'arrossiscono, variano proposito, & pigliano diuersi affetti, & passioni, per il che l'animo loro stà tempre instabile.

Instabilità:

Onna vestita di molti colori, con la man destra s'appoggi a vna canna con le foglie, e sotto i piedi tenga vna palla.

Vestesi di vatij colori l'instabilità, per la frequente mutation di pensieri del-

Phuomo instabile.

Si appoggia ad vna fragil canna, sopra alla palla, perciòche non è stato di conditione alcuna, doue la volubil mente fermandosi si assicuri, e doue non si appigli conforme alle cose più mobili, e meno certe.

### Instabilità, ouero Incostanza.

Onna vestita di varij colori, per la ragione già detta, stia a cauallo sopradi l'Hiena serpente, ouero tenga il detto animale in quel miglior modo, che

parrà a chi lo vuole rappresentare.

Instabili si dimandano quei, ch'in poco tempo si cangiano d'opinione senza cagione, e senza sondamento, & però si dipinge con l'Hiena appresso, animale, che non mai sta seimo, e stabile nel medesimo essere ma hora è sorte, hora è debole, hor audace, & hor timido, molte volte si manifesta per maschio, e talho-ra per semmina, talche si può ragione uolmente dire, che in esso si truoui la vera instabilità, come dice Oro Apolline.

# 384 ICONOLOGIA

INTELLETTO.



H VOMO armato di corazza, e vestito d'oro, in capo tiene vn'elmo dorato, e nella destra vn'asta.

Quest'huomo di questa maniera descritto dimostra la persettione dell'intelletto, il quale armato di saggi consigli facilmente si disende da ciò che sia per fargli male, e così risplende in tutte le belle, e lodeuoli opere, che egli sa, ouero

perche in guerra; come in pace è necessarijssimo.

Ha l'elmo dorato in testa, per mostrare, che l'intelletto rende l'huomo sodo, e sauio, e lo sa sodeuole, e piaceuole a gli altri, che lo conoscono di prezzo, come è di prezzo l'oro, e saldo, com'è saldo l'acciaio; l'asta si pone, perche dall'Intelletto nasce tutta la virtù, che può venir in disesa dell'huomo, il quase come Rèssede nella più nobil parte, & ha carico di comandare, & di dar legge ad vn popolo di passioni, che in noi senza esso sarebbe tumulto, e continoui solleuamenti. Intelletto.

Iouanetto ardito, vestito d'oro, in capo terrà vna corona medesimamente di oro, ouero vna ghirlanda di senape, i suoi capelli saran biondi, e acconci con bell'anellature, dalla cima del capo gl'vscirà vna siamma di suoco, nella destra mano terrà vno scettro, e con la sinistra mostrerà vn'aquila, che gli sia vicina. L'Intelletto è per natura incorruttibile, & non inuecchia giamai, & però si dipinge giouane.

Il vestimento d'oro significa la purità, & semplicità dell'esser suo, essendo

l'oro purillimo fra gli altri metalli, come s'è detto.

I capelli son conforme alla vaghezza delle sue operationi.

La corona, e lo scettro sono segni del dominio, ch' esso ha sopra tutte le pasfioni dell'anima nostra, & sopra l'istessa volontà, la quale non appetisce cosa, che prima da esso non venga proposta.

La siamma è il natural desiderio di sapere, nato dalla capacità della virtù intellettiua, la quale sempre aspira alle cose alte, e diuine, se da sensi, che volentieri l'obediscono, alla consideratione di cose terrene, e basse non si lascia suiare.

Il mostrar l'aquila col dito, significa l'atto dell'intendere, essendo propio dell'intelletto il tipiegar l'operatione in se stesso, vincendo l'aquila nel volo, laquale supera tutti gli altri vcelli, & animali in questo, come anco nel vedere.

La senape insimma la bocca, e scarica la testa, & per questo significa l'operatione grande d'vn intelletto purificato nel tempo, che non l'ossuscan le nebbie delle passioni, o le tenebre dell'ignoranza. Vedi Pier lib. 57.

### INTELLIGENZA:

DONNA vestita d'oro, che nella destra mano tenga vna sfera, e con la finistra vna serpe, sarà inghirlandata di fiori.

Intelligenza dimandiamo noi quella vnione, che sa la mente nostra con la cosa intesa da lei, & si veste d'oro, perche vuol'essere lucida, chiara, & risplendente, non triuiale, ma nobile, & lontana dal sapere dal volgo, e delle persone

plebee, che tutto distingue nelle qualità singolari dell'oro.

Si potrebbe poco diuersamente ancora mostrare la sigura di quella intelligenza, che muoue le ssere celesti, secondo i Filosos: ma perche principal intento nostro è di quelle cose, che dipendono dall'opere, e dal sapere humano, parliamo di questa sola, la qual con la ssera, e con la serpe, mostra che per intendere le cose alte, e sublimi, bisogna prima andar per terra come sa la serpe, e nell'intender nostro andare con principi delle cose terrene, che sono meno persette delle celesti, però si sà nella mano sinistra la serpe, e nella destra, ch'è più nobile, la ssera.

La ghirlanda di fiori in capo, mostra in che parte del corpo sia collocata quel la potenza, con la quale noi intendiamo, & i fiori mostrano, che di sua natura l'intendere è persettione dell'animo, e dà buon odore, per generar buona sama,

e buon concetto di se stesso nella mente degli altri.

INTELLIGENZA.



Intelligenza.

Onna, che nella destra tiene vn liuto, e nella sinistra vna tauola scritta.

Mostra che l'Intelligenza nasce per lo più, o dall'esperienza, o dallo studio de' libri, come facilmente si comprende per le cose già dette.

INTREPIDITA, E COSTANZA.

GIOVANE vigoroso, vestito di bianco, e rosso, che mostri le bracciaignude, e starà in atto d'attendere, e sostenere l'impeto d'vn toro.

Intrepidità è l'eccesso della Fortezza, opposto alla viltà, e codardia, & allhora si dice vn'huomo intrepido, quando per sine conforme alla dritta ragione non teme quello, che da animi ancor sicuri si suol temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare considenza del propio valore; e combatte col toro, il quale essendo molestato diuiene serocissimo, & ha bisogno per resistere, solo delle proue d'una disperata sostezza.

IN-

#### INVENTIONE,

Come rappresentata in Firenze dal Gran Duc a Ferdinando.

NA bella donna, che tiene in capo vn par d'ale, come quelle di Mercurio, & vn'orsa a' piedi, e lecca vn'orsacchino, che mostra, che di poco sia stato da la dett'orsa partorito, & leccando mostra ridurlo a persettione della sua forma.

INVESTIGATIONE.

ONNA con l'ali alla testa, e il cui vestimento sia tutto sparso di sormiche, tenga il braccio destro, e il dito indice della medesima mano alto, mostrando con esso vna Grue, che voli per aria, e col dito indice della sinistra, vn Cane, ilquale stia con la testa bassa per terra in atto di cercare la siera.

L'ale, che porta in capo, significano l'eleuatione dell'Intelletto, perche alzandos egli per l'acquisto della Gloria, dell'Honore, e dell'Immortalità, viene in

cognitione delle cose alte, e celesti ...

Diamo a questa figura il vestimento pieno di formiche, perche gli Egittij per esse fignificauano l'Inuestigatione, essendo questi animali diligentissimi inuestigatori di quanto sa bisogno al viuer loro.

Mostra la Grue, che vola, perche gli Egittij (come dice Pierio nel lib. dicessettesimo) voleuano, che ciò sosse dimostratione d'huomo curioso, e inuestigatore delle cose alte, e sublimi, e di quelle, che sono remote della terra, percioche
questo vcello vola molto in alto con velocità, e scorge molto da lontano.

Del significato del Cane, Sesto Pirhonese Filosofo nel primo lib. cap. 14. dice, che il cane nella guisa, che dicemmo, denota inuestigatione, percioche quando seguita vna siera, ed arrivato ad vn luogo, doue sono tre strade, e non hauendo veduto per qual via sia andata; esso odorata, ch'habbia la prima strada, odora la seconda, e se in nessuna di esse sente sia andata, non odora la terza, ma risoluto corre argomentando, che necessariamente sia andata per essa.

I N V E R N O.

S I dipingerà per l'Inuerno Adone bellissimo giouane, in habito di caccia tore, la statua del quale, già era nel monte Libano col capo coperto, con apparenza mesta, tenendo la sinistra mano alla faccia, e con la destra sostenendo il vestimento, pareua, che in esso cadessero le lagrime, le quali cose tutte descriuono la figura dei Verno, che così racconta Pierio Valeriano lib. Nono.

INVIDIA.

ONNA vecchia, magra, brutta, di color liuido, hauerà la mammella sinistra nuda, e morsicata da vna se pe, laqual sia rauuolta in molti gri sopra della detta mammella, & a canto vi sarà vn Hidra, sopra della quale terrà appoggiata la mano.

Inuidia non è altro, che allegrarsi del ma'e altrui, & attristarsi del bene con

vn tormento, che strugge, e diuora l'huomo in se stesso.

L'esser magra, e di color liuido, dimostra, che il siuore nasce communemente da freddo, e i'Inuidia è fredda, & ha spento in se ogni suoco, & ardore di charità.

La terpe, che morsica la sinistra mammella, nota il ramarico ch'ha sempre al

### ICONOLOGIA FSTIGATIONE.



euore l'inuidiolo del bone altrui, come disse Horatio nel Epistole. Inuidus alterius macrescit rebus opimis.

Le si dipinge appresso l'Hidra, percioche il suo puzzolente fiato, & il veleno infetta, & vecide più d'ogni altro velenoso animale; così l'inuidia altro non procaccia se non la rouina degli altrui beni, si dell'anima, come del corpo, & essendo (come dicono i Poeti) mozzo vn capo a l'Hidra più ne rinascono, così l'Inuidia quanto più l'huomo con la força della virtù cerca di estinguerla, tanto più eresce contro di essa virtu. Però ben disse il Petrarca in vn sonetto.

O inuidia nemica di virtute Ch'à bei principy volentier contrasti.

Et Quidio nel lib.2, delle Metamorfosi.

I tutto fele amaro il core, e'l petto, Lalingua è infusa d'un venen, ch'occide Che felice quel ch'un viuer comprende Ciò, che gli esce di bocca, è tutto insetto, E questo è il suo supplicio, e la sua pena Auenena col fiato, e mai non ride

Allhor si strugge, si consuma, e pena Che se non nuoce a lui, se stesso offende;

### DICESARE RIPA.

S'vn per troppo dolor languisce, e stride, L'occhio non dorme mai: ma sempre geme Tiene per non veder la fronte bassa Tanto il gioir altrui l'affligge, e preme.

Se non tal'hor, che prende in gran diletto Sempre cerca por mal sempre auenene Qualch'emul suo, fin ch'infelice il rende Minerua, e tosto la risolue, e lassa.

Onna vecchia, brutta, e pallida, il corpo sia asciutto, con gli occhij biechi, vestirà del colore della ruggine, sarà scapigliata, & fra i capelli vi saranno mescolati con alcune serpi, stia mangiando il propio cuore, il quale terrà in mano.

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, ha hauuta lunga, & antica inimi-

citia con la virtù. Ha pieno il capo di serpi, in vece di capelli, per significatione de' mali penfieri, estendo ella sempre in continua riuolutione de' danni altrui, & apparecchiata sempre a spargere il veleno ne gli animi di coloro, con i quali senza mai quietare si riposa, diuorandosi il cuore da se medesima, il che è propia pena dell'Inuidia. E però disse Iscomo Sannazzaro.

L'inudia figliuol mio se stessa macera Che non gli vale ombra di cerro, ò d'acera. E si dilegua come agnel per fascino

Inuidia. Allido hà'l volto, il corpo magro, e asciut Piacer alcun; se no dall'altrui lutto Gl'occhi so biechi, e ruginoso, e'l dete (to, Allor ride l'inuidia, ch'altrimente Si mostra ogn'hor adolorata, e mesta, Il petto arde d'amaro fele, e brutto E sempre all'altrui mal pigui, cacila. Venen colma la lingua, ne mai sente

Inuidia. Onna vecchia, mal vestita, del color di ruggine; si tenga vna mano alla bocca, nel modo, che sogliono le donne ssaccendate in bassa fortuna, guardi con occhio torto in disparte, hauerà appresso yn cane magro, il quale. come da molti effetti si vede è animale inuidiofissimo, e tutti gli beni de gl'altri vorrebbe in le lolo, anguracconta Plinio nel lib. 25. cap. 8. che fentendon il cane morso da qualche serpe, per non restar offeso mangia vna certa herba insegnatagh dalla natura, & per inuidia nel prenderla guarda di non essere veduto da gli huomini.

E mal vettita, perche questo vitio hà luogo particolarmente frà gli huomi-

ni bassi, e con la plebe. La mano alla bocca è per segno, ch'ella non nuoce ad altrui:ma a se stessa,e. che nasce in gran parte dall'otio.

Inuidia. TN veleno, è l'i nuidia, che diuora Onde l'inuido n'hà debita pena Perche mentre l'altrui sorte l'accora Sospira. freme, e come leon rugge Mostrando ch'hà la misera alma piena D'odio crudel che'l mena

Vn pallido color tinge la faccia, Le midolle, & il sangue tutto suige, Qual da del duol interno certo segno, Et il misero corpa divien tale Che par che si distrugga,e si disfaccia; Ciò che vede gli porge odio, e disaegno Però fugge la luce, e tutto a male Glitorna, e con eguale Apeder

ICONOLOGIA

A veder l'altrui ben con occhio torto Dispiacer schiua il cibo, annoia il bere Però dentre si fa ghiaccio, e surore

Bagnasi di sudore,

E con la lingua di veleno armata Morde,e biasima sempre ciò, che guata,

Vnqua non dorme: mai non ha ripolo. E sempre il cor gli è roso,

Che altrui può far del suo dolor accorto, Da quell'inuida rabbia, qual hauere Non può mai fine, & al cui graue malo Rimedio alcun di Medico non uale. Inuidia, dell'Alciato.

Onna squallida, e brutta, Che di carne di uipera si pasce; E mangia il propio cuore Cui dolgon gl'occhi liuidi a tutt'hore Magra, pallida, e asciutta,

E douunque ella ua, preso, o lontano Porta dardi spinost nelle mano; Che nel suo sangue tinge. In questo habito strano, E in talforma l'Inuidia si dipinge.

INVOCATIONE.

ONNA vestita di rosso, in capo hà vna siamma di suoco, & vn'altra simile le n'esce di bocca.

L'Inuocatione si fà chiamando, & aspettando con gran desiderio il diuino aiuto a tanta la sabata e las lier set alla

Però si dipinge conueneuolmente con due siamme, che gli escono vna della bocca, e l'altra dalla cima del capo, che dimostrano la vera, e profitteuole inuocatione consistere non solo nella voce, ma anco nell'intentione della mente, con che chiedendosi cosa giusta, & ispediente dalla diuina benignità facilmente s'impetra,

MPETO.

7 N giouane di aspetto seroce, & ardito, che sia quasi nudo, e che stia in. atto di affrontare impetuosamente l'inimico, e con la spada nuda mostri di tirare vna stoccata; hauerà bendati gli occhij, e con l'ali a gli homeri, a canto vi sarà vn Cignale, che stia parimente rabbussato, con la baua alla bocca, ed in atto di operarsi vnitamente con la figura a chiunque gli si metta auanti per offenderlo.

. Giouane, e quasi nudo, di aspetto seroce, e ardito si dipinge, per non essere nella giouentù alcun timore, ma prontezza, e audacia ad esporsi con impeto ad ogni incontro, che perciò stà nell'atto sopradetto, e con la spada, come dicemo.

Gli si bendano gli occhij, perche chi mette in esecutione l'opere sue con impeto, e surore, dimostra d'essere priuo del lume dell'intelletto, che è regola, e misura delle operationi humane.

L'ale denotano la velocità, e la prestezza, della quale si serue con poco giu-

ditio l'impetuoso giouane, e dall' impeto si lassa trasportare.

Se li mette a canto l'impetuolo Cignale, nella guisa, che si è detto, percioche per comun consenso di tutti i poeti il porco Saluatico è posto per l'impeto, come si può vedere in Pictio Valeriano lib. 9. ed in Aristofane nella commedia detta Lissistrate, il coro delle donne dice per le Dee, se tu hoggi mi stuzzichi, scioglierò io il mio porco, e nella istella commedia il coro delle donne Lacedemonie minaccia Leonida di andargli adollo, come Cignale, percioche l'inelinatione, ed amor del combattere è cosi naturale al Cignale, che prouocato

dal cacciatore, non si sugge, ma spontaneamente prende la pugna; e di niente dubitando, corre con impeto sopra gli spiedi, e altre armi mostrategli, onde se n'è fatto prouerbio, quando parliamo, che gli audaci, o troppo pronti, che vengono alla volta nostra contra l'asta, come porco saluatico.

ONNA giouane, di carnagione rossa, oscura, & perche appartiene a l'habitudine del corpo de gl'iracondi, come dice Aristotile nel sesto, e nono capitolo della Fisonomia, hauer le spalle grandi, la faccia gonsia, gli occhij rossi, la fronte rotonda, il naso acuto, & le narici aperte, si potrà osseruare ancora questo; sard armata, e per cimiero portarà vna testa d'orso, dalla quale n'esca siamma, e sumo; terra nella destra mano vna spada ignuda, & nella sinistra hauerà vna facella accesa, & sarà vestita di rosso.

Giouane si dipinge l'Ira, percioche (come natra Aristotile nel secondo libro della Retthorica) i giouani sono iracondi, & pronti ad adiratsi, & atti ad eseguire l'impeto dell'iracondia, & da essa sono vinti il più delle volte, & questo interuiene, perche essendo ambitiosi, essi non possono patire di esser dispregiati, anzi si dolgono acerbamente quando par soro di essere ingiuriati.

Latesta dell'orso si fa, perche questo animale è all'Ira inclinatissimo, e però nacque il Prouerbio: Fumantem viri nasum ne tetigeris, quasi che il sumo, e'l suoco, che si dipinge appresso, significationo Ira, e conturbatione dell'animo. Vedi Pierio nel lib. 11.

La spada ignuda significa, che l'ira subbito porge la mano al serro, & si sa firada alla vendetta.

La facella accesa è il cuore dell'huomo irato, che di continuo s'accende, e consuma.

Hà la faccia gonfia, perche l'Ira spesso si muta, & cambia il corpo per lo ribollimento del sangue, che rende ancora gli occhij infiammati.

D Onna vestita di rosso ricamato di nero, sarà cieca, con la schiuma allabocca, haurà in capo per acconciatura vna testa di Rinoceronte, e appresso vi sarà vn cinocephalo. Stat. 7. Theb. descriuendo la casa di Matre nel paese de Traci dice, che v'era fra molti l'Ira, & la chiama rossa dicendo.

E foribus cecumque nefas iraque rubentes.

Perche nasce dal moto del sangue, e procura sempre la vendetta col danno e con la morte altrui, però va ricamato il vestimento di nero.

Il Rinoceronte è animale, che tardi s'adira, e bisogna irritarlo innanzi gran pezzo: ma quando è adirato diviene serocissimo; però Martiale nel 1. sib. de suoi Epigrammi disse.

Sollicitant pauidi rinocerota magistri Seque diu magna colligit ira sera.

Gli Egittij quando voleuano rappresentar l'ira dipingeuano vn cinocesalo per esser più d'ogn'astro animale iracondo. Vedi Pierio Valer. sib. 6.

Cieca con la schiuma alla bocca si rappresenta, percioche essendo l'huomo vinto dall'ira perde il lume della ragione, e cerca con satti, e con parole offendere altrui, e però dicessi.

ISTITVTIONE.



Pn crudel moto violente è l'ira
Ch'in fosca nube il tristo animo vela
E d'amaro bollore il cor circonda
Coprendo i labri d'arrabbiata spuma,
E focoso dessio nel petto accende
Dironina dannosa, e di vendetta.
Et il Petrarca nel Sonetto 197.
Ira è breue suror, e chi no'l frena

Che ffinge l'huomo à furor empio, e prefio Che l'intelletto in folle ardir accieca, E ogni divina inspiration rimoue Dall'alma vile, e la conduce a morte Priua di gratia, e di salute eterna.

netto 197. E furor longo; ch'il suo possessore ino'l frena Spesse a vergogna, e a morte talhor mena. 1 S T I T V T I O N E.

ONNA, che con la destra mano tenga vn paneretto, o cestello, che dir vogliamo, che dentro vi si vedano delle rondini, Sono alcuni, iquali harndo in alcune anticaghe osseruato on canestrello con delle rondini dentro, vogliono, che questo sia il gieroglisico dell'Istitutione, e prendono di questo l'argumento da' benesiti i di Oriside, di Cerero dati a' mortali, però

però che da questi habbiamo riceuuti, e le leggi del ben viuere, ed i precetti di ben lauorare i campi; imperò che i Poeti chiamano Cerere leggisera, ed appresso Diodoro nelle lettere de gli Egittiani Osiri è detto, e tenuto Gioue giusto Padre, Duce, e Consultore di tutto, le quali cose, o vogliate accomodarle alla Istitutione, o alla agguaglianza, tutte quadraranno benissimo, & saranno al proposito.

INTERESSE PROPIO.

H VOMO vecchio, vestito di nero, che tenga con vna mano vna canna con l'hamo da pescare, e con l'altra vn rastello, dall'vn canto vi sia, vn gallo, & dall'altro vn lupo,

Interesse vn'appetito disordinato del propio commodo, e si stende a molti, e diuersi obietti secondo gli appetiti de gli huomini: ma volgarmente all'acquisto, & conservatione della robba, che però si dipinge vecchio (comedice Aristotile nella Poetica) essendo quest' età naturalmente molto inclinata all'Auaritia capo particolare dell'interesse. La canna con l'hamo mostra, che l'interesse ssorza spesse volte a sar benessito altrui: ma con intention di giouamento propio, e non per la sola virtù, che non può hauer sine meno nobile di se stessa, perche con la canna i pescatori porgono il cibo al pesce, con intentione di prenderlo, e tirarlo suori dell'acqua.

Questo medesimo affetto di propia affettione si dimostra nel rastello instrumento di Villa, il quale non serue per altro, che per tirare verso colui, che lo maneggia.

Si veste di negro per mostrare, che si come esso colore non si può tramutare in altri colori, così l'interessato sta sempre sermo ne' suoi vitili, e commodi,
estre che l'interesse propio è macchia, che da ciascuna parte oscura il bianco
della virtù, e perche l'interesse tiene altrui in gelosia del propio commodo, &c
in continua vigilanza, così d'animo, come de' sensi; se gli accompagna seco il
gallo posto nel modo, che di sopra si è detto.

Se li mette a canto il lupo, percioche l'interesse ha la medesima natura, & propietà di questo animale, essendo che del continuo è auido, & ingordo.

Interesse.

Vomo brutto, magro, nudo, ma che habbia a trauerso vna pelle di lupo, & del medesimo animale habbia l'orecchie, & che abbracci, &
turinga con auidità con ambe le mani vn globo, che rappresenti il mondo, così
vien dipinto da Gieronimo Massei Lucchese pittore, huomo di bello ingegno.
& di bonissimo giuditio.

ITALIA CON LE SVE PROVINCIE, E PARTE DELL'ISOLE.

15

Come rappresentata nelle Medaglie di Commodo, Tito, & Antonino.

Valoria dellus. donna vestita d'habito sontuoso, e ricco con vn manto sopra, sieda sopra vn globo, ha coronata la testa di torri, e di muraglie, co la destra mano tiene vn scettro, ouero vn'asta, che con l'vno, e con l'altra vien dimostrata nelle sopradette Medaglie, e con la sinistra mano vn cornucopia pieno di dianesta frutti, e oltre ciò saremo anco, che habbia sopra la testa vna bellissima stella.

ITALIA CON LE SVE PROVINCIE; E PARTE DELL'ISOLE,



Italia è vna parte dell'Europa, & fu chiamata prima Hesperia da Hespero fratello d'Atlante, il quale cacciato dal fratello, diè il nome, & alla Spagna, & all'Italia: ouero fù detta Hesperia (secondo Macrobio lib. r. cap. 2.) dalla stella di Venere, che la sera è chiamata Hespero, per esser l'scaisa sottoposta all'occaso di questa stella. Si chiamò etiandio Oenotria,o dalla bontà del vino, che vi nasce, perche Ainon, chiamano li Greci il vino, o da Oenotrio, che su Rè de' Sabini . Vltimamente fu detta Italia da Italo Rè di Sicilia, il quale insegnò a gl'Italiani il modo di coltinare la terra, & vi diede anco le leggi, percioche egli venne a quella parte, doue poi regnò Turno, & la chiamò così dal suo nome, come afferma Vergilio nel lib. r. dell'Eneide.

> Est locus , Hespertam Gray cognomine dicunt Terra antiqua potens armis, atq; bere gleba

### DI CESARE RIPA.

• enotrij coluere viri, nunc fama, minores Italiam dixere, Ducis de nomine gentem.

Hora noi la chiamiamo Italia dal nome di colui, che vi regnò: ma Timeo,e Varrone vogliono, che sia detta così da i buoi, che in lingua greca anticamente

si chiamauano Itali, per esseruene quantità, e belli.

E per non essere io tedioso sopra i nomi, che habbia hauuto questa nobilissima parte di tutto il mondo, sopra di ciò nen dirò altro: ma solo con brenità attenderò alla dichiaratione di quello, che appartiene all'habito, e all'altre cose, che sono nell'imagine sopradetta. Dico dunque, che bella si dipinge per la dignità, & grande eccellenza delle cose, le quali in essa per addietto continuamente ritrouate si sono, & alli tempi nostri ancora si truouano, onde il Petrarca ritornando di Francia, & aunicinatosi all'Italia, & vedendola, con grandissima allegrezza disse.

Salue cara Deo tellus fanctiffima, falue Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis Tellus nobilibus multum generostor oris.

E Vergilio nella 2. delle Georgiche, anch'egli marauigliato della sua grandbellezza dice.

Salue Magna Parens frugum Saturnia tellus Magna virum,

E Strabone nel setto ubro della sua Geografia, & Dionisio Alicarnasseo nel principio dell'historia di Roma, ragionando d'Italia, mostrano, quanto sia degua di lode, percioche in questa selicissima Provincia si ritruoua per la maggior parte l'aria molto temperata, ende ne seguita esserui adagiato vivere, e con assa disserutie di animali, di augelli sì domestici, come anco se luaggi per vso de gli huomini, non tanto per la lor necessità, quanto anco per i piaceri, e trassulli loro.

Se le mette la bella stella sopra il capo per la ragione detta di sopra.

Si veste d'habito ricco, & sontuoso, essendo che in questa nobilissima Pronincia si veggono molti siumi, cupi, e laghi, diletteuoli sontane, vene di salubenime acque tanto calde, quanto sresche, piene di diuerse virtù talmente, prodotte dalla Natura, così per il ristoro, e conseruatione della sanità dell'huomo, come anche per i piaceri di esso. Il medesimo Virgilio nella 2. della Georgica così dice.

An mare, quod supra, memorem, quodq; alluit infra An ne lacus tantos? te Larimaxime? neque Fluctibus, & fremitu essurgens Benace marino? An memorem portus, Lucrinoque addita claustra Atque indignatum magnis stridoribus aquor Iulia qua Ponto longe sonat unda refuso, Tyrhenusq; fretis immittitur estus auernis?

is so ancora noi solo per maggior ricchezzo. Contuosità diuerse mia nere di metalli: ma etiandio varij, & diuersi marmi, & altre pietre fine, onde il detto Vergilio al luogo nominato narre, così seguendo.

Hac eadem argentiriuos, arifq; metalla.
Stendit renis, atque auro plurima fluxic.

Cc 4 La

La corona di torri, & di muraglie dimostra l'ornamento, e la nobiltà delle Città, Terre, Castella, & Ville, che sono in questa risplendente, & singolar Prouincia, onde il Poeta nel 2. della Georgica hebbe a dire.

Adde tot egregias Vrbes, operumque laborem Tot congesta manu præruptis oppida faxis: Fluminaque antíquos subter labentia muros.

Loscettro, ouero l'hasta, che tiene con la destra mano, l'vno, & l'altra sinisicano l'imperio, & il dominio, che hà sopra tutte l'altre nationi, per l'eccellenza delle sue rare virtù non solo dell'armi: ma ancora delle lettere. Lasciatò molt'altre cose dignissime di tas sode per non esser lungo: ma solo metterò in consideratione quello, che restissica sopra di ciò il nostro più voite allegato Poeta nel 2. della sua Georga

> Hac genus acre virum Marsos, pubemq; Sabellam Asnetumq; malo Ligurem Volscosq; verutos Extulit: hac Decios, Marios, magnosq; Camillos Scipiadas duros bello, & te maxime Casar, Qui nunc externis Asia iam victor in oris Imbellem auertis Romanis arcibus Indum.

Il Cornucopia pieno di varij frutti fignifica la fertilità maggiore di tutte l'altre Prouincie del mondo, ritrouandosi in essa tutte le buone qualità essendo che ha i suoi terreni atti a produrre tutte le cose, che son necessarie all' humane vo, come ben si vede per Virgilio nel medesimo libro.

Sed neque Medorum sylua, ditissima terra, Nec pulcher Ganges, atq, auro turbidus Hermus Laudibus Italia certent: non Bactra, neque Indi. Totaq, turiseris Panchaia pinguis arenis.

E poco dipor.

Sed gravida fruges, & Bacchi massicus humov Impleuere: tenent oleaq; armentaq; lata Hinc bellator equus campo se se arduus infert: Hinc albi Clitumne greges: & maxima taurus Victima, sape tuo pro sussi flumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos, Hic ver assiduum, atq; alienis mensibus estas, Bis gravida pecudes, his pomis viilis arbos.

Siede sopra il Globo (come dicemmo) per dimostrare, come l'Italia è Signoea, & Regina di tutto il Mondo, come hanno dimostrato chiaro gli antichi Romani, & hora più che mai il Sommo Pontesice maggiore, & superiore a qualsiuoglia Personaggio.

Italia.

El terz) consolato di Adriano su in vna Medaglia d'argento espressa inpiedi, con vn'nasta nella destra, & con il cornucopia nella sinutra, si come riferitce Adolso Occone ab Vrbe condita 876. Se bene il terzo consolato di Adriano, secondo il conto del Papuno su dest'872. dalla ediscatione di Rama. Si può esponere, che l'Asta, come simbolo della guerra significhi l'Italia bellicosa, il cornucopia la sua fertilità, e ricchezza: Alcuni sorse desiderebbono qui la sigura di Roma, come capo d'Italia, & del mondo. Però dico vna Donna a sedere sopra spoglie, trosei, e arme di nemici, dall'vna mano vn bastone, oueto hasta, dall'altra vna statuetta della vittoria alata, che tiene vna corona di lauro: Roma selice in vna medaglia di Adriano.

Donna a sedere nella destra tiene vn ramo d'alloro, come vittoriosa, nella siè nistra vn'hasta, come bellicosa: Vn'altra pur d'Adriano. Donna a sedere col murione, nella destra vn sulmine, nella sinistra vn bastone, per segno del dominio d' tutto il mondo, con le parole ROMA FELIX. Fù anco rappresentata Roma eterna nella medaglia di Marco Giusio sistippo Imperadore, sopravino scudo, nella destra la solita statuetta della vittoria, nella sinistra il bastone: Lo scudo essendo rotondo, e sserico, pigliasi per simbolo della Eternità: Nella medaglia di Mutio Cordo stampata da Fuluio Orsini, vedesi in vn medesimo tiperso Italia, & Roma insieme, stalia dal canto destro col Caduceo destro, col cornucopia nel sinistro braccio.

Roma tonicata in habito succinto, tiene sotto il piè destro vn globo, nellaman sinistra vn'hasta, & perge la man destra alla destra d' Italia: Hoggidì in cima della Torre di Campidoglio vi è posta in piedi la statua di Roma armata, con la Croce in mano, Troseo, scettro, arme, & insegna più nobile, & misterios sa di tutti gli altri, per la quale ella è base, sondamento, & capo della Santa Madre Chiesa, che Romana s'appella.

LIGVRIA.

DONNA magra, di aspetto virile, & seroce sopra di vno scoglio, o sasso, hauerà vna veste succinta con ricamo d'oro in dosso, vn corsaletto, & in capo vn'elmo. Terrà la destra mano alta, & aperta, in mezzo della quale vi sarà d pinto vn'occhio, & con sa sinistra mano porgerà con bella gratia vn ramo di palma, & appresso al lato destro vi sarà vn timone, e dal sinistro vno scudo con due, ouero con tre dardi.

Liguria, secondo il Biondo, è prima Regione dell'Italia dall' Apennino sino al mar Tosco, & Catone, Sempronio, & Beroso, dicono, che la Liguria pigliasse tal nome da Ligusto sigliuolo di Fetonte Egittio, che venne in questo luogo ad habitare insieme con suo padre, auanti che venissero i Greci d'Attica, & Enotrio d'Arcadia.

Fù poi questo luogo chiamato Genouesato da Genoua Città principale, &

nobilillima di quelta Prouincia.

Magra, & sopra vn sasso si dipinge, per estere la maggior parte di questa Prouincia sterile, (secondo che scriue il Biondo) dicendo, che li Romani erano soliti di mandare spesso Colonie in tante parti d'Italia, & non mandarono pure vna a Genoua, ne in altro luogo di essa Prouincia, temendo, che i soldati per detta cagione non vi potessero habitare. Onde Strabone nel lib o quinto, scriue il Genouesato ester posto sra i monti Apennini, & he conuiene a paesani, per raccorre qualche cosa da viuere, zappare i loro sasso sasso il suoghi, anzi spezzare li sassi per accrescere la costiuatione. Il medesimo accenna Cicerone L. I. G. V. R. I. A.



in vn'oratione contra Rullo, dicendo.

Ligures montani, duri, & agrestes.

La veste col ricamo d'oro dinota la copia grande de' danari, oro, argento, e altre ricchezze infinite, di che abbondano queiti Popoli, li quali con industria, e valore hanno in diuersi tempi acquiitate, e tutta via l'augun entano in infinite come Giouan Maria Cataneo nella tua Genoua ampi-mente ne Icriue.

¿ iene con la sinistra mano il ramo della palma, per dimostrare, che non poco honore riceue ogn'anno da questa pianta questa Provincia, poiche de i suoi candidi rami il Sommo Pontefice nella Quadragesima benedisce, & distribuisce con molta veneratione a tutti gl'Illustrissimi Signori Cardinali, a Prelati, & ad altri principali.

La destra mano aperta con l'occhio in mezzo di essa significa l'industria di questi

questi popoli, con la quale suppliscono al mancamento naturale del paese ina procacciarsi con varie arti tutte le cose, che sanno al ben viuere, come il detto Cataneo denota con li seguenti versi.

> Ingenio hos sublimi homines, animosaq; corda Viribus inuitis peperit durosque lacertos

Si dipinge la detta figura d'aspetto feroce, armata di corsaletto, d'elmo con lo fcudo, dardi, & con l'habito fuccinto, percioche narra Strabone nel quarto libro,& il Biondo, che i Liguri sono stati sempre ottimi, & valorosi Soldati, & che soleuano adoperare gli scudi, & erano buoni lanciatori, & Giordano mo naco Scrittore delle cose Romane, dice, che questi popoli ricusarono molto di venire sotto il giogo de' Romani, & che animosamente, & ostinatamente secero lor gran resistenza, e Liuio ancora ragionando della loro serocità, dice, che pareua che fossero a punto nati questi huomini, per trattenere li Romani nella. militia, che spesso con ingegno bisognaua estere con loro alle mani, & che non era Prouincia più atta a fare, che i Soldati Romani diuenissero forti, & animosa di questa, per le difficoltà de' luoghi fra quelle aspre montagne, doue era necelfario assalirgli, come anco per la destrezza, & coraggio de i detti, che non dauano tempo a i Romani di ripofare, il qual valore se bene in quei tempi mostrarono, secondo Liuio, & altri grauissimi auttori, nondimeno ogni giorno a maggiori imprese si sono esposti, da' quali han riportata gloria, & honore; fra quali imprese non tacerò quella vittoria, che Biagio Asareto hebbe contro Alfonso Rè di Aragona, il quale si rese prigione in mano di Iacomo Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, vno delli capi dell'Armata, essendo chiarissima la fama del suo grande valore. Similmente in questa gloriosa Vittoria su preso Giouanni Rè di Nauarra, & l'Infante Henrico suo fratello, come per l'Historio di Napoli si vede, e nel Compendio di esse del Collenuccio nel lib. 6. sog. 128.

Tralascierò di dire molt' altre marauigliose imprese, con l'interuento di tanti Caualieri, & Capitani samosi, che in diuersi tempi sono stati, & hanno satra

gloriofi acquisti per i lor Signori.

Il timone, che se le dipinge a canto così ne significa l'ottimo gouerno della nobilissima Republica di questa Prouincia, come anco il maneggio della nauigatione, che per esser questo paese marittimo con singolar maestria si esercita di diuersi vsi, così di pace, come di guerra, per hauer hauuti, & hauendo ancora hoggi huomini samossissimi, li quali han comandato in mare, & comandano tuttauia. Già sù Christosoro Colombo, la chiara sama del quale perpetuamente viuerà, hauendo egli per via della nauigatione, con stupor della Natura con animo inuitto, e singolar prudenza penetrato a luoghi inacessibili, e trouati nuoui mondi, ignoti a tanti secoli passati. Francesco Maria Duca d'Vibino, huomo di singolare virtù, & prudenza, il quale resse eserciti Papali, & Veneti. Nicolò Spinola Generale dell'Armata di Federigo I I. Imperadore. Ansaldo di Mare Generale dell'istesso. Princisuale Fiesco Generale Vicario dell'Imperadore Greco, che hebbe in do. 1'Isola di Mitileno.

Che dirò di Giouan Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, che per la mara virtù, & eccellente valor suc su General di Mare, e di Terra di Costantia no Imperadore di Costantinopoli. Andrea Doria General di mare per il Papa, per il Rè di Francia, per Carlo V. Imperadore, & per Filippo Rè di Spagna, & vltimamente Giouan' Andrea Doria per il detto Rè di Spagna. Ma doue ho lasciato Elio Pertinace, ilquale (mercè delle virtù, & delle ottime qualità sue) ascese all'Imperio Romano? Ma quello, che maggior gloria porta a questa pro-uincia, è l'hauere hauuti anco quanto al grado Ecclesiastico infinito numero di Prelati di S. Chiesa, Vescoui, Cardinali, & Papi, come sono Innocentio IV. Adriano V. Nicolò V. Sisto I V. Innocentio IX. & Giulio I I.

Molto più si potrebbe dire, che per non essere troppo prolisso tralascio, essendo questa singolarissima prouincia degna di molto maggior lode della mia.

#### TOSCANA,

NA bellissima donna di ricchi panni vestita, sopra de' quali hauerà il manto del Gran Ducato di velluto rosso foderato di armellini, in capo hauerà la corona del Gran Duca, l'habito di sotto al manto sarà simile ad vn camicio bianco di lino sottilissimo, dalla parte sinistra vi saranno diuerse armi, e l'Arno siume, cioè vn vecchio con barba, e capelli sunghi, & che giacendo sia posato con vn gomito sopra vn'vrna, della quale esca acqua, hauerà il detto siume cinto il capo di vna ghirlanda di faggio, & a canto vi sarà a giacer vn leone, & dalla destra vi sarà vn'ara all'antica, sopra la quale vi sarà il fuoco, & intorno a detta ara vi saranno scolpiti l'Vrceo, la Patera, & il Lituo verga augurale, in mezzo siano varij, e diuersi instromenti sacerdotali, secondo il falso, & antico vso de' Gentili, e con la sinistra mano tenga con bella gratia vn giglio tosso, & vn libro.

Molti nomi hà hauuti questa Prouincia, vno de quali su Tirennia, come narra Berofo Caldeo nel libro I. dell' antichità, & Trogo nel 2. dicendo esser stato nominato così questo paese da Tirreno figliuolo di Atio, il quale per quanto narra Strabone lib. 5. dice, che dell'Idia mandò quiui habitatori, percioche Atio vno discendente di Hercole, & di Omfale, essendo dalla fame, & carestia sforgato mandar suoti parte del suo Popolo, tratte le sorti, & dando a Tirreno la maggior parte delle genti il madò fuori, ond'egli venuto in questo paese lo chia mo Tirrenia. Fû poi da' Romani, secondo Dionisso Alicarnasseo, chiamata. Etruria dall'intelligenza, & esperienza del ministrare il culto diuino, nelquale. vinceuano tutte l'altre nationi; onde questi popoli erano perciò in tanta stima apprello li Romani, che (come dice Dionisio insieme con Liuio) mandauano i loro figliuoli in questa prouincia ad imparare non folo lettere: ma anco li costumi, & la Religione. Al fine pigliò il nome di Iuscia, o di Toscana, (secondo Festo Pompeo ) da Tosco lor primo Rè, figliuolo d'Hercole, & d'Arassa, che venne quiui dalle parte del Tanai, e su creato Cosito dalli Gianigeni, & poi Rè, fù poscia confirmato questo nome per l'eccellenza del modo di lacrificare, che viauano questi popoli, come habbiamo detto, & di ciò fa mentione Plinio nel Poro a. cap. 5.

Belle

DI CESARE RIPA:

Bella si dipinge, percioche questa nobilissima Prouincia, gioia d'Italia; è lucidissima , & vaghissima per hauer quella tutte le doti di natura , & arte, che fi può desiderare, come di Cielo benignissimo, di salubrità d'aere, di fertilità di ter re per esser abbondante di Mari, Porti, Fiumi, Fonti, Giardini, ben piena d' Città celebri, & grandi, & di sontuosissimi edifitij, così publici, come priuati, e di innumerabili ricchezze, & per ester feconda di pellegrini ingegni in ogni at-

te, in ogni studio, e scienza, così di guerra, conte di pace famosi.

L'habito, e corona del Gran Ducato, è per denotare questa celebre Prouincia con quella prerogativa, che più l'adorna, hauendo la Serenissima Cara de" Medici non meno con opere gloriote, che con famoli titoli, & insieme vitte modo illustrata la Toscana, percioche a chi non sono noti li nomi, & attioni egregie, & heroiche de i Lorenzi, de i Cosmi, e de' loro dignissi mi Successori, per lo valore, e grandezza, de' quali le più illusti, e kegali cate del mondo hanno voluto hauer con eili consanguinità, & affinità.

Il giglio rosso, se gli fa tenere in mano per nieglio denotare questa Prouincia, con l'insegna della più principal Città, che è Metropoli, e gouernatrice quasi di

tutta la Toscana.

Il libro ne denota, che questa nobilissima Prouincia è molto feconda d'huomini letterati, & in tutte le scienze, tenendo ella sola aperti tre celebri Studij, cioè di Perugia, di Siena, e Pula.

L'habito bianco, che detta figura tiene fotto, fignifica la lealtà de' costumi, purità di mente, siede sincera conforme a quanto d'abasso si dirà della

Religione.

Gli si mette a canto l'Arno, come siume principale, che passa per mezzo Toscana, e da esso ne riceue molti commodi, & vtili, come si potrà vedere nella

descrittione al suo luogo di detto siume.

Learmi, che gli sono a lato, dimostrano, che nella Toscana vi sono, & sono stati sempre huomini nella professione dell'armi illustri, e famosi, tra' quali non lasciaro di dire in particolare de i Luccesi, come huomini valorosissimi, & ininuitti in tal professione. Onde in particolare, & in vniuersale in tutta la Pro-

uincia di maggior lode son degni, che della mia.

L'ara a l'antica con il fuoco, & gli sopradetti instrumenti è segno di quella falsa Religione verso gli antichi De, tanto celebri nella Toscana, che sola ne teneua cathedra, & scola, oue i Romani con tutto il Latio veniuano ad imparare le cerimonie, & i riti, & i do tori di essa erano in tanto credito, & veneratione, che il Senato, e Popolo Romano nelle graui d fficultà de' publici maneggi , nell'euenti, & accidenti delle cose richiedeua il lor configlio, & interpretatione circa la legge de loro profani Dei; onde si sa chiaro, che a tutti i tempi fata grande la pieta, & Religione di questo popolo.

Veggiafi anco nel tempo del vero culto di Christo Nostro Signore, che è Arta questa Prouincia famosa, & celebre per molte Santi, che vi sono stati trentasei corpi de' quali nella samosa, & antica Città di Lucca visibilmente hoggi fi vedono senza gli altri, che di altre Città di detta Prouincia si potreb bono raccontare, è similmente samosa per molti gran Prelati di Santa Chiesa,

li quali non la falsa: ma la vera Religione seguendo sono stati specchio, & esempio di carità, bontà, & di tutte l'altre virtù morali, e Christiane; & pure hoggi ve ne sono tali, che di molto maggior lode son degni, che non può dar loro la mia lingua, percioche chi potrà mai dire a bastanza le lodi, & heroiche virtù dell'Illustrissimo Francesco Maria Cardinal del Monte, non meno da tutti ammirato, e riuerito per la maestà del Cardinalato, che per le qualità Regie della sua persona, che ben lo dimostrano disceso, come egli è, da vna delle più nobili stirpi del mondo. Ma non solo questa nobil Prouincia hà in S. Chiesa hauuti membri principali, ma vi son stati i capi stessi di valore, & bontà in comparabile, come sù Lino, che meritò di succedere immediatamente al Principe delli Apostoli nel gouerno di S. Chiesa, il quale su huomo Toscano, e di santa vita, che diede grandissimo nome a questa Regione.

Sono più, secondo i seguenti tempi stati altri, & per santità, e dottrina, & eccellenti attioni molto segnalati, iquali per breuità si tralasciano: ma non si può già pretermettere il gran Leone Primo, percioche chi di questo nome non ammirerà la santità, & la prosonda dottrina, pure ne gli scritti suoi lasciatici, & come al nome, il coraggio, & autorità in lui molto ben corrispose, percioche con la presenza, & semplice parola spauentò, & raffrenò la rabbia di quel

Atila guastatore d'Italia, detto à sua confusione flagello di Dio.

Del presente Pontesice CLEMENTE VIII. ognun vede chiaro la mirabil pietà, & l'ottimo, e giusto gouerno, & ognun sima, che per la santissima mente di Sua Beatitudine, & per l'orationi sparse di lagrime, che molto frequentemente sà, & per quelle, che di continuo sà fare al santissimo Sacramento dal suo popolo, oltre infinite altre attioni di singolar Carità, e di raro essempio della Santità sua, ogni impresa gli sia sotto il suo felicissimo Pontificato successa prosperamente, & sauorito da Dio a tranquillità, & pace vniuersale del popolo Christiano, ad augumento del culto diuino, & dello stato Ecclesiassico; onde rimarranno di tanto Pontesice (che piaccia al Signore Dio di conseruarlo lunghissimo tempo) memorie gloriosissime.

NA vecchia vestita all'antica, con elmo in testa, starà in mezzo alle radici di più monti altissimi, che adombrino parte del suo corpo, con la destra mano eleuata sosterrà un tempio suor dell'oinbra, con alquanti raggi, quello riguardando, & con la sinistra starà appoggiata ad una rupe, dalla quale precipitosamente cada gran copia d'acque; & sopra di essa rupe sarà un'arco celeste, da una banda poi sarauno i Gemini, che tengano un cornucopia pieno di siori, & srutti, e dall'altra un grande, & bianco toro, con varij colli, & spa-

tiole pianure intorno.

Questa Prouincia su chiamata Vmbria (secondo alcuni) ab imbre, cioè dalla pioggia, percioche hanno creduto i Greci, che gli habitatori d'essa rimanessero salui dalle pioggie del diluuio vniuersale, il che è mera sauola, percioche la Sacra Genesi è in contratio. Onde meglio dicono coloro, che Vmbria solle detta dall'ombra, & che quella Regione sia ombrosa, per l'altezza, & vicinanza delli monti Apennini. V M B R I A.



Vltimamente parte di essa è stata chiamata Ducato di Spoleto, il qual nome hebbe (secondo che natra il Biondo) da Longino primo Esarco di Italia. Hò detto, parte, perche intendo il descriuere l'Vnibria, secondo la descrittione de gli autori antichi, nella quale sono compresi anco gli Vmbri Sabini.

Vecchia, & vestita all'antica si d pinge, percioche gli Vmbri sono popoli antichissimi d'Italia, come attesta Plinio lib 3. cap. 14. intanto, che per mostrare l'antichit grande di essa alcuni hanno detto de gli Vmbri quello, che credeuzno i Greci sauolosamente, come si è detto di sopra. Bene è vero, che l'Vmbria è antichissima, come dice Plinio nel luogo di sopra citato, & altri autori. E
Propertio suo alunno nella prima elegia nel quarto libro.

Vmbria te notis antiqua penatibus edit.

Ed il Mantuano Poeta similmente.

O memorande senex, quo se vetus Vmbria tantum Iactat.

Si fa con l'elmo in testa, percioche gli Vmbri surono molti potenti, & sormidabili nell'armi, intanto che, come dice Tito Liuio nel libr. 9. minacciauano Roma, ancorche trionsante, disposti di volerla prendere, il che viene anco assermato da Giouanni Botero nel primo libro delle sue Relationi Vniuersali, dicendo, che gli Vmbri sono popoli de' più guerrieri d'Italia, di ciò sa sede anco Virgilio nel 7. & Silio Italico nel 4. & 8. libro de bello Punico, & il Mantouano, mentre dice.

Priscis oriundus ab Vmbris Fortis equus.

Di questa Prouincia sil Q. Sertorio, non men dotto, che brauo, & esperto Duce nell'arte militare, come attesta Suida, lasciando da banda infiniti altri guerrieri, & valorosi Capitani de' tempi nostri, de' quali sono piene l'Istorie,

come sa chi si diletta di leggerle.

Si rappresenta in mezzo a le radici di più monti per due ragioni, l'vna è per dimostrare, che è natural de' monti render ombrose quelle parti, alle quali so-prastanno, che perciò anche parte del corpo le si sà adombrato, onde poi è stata chiamata Vmbria, come si è detto di sopra. L'altra ragione è per significare, che questa Prouincia è nel mezzo d'Italia, la quale essendo tramezzata tutta da' monti Apennini, sta in mezzo a tali monti, percioche l'Vmbria si chiama l'ymbilico d'Italia, come dicono M. Varrone, Plinio, & altri. Il che anco chiaro dimostra Francesco Mauro da Spello nel primo libro della sua opera intitolata Francisciados, oue descriue la vita del Serassico S. Francesco mentre dice,

Nonne idem Italia monstrabas sapius oram In medio gleba letam vbere Tybris ameno Amne secat qua pingue solum, lenisque sub Asi, Qualatera excelsi leno facit ardua cornu? Hinc Erebi excidio regnis narrare solebas Venturum Heroem.

Sostiene con la destra mano vn tempio risplendente, percioche nell' Vmbria son due gran capi di Religioni delle maggiori, che sian'al mondo, l'uno de'quali fù il gran Padre S. Benedetto da Norcia, sotto il quale militano 30. altre Religioni, & sono stati di quest'ordine monastico da 60. Papi, molti Imperadori d'Oriente, & d'Occidente, Rè, Duchi, Principi, Conti, Imperatrici, Reine, Duchesse, & altie donne, per nobiltà, dottrina, e santa vita illustri. L'altro capo è il Serafico padre S. Francesco d'Assissi sondatore della Religion de' Frati minori, cioè de' Capuccini, de gli Olleruanti, de' Conuentuali, del terzo ordine de' Riformati, de' Cordigeri, e molt'altri, che viuono, e viueranno sotto la regola, e protettione di S. Francesco,i quali il Signore Dio, pe' meriti di questo gran Santo a sua imitatione sa sempre nuouamente sorgere per tutta la Christianità con forme all'oratione, che di lui canta la Santa Chiefa dicendo : Deus, qui Ecclesiam tuam Beati Francisci meritis fetu noue prolis amplificas, & c. Lascio da parte S. Chiara capo d'infinite Vergini, che nelli claustri teruono all'altissimo Dio, & molti altri Santi, & Sante, de' quali n'e pieno il Catalogo. E che anticamente l'Umbria sia stata piena di Religione, lo accenno Propertio nel lib. 4.

Vmbria te notie, antiqua penatibus edit.

## DI CESARE RIPA.

405

TOSCANA.



Le si dipinge appresso l'horribil cascata del lago Velino, hora detto Piè di luco, come cosa, non solo in questa prouincia notabile: ma anco in tutta Italia, perche è tale la quantita dell'acqua, & il precipitio, nel qual impetuosamente casca, che lo strepito, & percossa d'essa si sente rimbombando per spatio di 10. miglia, dando a' riguardanti marauiglia, e spauento, & per la continua eleuatione de' vapori cagionati dalla gran concussion dell'acqua restettendosi i raggi del Sole, vien a formarsi vn'Arco celeste da' Latini chiamato Iris. Onde Plinio nel lib 2.cap.62. così dice.

In lacu Velino nullo non die apparere arcus.

Come hoggi anco si vede; e se bene l'arco celesse alle volte significa pioggia nondimeno questo, del qual si parla, non può esser preso in tal senso, perche questo è particolare, e non si sa se non di giorno, quando il Cielo è più sereno; onde possa il sole co' suoi raggi verberar quella parte, ou'è maggiore eleuatione de vapori per la concussion dell'acque, e non per tanto è notabile questo

Dd per

406 ICONOLOGIA

per la cagione detta di sopra, quanto perche è in mezzo dell'Italia, come and cota lo descriue Vergilio nel 7. dell'Eneide.

Estlocus Italia in medio sub montibus altis.

Nobilis, & fama multis memoratus in oris

Amsancti valles, densis hunc frondibus antrum
Vrget virimque latus nemoris, medioq; fragosos
Dat sonitum saxis, & torto vertice torrens.

Hic specus horrendum, & saui spiracula Ditis
Monstrantur, ruptoq; ingens Acheronte vorago.

Pestiferas aperit sauces, queis condita Erinnys,
Inuisum numen terras calumq; leuabat.

Non senza ragione se le conuiene il cornucopia, perche, come dice Strabone nel 7. lib. della sua geografia, Vniuersa regiosertilissima est, della quale anco Propertio nell'Epigramma ad Tullum de patria sua dice.

Proxima supposito contingens Vmbria campo

Me genuit terris fertilis oberibus.

Ed è di maniera servile questa prouincia, che vi sono alcuni suoghi, comequelli campi chiamati Rosea Reatina, che da Cesare Vopisco, & da M. Varro-

ne sono chiamati il grasso d'Italia.

Il medesimo conserma anco il Botero, & gli altri scrittori si antichi, come moderni, & perche tesano de Vrbibus dice, che Vmbria gli animali due volte l'anno partoriscono, & bene spesso gemelli, come anco le donne, & gli arbori duplicatamente producono & siori, & frutti, come si vede anco ne rempi nostri. Però mi pare, che le conuenga, che il cornocopia sia sostenuto da Gemini, e che di lei meritamente si possa dire quel verso di Vergilio dell'Italia.

Bis grauida pecudes, bis pomis vtilis arbos.

Si pone vitimamente il Toro bianco a lato alla detta figura; perche in quefta provincia nascono bellissimi tori, & per lo più grandi, & bianchi, i quali appresso de' Romani erano in grande stima, percioche di quelli si servivano i trionsanti nelli trionsi, & sacristij, lavandoli prima nell'acqua nel siume Clitunno. Onde Vergilio nella seconda georgica dice.

Hinc albi Clitumne greges, & maxima Taurus . Victima, sapè tuo perfusi flumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos.

E Silio Italico ancora nel lib. de Bello Punico di questo parlando, dice.

Meuanus Varrenus erat cui diuitis ober Campis Fulginea , & patulis Clitumnus in aruis Candentes gelido perfundit flumine Tauros .

Enel lib. 8. Et lauat ingentem perfundens flumine sacro. Clitumnus Taurum.

E Francesco Mauro nel 3. lib. Francisciados.

Et latos vicina tuos Meuania campos Prospectu petit admirans, quos litore sacro Clitummi pascis candenti corpore Tauros.

E deue



E deue hauer intorno colli, & pianure, per dimostrare la Natura del luogo, ellendo dotata l'Umbria di valli, colli, e piani belliffimi. Onde Silio Italico nel lib. 6. de bel. pun. diffe.

Colles vmbros, atq; arua petebat

Annibal excelso summum qua vertice montis

Deuexum lateri pendet Tuder, atq; pbilatis

Porrecta in campis nebulas exalat inertes,

Et sedet ingentem pasceus Meuania Taurum.

ATIO.

Dona Ioui.

EDRASSI per il Latio l'antico Saturno, cioè vn' huomo con barba longa, folta,e canuta, sedendo in vna grotta, tenendo in mano la falce, e sopra la detta grotta si rappresenta vna donna a sedere sopra d'on mucchio di diuerse armi, & armadure. Terrà in capo vn celatone guarnito in cima di belle penne, & nella sinistra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro, &

ICONOLOGICA 408

nella destra il parazonio, il quale è spada corta, larga, e spuntata.

Il Latio per la sede, che tiene il Romano Imperio . non solo è la più samosa

parte dell'Italia: ma di tutto il mondo.

Per lo Saturno nella grotta si disegna questa prouincia, hauendo acquistato il nome di Latio dall'esseruisi Saturno nascosto, mentre suggiua dal sigliuolo Gioue, che l'haueua priuato del suo Reame, come racconta Vergilio nell'ottauo libr. dell'Eneide, oue dice.

Primus ab athereo venit Saturnus Olympo Arma Iouis fugiens, & regnis exul ademptis. Is genus indocile, ac dispersum montibus altis Composuit; legesque dedit, Latiumq; vocari Maluit: his quoniam latuisset tutus in oris.

Ed Quidio nel primo de' Fasti.

Causa ratis superest: Tuscum rate venit in amnem Ante pererrato falcifer orbe Deus. Hac ego Saturnum memini tellure receptum: Calitibus regnis à Ioue pulsus erat.

Inde diu genti mansit Saturnia nomen: Dista quoque est Latium terra latente Deo At bona posteritas puppim formauit in are

Hospitis aduentum testificata Dei

Ipse solum coluit, cuius placidissima lauum Radit arenosi Tybridis vnda latus.

Tiene la falce, come propio instrumento, ouero insegna, con che da Poeti vien descitto, da essa denominato, se gli attribus ce la detta salce, perche dicono alcuni, che egli fu l'inuentore, che la troud mentre insegnò a gli habitanti d'Italia, e'l coltiuare de' campi e di fare il raccolto del grano, e di tutte le biade. Altri dicono, che quest'arme li su data dalla madre, quando su contro del padre, & si mosse a liberare i fratelli di prigionia, & che con essa castrò Cielo, come racconta Apollonio nel quarto lib. delli Argonauti.

Per la donna sedente sopra della grotta si mostra Roma, laquale essendo posta sul Latio, non solo come cosa famosissima singularmente dichiara questo paese, ma li fa commune tutto il suo splendore, & la sua gloria, oltre che per altro vi stà bene la detta sigura, percioche Roma anticaméte hebbe nome Satur nia, ilche dimostra Ouid, nel 6. lib. de Fasti introduce do Giunone, che di se parla,

Si genus aspicitur, Saturnum prima parentem. Feci, Saturni sors ego prima fui.

A patre dicta meo quondam Saturnia Roma ef Hec illi à cœlo proxima terra fuit.

Si torus in pretio est, dicor Matrona Tonantis Tantaque Tarpeio sunt mea Templa Ioui.

Nella guisa, che ini detto si rappresenta Roma, come hoggi di lei si vede na nobilissima statua di marmo antica negl' norti degli lhumissimi Signori Celi nel Vaticano.

Il ramo

400

Il ramo del lauro, ouero la corona del medesimo, oltre il suo significato, che è vittoriosa, & trionsi, che per segno di ciò si rappresenta sopra l'armi già dette, denota anco la copia di lauri, di che abbonda questa Provincia, & quello, che Plinio narra nel lib. 25. al cap. 30. cioè, che sii vn' Aquila, la quale hauendo rapita vna gallina bianca, che haueua in bocca vn ramuscello di lauro carco di bacche, la lassò cadere salua nel grembo di Liuia Drusilla, la qual su poi moglie di Augusto, sopra l'qual satto richiesti gl'indouini, risposero, che si douessero coferuar la gallina, & i polli, che di lei nascessero. Che il ramo si piantasse, il che essendo satto nella villa di Cesare presso il Teuere, ne crebbe di questa sorte di alberi vna gran selua, della quale trionsando poi gl'Imperadori portauano vn ramo in mano, & vna corona in testa.

Ne sù solamente la detta selua, che in altri lueghi se ne secero molt'altre, che sono durate molto tempo, & sin'hora si vede, che in questa regione vi è mag-

gior copia di lauri, che in qualfiuoglia altra Prouincia d'Italia.

# CAMPAGNAFELLCE,

DIPINGESI questa felice Prouincia in vn florido campo con la figura di Bacco, & di Cerere, li quali stiano in atto siero di sare alla lotta, & che non si discerna auantaggio di sorza più in vno, che nell'altra.

Hauerà Bacco in capo vna ghirlanda di vite, con pampani, & vue, & Cerere

parimente hauerà vna ghirlanda di spighe di grano.

Dalla parte di Bacco satanno olmi grandissimi con verdeggianti viti, che saliscano sino alla cima di essi arbori cariche di vue, & per più vaghezza vi si potrà anco mettere a canto vna tigre, come animale dedicato a Bacco, & dall'altro lato di Cerere vna campagna di alti, & spigati grani, & vna gran serpe, dedicato animale Cerere.

Felice veramente si può chiamare questa Prouincia, poiche ella abbonda di molti beni, & specialmente di quelli, che sono alla natura humana necessarij, come il pane, & il vino. E venendo in cognitione i Greci antichi della selicità di questa sertilissima Prouincia con appropiata, & gioconda sauola sinsero, come racconta Plinio nel lib.3.che questa campagna sosse lo steccato doue di continuo combattano Cerere, e Bacco alla lotta, per dimostrare, che Cerere in produr grani non ceda alla secondità di Bacco in produr vini, & altresi Bacco, anch'egli non ceda all'abbondanza di Cerere, in produr grani; doue che per questa rissa tanta la sertilità dell'una, e dell'altro, che dal tempo de' Greci insimo hora stanno combattendo, non essendo ancora nessun di essi stracchi, ne chevoglia cedere per honor del lor srutto per utilità del genere humano, ne lasciano campo di poter dare giuditio qual di essa sia sia più sorte, & valorosa.

Campagna Felice, ouero Terra di Lauoro.

P Er far diuersa pittura di questa Prouincia, rappresentaremo vna bella, & gratiosa giouane in luogo ameno, con ghirlanda in capo tessuta di varij siori, & con veste di color verde, patimente dipinta a siori di diuessi colori.

Dd 3 Sotto

CAMPAGNA FELICE, OVERO TERRA DI LAVORO:



Sotto il braccio destro tenga vn fascio di spighe di grano, & con la sinistra mano con bella gratia vna verdeggiante vite, la qual mostri di essere secondissi ma del suo frutto, & a canto vi sia vna spelonca, dalla quale esca, sumo, e acqua.

Fu da Plinio nel 3, libr. nominata questa Prouincia, Campagna felice, dalla felice produttione de' frutti, i quali d'essa abbondeuolmente si cauano.

Al fine sù detta terra di lauoro dall'ageuolezza di lauorare questo paese, per la qual coltura, & lauorare facilmente s'apparecchia a riceuere la sementa, & però anco sù chiamata campi laborini.

Altri dicono, che piglialle nome di terra di lauoro per esser molto fruttisera, si come dicessero ella è buono questa terra da lauorare, perche non si perde. l'opera, ne la satica.

Fû anco nominata così questa Pronincia dalla fatica, laquale hebbero gli antichi a conquistarla, & poi a ritenerla soggetta, come narra Liuio.

Bella, gratiosa, vestita nella guisa, che dicemmo, e con la ghirlanda di fiori si

DI CESARE RIPA: 41

dipinge acciòche si conosca, come la Natura ha uoluto mostrare quanto questa Provincia sia amena, & sruttisera, & data occasione a gli antichi (come riserisce Plinio nel libro terzo) di chiamare questa Regione Campagna selice, poiche quiui è aria temperata con tanta dolcezza, che molti Imperadori, & Senatori Romani infassiditi del mondo vi si sono rititati à più tranquilla vita, & massime a Pozzoli, & a Baia, & similmente secero altri grandi huomini per occuparsi nelli studij delle lettere, tra quali sù Virgilio eccellente Poeta, Tito Liuio, Oratio, Claudiano, & Francesco Petrarca molto amico di Roberto Rè di Napoli, onde sopra di ciò così dice Silio Italico.

Nunc molles, phi ritus, atq; hospita Musis Otia, & exemptu curis granioribus quu.

E non solo quiui è, come habbiamo detto, aria così persetta: ma vi si truouano tutte le delitie per li piaceri, & vtili de gli huomini, essendo che da ogni
lato si vede la diuersità de i frutti, e quello, che maggiormente importa, copia
grandissima di grani, e vini, e che per tal significato si rappresenta con il fascio
delle spighe di grano, & con la verdeggiante, e seconda vite carica di vue; onde Martiale nel primo libro de' suoi epigrammi specialmente parlando del mon

te Vesuuio luogo compreso in questa parte, così dice.

Hic est pampineis, viridis modo Vesuius vmbris.

Presserat hic madidos nobilis vua lacus.

Hac iuga quam Nisa colles, plus Baccus amauit

Hoc nuper Satyri monte dedere choros;

Hac Veneris sedes, Lacedamone gratior illi

Hic locus Herculeo nomine clarus erat:

Cuncta iacent slammis: & tristi mersa fauilla:

Nec superi vellent hoc licuisse sibi.

La cauerna, della quale esce, e sumo, & acqua, dimostra i saluberrimi bagni tanto nominati di questa Prouincia, i quali sono molti, se bene vn solo si rappresenta, & per la parte si deue intender il tutto.

CALABRIA:

DONNA di carnagione fosca vestita di color rosso, in capo hauerà vna bella ghirlanda di fronde d'ornello spatse di manna, con la destra mano terrà vn cornucopia pieno d'vue di diuerse spetie bianche, e nere, con la sinistra mano tenga vn ramo di ginestra carico di bocciuoli di seta, & vn ramo di bambagio con e foglie, e frutto, e per terra vi sia anco vn fascio di canne mele.

Il nome di Calabria, pare che sia voce Greca, il quale habbia ticeuuto questo paese da Greci, che l'hanno habitato, percioche essendo nome composto da Calos, & Brijo (delle quali voci l'vna signissica buono, & l'altra scaturire) si viene a lodare con tal nome questa Provincia, essendo che in essa si troua il sonte di tutti i beni, il che conferma Pietro Razzano, & Francesco Berlinghieri nella sua Geografia, nelli suoi versi, che così dicono.

Calabria è detta nel presente giorno, E significa il nome, che produce Le cose buone, e con copioso corno.

Dd 4 Etin

412

# ICONOLOGIA,

CALABRIA



Et in vero questo paese è molto fruttisero, pieno di opportuni monti, d'aprichi colli, & di amenissime valli: ma quel, che più importa, vi è aria persettissima, che rende gratissimi quei beni, che la Natura produce.

Il color fosco della carnagione, & l'habito rosso dinotano l'operationi del color del Sole, che le è molto amico, il che significa Oratio nell' Ode 31. del

1. libro dandog li l'epiteto di estuoso.

La ghirlanda di ornello carico di manna, che tiene in capo, è per dinotare, che il Cielo in questo luogo è benignissimo, & vi pioue largamente gioconda, & salutisera rugiada della manna, & perche quella, che si ricoglie sopra l'orno è la migliore, & la più persetta, perciò di questo aibero le facciamo la ghirlanda, & non di altra pianta.

Con le diuerse vue si dimostro la copia de i generosi vini, che si fanno in questa Provincia, li quali portandosi in diuerse parti d'Italia sanno memorabi-

le il paele, & il suo nome.

II

Il ramo di ginestra co' boccioli di seta, la bambace, & le caune mele sono gli altri frutti più speciali, per li quali si rappresenta maggiormente la Prouincia, sacendouisi, come ogni vn sà, grandissima quantità di seta, di bambagia, & di zuccaro.

#### PVGLIAL

DONNA di carnagione adusta, ch' essendo vestita d'un sottis velo, habbia sopra d'esso alcune tarantole, simili a' ragni grossi rigati di diuersi colori, stat de la detta sigura in atto di ballare, hauerà in capo una bella ghirlanda di vliuo con il suo scutto, & con la destra mano terrà con bella gratia un mazzo di spighe di grano, e un ramo di mandolo confoglie, e stutti, hauerà da una pare te una Cicogna, che habbia una serpe in bocca, & da l'altra diuersi instromenti da sonare, & in particolare un ramburino, & un pissaro.

Fu da gli antichi chiamata questa Prouincia Apulia da Apulo antichissimo Rè di questo luogo, che quiui venne ad habitate molto tempo auanti la guerre di Troia.

Dipingesi di carnagione adusta, e vestita di sottil velo, per dimostrare il grancalore, & siccità, che nella Puglia per lo più si truoua, per la qual cosa su cofretto Oratio a dire nell'Ode 3, epodon: Siticulos Apulia, nominandola cosà piena di sete, & parimente Persio nella 1. Satira.

Neclingua quantum sitiat canis, Appula tantum:

Le tarantole sopra il vestimento, e macchiate di diuersi colori si rappresentano, come animali notissimi, e vnichi a questa Provincia, come anco per dimostrare (secondo che riferisce il Mattiolo sopra Dioscoride nel libr. 2.) la divueistà del lor veneno; percioche mordendo esse alcuno ne succedono diuersi, & strani accidenti; alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi salta, chi trema, chi suda, & chi patisce altri diuersi accidenti, & fanno pazzie, come se sosse sopri si di questi animali, come ancora di quelli, che sono da essi morsicati, & anco secondo i giorni, e l'hore.

La diuersità degli instromenti da sonare, dimostra, che il veleno di questi animali (come narra il Mattiolo nel luogo sopradetto) vniuersalmente si mitiga, & si vince con la musica de' suoni, & però si costuma di far sempre sonare, dì, & notte, sinche l'offeso sia sanato, imperoche il lungo suono, & il lungo ballare (che perciò si rappresenta questa sigura, sia in atto di ballare) prouocando il sudore gagliardamente vince alsine la maiignità del veleno, & ancorche li detti instrumenti per ogni parte si costumino volontariamente per gusto, & dilettatione, nondimeno in questa Prouincia si adoprano, non solo a questo sine, ma per necessità, come si è detto.

Le si dipinge a canto la Cicogna con la serpe in bocca, perche questo animala in niun'altra parte dell'Italia sa il nido, che in questa, onde si dice esserui pena della vita a chi ammazza le Cicogne, per il penessico, che esse apportano

con il tenere netto il paete dalle terpi.

PVGLIA.



Le spighe del grano, la ghirlanda dell'vliuo, & il ramo del mandorlo ne d'amostrano, come in questa Prouincia vi è tanta abbondanza di grano, orzo, olio, mandorle, che facendo paragone di essa prouincia al resto d'Italia, si può dire, che essa ne proueda più d'ogn'altra, doue, che non solamente questa regionene ha quantità per se, ma ne abbonda per mosti altri luoghi ancora.

ONNA di aspetto virile, & robusto vestita di color verde, che stando in luogo erto, & montuoso con la destra mano tenga vn'asta, & con la sinistra porga con bella gratia vna cestella piena di zessano, & appresso lei da vn de i lati sia vn bellissimo cavallo.

ABRVZZO.

I Popoli di questa Provincia anticamente si chiamarono Sanniti, Caraceni, Peligni, Marucini, Precutini, Vestini, Irpini, & altri nomi, secondo i luoghi,& le Città di esta Regione: ma in generale trasse il nome de' Sanniti dalla Città di Sannio, dalla quale anticamente ha riportato il nome tutta questa Provincia,

come quella, che di tutti questi popoli fu capo, come narra Strabone lib. 5.

Fu poscia chiamata Aprutio, in vece di Precutio, cioè da quella parte de' Precutini, e hora ha acquistato il nome di Abrutio in vece di Precutio, essendo corrotto il vocabulo di maniera, che questa denominatione scambieuolmente è stata successa a quella de' Sanniti, e satta vniuersale, come ella a tutto il paese.

Si dipinge donna in luogo erto, & montuoso, per essere questa Prouincia

così fatta.

Si fà vestita di color verde, & di aspetto virile, & robusto, percioche, come dice Plinio nel libro terzo, che gli huomini habitanti ne' monti sono vigorosi, robusti, & più sorti di quegli, che habitano luoghi piani, esercitando più quelli il corpo, che non sanno questi.

E perche produce questa Regione, grandissima quantità di zasterano, del quale non solo ne participa tutta l'Italia, ma molti altri paesi ancora, si rappre-

senta, che porga la bella cesta piena di questi frutti.

Il bellissimo cauallo, che le sta appresso, denota i generosi, e molto nominati caualli di Regno, de' quali de' più sorti sono in questo paese, per la già detta cagione del sito, se bene per la bellezza, & grandezza di corpo ve ne sono in Calabria, e in Puglia di molta stima, massime quelli della razza del Re, del Prencipe di Bisignano, & altri.

Sta anche bone il cauallo a questa Prouincia, percioche essendo animale di sua natura generoso, & seruendo al fatto della guerra, si attribuisce a' Sanniti huomini bellicosi, che (come appresso si dirà) stettero à fronte più volte.

con l'esercitio de' Romani.

L'hasta, che tien con la destra mano, è per significato del lor propio nome, si

gnificando ( come dice Festo ) la voce Greca Sannia hasta.

Oltre di ciò l'hasta le si conuiene in segno della virtù, & del grande valore.

Percioche i Sanniti cominciando a fare conto della virtù, & fra di loro delle persone virtuose, in tutti gli atti ciuili, come di pace, così di guerra honorauano quelli, & diuenneto tanto coraggiosi, che atdirono di fari soggetti tutti gli conuicini Popoli, scorrendo gran paesi, & di farsi inimici i Romani, a' quali (come dice Strabone nel luogo citato) secero più volte veder la proua del loro valore. La prima volta su quando mossero la guerra. La seconda quando su rono in lega con esso loro. La terza quando cercarono d'essere liberi, & Cittadini Romani, e non lo potendo ottenere mancarono dell'amicitia de' Romani, & se ne accese la guerra chiamata Marsica, la quale durò due anni, & finalmente attennero d'esser fatti partecipi di quello, che desiderauano.

MARCA.

S I dipinge in forma di vna donna bella, & di virile aspetto, che con la desiste mano si appoggi ad vna targa attrauersata d'arme d'hasta, con l'elmo in capo, & per cimiero vn pico, & con la sinistra mano tenga vn mazzo di spighe di grano, in atto di porgerle, & appresso a lei vi sarà vn cane.

Si rappresenta bella per la vaghezza della Prouincia molto bene distinta dalla natura in valli, colli, piani, tiui, & siumi, che per tutto l'irrigano, & la ren-

dono oltre modo vaga, & bella.

ABRVZZO.



Si dipinge di virile aspetto con vna mano appoggiata alla targa, & aktre armi, per mostrare li buoni soldati, che d'essa Prouincia escono.

Le si il mette per cimiero il pico arme di questa regione, essendo che il pico veello di Marte susse guidato. & andassi auanti le legioni de' Sabini, e quelle nella Marca conducesse ad essere colonia di quella Prouincia, & per questo si detto a tempo de' Romani la Marca, Ager Picenus, come assai ben descriue in vn breuz elogio il Signor Isidoro Ruberti nella bellissima, & marauigliosa. Galleria di Palazzo nel Vaticano satta sar da Papa Gregorio X I I I. di selicissima memoria, nella qual su di molto aiuto il Reuerendissimo Padre Ignatio Danti Perugino, & Vescouo d'Alatri, che n'hebbe suprema cura da sua Beatudine, & l'elogio si questo.

Ager Picenus, ager diclus est propter fertilitatem, Picenus à Pico Martis, pt Straboni placet, nam annona, & militibus abundat, quibus sape Romam, caterasque Italia, Europeque partes inuit.

Et cer-

# DI CESARE RIPA:

417

MARCA:



Et certamente gli huomini di questa prouincia non solo hanno souuenuta continuamente di grano Roma, el'altre prouincie: ma ancora hanno dato aiuto di sortissimi soldati, & insteme segni di notabil sedeltà, ne i maggior bisogni loro, & della Christiani di contro i Turchi, e gli Eretici; & a tempo de' Romani antichi spetialmente secero, quando congiurando contro di essi gran parte delle Colonie d'Italia gli mossero guerra solo li Marchegiani, de' quali i Fermani restorno in sede, & combatterono in lor seruigio; onde questa prouincia, & questa Città ne acquistò lode di sedele, & per loro gioria ne i luoghi publici si vede scritto. Firmum sirma sides Romanorum Colonia, Onde ragioneuolmente se li è messo a canto il cane, per dimostrare la sede tà loro; Oltre di ciò per dimostrare, che in questa prouincia vi sono cani di gran stima, e bontà, e di essi ne vanno per tutta l'Italia, e ritornando al valore, e fedeltà di questi soldati, si dimostra da Velleio Paterculo quando dice, che Pompeo armò per la Republica numero gradissimo di gente: ma che, In Cohorte Ticena plurimu cossi debat.

A tempi

A' tempi più moderni, quando Papa Clemente VII. si trouaua assediato in Castello S. Angelo dalli Spagnuoli, & da i Tedeschi, i Marchegiani quasi popularmente s'inuiorono alla volta di Roma, de i quali spingendosi auanti il Conte Nicolò Mauritio da Tolentino con asquanti caualli, e con esso Tulsio Ruberti, si ritrouarono a cauarlo di Castello, quando si andò a saluare ad Oruieto.

ROMAGNA.

ONNA con bella ghitlanda in capo di lino con le sue foglie, e siori, & di rubbia: con la destra mano terrà vn ramo di pino con il frutto, & con la sinistra panocchie di miglio, di panico, di bacelli, di faue, e di fagiuo i.

Hebbe questa Prouincia diuersi nomi, vno de' quali su Flamminia, & dicess, che habbia ottenuto quello nome dalla via Salicata, & rassettata da C Flaminio Console Romano, come narra Strabone nel libr. 5. & P. Liuio nel 9. delle. guerre de' Macedoni, dicendo, che Flaminio hauendo foggiogati i Liguri, & fatta pace co' vieni popoli, non potendo patire, che i victorioli foldati follero otion, vi fece filicare, e raffettare la via da Roma per Tolcana, & per l'Umbria sino a Rimino. Fu poi detta Emilia da M. Lepido Emilio, ilqual sece vna strada, che veniua da Piacenza a congiungersi con la Flammia. Fu poscia chiamata. Gallia Cifalpina, per effere stata h bitata lungo tempo da Galli Boij, Insubri, Cenomanis& da altre simili generationi (come dimostra Polibio nel quarto libro dicenoo, che hauendo i detti Galli trapallate l'Api, & scendendo in questo paele, facciati i Toscani, che quiui haueuano edincate dodici Cirtà, quiui si fermarono, & da essi Galli su poi nominato tutto questo paese Gallia Cisalpina. Bi poscia detta Gallia Cispadana, & Traspadana, per estere da gli antichi partita la Cisalpina in que parti, cioè, di quà, & di là dal Pò Fiume. Fu poscia nominata Gallia Togata, come si raccoglie anco da Martiale nel terzo libro, che iui lo compose.

Hoc tibi, quicquid idest, longinquis mittit ab oris.

Gallia, Romane nomine dicla toge.

E più abasso dice specificamente, che era nel foro Cornelio, cioè Imola.

Romam vade liber: si veneris vnde , requiret:

Aemilia, dices, de regione via.

Si quibus in Terris, qua simus in Vrbe, rogabit.

Cornely refer as, me licet effe foro.

Fù detta Gallia, essendoui i Galli Senoni, & parimente i Boij passati nell'Italia, & quiui hauendone scacciati i Toscani (come habbiamo dette) & habitandoui, cominciarono a poco, a poco a pigliare i ciuili costumi de Romani non solamente del modo del viuere, ma altresi del conuersare, & vestire, percioche vedendo quelli esser togati, anch'eglino pigliarono le toghe, che erano vestimenti de' Romani.

Vltimamente su (come narra il Biondo) chiamata Romagna da Carlo Magno, & da Papa Adriano primo doppo la rouina de' Longobardi, per esser stato a ca Rauenna con alquante altre Città, & Terre vicine sempre per tutto il tempo

Longobardi fedelissimi al popolo Romano.

Si sa a questa provincia la ghirlanda di lino, hauendo Plinio in molta stima

ROMAGNA:



illino di Faenza nel lib. 19. ponendolo nel terzo grado di sottigliezza, & densità, & nel secondo grado di bianchezza.

La rubbia vien molto lodata quella di Rauenna da Dioscoride, come cosa inotabile. Le pannocchie di miglio, & di panico denotano la fertilità del pace se, quanto a tutte le sorti di biade, & legumi, & specialmente migli, panichi, saue, & sagiuoli.

Il ramo di pino con il frutto, che tiene con la destra mano, è per dimostrare la nobilissima selua di pini intorno a Rauenna, & Ceruia, che è cosa tanto propia di questa provincia in Italia, che niuna cosa la sa tanto disserente dall'altre, quanto esta. Onde Sisto V. di selice momoria in vna sua Bolla circa la conseruatione di quelle pinete, la chiama decoro d'Italia.

Ma per non lassar di dire cosa, che notabil sia, e per dar occasione ad altri porgendo loro materia di variare a modo loro la forma di questa sigura. lo trouo appresso Plinio lodati i kombi, e gli Asparagi di Rauenna, onde Martiale di
essi dice nel 13, lib.

Mollis

Mollis in aquorea qua creuit spina Rauenna Non erit incultis gratior Asparagis.

Racconta anco l'abbondanza delle rane, che si trouano quiui, & di loro così fauella.

Cum comparata rictibus tuis ora. Niliacus habeat crocodilus angustè Meliusque Rana garriunt Rauennates.

Vi sono ancora le viti sertili di Faenza, delle quali ne sa mentione Marco Var

rone lib. I. cap. 2. de re rustica.

Et gli ottimi, e generosi vini di Cesena, se bene possono essere superati in altri luoghi prodotti, ma gli antichi gli riposero tra vini generosi, come si legge appresso Plinio nel lib. 3. al cap. 6 8: Mecenate ne saceua gran stima, e però surono chiamati Mecenatini. Onde non terrei per errore sar nella ghirlanda. comparire alcune soglie di vite.

Potrassi anco dipingere il Sale, che da Platone nel Timeo su detto caro, & amico a Dio, & nel 9. della lliade su da Homero ch' amato divino, & di cui Plinio scrisse quell'antico proverbio, Sale nihil vtilius, il quale si sa a Cervia in tanta copia, che si partecipa ad altre provincie, & mi partebbe non disdicevole, che ne tenesse in mano, o in altro luogo in vn vaso, che rappresentalle la

maiolica, che si fa in singolar lode in Faenza.

E finalmente, oltre le sopradette cose, potrebbesi anco sare armata per attribuille virtù militare, hauendo prodotto per lo tempo passato, & al presentebrauissimi huomini, & samosi Capitanij, come Alberi co Barbiano restitutore dell'antica disciplina militare in Italia, lo Storza da Cotignola, tanti Malatesti da Cesena, e Rimino, i Polentani, i Lunardi, & Rasponi da Rauenna; i Caluoli, Ordelassi, gli Asti, de' quali il Cap tan Cosmo Luogotenente Generale nella-Impresa di Famagosta; oue per la Santa Fede sù dal Turco decapitato, insieme con Astor Baglione suo Generale.

Ed i Brandolini da Forli, Manfredi, & Martino da Faenza, Vincentio, & Dionisio Naldi da Bresichella Generale della Inuittissima Rep. di Venetia ambedui Guerrieri famosi nominati dal Giouio, & dal Bembo de Re Veneta: & molti generosi Capitani di questa bellicosa Famiglia, dalla quale anco sono discessi Signoti della Bordigiera, gli Alidossi da Imola, i Contiguidi hora Marchesi di Bagno, dicesi da Guido Nipote d'Othone Magno, primo Imperadore in Germania, huomini di grande stima, e valore, & altri, che lasso per non esser tedioso.

#### LOMBARDIA:

NA donna bella, grassa, & allegra, il suo vestimento sia di color verde tutto fregiato d'oro, & argento, con ricami, & altri ricchissimi, e vaghi adornamenti; nella destra mano tenga con bella gratia l'Imperial Corona d'argento, & con la sinistra vn bacile, oue siano molte corone d'oro Ducali appoggiato al sianco, e appresso i piedi dal destre lato sia il Pò siume, cioè vn'huo mo ignudo, vecchio, con barba lunga, & longhi, e stesi capelli, coronato di vna corona d'oro. Ouero per variar questa sigura sia la testa di toro con vna ghir-

quale esca copia d'acqua, & che si diuida in sette rami, & con la sinistra mano

tenga con bella attitudine vn cornucopia. · Ha hauuto questa nobile, & bellissima prouincia diuersi nomi secondo la diuersità de' tempi, & il primo su Bianora Gallia Cisalpina, & anco esta per vna parte Gallia Togata, Felfina, Aurelia, & Emilia, come riferisce Catone in libro

Originum, poscia fu detta Longobardia, & hora Lombardia.

lo non mi estenderò a dichiarare per qual cagione habbia hauuto li sopradetti nomi per non effer tedioso, ma tolo ditò, perche si chiemasse Bianora. che fu il primo nome, che ella hauelle, come anco, perche lia ttata nominata. Lombardia, che'è stato l'vitimo nome.

Dico dunque, che trasse primieramente il nome di Bianora da Ocno Bianoto valorolo Capitano de Tolcani. il quale pallando l'Apennino s'infignosì di

quelto paele, secondo che riserisce Catone nell'origini, doue dice,

Gallia Cifpadana, olim Bianora à victore Ocno.

Fù finalmente detta Longobardia da i Longobardi, che longo tempo tenneto la Signoria di ella Regione, hora dicesi Lombardia, per maggior doicez-

Za de la pronuntia.

Bella, grassa, allegra, & vestita di color verde si rappresenta, per essere gli huomini di questa provincia amorevoli, cor uertevoli, & molto dediti alli solazzi della vita, godendo n paese quanto posta esfere ameno, fertile, bbondante di viuere, di delitie, & di tutte le cole, che si richiedono al felice viuere. de gli habitatori, que sono melte Città grandi, famole Terre, infiniti Villaggi, & sontucti Castelli, magnificentissimi edifitij publici,& privati, dentro,& fuori della Città, fiumi celebri, fonti, & laghi di grandislima consideratione, valli, piani, & monti ricchi di tutte le gratie della natura, & dell'arte.

I lauori d'oro, & argento, ricami, & altri vaghi ornamenti fignificano la magnificenza, lo splendore, & la pompa de popoli di questa provincia, liquali abbondano di ricchezze, & artifitij, di nobili lauori conforme al merito della

la lor molta gran nobiltà, gran vittù, & valore.

L'Imperial corona d'argento dimostra l'illustre dignità, & honoranza di questa prouincia, riceuendo il Rè de' Romani in ella la detta corona di argento quando viene in Italia per incoronarsi, percioche, come riferiscono i dottori nel c. venerab. de elect. & la glosa nella Clementina, prima, super verbo vestigijs de

iurando; di tre diuerse corone la Maestà dell'Impetatore si corona,

Primieramente quella di ferro riceue dall' Arciuescouo di Colonia in Aquisgrana, poi questa d'argento gli vien data dall'Arciuescouo di Milano, & la terza d'oro gli vien data dal Sommo Pontefice nella Chiela di S. Pietro di Roma, delle quali quella di ferro significa la fortizza con la quale deue soggiogare i ribelli : l'altra d'argento dinota la purità de' costumi, & le chiare attioni, che deuono essere in tutti i Principi l'vltima d'oro significa la sua preminenza in giustitia, & potenza sopra tutti gli altri Rè, & Principi temporali del mondo, fi come l'oro di molto auanza tutti gli altri metalli,

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco, & inalgano questa sopra tutte l'al-

LOMBARDIA.



tre prouincie d'Italia, dimostrando, ch'ella abbraccia, & in se contiene più sa moss Ducati, come di Milano,

Vi è anco l'antico, & nobile Ducato di Turino, doue haueuano il suo sego gio i Duchi de' Longobatbi (secondo Paolo Diacono, Biondo, & Sabellico) & hoggi è posseduto con ottimo, & giustissimo gouerno dall' Altezza Serenissima di Carlo Emanuele Duca di Sauoia, veramente Prencipe meriteuole di maggiore, & qualsiuoglia stato, per esser egli di singolar valore, & risplendente di tutte le virtu, come anco celebre di gloriosa sama, per la grandezza, & anti-chissima nobiltà dell'origin sua:

Vi è anco de Mantoua, di Parma, di Piacenza, di Ferrara, & hoggi ha quello di Reggio, & Modena; de' quali quanto sia la magnificenza, la grandezza, & lo splendore non solo di questa provincia: ma di tutta l'Italia è noto a tutto il mondo.

Le si dipinge a canto il Pò, come cosa notabile di essa provincia, il qual paisando per mezzo di essa, gli apporta infiniti commodi, e piaceri, & è celebre per lo sulminato Fetonre, che in esso cadde, & si sommerse, come divinamente lasciò scritto Quidio nel secondo libro delle sue Metamorsosi in questi versi.

At Phaeton rutilos flamma populante capillos,
Voluitur in præceps long oque per aera trætlu
Fertur, vt interdum de Cælo stella sereno
Quæ si non cecidit, potuit cecidisse videri.
Quem procul à Patria diuerso maximus Orbe.
Excipit Eridanus sumantiaque abluit ora.

Si fa anche coronato il detto fiume, per essere il maggiore d'Italia, raccogliendo nel suo grembo le ricchezze di molti altri siumi, perche il Petrarca nel Sonetro 143. così lo chiama.

Rè de gli altri superbo, altero fiume.

Anzi per essere non solo il maggiore d'Italia, come si è detto, ma per noncedere punto alla grandezza de più samosi del mondo, cioè del Nilo, e dell'Istro. Lucano nel lib. 2, così dice.

Quoque magis nullum tellus se soluit in amnem,
Erydanus, frastasque euoluit in aquore syluas,
Hesperiamque exhaurit aquis. Hunc fabula primum
Populea siuuium ripas ombrasse corona:
Cumque diem pronum transuerso limite ducens,
Succendit Phaeton flagrantibus athera loris,
Gurgitibus raptis penitus tellure perusta,
Hunc habuisse pares Phębeis ignibus onda.
Non minor hic Nilo, si non per plana iacentis
Aegypti lylicas Nilus stagnaret arenas.
Non minor hic 1stro, nisi quod dum permeat orbem
Ister, casuros in quelibet aquora fontes

Accipit, & Schyticas exit non solus in vndas &c.

E come si è detto, si potrà dipingere questo siume con la testa di toro con le corna, percioche (come narra Seruio, & Probo) il suono, che sa il corso di questo siume, è simile al muggito de' buoi, come anco perche le sue ripe sono incurnate a guisa di corna.

Il cornucopia nella guisa, che dicemmo, significa l'abbondanza grande causata da questo celebre siume, essendo che nel tempo della Canicola, come narsa Plinio nel lib. 3. cap. 16. quando sil l'Alpi si struggono le neui, ingrossandosi,
& spargendosi da torno, lascia poi quei luoghi tocchi da lui sertilissimi, & diuidendo la prouincia in due partiscon serre bocche entra nel mare Adriatico con

dendo la prouincia in due parti, con sette bocche entra nel mare Adriatico con tanta copia d'acqua, che (come dice Plinio nel luogo citato) sà sette mari.

M. A. R. C. A. T. R. I. V. I. S. A. N. A.

NA donna leggiadra, & bella, che habbia tre saccie, hauerà il capo ornato a guisa di Berecintia madre de gli Dei antichi, di corona turritazon otto torri d'intorno, & nel mezzo vna più eminente dell'altre, sarà vestita

B =015

Ee 2 fotto

MARCA TRIVIGIANA.

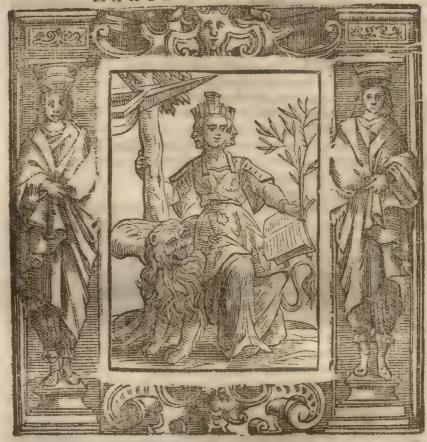

fotto di color azzurro, hauerà vna sopratteste, è manto di oro ricamato di spighe, & fregiato di verdeggianti, & fruttifere viti.

Starà a sedere sopra il dorso di vn'alato leone, terrà la destra mano appogi giata ad vna quercia, dalla quale penda vn rostro di naue, ò di galea, & con. la sinistra mano tenga con bella gratia vn libro, & anco vn ramo d'oliuo.

La prouincia di Venetia, che da Longobardi Marca Triussana sù detta, per hauer eglino posto il seggio del Marchesato nella Città di Treuigi, sè prouincia nobilissima al pari d'ogni altra, che sia nell'Italia, habitata già da gli Eugagei, poscia da gli Eneti, & da Troiani, che doppo la rouina di Troia con Ante-note in Italia passarono.

Ella al presente contiene in se noue Città principali, le quali tutte hanno il loro Vescouado, oltre le molte Terre murate, & Castella, che vi sono, & oltre il gran numero di villaggi, non solamente per la grassezza del terreno, il quale è sertilissimo: ma in gran parte per lo sito amenissimo, si che si può

# DI CESARE RIPA.

si può ragioneuolmente dire, che quella bellezza, che nell'altre Regioni d'Italia si vede per la delitiosa coltura de gli habitatori, in questa solamente si vegga per l'opera della gran maestra Natura, che così l'ha voluta fabricare.

Le Città sono Vinegia, la quale è capo, & Signora della Provincia, Vetona, Vicenza, Padoua, Treuigi, Ceneda, Belluno, Feltro, & Trento, che è posto alli confini di Germania nell'Alpi, delle quali Città in ogni tempo, & in ogni età riusciti sono molti huomini illustri in lettere, & in arme, che longo sarebbe il farne qui mentione, poscia che nelle Historie, che si veggono in luce delle cose seguite in Italia così ne gli Antichi, come anco ne i moderni tempi, ritrouansi in più luoghi descritti i loro fatti illustri, & copiosamente raccontati, tra' quali si può valoroso nominare Ezzelino da Romano, il quale se ben su tiranno, sù

però huomo valoroso nell'armi, e gran Capitano.

Si potrebbero anco annouerare gli Scaligeri, che gid per i tempi passati surono Signoti di Verona, di Vicenza, & di molte altre Città fuori di questa. Prouincia, i Carrareli Signori di Padoua, i Canineli Signori di Treuiso, di Ceneda, di Feltro, di Belluno, & tanti altri valorosi Capitani di militia, vsciti di queste Città: ma per non parere, che si faccia emulatione con l'altre prouincie, qui gli tralascierò, si come anco i più moderni, che nelle guerre fatte, & sostenute dalla Signoria de' Venetiani in questa, & in altre prouincie hanno dato man festi segni del lor valore, & del loro nome hanno lasciato immortal memoria.

Quanto al sito, poscia che ella è rinchiusa tra la Lombardia, la Romagna, il mare Adriatico, il Ducato del Friuli, & l'alpi Treuisane, che dalla Germania la separano, essa è dalle parti del Settentrione montuosa: ma nel rimanente piana, se bene ripiena di vaghi, & ben colti colli, da quali si cauano delicatissimi vini, & saporitislimi frutti. Dal piano poi, che amplissimo si scuopre nel Padouano, nel Treuisavo, & nel Cenodese alsai più, che nel Veronese, & nel Vicentino, che per la maggior parte sono territorij montuoli, & nel Bellunese, Feltrino, & Tridentino, che sono posti tra monti allai angusti, & ristretti, & però sono più feraci di vino, che di grano.

Si rappresenta bella, & leggiadra con tre faccie, percioche veramente è bellissima questa prouincia, come anco per alludere al nome di Treuisi, ò Tre-

uigiana Marca.

Si può ancora dire, che per tale similitudine sia somigliante all'imagine della Dea Prudenza, che così da gli Antichi era figurata, la cui virtunel Senato

Venetiano particolarmente riluce.

La Corona Turrita nel modo, che dicemmo, dimostra per le otto torri le otto Città soggette, & la Torre nel mezzo più eminente dell'altre rappresenta la Città dominante.

Il colore azzurro del vestimento, denota l'intimo Golfo dell'Adriatico ma-

re, che la bagna, & che da i medesimi Signori è dominato.

La sopraueste, d'manto d'oro ricamato di spighe, & fregiato di verdeggianti, & fruttifere viti dimostra, che nel grano, & nel vino, che esta produce, ci sono accumulate gran ricchezze

Siede Ee

Siede sopra il dorso dell'alato leone per alludere all' insegna della Republica

di Venegia.

Il tener la destra mano appoggiata alla quercia, dalla quale penda il rostro di naue, ouero di galea dimostra, che questa prouincia è forte, & potentissima in Italia, & per terra, & per mare mantiene in le quella grandezza, che da tutti i Prencipi del Christianesmo vien molto stimata, & insieme temuta, & rispettata per il dominio, che ella ha di questa prouincia, percioche nell'armate. di mare, con le quali essa ha ottenuto vittorie segnalatissime in ogni tempo per il numero grande de' nauilij, & galee, che può fare: & si è sempre seruita di prouincia così d'huomini di battaglia per armarle, traendone sempre di essa. quanti gli sono stati a bastanza per ogni grand' armata; come anco per ogni sorte di materia necelfaria per il fabricare, & armeggiare i legni, ellendo in essa prouincia molti boschi d'arbori a cotal fabrica bene appropiati, & specialmente nel Treuisano, doue si vede a gran commodo della Republica il celebre, & famoso bosco, dalla natura prodotto, ne' colli del Montello tutto di altissime, gros fe, & dure quercie, lungo dieci miglia, & lei largo, da Treuisi lontano dieci miglia, & dalle lagune di Vinegia venti, si come nel Bellunese altri boschi di altissimi abeti, larici, & saggi per sabbricare antenne, arbori, e remi; & nel Veronese, Vicentino, & nel Padouano grandissima copia di canapi per sar le vele, le gomone, & ogni altro necessario armigio.

Oltre che in questa istelsa regione ne i monti di sopra, che sono nel Veronele, nel Trentino, & nel Bellunele, sene caua il ferro in tanta quantità, quanto può bastare per rendere perfetta tutta la fabbrica dello armamento marinareccio, ilquale nell'Arsenale di Vinegia con grandissima copia di eccellentissi-

mi Maestri del continuo si tratta.

Illibro, che tiene nella finistra mano, fignifica non solo gli huomini celebri nelle lettere: ma ancora il nobilissimo studio di Padoua, fecondissimo Seminario di ogni virtù, che quiui fiorisce, dal quale sono in ogni tempo riusciti fapientissimi Theologi, Philosophi, Medici, Iurisconsulti, Oratori, & infiniti prosessori delle Atti Liberali, che hanno apportato sempre splendore non pure alla provincia , ma a tutta l'Italia infieme.

Il ramo dell'oliuo, che tiene insieme con il libro, significa la pace, che le

conserva il suo Prencipe, & Signore.

#### RIVLI.

ONNA vestita d'habito sontuoso, & vario, con vn castello turrito in testa, si come si figura Berecintia, hauerà il braccio destro armato con vna lancia in mano, & che insieme tenga alcuni privilegij co' sigilli pendenti.

- Stard appoggiata ad vna grande, & feconda vite, & a feder sopra due corni di douitia incrocicchiati, l'uno da vna banda pieno di ogni sorte di spighe, grani, rifi, migli, & simili; l'altro dell'altra parte pieno di ogni sorte di frutti di arbori.

Terrà nella sinistra mano yn libro, 🗞 ne piedi i coturni simili a quelli di Diana,

Diana, & appresso d'essi vi saranno cannuccie, & giunchi.

Sono tante, & sì diuerse le qualità, & conditioni, che si scorgono nel Friuli, che si potrebbono con longo discorso dire: ma con vna piccola figura in disegno non mai basteuolmente esplicare, percioche nel circuito di dugento, & cinquanta miglia, che lo comprende, si trouano prima altissime balze, & dirupate ; poi monti men'aspri, & più vtili per gran copia di legni, & per pastura d'animali, indi fertili, & ameni colti, & finalmente grandissima, & ampijssima pianura, che si stende fin'al mar Adriatico. In questo spatio sono, & torrenti, & fiumi, & laghi, & paludi, & porti di mare, & di fiumi, altri sono rapidi, veloci, come il Tagliamento, il Turro, e'l Naticone, altri quieti, & nauigabili, come il Timauo, la Natessa, il Lisonzo, & altri: ne' fiumi, & ne' laghi, & altre acque si pescano varie spetie di pesci, de' quali ve ne ha molti, & bonissimi, come lamprede, marsioni, temoli, & anco trute, & di queste pur'ancho più d'vna sorte, poiche di bianche, & rosse se ne trouano aslai, per lasciare i gamberi, che in gran quantità tutto l'anno si prendono, & oltre il pesce marittimo, che da Marano, & da Monfalcone luoghi del paese si conducono a Vdine, & altrouc per l'vio de gli habitatori; ne minor diuersità si troua anco nella terra istessa, essendouene di leggiera, di graue, di mezzana di più, e di meno fecondità.

L'habito sentuoso, & vario denota la diuersità delle qualità de Signori, di

che questa prouincia è habitata, come si dirà.

Se le mette la corona di torri in capo, perche in questa prouincia vi sono molti castelli, & alcune torri situate d'ogn'intorno sopra i monti, e' colli del paese, come ne sa sede Virg. nel 3. della Georg. dicendo.

Castella in tumulis, & lapidis arua Timaui.

Le quali posseggono giurisdittioni separate con nobilissimi privilegij, & di Imperatori antichi, & di patriarchi d'Aquileia, ch'vn tempo ne surono padroni, & sinalmente anco del dominio Veneto, ch'hora possiede quasi tutta la provincia, e certo questa qualità è molto singolar in lei, poiche si numeranosin'à settantadue giurisdittioni, le quali han voce in parlamento, che è vn consiglio vniuersale, il quale si sa ogn'anno, vna, e più volte alla presenza del Luogotenente generale residente in Vdine, oltre a molt'altre, che non v'interuengono, oue per tal'essetto si vede chiaro, che le si conviene la detta coronazi di torri in capo, come anco ben il dimostra virgilio nel 6, dell'Eneide, volendo somigliare questa provincia a Roma, & non per altro ciò sece, se non per i sette colli, che in essa Città si rinchiudono, onde disse.

Qualis Berecynthia mater

Inuehitur curru Phrygias turrita per Vrbes.

Il che tanto più conuiensi, perche casì si viene leggiadramente ad esprime.

re anco la Città d'Vdine, ch'hora è la Metropoli, & il capo del Friuli, contenendo in mezzo di se vn erto colle, & sopra d'eslo vn grande, & molto riguardeuole castello, onde si scuopre tutto il paese per sino alla marina.

Il braccio armato con la lancia, e' priuilegij dimostrano, che le sopradette giurisdittioni sono in obbligo a tempi di guerra di contribuire alcuni caualli con huomini armati per seruigio del Principe, che perciò han priuilegij.come

Ee 4 han

RIVLI



han haunto anticamente (come s'è detto) da Imperadori, & altri.

Sta appoggiata alla verdeggiante, e feconda vite , perche la qualità de' vini Etanto bondante in questa ; r. uincia, ch'in elsi consiste il maggior neruo del le sue ricchezze, percioche oltre la quantità sufficiente non solo per i suoi popoli: ma per gran parte ancora dell'Alemagna, & di Venetia, sono talmente nominati, & pretiosi, che Plinio nel I b. decimo quarto al capitolo sesto delle: Augustalxxxii. annos vita Lucilio retulit acceptos non alio viu gignitur in finu Adriatici maris non procul à Timauo fonte saxeo colle maritimo à flatu paucas coquente amphoras, nec altud aptius medicamentis indicatur. Hoc effe crediderim quod Greci celebrantes miris laudibus Pictano appellauerunt ex . Adriatico sinu.

Non mi estenderò a sar mentione de' luoghi in particolare : ma solo dirò, che il vino del Vipaco non lontano da Gloritia hà virtu di tendere le donne atte alla generatione, onde nella vicina Germania, che tutto quali ve l'alforbe, è nato il prouerbio. Vipocher chender mocher.

Siede in mezzo à due cornucopij, come dicemmo, percioche è commune conditione di produrre tutte le sorti di biade, legumi, e per sino à risi, che se bene non rende questa terra tanti per vno, quanto le sertilissime, tutta volta in alcuna parte di lei non cede a molt'altre: ma questo è marauiglioso in esla, e se le può ascriuere a singolar sertilità, poiche in quei medesimi campi, oue le vigne porgono le loro vue, si semina il sormento, e doppo quello il miglio, oue ro sormentone, doue tutte tre queste raccolte si sanno in vn' anno medesimo; di maniera che, se in altre regioni la terra produce più grano, ha bisogno poi di riposatsi, ne suole in quell' anno istesso d'altre biade caricar i granai del padrone: ma questa con tutto che rade volte le si dia tregua, non suole (essendo debitamente lauorata) desraudare la speranza dell'agricoltore.

Genera parimente tutte le sorte de' frutti d'alberi, & si ad ogni artistio, che in questo genere vsat si può, si ancora alle piante peregrine si proua essere moltoarrendeuole, intanto che e per copia, & per bontà si può agguagliare a qualunque altra, & pur di sopra a molt'altre ancora, come ne rende testimonio Atheneo nel lib. 3. che parlando de' pomi, così dice. Ego vero, viri amici, maxime omnium ea mala, que Rome venduntur, Mutiana dista, sum admiratus, que

ex pago quodam in Alpibus Aquileia constituto asportari dicuntur.

Il libio, che tiene con la destra mano, ne dimostra, che questa prouincia è feconda di belli ingegni, li quali, & in prosa, & in verso, & in tutte le facoltà sono stati celebri, & ne gli scritti loro hanno lasciato nobilissima testimoniane a della loro dottrina, come surono i Paoli Veneti, i Diaconi, gli Alberti, i Moroni, gli Amasei, i Robertelli, i Deciani, i Gatiani, i Cortoni, i Candidi, i Susani, i Luisini, gli Aregoni, i Rorai, gli Astemij, i Parthenij, i Vasasloni, i Frangipani, & altri infiniti, per lasciar da parte quelli, che sono in vita.

Et per essere opportuna alle cacciagioni, le si mettono per sue d'mostrationi i coturni, come quelli di Diana, e finalmente, perche nella parte sua Australe, termina in acque, e paludi, se le singono a piedi le cannuccie, & i giunchi.

#### CORSICA,

ONNA di aspetto rozzo sopra di eminente sasso circondato d'acqua, in capo hauerà vna ghirlanda di soglie di vite, sarà armata, & con la destra mano terrà vna corsesca, dalla parte destra vi sarà vn cane corso: ma che sia grande, & in vista seroce, secondo che natta Plinio lib. 3. capitolo quinto.

La Corsica è Isola nel mar Ligustico, & su primieramente nominata da Greci Cyrnus, come dimostra Strabone libro quinto, & Virgilio nell'egloga 9. quando dice : hand a su manda de su montal and a su manda dice.

Sic tua Cyrneas fugiant examina taxos.

E vogliono alcuni, che acquistasse questo nome da Cirno figliuolo d'Hercole, e fratello di Sardo, il quale passando dalla Libia a questo luogo, e quini fermatosi vosse, che da lui fosse con questo nome addimandato, essendo che prima era detta Terasine, come narra Nicolò Perotto.

Poscie

CORSICA.



Poscia su dimandata Corsica da vna dotina così chiamata, la quale era passata in quest'Isola a cercare vn suo vitello perduto, & titrouatolo quiui, & aggradendole il luogo, vi si fermò, e tanto piacqueto gli suoi costumi alli rozzi ha bitatori, che nominatono l'Isola dal suo nome, Altri dicono, che ella fusse così nominata da Corso, quiui fatto da Cotso valentissimo huomo, il quale lungo tempo tenne la signoria di quel paese, & fra molti, che scriuono di quest'Isola, Dionisio dice, che ella acquistasse il nome di Corsica dalla gran moltitudine delle cime de' monti; percioche questo nome Corso in Greco, & in Latino denota le tempie de' capi, come se dicesse l'Isola delle tempie de' monti.

Dipingeli sopra l'eminente sallo, perche quetta Isula è molto mal disposta a coltiuare, si per i sassi, come anco per esserui altissimi luoghi, come dice Rutilio nel 1. lib. del suo Itinerario così,

an so ob Incipit obscuros oftendere Corsica montes Nubifernmque caput concolor pmbra leuat ... SARDEGNA.



Si rappresenta di aspetto rozzo, percioche gli habitatori di questa Isola per Io più sono di costumi poco ciuili, che così dice Strabone nel lib.5.

La ghirlanda di vite dimostra, che questa Isola produce delicati vini , i quali in Roma, in molti altri luoghi d'Italia sono di molta stima.

Si dipinge, he sia armata, e che con la destra mano ter ga vua corsesca, per efser tali armi molto vsate dalli Corsi, liquali sono stimati buoni, e valorosi soldati.

Le si dipinge a canto il cane nella forma, che dicemmo, percioche dell'Italia, quini sono li maggiori, e più feroci contra gli animali, li quali ne vanno in molti luoghi stimati assai per la bontà, & ferocità, e bellezza loro.

SARDEGNA.

ONNA di corpo robusto, & di color gialliccio sopra d'vn sasso in forma della pianta d'vn piede humano circondato dall'acqua. Hauerà in capo vna ghirlanda d'oliuo. Sand vestita di color verde. Hauerà a canto vn'animale chiamato Musalo, ilquale, come dice Fra Leandro Alberti nella descrittione.

tione, che sa di quest' Itola ha la pelle, & i piedi come i cerui, & le corna simili a quelle del montone, ma riuolte a dietro circonssesse, e di grandezza d'un mediocre ceruo, terrà con la destra mano un mazzo di spighe di grano, & con la simistra dell'herba chiamata dal Mattiolo, Sardonia, o Ranuncolo, che è simile all'Appio saluatico. Plinio nel 3. lib. cap. 7. dimostra con l'autorità di Timeo, che susse chiamata la Sardiegna Sandalioton dalla sigura, & somiglianza, che tiene della scarpa, la quale da Greci è detta Sandialoneu, e da Marsilio sennusa, per esser elle sella fatta a somiglianza del vestigio del piede humano, che per tal distratione dipinghiamo la sudetta imagine sopra il sasso, nella sorma del piede, che dicemmo, & per denotare, che questo luogo sia Isola, la circondiamo cona l'acqua, come hauemo dimostrato di sopra.

Sardegna.

Dicesi anco, che ella acquistasse nome di Sardegna, da Sardo, figliuolo di Hercole, & di Thespia, che quiui passò dalla Libia, con molti compagni, si dipinge di corpo robusto, & sopra il sasso, perche i Sardi sono huomini di corpo robusto, & di costumi duri, & rustici, & alle satiche molto disposti.

Di color gialliccio si dipinge, per cagione non solo dell'ardor del Sole, ma; come dice Strabone nel lib. 5. in quest'Isola sempre vi sa cattiua aria, e massime nel tempo dell'Estate, nel quale si vede sempre rossa, & grossa, ma più doue

si caua il grano, & altri frutti, che sono luoghi più bassi.

Se le da la ghirlanda di oliuo, percioche viuono tra loro molto pacificamente. Non viano armi, percioche fra di loro non fanno guerra, ne anco niuno artefice è nell'Isola, che faccia spade, pugnali, o altre armi, ma se ne vogliono, ne pigliano nella Spagna, o in Italia,

Il color verde del vestito, denota (come mostra Strabone lib.5.) esser que-

sto luogo fertile di tutte le cose.

Tien con la destra mano le spighe del grano, perche quiui ne abonda in quan tità, & se i Sardi attendessero meglio, che non sanno a coltiuat la terra, racco-

glierebbero tanto grano, che superarebbe quest'I sola la Sicilia.

Se le da l'herba Sardonia, o Ranuncolo, che dir vogliamo, come cosa segnalata, la quale (comeracconta il Mattiolo) chi la mangia more, come inatto di ridere per causa delli nerui, che gli ritirano, & da tale essetto è tratto

il prouerbio del riso Sardonio.

Le si mette a canto il sopradetto animale, perche (come racconta il sopradetto F. Leandro) in niun'altro luogo di Europa si troua eccetto, che in Corsica, & in quest' Isola. E anticamente li Sardi vsauano le pelli di tale animale per loro armadura, & di essi ve n'è in tanta copia, che gli Isolani l'vecidono per trarne le pelli, acconcie che l'hanno, & sattone cordouani, ne sanno mercantia in qua; & in la per sutta l'Italia con gran guadagno, oltre l'utile, che ne cauano per l'vso lor del viuere, essendo essi animali bomissimi a mangiare.

#### SICILIA.

N A bellissima donna vestita d'habito sontuoso, & ricco, che sieda sopra d'yn luogo in forma triangolare, circondato dall'acqua, hauerà adorna-

SICILIA.



to il capo di vna bellissima acconciatura di varie, & ricche gemme, terrà con la destra mano vn caduceo, con la sinistra vn mazzo di varij siori, & fra essi vi saranno mescolati alcuni papaueri.

Le siano a canto due gran sasci di grano, & vno della mirabil canna Endosia hoggi detta canna mele, di cui si sa il zuccaro, & da vn lato vi sia il monte

Etna, dal quale esca fumo, & fiamme di fuoco.

La Sicilia (come scriue Strabone nel libro sesto) su chiamata Trinacria, & il medesimo afferma Trogo da tre promontorij, che mirano a tre parti del mon do, che sono il Peloro, il Pachino, e'l Lilibeo. Onde sopra di ciò Ouidio nel 13. lib. delle sue Metamorsosi così dice.

Sicaniam tribus hac excurrit in aquora linguis, E quibus imbriferos uersa est Pachynos ad austros Mollibus expositum Zephyris Lilybaon ad arctos Acquoris expertes spectat Boreamque Pelorus. Fù anco per maggior consonanza chiamara Trinacris, di cui dice Ouidio nel 4. de' Fasti

> Terra tribus scopulis vaslum procurrit in aquor Trinacris à positu nomen adepta loci

Poi trasse il nome di Triquetra, che ciò riserisce Plinio nel 3. libr. della soro ma triangolare, che per ciò rappresentiamo la pittura di questa imagine sopra il luogo triangolare.

Pigliò anco il nome di Sicania, come narra Diodoro con l'autorità di Timeo, dicendo, che susse così dimandata dalli Sicani antichissimi habitatori di esla, li quali dall'Isola si partirono per le continue ruine, che saccuano i suochi.

Alfine su detta Sicilia, come mostra Polibio, & Dionino dalli Siculi antichissimi, & molto potenti popoli d'Italia.

Bella si dipinge con habito sontuoso, & ricco, per mostrare la nobiltà, e bellezza di tutta l'Isola, nella quale vi sono ricche, & nobili Città, Terre, Ville, Castella, & altri luoghi di maraniglia, che ciò così dice Ourdio.

Grata domus Cereri, multas ea possidet Yrbes.

La bella acconciatura di capo con varie, & ricche gemme fignificano, come li Siciliani fiano d'acuto ingegno, e nobile nelle inuentioni.

Tiene con la destra mano il caduceo, per mostrare la sacondia, che hauno nel parlare, & che con la forza del loro ingegno sossero inuentori desl'arte oratoria, de' versi buccolici, pastorali, & di molte altre cose degne di memoria; & Silio Italico nel 14 lib sopra di ciò così dice,

Hic Phębo dignum, & Musis venerabile Vatum Ora excellentum sacras qui carmine syluas, Quique Syracusana resonant Helicona Camæna Prompta gens lingua, ast eadem cum bella cieret Portus, squoreis sueta insignire tropheis.

Il fascio delle caunemele, che le sono a lato, & i papaueri co' varij fiori, che tiene con la sinistra mano, dimostra la grandissima sertilità, che è in questa selicissima Isola, ilche afferma Strabone nel sesto libro, dicendo, che non è punto inseriore a qualsiuoglia altra Isola, & prouincia d'Italia, producendo copiosissimamente tutto quello, che si conuiene al viuete humano. Ed Homero disse, che ogni cosa vi nasceua da se stessa, & Claudiano l'afferma a questo proposito così dicendo.

Jalue gratissima Tellus

Quam nos pratulimus Calo tibi gaudia nostri

Sanguinis, & cards vteti commendo labores

Pramia digna manent, nullos patiere ligones

Et nullo rigidi versabere vomeris ictu,

Sponte tuus floreb: t ager, cessante iuuenco;

Ditior oblatas mirabitur incola messes.

Le si mettono li due gran fasci di grano a canto, come dicemmo, percioche in quest'Isola ve n'è in tanta copia, che in molti luoghi moltiplica con vsura grandissima; onde Cicerone a questo sine chiamò quest'Isola, granaro de' Romani.

Le si mette a canto il monte Etna, come cosa notabile di quest'Isola, e degna di farne mentione, poiche molti illustri poeti ne parlano, tra quali Ouidio nel 4. de Fasti così dice.

Alta iacet nastis super ora Typheos Aetna,

Cuius anhelatis ignibus ardet humus

Illic accendit geminas pro lampade pinus,

Hinc Cereris sacris nunc quoque thada datur.

Est specus exasi structura pumicis asper

Non homini facilis, non adeunda fera.

E Lucano nel Z. com a sero nel gran, supera l'emp

Ora ferox Sicula laxavit Mulciber Aetna

E Silio nel 14 de a renigir de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contra

At non equus amat Trinacria Mulciber antra

Nam Lipare vastis subter depasta caminis
Sulphureum vomit exaso de vertice sumum
Ast Aetna erustat tremesastis cautibus ignes
Inclust gemitus, pelagique imitata surorem
Murmure per cacos tonat irrequieta fragores
Noste dieque simul sonte è Phlegetontis vt atro
Flammarum exundat torrens picemque procella
Semicambusta rotat liquesastis saxa Cauernis
Turbine, & assiduo subnascens prosiuit Ignis
Summo Cana Iugo cohibet (mirabile distiù)
V cinam f ammis glaciem, aternoq; rigore
Ardentes horrenti scopuli, stat vertice celsi
Collis hiems Colidaue niuem tegit atra fauilla.

Mark Lo E. G. G 'E:

ATRONA attempata di venerando sipetto, segga in tribunale con maesta, habbia in testa vna Diadema, tenga nella destra mano vno scettro, intorno al quale sia vna cartella col motto. Iubet, & Probibet. Sopra il ginocchio sinistro pongasi vn libro dritto, ed aperto, nel quale sia scritto. In legibus Salus. Sopra il sibro appoggi la man sinistra, con la quale tenga il Regno papale, e la corona Imperiale.

Quella figura è fondata principalmente sopra quella definitione presa dal

Greco. Lex est anctio sancta iubens honesta, prohibens contraria.

La legge si assimiglia ad vna Matrona venerabile: sicome la Matrona gouerna, e conserva la samiglia, così la legge gouerna, e conserva la Republica.

E Matrona attempata per esser la legge antichissima satta nel bel principio del
Mondo alli primi nostri parenti, a' quali subbito creati, Iddio vietò, che non
mangiasser il pomo: Segnitò poi la legge Mosaica data pur da Dio, el'Euangelica dettata dal suo diletto sigliuolo pero Dio, e vero Huomo. Tralasso l'antichità della legge imposta da Minoe a' Cretesi, da Dragone, e da Solone a gsi
Atheniesi, da Ligurgo a' Lacedemoniesi, da Numa Pompilio a' Romani, e dalla

Repu-

Republica Romana nelle sue x j. Tauole prese dalla regalata Repub. Atheniese. Siede in Tribunale, perche nelli Tribunali sedendo, secondo le leggi da' dotti

legisti giudicar si deue.

Ha la diadema in testa, per esser ella santa determinatione; e con ragione. senta dir si può la legge, perche è cagione, che si esserciti il bene, & si sugga il male; laonde tiene Demostene, che la legge sia vn ritrouato, e dono di Dio, alla qua e conviene, che tutti gli huomini obbediscano. Lexest, cui omnes homines obtemperare convenit, cum ob alia multa, tum vel co maxime, quod lex omnis inventum quidem, ac Dei nunus est. Però l'Orator Romano chiamò le leggi. Sanstiones sacrate, & sacrata leges; Le quali leggi, come sante, & sacre non si possono violate set za condegna pena.

Tiene lo scettro nella destra, perche comanda cose giuste, ed honeste, e prohibisce le contrarie, come Regina di tutte le genti, tiuerita fin dalli Rè, che sotto lo scettro del deminio loro la fanno riverire, ed osservate da tutti li suoi popoli.

il libro denota la legge scritta, laquale trasgredite non si deue, essendo in essa posta la salute delle Città. In legibus posita, est Cinitatis salus, disse il Principe de' Filososi nel primo libro della Rettorica cap. 14. se non sulle la legge, che lega la sstenata licenza, il mondo sarebbe totalmente dissoluto, e ripieno d'inganni, d'irgiurie, di torti, d'oltraggi, e di mille missatti, per li quali si turbatebbe l'viniuei sal quiete, e perirebbe la salute d'egni Città, però il medessimo Filososo nel terzo della Republica dice. Legem praesse Cinitati est optabile.

Il Regno Papale, e la Corena Imperiale tenuti dalla man finistra lopra il libro sono simbolo dell'una, e dell'altra legge, Canonica, e Ciuile, Pontificia, e Cesarea, nelle quali si comprende la scienza della legge diuina, ed humana.

Fine della prima Parte.

# DELL'ICONOLOGIA

DEL CAVALIER

# CESARE RIPA.

25 250 Jest

#### PARTE SECONDA.

#### LASCIVIA.

Dinota l'armellin candido, e netto Vn huom, che per parer bello, e lasciuo Si coltiua la chioma, e'l viso, e'l petto.

Lascinia.

Onna con ornamento barbaro, e che mostri con vn dito di fregarsi leggiermente la testa.

Così la dipingenano gl'antichi, come si vede appresso il Pierio. L A S S I T V D I N E.

ò languidezza estiua.

DONNA magra, sarà d'habito sottile assai leggiermente vestita, mostran do il petto discoperto; con la sinistra mano s'apoggierà ad un bastone, e con la destra terrà un ventaglio, mostrando di farsi vento.

Per la languidezza, ò lassitudine (come habbiamo detto) intendiamo quel

la debolezza, che esteriormente accade al corpo, e che l'annoia.

Si dice estiua, per dimostrare non la languidezza, ò lassitudine cagionatada malattia, o d'altra cosa: ma quella causata da stagione naturalmente calda, ch'è l'Estate.

Si dipinge magra, perche esalando la sostanza del corpo per mezzo del ca-

lore, che la dissolue, viene necessariamente a dimagrarsi.

L'habito,& il petto nudo sono segni cosi della stagione, vsando gl'huomini in quella vestimenti assai leggieri per sentire men caldo, che sia possibile, come anco son segni del calore, che attualmente si troua in detta languidezza.

Con l'appoggiarsi, mostriamo hauer bisogno di sostentamento, e chi ha bisogno di sostentamento, non ha sorze sufficienti per se stesso, il che è propijssimo della nostra sigura, che si è detto esser debolezza di sorze del corpo humano.

Il ventaglio mostra, che mouendo l'aria prossima già riscaldata sa luogo all'altra più frescha, il che è di molto resrigerio al corpo, di maniera, che l'vso del ventaglio essendo per la noia, & assanno del caldo, dimostra sufficientemente, quello che propiamente si troua nella languidezza, che è la detta molestia del calore.

LEALTA.

DONNA vestita di bianco, tiene la mano destra al petto, ix vn ca-

La man destra sopra il petto, significa integrità dell'animo, & il cagnolino per la propia inclinatione parimente sideltà, e lealtà.

Lealtà:

Onna vestita di sottilissima veste; in vna mano tenga vna lanterna accesa nellaquale ammiri attentamente, & nell'altra vna maschera spezzata in più luoghi, & sia in atto di sbatterla in qualche muro, de sallo.

La veste sottile mostra, che nelle parole dell' huomo reale si deue scoprire l'animo sincero, & senza impedimento essendo le parole à concetti dell' animo nostro, come la veste ad vn corpo ignudo.

La lanterna medesimamente si pone per l'anima, & per lo cor nostro, & lo splendore, che penetra di suori col vetro, sono le parole, & l'attioni esteriori, & come la lanterna manda suori quel medesimo lume, che nasce dentro di lei, così l'huomo leale deue esser dentro, e suori della medesima qualità. A questo proposito disse Christo Nostro Signore, sia tale la vostra luce presso à gli huomini che essi ne rendano gloria à Dio, che alla sama de meriti vostri corrispondano l'opre.

La maschera che getta per terra, e spezza, mostra medesimamente il dispregio della sintione, e della doppiezza deil'animo, come si è mostrato in altri propositi.

Onna vestita di bianco, che aprendosi il petto, mostri il propio core per esser'ella vna corrispondenza dell'animo, con le parole de con l'attioni, accid le sia intieramente prestata sede.

LEGGE CANONICA,

ONNA, che stà a sedere, con la destra mano tiene vna bilancia, nella quale son poste da vna parte corone d'oro circondate di splendore, & da l'altra parte vn calice similmente circondato di splendore, dentro al quale si vede vna scope, e nella sinistra tiene vn libro aperto, sopra il quale è posta vna mitra da Vescouo, ed ha dalla banda destra del capo la Colomba dello Spiritosanto.

Donna a sedere, che con la mano destra dà la benedittione; sopra la medesima mano vi è la colomba dello Spiritolanto, la detta donna siede sopra vn gran vaso, dal quale esce gran quantità d'acqua, e sopra il vaso sono più Cornucopie, nella sommità dellequali sono figurati gli animali de' quattro

DI CESARE RIPA.

Euangiolisti, oltracciò nella man finistra tiene vn libro aperto scrittoui dentro. In principio erat verbum &c.

Legge del Timore, nel sopradetto luogo.

D Onna col viso eleuato, e tiene con la man destra le tauole dell'antica legge, e com la sinistra la spada versatile.

Legge Civile, nel sopradetto luogo.

Na donna, che siede, e tiene con la destra mano vna bisancia, ed vna spada, e sopra vna parte di essa bisancia è posto vn de sasci de littori vsati da gli antichi; e sopra l'altra parte vna corona regale, e con la sinistra mano tiene vn libro aperto, sopra il quale è posta vna corona Imperiale, ed in esso è scritto Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus armatam esse oportet.

#### ĽÉGA.



D VE donne abbracciate insieme armate d'elmo, e corsaletto, con vn'hasta per vna in mano, sopra delle quali sia vno Arion e, e sopra l'altra vna

cornacchia, sotro li piedi di dette donne vna volpe distesa.

Theleo, per quanto riferisce Plinio, su in uentore della Lega detta da' Latini, fordus, che più anticamente per autorità d'Ennio si diceua, fidus, e quelli, che ne haueuano cuta, etano chiamati fetiales, perche alla fede publica tra' popoli erano propulti, come piace a Varrone, ed essi haucuano cura, che giusta guerra si piglialle, e quella cessata, con la Lega, e confederanza si con-Rituisce la fede della pace, di che pienamente tratta il Panuinio: l'e Ciuitate Romana.

Menalippo legato del Re Antiocho allegna tre sorti di lega in Tito Liuio. Vna quando si sa pace co' nemici vinti, imponendosi loro legge ed aggrauij ad arbitrio de' vencitori ; l'altra, quando i nemici restando in guerra del pari con patti eguali di rendere cose tolte, e mal possedute, fanno pace; terzo, quando si fa amicitia ed amista con nationi, che non siano state mai nemiche. Ma la più antica confederanza nominata da Liuio nel primo libro fatta tra Albani, e Romani non cade sotto niuna delle tre sudette sorti, poi che si stabili la lega con patto, che si combattelle prima tra li tre Horatii, e Cuiratij, e che quella patria con bona pace signoreggiasse l'altra, i cui Cittadini timanessero vincitori: e pur questo accordo chiamasi da Liuio Fœdus, d cendo egli, Priusq; dimicarent, foedus ichum inter Romanos, & Albanos est his legibus, pt cuius populi ciues eo certamine vicissent, is alteri populo cum bona pace imperitaret,

La forma vsata da' Romani di giurare sopra l'osseruanza di tali patti d'amista, e confederanza vedesi in Titoliu o nella medesima lega tia gli Albani e' Romani, ed è riportata dal Biondo lib. 4. de Roma trionfante, dal Sigonio lib. primo cap. primo de antiquo iure Italie, e dal Brissenio nelle formole. Vno del collegio de' Sacerdoti fetiali, che vinti erano, dopo molte cerimonie diceua. Se il popolo Romano per publico configlio fard il primo a mancare da questi patti, e leggi. Tu Gioue cosi questo Popolo, come io ferisco hoggi questo Porco, e tanto più feriscilo, quanto più puoi, decto questo, percoteua vn Porco con vn selce; la qual forma è da Claudio Paradino ristietta.

in questo disticho.

Vt scrofa vobis prasentibus accidit isli, Sic mihi contingat, fallere si bic cupiam,

Leggesi altra forma vsata da Greci, apprello Homero nella Terza Iliade. oue si pattuisce; ed amicitia rimettendo prima la somma della guerra nel singular duello tra Alessandro, e Menelao per amor d'Helena in questa maniera, e conditione; che il Vincitore ottenga le ricchezze, e le bellezze d'Helena, e gli altri restino in ferma confederata pace.

Alexander, & bellicofus Menelaus, Longis hastis pugnabunt pro muliere: Victorem autem mulier, & opes sequentur, Cateri vero amicitiam, & fadera firma ferientes. DI CESARE RIPA.

Tutto ciò si stabilisca in cotal guisa, pigliaua l'Imperatore lauandosi primale mani con l'acqua vn costello, e stradicaua dal capo d'alcuni Agnelli i peli, i quali si distribuiuano a' Principi dell'vna, e l'altra parte, esponendo poi i patti dello accordo, scannaua gli Agnelli posti in terra, e vi spargeua sopra del vino, dicendo. O Gioue, a quelli, che prima romperanno i patti, così scorra per terra il lor ceruello, come questo vino.

Iupiter augustissime, maxime & immortales Dij cateri

Vtri priores fædera violauerint;

Sic ipforum cerebrum humi fluat veluti hoc vinum.

Ma noi nella presente sigura, non intendemo rappresentare niuna delle sudette sorti di Lega, perche cadono sotto la sigura della pace ed amicitia: poiche non significa altro più propiamente la voce latina, Fœdus, che la pace, e l'amicitia, la quale stabilita, si sormana con questo principio di parole A.M. I. CITIA ESTO. di che n'è particolare Osseruatore il Brissonio nel lib.4. delle sue somole, dicendo. Linius lib. 38. comprobat Fædus cum Antiocho in hae verba conscriptum suisse. Amicitia Regi Antiocho cum P. R. his legibus, & conditionibns esto. Si che noi esprimeremo vn'altra sorte di Lega, ed è quella, quando due, o più parti sanno Lega, ed accordo di vnirsi contro vn loro commune nemico: tale sù la Lega di Pio Quinto col Re Cattolico, e con la Republica Venetiana contro il Turco, la quale sù detta Sacrum sœdus, ed il monte eretto in sussidio per tale impresa chiamasi tuttania Mons sacri sœderis, e vedesi la detta Lega dipinta nella sala Regia in figura di tre donne abbracciate, vna dalle quali rappresenta la Santa Chiesa, la seconda Spagna, la terza Venetia, distinte con le loro solite imprese, ed armi.

Noi habbiamo figurate due donne armate, ed abbracciate, per denotare l've

nione ed accordo di aiutarsi con l'armi contro il nemico.

L'Arione, e la Cornacchia sono simbolo della Lega contro vno commune ne mico, perche questi due augelli sono nemici alla Volpe, la quale è ad'ambedue auuerlaria, onde essi accordansi d'ascoltare vnitamente insieme la Volpe, e di la cerarla, e spelarla col becco più, che possono, però habbiamo posta la Volpe stela sotto li piedi della Lega simbolo in questo luogo del commune nemico, che da collegati atterrar si cerca mediante la guerra, della quale è gieroglissico l'hasta, che ciascuna delle due donne tiene in mano. Che l'Arione, e la Cornacchia, posti sopra l'aste sieno amici, il dice Aristo, lib. 9. cap. primo de gli animali; Amici cornix, & Ardeola; che facciano lega contro la Volpe si raccoglie da. Plinio lib. x. cap. 74. Cornix, & Ardeola contra vulpium genus communibus inimicitiis, & c.

LEGGIEREZZA.

ONNA, che habbia l'ali alle mani, a' piedi a gli homeri, & alla testa, sarà vestita di piuma finissima.

LETITIA.

Vedi Allegrezza

A 2 LET-

ONNA veluta d'horeito, e gentil habito, che con la destra mano tiene vn libro, e con la sinistra due stauti, per signisscare concetti, e parole, queste come diletteuoli, quelle come honorabili.

#### LIBERALITA.



ONNA con occhij vn poco concaui, con la fronte quadrata, e col nafo aquilino, sarà vestita di bianco con vn'Aquila in capo, e nella destra
mano tenga vn compasso, ed vn cornucopia alquanto pendente, col quale versi
gioie, danari, collane, & altre cose di prezzo, e nella sinistra hauerà vn'altro cornucopia pieno di frutti, e siori.

La Liberalità è vna mediocrità nello spendere per habito virtuoso, &

moderato.

Si dipinge con occhij concaui, e fronte quadra, per similitudine del leoneliberalissimo fra gi animali irragioneuoli, e col naso aquilino per la similitudine DI CESARE RIPA.

dine dell'Aquila liberalissima tra tutti gl'vcelli, la qual si farà sopra la testa di detta figura, per mostrare, che esta liberalità non consiste nell'atto casuale di donare altrui le cose propie: ma nell'habito, e nell'intentione della mente, come ancora tutte l'altre virtù. Scriue Plinio, che l'aquila, se sa preda di qualche animale per propia industria, non attende tato a satiare l'appetito suo, che non si ricordi sempre di lasciarne parte a gl'altri vccelli, godendo, e riputandosi d'assai, per veder, che l'opera sua sola sia bastaute a mantenerne la vita di molti animali.

I due corni nel modo detto, dinotano, che l'abbondanza delle ricchezze è conueneuol mezzo di far venir a luce la Liberalità, quando è accompagnato con la Nobiltà dell'animo generoso, secondo il potere, e la forza di chi dona.

Vettesi di bianco la liberalità, perche, come questo colore è semplice, en netto, senza alcuno artistio, così la Liberalità è senza speranza di vile in-

Il compasso ci dimostra la liberalità douersi misurare con le ricchezze, che si possiedono, e col merito della persona, con la qual s'esercita questa virtù, nel che (se è leciro à seruitore entrar nelle lodi del suo Signore) merita partico-larissima memoria l'Illustrissimo Signor Cardinale Saluiati, patrone mio, il qual conforme al bisogno, & al merito di ciascuno comparte le propie sacoltà con sì giusta misura, & con animo sì benigno, che sacilita in vn'istesso tempo per se la strada del Cielo, e della gloria, e per gli altri quella della vita pretente, e della virtù, con applauso vniuersale di faina sincera.

Liberalità.

Onna vestita di bianco, nella destra tiene vn dado, e con la sinistra spare

ge gioie, e danari.

Il dado insegna, che egualmente è liberale chi dona poco, hauendo poco;

chi dona astai hauendo molto, purche si resti in piedi da tutte le bande

con la facultà principale.

Liberalità.

Iouanetta di faccia allegra, & riccamente vestita, con la finistra mano tenga appoggiato al sinistro sianco vn bacile pieno di gemme, e di monete d'oro, delle quali con l'altra mano habbia preso vn gran pugno, & le sparga ad alcuni puttini ridenti, & allegri, che da se stessi se ne adornano, le sportano in mostra per la gratitudine, & per l'obbligo, che si deue alla liberalità del benesattore, ouero per mostrare, che ancora il riceuere sa uori, & ricchezze con debito modo è parte di liberalità, secondo l'opinione de' Morali; se bene è più nobile attione, e più beata, il donar altrui le cose sue.

Il Pierio Valeriano assegna per antico leroglifico di liberalità, il bacile solo, il quale noi accompagniamo con l'altre cose per compimento della figura, & per dichiaratione della liberalità figurata.



DONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vno scettro, nella sinistra vn cappello, & in terra vi si vede vn gatto.

Lo scettro significa l'autotità della Libertà, & l'imperio, che tiene di se medesima, essendo la Libertà vna possessione assoluta d'animo, & di corpo, & robba, che per diuersi mezzi si muouono al bene; l'animo con la gratia di Dio; il corpo con la vittù; la robba con la prudenza.

Se le da il cappello come dicemmo, percioche quando voleuano i Romani date libertà ad vn seruo dopò d'hauergli raso i capelli gli saceuano portare il capello, & si saceua questa cerimonia nel tempio di vna De a creduta protettrice di quelli, ch'acquistauano la libertà, & la dimandauano Feronia pero si dipinge ragione uolmente col cappello.

Il gatto ama molto la Libertà, & perciò gl'antichi Alani, i Borgognoni, & i Sueui, secondo che scriue Metodico so portauono nelle loro insegne dimoftrando, che come il detto animale non può comportare di essere riserrato nell'altrui forza, così essi erano impatientissimi di seruitù.

Libertà.

Onna, che nella finistra mano tiene vna mazza, come quella d'Hercols & nella destra mano tiene vn cappello con lettere.

LIBERTAS AVGVSTI ex S. C.

Il che significa libertade acquistata per propio valore, & virtù conforme à quello, che si è detto di sopra, & si vede così scolpita nella medaglia di Antonino Eliogabalo.

Liberta.

Onna, che nella mano destra tenga vn cappello, & per terra vi sarà vn giogo rotto.

LIBIDINE.

DONNA bella, & di bianca faccia, con i capelli grossi, & neri, ribussitati all'insù, & soliti nelle tempie, con occhi grassi, lucenti, & latciui; mostrano questi segni abbondanza di sangue, il quale in buona temperatura è cagione di Libidine, & il naso riuolto in sù, è segno di questo istesso per segno del becco animale molto libidinoso, come disse Aristotele de sissonomia al capitolo sessantanoue, hauerà in capo una ghirlanda di edera, sarà lasciuamente ornata, porterà a trauerso una pelle di pardo, e per terra à canto vi sarà una pantera tenendole detta sigura la sinistra mano sopra il capo.

L'hedera da Greci è chiamato cisso, & cissare (tirando le loro parole al nostro proposito) significa essere dato alla Libidine; però Eustathio dice, che si data l'hedera à Bacco per segno di Libidine, cagionata dal vino.

La pelle del pardo, che porta a trauerso a guisa di banda, come dice ancora Christosoro Landino, parimente significa Libidine, essendo a ciò il detto animale molto inclinato, mescolandosi non solamente con gli animali della sua specie: ma ancora (come riferisce Plinio) col leone, e come la pelle del pardo è macchiata, così similmente è macchiata la mente dell'huomo libidinoso di pensieri cattiui, & di voglie, lequali tutte sono illecite.

E ancora propio di questo animale ssuggire quanto può di essere veduto quando si pasce, & pascendo di suggersi il propio sangue, il che è propiissimo della libidine, perche più d'ogni altra cosa le sue voglie procura di pascere nascostamente, e che niuno il veda, & di satiarsi euacuando il propio

sangue, & togliendosi le forze.

Per dichiaratione della pantera il medesimo Landino dice, che molti la fanno disferente dal pardo solamente nel colore, percioche questo ha più bianco, & vogliono anco che sia la femina del pardo, & se crediamo esser vera questa cosa, potemo comprendere, che la libidine principalmente, e con maggior violentia domina nelle semine, che ne' maschij, (come si crede communemente) in ciascuna spetie d'animali.

Afferma Plinio esser la pantera tanto bella, che tutte le fiere la desiderano: ma temono della fierezza che dimostra nella testa, onde essa occultando il capo, e mostrando il dorso l'alletta, e di poi con subito empito le prende, e

diuora, and a market in a structure of the configuration of the configur

Il che è molto simile alla libidine, la quale con la bellezza, e lusingha ci tira, e poi ci diuora, perche ci consuma il tempo, il denaro, la fama, il corpo, & l'anima istessa ci macchia, e ci auuilisce sacendola serua del peccato, e del demonio = 2 2 3

Onna lasciuamente ornata, sedendo appoggiata sopra il gomito sinistro, . nella man destra terrà vno scorpione, a canto vi sarà vn becco acceso alla libidine, & vna vite con alcuni grappi d'vue.

Racconta il Pierio Valeriano nel libro decimosesto, che lo scorpione significa Libidine, ciò può esser, perche le pudende parti del corpo humano sono

dedicate da gl'astrologi allo scorpione.

Medesimamente s'intende il becco per la libidine, essendo ne gli atti di Venere molto potente, & dedito a tale inclinatione souerchjamente, come si vede nel luogo citato nell'altra figura a questo proposito. Sta a sedere, & appoggiata su'l braccio per mostrar l'otio, del quale si fomen-

ta in gran parte la libidine, secondo il detto.

Otia si tollas periere cupidines arcus, La vite è chiaro inditio di libidine, secondo il detto di Terentio.

Sine Cerere, & Biacho friget Venus.

Et ancora perche si dicono lusturiare le viti, che crescono gagliardamente, come gli huomini accecati dalla Libidine, che non quietano mai.

Libidine, o Lußuria.

Ipingeuano per la lusturia anchora gli antichi vn Fauno con vna corona d'eruca, & vn grappo d'vua in mano per fingersi il Fauno libidinoso, e l'eruca per inuitare, & spronare assai gl'atti di Venere.

Et propiamente sono lussuriosi quelli, li quali sono souerchine i vezzi di amore cagionato dal vino, che riscalda, & da molte altre lasciue com-

modità.

Luffuria.

LI antichi vsauano dipingere Venere sopra vn montone, per la lussu-I ria, mostrando la soggettione della ragione al senso, & alle concupifcenze illecite.

LIBERO ARBITRIO.

VOMO d'età giouenile con habito Regio di diuersi colori, in capo habbia vna corona d'oro, con la destra mano tenga vno scettro, in ci-

ma del quale sia la lettera Greca Y.

Il Libero Arbittio, secondo San Thomasso, è libera potestà attribuita alla natura intelligente per maggior gloria di Dio di eleggere tra più cose, le quali conseriscono al fine nostro vna più tosto, che vn' altra, ouero data vna sola cosa di accettarla, ò di rifiutarla come più piace. Et Aristotele nel terzo. dell'Ethica non è da tale definitione discordante, dicendo ellere vna facultà di potersi eleggere diuerse cose per arrivare al fine, percioche non ha dubbio alcuno; che da ciascuno ha voluto, e desiderato il sommo bene, cioè, la felicità eterna, la quale è l'vitimo fine di tutte l'attioni humane : ma sono gli



huomini molto persetti, & varij, e diuersi tra di loro circa l'elettione de modi, e vie d'arrivare a quella meta.

Si dipinge giouane richiedendosi al libero arbitrio l'vso della discretione, la quale tosto che è venuta nell'huomo, sa ch'egli si disponga a conseguire il suo sine co' mezzi, li quali si conuengono allo stato, & alla conditione sine suo alla conditione sine suo alla conditione suo all

L'habito Regio, lo scettro, & la corona sono per significare la sua potestà di voler assolutamente quello, che piu assolutamente gli piace.

Li diuersi rolori nell'habito sono per dimostrare l'indeterminatione sua, potendo come s'è detto, per diuersi mezzi operare.

La lettera Creca Y si aggiunge allo scettro, per dinotare quella sententia di Piragora Filosofo samoso, che co essa dichiarò, che la vita humana haueua due vie, come la sopradetta settera è diuisa in due rami, del quale il destro è come la via della virtù, che da principio è angusta, & erta: ma nella sommita è spatiosa, & agiata, & il ramo sinistro è come la strada del vitio, la qua-

le è larga, & commoda: ma finisce in angustia, & precipitij, si come molto bene piegano i versi, i quali si attribuiscono a Virgilio.

Per la qual cosa attribuendo noi al Libero Arbitrio questa lettera, ragioneuolmente significano essere in mano sua eleggere la buona, la rea, la sicura, d men sicura via da potere peruenire alla felicità propostaci.

Littera Pythagora discrimine secta bicorni,
Humanavita speciem preserrevidetur,
Nam via virtutis dextrum petit ardua callem
Dissiciems; aditum primum spectantibus offert,
Sed requiem prabet session in vertice summo
Male ostentat iter via lata, sed ultima meta
Pracipiat captos voluitque per ardua saxa
Quisquis enim duros calles uirtutis amore
Vicerit, ille sibi laudemque, decusque parabit
At qui desidiam luxumque sequetur inertem
Dum sugit oppositos incauta mente labores
Turpis, inopsque simul mirabile transigit auum.
L I C E N Z A.

ONNA ignuda, & scapigliata, con la bocca aperta, e con vna ghirlanda di vive in capo.

Licentiosi si dimandano gli huomini, che fanno piu di quello, che conuiene al grado loro, riputando in se stessi lode, far quelle attioni, che ne gl'altri son biasimeuoli in egual fortuna, e perche puo esser questa licenza nel parlare, però si fa con labocca aperta, e perche puo esser anco nella libertà di far palese le parti, che per istinto naturale dobbiamo ricoprire, la qual cosa si mostra nella nudità, nel resto dell'altre opere pigliandosi libertà di sar molte cose, che non c'appartengono, e questo si dinota con la vite, la quale inchinando con il frutto suo molte volte sa sare molte cose inconuenienti, e disdiceuoli: e come li capelli, che non sono legati insieme scorrono liberamente, oue il vento gli trasporta, così scorrono i pensieri, e l'attioni d'vn huomo licentioso da se medesimi.

ONNA vestita di varij colori, nella destra mano tiene vn vaso di acqua, il quale versa sopra vn gran suoco, che arde in terra; il che è per segno del contrario, al quale l'altro contrario naturalmente opponendosi, e cer cando impadronirsi della materia, e sostanza dell'altro, dà con strepito segno di lite, e d'inimicitia, il qual essetto imitano gl'animi discordi, & litigosi, che non quietano per se stessii, nè danno riposo a gl'altri.

DONNA giouane viuace, & pronta, vestita di biauco, tiene vno stocco nella destra mano, & nella sinistra quattro chiaui con Elmo in capo, & per cimiero vn falcone pellegrino.

La logica è vna scientia, che considera la natura, e proprietà dell'operationi dell'intelletto, onde si viene ad acquistare la facilità di separare il vero dal falso falso: Adunque come quella che considera settilissimi, & varij modi d'intendere, si dipinge così lo stocco, il quale è segno d'acutezza d'ingegno, & l'elmo in capo mostra stabilità, e verità di scienza, & come il sa cone s'inalza à volo à su di preda, così il logico disputa altamente per sar preda del discorso altrui, che volentieri alle sue ragioni si sottomette.

Le quattro chiaui fignificano i quattro modi d'aprire la vetit din ciascuna significa, insegnate con molta diligenza da presessori di quest'arte.

Vestesi di bianco per la similitudine, che ha la bianchezza con la verità, perche, come quello fra i colori è il più perfetto; così questa fra le persettioni dell'anima è la migliore, e più nobile, e deue esser il fin d'ogniuno, che voglia esser vero logico, ecnon fossita, ouero gabbatore.

Logica.

Onna con la faccia velata, vestita di bianco, con una sopraueste di varij colori, mostri con gian sorza delle mani di stringere un nodo in una coi da alla ben grossa, unida, vi sia per terra della canape, ouero altra materia da far corde.

La faccia velata di questa figura mostra la dissicolta, & che è impossibile à conoscersi al primo aspetto, come pensano alcuni, che per sar prositto in essa, credono esser sourchi al loro ingegno sei mesi soli, e poi in tei anni ancor non sanno la definitione d'essa. Per notar'il primo aspetto si dimostra il viso,

perche il viso è la prima cosa, che si guardi nell'buomo,

Il color bianco nel vestimento si pone per la simiglianza della verità, come s'è detto, saquale è ricoperta da molte cose verisimili, oue molti sermando la vista, si scordano d'essa, che sotto colori di esse stà ricoperta, perche delle cose verisimili tirave con debito modo, di grado in grado, ne nasce poi sinalmente la dimostratione, saquale è come vna cassa, oue sia riposta la veità, & si apre per mezzo delle chiane già dette de' sillogismi probabili, siquali si notano con varij colori, che se bene hanno qualche conformità con la luce, non n'hanno però tanta quanto il bianco, che è l'essetto più puro d'essa.

La corda doue si stringe il nodo, mostra che la conclusione certa, è quella, che sta principalmente nell'intentione del logico, & dalla similitudine della corda, si dice il logico legare vn'huomo, che non sappia, che sì dire in contratio alla verità mostrata da lui, & le sue proue sondate con la sua arte sono nodi indissolubili è per sorza, ò per ingegno di qual si voglia altra prosessione, la

ruuidezza della corda, mostra la dissicultà della materia.

La canape per terra moltra, che non solo è offitio della logica fare il nodo delle corde fatte, ma quelle medesime corde ancora prouedere con l'arte sua propia seruendosi d'alcuni principij della natura, & insegnando di conoscere i nomi, le propositioni, & ogni altra parte, ouero istromento della dimostratione il suo vero, & reale istromento.

Logica.

I Duane pallida con capelli intricati, e sparsi di conueneuole longhezza; nella mano destra tiene vn mazzo di siori, con vn motto sopra, che di-

### 14 ICONOLOGIA

chi Verum, & falsum, & nella finistra vn serpente.

Questa donna e pallida perche il molto vegliare, & il grande studio, che intorno ad essa è necessario, e ordinaziamente cagione di pallidezza, & indispositione della vita.

Leapelli intrigati, & sparsi dimostrano che l'huomo il quale attende alla spe culatione delle cose intelligibili, suole ogni altra cosa lasciar da parte, e dimenticarsi della custodia del cospo.

I fiori son segno, che per industria di questa professione si vede il vero apparire, & il falso rimanere oppresso, come per opra della natura, dall'herba

nascono i fiori, che poi la ricoprono.

Il serpente c'insegna la prudentia necessarissima a professione, come a tutte l'altre non s'affaticando in altro, l'humana industria, che in distinguere il vero dal falso, & secondo quella distintione saper poi operare con proportionata conformità al vero conosciuto, & amato. Scuopre ancora il serpente, che la logica è stimata velenosa materia, & inacessible a chi non ha grande ingegno, & è amara a chi la gusta, & morde, & vecide quelli, che con temerità le si oppongono.

#### LONGANIMITA.

NA matrona assai attempata, a sedere sopra d'un sasso, con gl'occhir verso il cielo, con le braccia aperte, & mani alzate a matricolo della con segona della co

La longanimità, è annouerata dall'Appostolo al cap. 4. de' Galati tra li dodici frutti dello Spiritosanto, S. Tomaso nella 2.2.q. 136. art. 5.2 vna virtu y mediante, laquale la persona ha in animo d'arrivare a qualche cosa assai ben. discosta, ancorche ci andasse ogni longo tempo. Et S. Anselmo sopra il detto c.5. a Galati, dice la longanimità essere una longhezza d'animo, che tollera patientemente le cose contrarie, & che sta longo tempo aspettando li premij eterni, & se ben pare, che sia l'istessa virtù, che la patientia, tuttauia sono differenti tra loro, perche come dicono li sudetti Autori, & Dionisio Certosino so pra l'istesso cap. 5. a Galati la longammità, è accompagnata dalla speranza, che fa che stiamo aspettando sino alla fine li beni promessici da Dio No stro Signore, & però questa virtù pare che guardi più la speranza, e'l bene, che la paura, o l'audacia, o la malinconia, ma la patienza sopporta li mali, l'ingiurie, & l'auuersità presenti a fine d'hauer poi bene: ma perche non basta soffrire al presente solamente si! ha da sopportare per qualsiuoglia longhezza di tem po, & per quanto piacerà ai Sig. Iddio, che però si dipinge matrona attempata, & a ledere lopra d'vn fasso.

Si dipinge con gl'occhij verso il Cielo questa virtà, al quale s'appropia, come costa nel Salmo: Deus longanimis, & multum misericors, per il sine che

sono li beni eterni prometlici da Dio.

Si rappresenta con le mani alzate per la speranza che accompagna, e sa parer breue l'aspettare in questo mondo.

LV-SSVRIA.



NA giouane, che habbia i capelli ricciuti, ed artifitiosamente acconci, sarà quasi ignuda, ma che il drappo, che coprità le parti, sia di più colori, e renda vaghezza all'occhio. & che sedendo sopra vn cocodrillo, saccia carezze ad vna pernice, che tiene con vna mano.

Lussuria è vn ardente, e sfrenato appetito nella concupiscenza carnale sen-

za osseruanza di legge, di natura, ne rispetto d'ordine, o di sesso.

Si dipinge con li capegli ricciuti, ed artifitiosamente acconci, e col drappo sudetto, perche la lussuria incita, ed è uia dell'inferno; e scuola di Iceleratezze.

Si rappresenta quasi ignuda, perche è propio della lusturia il d.ssipare, e distruggere non solo i beni dell'animo, che sono vittì, buona sama, letitia, libertà, e la gratia del corpo, che sono bellezza, fortezza, destrezza, e sanità, ma anco i beni di sortuna che sono danari, gioie, possessioni, e giumenti.

Siede topra il cocodrillo, percioche gli Egitij diceuano, che il cocodrillo era fegno della lusturia, perche egli è fecondistimo, e genera molti figliuoli, e come

marra

narra Pierio Valeriano nel libro 29. è di così contagiosa libidine, che si crede, che della sua dritta mascella i denti legati al braccio dritto concitino, e commuouano la lussuría.

Leggesi ancora ne gli scrittori di Magia, ed ancora appresso Dioscoride, e Plinio, che se il rostro del cocodtillo terrestre, il quale animale è da alcuni detto Scinco, edi piedi sono posti nel vin bianco, e così beuuti infiammano grandemente alla sasciuia.

Tiene, e sa carezzalla pernice, percioche niuna cosa è più conueniente, e più commoda per dimostrare vna intemperatissima libidine, ed vna stienatissima lussima, che la pernice, laquale bene spesso è da tanta rabbia agitata, pel coito, ed è accesa da tanta intemperanza di libidine, che alle volte il maschio rompe l'voua, che la semina coua, essendo ella nel couare ritenuta, ed impediata dal congiungersi seco.

MACHINA DEL MONDO.

DONNA ch'habbia intorno al capo i giri de' sette pianeti, & in luogo di capelli saranno siamme di suoco, il suo vestimento sarà compartito in tre parti, & di tre colori.

Il primo che cuopre il petto, & parte del corpo sarà azurro con nuuoli.

Il secondo ceruleo con onde d'acqua.

Il terzo fin a piedi sarà verde con monti, città, & castella, terrà in vnamano la serpe riuolta in circolo che si tenga la coda in bocca, il che significa, che il mondo da se stesso, per se stesso si nutrisce, & in se medesimo, & per se medesimo si riuolge sempre con temperato, & ordinato moto, & il principio corre dietro al fine, & il fine ritorna al suo stesso principio, per questo ancosa vi si dipingono i sette pianeti.

Il fuoco che ha in cima del capo, & il color del vestimento, significa li quattro Elementi, che sono le parti minori della grandissi ma machina vniuer-

fale. MAGNANIMITA.

ONNA bella, con fronte quadrata, & naso rotondo, vestita di oro con la cotona imperiale in capo, sedendo sopra vn leone, nella man destraterrà vno scettro, & nella sinistra vn cornucopia, dal quale versi monete d'oro. La Magnanimità è quella virtù, che consiste in vna nobile moderatione d'affetti, & si troua solo in quelli che conoscendosi degni d'esser honorati da gl'huomini giuditiosi, e stimando i giuditij del volgo contrarij alla verità spesse volte, ne per prospera troppo fortuna s'inalza, ne per contraria si lasciano sottomettere in alcuna parte, ma ogni loro mutatione con egual' animo sostengono, & aborriscono sar cosa brutta per non violar la legge dell'honestà.

Si rappresenta quella donna bella, con fronte quadrata, e naso rotondo à somiglianza del leone, secondo il detto d'Aristotese de sison, al cap.9.

Vestesi d'oro, perche questa è la materia atta per mandar à effetto molti no

bili pensieri d'un animo liberale, & magnanimo.

Portain capo la corona, & in mano lo scettro, perche l'vno dimostra nobiltà di pensieri, l'altro potenza d'esseguirli, per notar che senza queste due cose è impossibile essercitare magnanimità, essendo ogni habito essetto di molte

attioni

attioni particolari : si dimostra la magnanimità esser vera dominatrice delle passioni vili, e larga dispensatrice della facoltà per altrui benefitio, e non per va nità, & popolare applaulo. Al leone da'Poeti sono assomigliati li magnanimi, perche non teme di quest'animale le forze de gl'animali grandi, non degna. esso i piccioli, & impatiente, de' benefitij altrui largo rimuneratore, & non mai si nasconde da' cacciatori, se egli s'auuede d'esser scoperto, ch'altrimenti si ritira, quafi non volendo correr pericolo senza necessità. Questa figura versa le monete senza guardarle, perche la Magnanimità nel dare altrui si deue offeruare senza pensare ad alcuna sorte di rimuneratione, e di qui nacque quel det to. Da le cose tue con occhij ferratise con occhij aperti riceui l'altrui. Il Doni! dipinge questa virtù poco diuersamente, dicendo douersi fare donna bella, e: coronata all'Imperiale, riccamente vestita con lo scettro in mano, d'intorno. con palazzi nobili, & loggie di bella prospettiua, sedendo sopra un leone con doi fanciulli a piedi abbracciati insieme, vno di queste sparge molte medaglie di oro, e di argento, l'altro tiene le giuste bilancie, e la dritta spada della giufitia in mano. Le loggie, e le fabriche di grande spese molto più conuengono alla magnificenza ch'altra virtù heroica, laquale s'elercità in spele grandi; & opre di molto danaro, che alla Magnanimità modera; rice de gli affetti, & 1 in questo non so le per auuentura habbia errato il Doni, le non si dice, che senza la magnanimità la Magnificenza non nascerebbe.

Il leone, oltre quello ch'habbiamo detto, fi scriue, che combattendo nonguarda il nimico per non lo spauentare, & acciò che più animoso venga all'asfronto nel scontrarsi poi con lento passo, ò con salto allegro si rinselua, con ser-

mo proposito di non far cosa indecente alla sua nobiltà.

I due fanciulli mostrano che con giusta misura si deuon abbracciar tutte le distincoltà per amor dell'honesto, per la patria, per l'honore, per li parenti, e per gl'amici magnanimamente spendendo il denaro in tutte l'imprese honorate.

Magnavimità.

Onna, che per elmo portarà vna testa di leone, sopra alla qual si vi sieno doi piccoli corni di douitia, con veli, & adornamenti d'oro, sarà vestita in habito di guerriera, & la veste sarà di color torchino, & ne' piedi hauerà sti-ualetti d'oro.

MAGNIFICENZA.

DONNA vestita, & coronata d'oro, hauerà la sissonomia simile alla Magnanimità, terrà la sinistra mano sopra di vn'ouato, in mezo al quale vi sarà dipinto vna pianta di sontuosa sabrica.

La Magnificenza è vna virtu, laquale consiste intorno all'operar cose gran-

di, e d'importanza, come habbiamo detto, e però sarà vestita d'oro.

L'ouato, sopra il qual posa la sinistra mano, ci da d'intendere, che l'essetto della Magnificeza è l'edificar tempij, palazzi, & altre cose di marauiglia, e che riguardano ò l'vtile publico, o l'honor dello stato, dell'imperio, e molto più della Religione, & non ha luogo quest'habito se non ne Prencipi grandi, e però si dimanda virtù heroica, della quale si gloriaua Augusto quando diceua hauer trouato Roma sabricata de'mattoni, & douerla lasciar sabricata di marmo.

Donna vestita d'incarnato, pottarà li stiua etti d'oro, hauerà nella destra imano vn'imagine di Pallade, sederà topra vn ricchissimo seggio, & se si rappresenterà a cauallo, hauera detta seggia a canto.

Gli stivaletti erano vsati da gl'antichi Rè, & per segno di suggetto Reale, l'adoperarono per i tragici Poeti ne' lor personaggi, & sono segno ancora in quest'imagine di che sorte d'huomini sia propia la Magnisicenza, che ha bi-

fogno delle forze di moltaricchezzas gold al alban ghuffiai

L'imagine di Pallade è per segno, che l'opere grandi deuono portar seco l'amore di operare virtuosamente, & secondo il decoro, altrimenti sarebbono opere di vanità, e mera pazzia. Le statue ancora, che con spela, & con poco vtile si riducono a nobil termine dalla satica, & dall'industria de' sudditi, son essetti della Magniscenza de' Prencipi, & tutte queste cole le sanno solo con cenni, comandando senza molto satica, però appresso si dipinge la seggia, che già su il Loroglissico dell'Imperio.

DONNA brutta, pallida, vestita del color della ruggine, & che tenghi vna coturnice con la testa alta versoril cielo, & con l'ali aperte.

Brutta si dipinge, percioche l'operationi del maligno sono bruttissime, & suggite da ogni conuersatione politica, & civile:

La pallide za significa che quando son' infette d'humor maligno le parti interiori si manisestano ne gli esteriori del corpo a contra particolori si

I' colore del vestimento, dimostra che si come la ruggine continuamère con suma ogni metallo, oue ella si pone, così il maligno non cessa mai con la pessi-

ma sua natura di danneggiare ogn'opera lodeuole,& virtuola.

La coturnice nella guila che dicemmo, significa malignità, perche comenarra Pierio Valeriano nel lib. 24. de' suoi seroglifici, volendo gi'Egittij mostrare la malignità, dipingeuano vna coturnice, percioche è di così pessima, & maligna natura, ch'hauendo beuuto, con le zampe& con il becco intorbida il resto dell'acqua, acciò che niun'altro animale ne possi bere, & a questo sine Ezechiele Proseta nel cap. 34. rimprouerando la malignità degl Hebrei dice: Et cum purissimam aquam biberitis reliquam pedibus vestris turbatus.

MALEDICENZA.

ONNA con gl'occhij concaui, vestita del color del verderame, con ciascuna mano tenga vna facella accesa, vibrando suori la lingua simile alla lingua di vna serpe, & à trauerso del vestimento terrà vna pelle d'istrice.

Il colote del vestimento, & gli occhij concaui, significano malignità, come si legge nella Fisonomia di Aristotele, & il dir male delle buone attioni altrui non nasce se non da malignità, la quale sà desiderare l'altrui dishonore senza alcun prositto per se medesimo, dando a credere che la gloria altrui reca alla propia lode impedimento.

Le due facelle accele, dimostrano che la malediceza accende il suoco somen tando facilmente gli odij, & la lingua ancorche humida è molte volte instro-

mento

1.9

mento d'accendere quest fuochi inestinguibili bene spesso.

La pungente pelle dell'istrice, ci dinota, che è propio della Maledicenza il pungere non la vita come quella: ma l'honore, & la riputatione, acquistata con fatiche, & stenti.

MALINCONIA.

ONNA vecchia, mesta, & dogliosa, di brutti panni vestita, senza alcun' ornamento, star a a sedere sopra vn sasso, con gomiti posati sopra
i ginocchi, & ambe le mani sotto il mento, & vi sar a canto vn'albero senza fronde, & fra i sassi. Fala malinconia nell'huomo quegli effetti ittessi che
fàla sorza del verno ne gl'alberi, & nelle piante, li quali agitati da diuersi
venti, tormentati dal freddo, & ricoperti dalle neui, appariscono secchi,
sterili, nudi. & di vilissimo prezzo, però non è alcuno che non sugga, come
cosa dispiaceuole la conuersatione de gl'huomini malinconici, vanno essi sempre col pensiero nelle cose dissicili, le quali se gli singono presenti, & reali, il
che mostrano i segni della mestitia, e del doloce.

Vecchia si dipinge, perciòche gl'è ordinario de' giouani stare allegri, & i

vecchi malenconici, però ben dille Virgilio nel 6.

Pallentes habitant morbi itristisque senectus.

E mal vestita senza ornamento, per la conformità de gl'alberi senza soglie, & senza seutti, non alzando mai tanto l'animo il malenconico, che pensi à procutatsi le commodità per stare in continua cura di ssuggire, ò proueder à

mali che s'imagini esser vicini.

Il salo medesimamente oue si posa, dimostra che il malenconico, è duro, sterile di parole, & di opere, per se, & per gli altri, come il sasso, che non produce herba, ne lascia che la produca la terra, che gli sta sotto: ma se bene pare otiosa al tempo del suo verno nell'attioni Politiche, al tempo nondimeno della Primauera, che si scuopre nelle necessità degl' huomini sapienti, i malenconiosi sono trouati, & esperimentati sapientissimi, & giudiciosissimi.

MALEVOLENZA.

VECCHIA con occhij concaui, brutta, scapigliata, e magra, con vn mazzo d'ortiche in mano, & vn basilisco appresso.

Questa è della medesima natura dell'affettione, dalla quale nasce, che è l'odio: ma per esser meno principale, & molto ristretta, è dipinta in quessiouani nuovi al mondo, stimano perimente nuove tutte le cose, & però le amano: ma i vecchi come stanchi di veder gran copia di cose hanno a noia facilmente il tutto.

E scapigliata per dimostrare, che li maleuoli non allettano gli animi a beneuolenza, anzi si fanno abhorrire come peste, che insetti le dolci conuersationi, il che dichiara il bassilisco, che tolo con lo sguardo gl'huomini auuelena. La magrezza è estetto del continuo ramarico del bene conosciuto in

persona del prossimo.

L'ortiche come a questa figura, così anco conuengono a la maledicenza

perche come l'ortica punge lasciando dolore senza ferita, così il maledicene te non pregiudica nella vita, o nella robba, ma nell'honore, che a pena si sa quel che sia secondo alcuni Filososi, & pur cuoce, & dispiace a tutti sentirsi osteso doue si scuopra pur vn poco questo particolar interesse.

MANSVETVDINE.

ONNA coronata d'oliuo, con vn Elefante accanto, sopra del quale po-

La mansuetudine secondo Aristotele nell'Eticha lib.4.è vna mediocrità de terminata con vna ragione circa la passione deli'ira in suggirla principalmente, & in seguirla ancora in quelle cose, con quelle persone, come, & quando, &

doue conuiene per amor del buono, & bello, e pacifico viuere.

L'olivo è segno di pace, & di mansuetudine, e però i Sacerdoti de gl'Antichi ne' primi tempi volevano, che tutti i simulachri de' Dei loro sustero sabricati col legno dell'oliva interpretando che a Dio conviene essere largo donatore delle gratie sue a' mortali, volgendosi con benignità, & mansuetutudine a perdonare loro i commessi peccati, & dargli abbondanza di tutti i beni a questo bel Hieroglisico parue, che i Dei acconsentissero secondo che riserisce Herodoto quando surno pregati da gli Spedauri ensi a torre la sterilità del paete loro, alche su risposto, che la gratia sarebbe seguita quando hauessero sabricato i simulachri di Damia, & di Aurelia, di legno d'oliva, & parue che da indi in poi sin'a certo tempo presso a Milisij ardesse senza di suoco materiale vn tronco di detto legno.

Si ehe oltre di questo, che l'olio ha tanta forza contro il surore, che ancora sparso nel mare quando è turbato sa cessare la tempesta, e lo sa tornar quieto, e

tranquillo.

MARTIRIO.

CIOVANE bello, & ridente vestito di rosado, con gli occhi riuolti al cielo, & le carni asperse di sangue, hauer à per le membra i segni delle

ferite, le quali a guisa di pretiosissime gioie risplenderanno.

Martirice propiamente il supplicio, che si pate per amor di Dio, & a difesa della sede catthosica, & della Religione, pes gratia dello Spirito santo, & aspettatione dell'eterna vita, le quali cote lo sanno state allegro, & ridente, con il vestimento di rosado, in segno di questo amore, & con le cicatrici, che sono autentici sigilli de' Santi Martiri.

#### MAESTA REGIA.

Nella Medaglia di Antonio Pio.

NA donna coronata, & sedente mostri nell'aspetto gravità, nella destra mano tiene lo scettro, & in grembo dalla sinistra mano vn'aquila.
Lo scettro, la corona, & lo stare a sedere, significa la moestà Regia, & per l'aquila gl'Egitij Sacerdoti, dinotauano la potenza Regia, percioche Gione a questa sola diede il Regno con la signoria sopra tutti sgli vecelli, ellendo
fra tutti di sortezza, & di gaghardezza prestantissima, la quale essendo veramente stata dotata dalla natura de costumi Regali, imita a fatto in tutte le
cose la Regia Maestà,

MARAVIGLIA.

NA gionane che tenghi il braccio destro alquanto alto con la mano. aperta, & il sinistro steso a basso con la mano parimente aperta: ma che la palma di essa mano sia riuoltata verso la terra, & con gamba più indietro che l'altra, starà con la testa alquanto china verso della spalla sinistra, & con gl'ocehi riuolti in alto.

Marauiglia è vn certo stupore di animo, che viene quando si rappresenta cosa nuoua a sensi, di quali sospesi in quella rendono l'huomo ammiratiuo, & stupido, che perciò si dipinge con il gesto del capo, & delle braccia nella guisa che si è detto.

Giouane si rappresenta, percioche il marauigliarsi è propio delli gionani, non essendo ancora in loro esperienza.

#### -MATRIMONIO.

N giouane di prima barba il quale tiene nella mano finistra vn' anello, ouero vna fede d'oro; & con la destra s'appoggi ad vn giogo.

Matrimonio è nome di quell'atto che fi sa nell'accoppiare l'huomo, & la donna in marito, & moglie, legittimo, il quale appresso a noi Christiani è Sacramento; vedi S. Mattheo al 19.

La fede d'oro dimostra la fedeltà, e purità dell'animo, che deue essera il marito, & la moglie, & il primo vsu dell'anello su, secondo che racconta il Pierio Valeriano) per tener a memoria di mandare ad essetto qualche cosa particolare, & si faccua il detto anello, ouero ricordo di cosa molco vile; dapoi crescendo l'industria, & s'ambitione di vana pretentione, di pompa, si venne all'oro, & alle gemme, portate per ornamento delle mani, dall'intentione di quel primo vso è nato poi, & riceuuto come per legge, che si debbano pottar per segno di Matrimonio; per ricordanza d'osseruare in perpetuo la sede promessa vua volta.

Il giogo dimostra che il Matrimonio doma gl'animi giouenili, e g'i tende per se, & per l'altrui prositteuoli.

#### Matrimonio.

N giouane pomposamente vestito, con vn giogo sopra il collo, & con i ceppi a i piedi, con vn'anello, ouero vna sede d'oro in dito, te-

MATRIMONIO.



nendo nella medesima mano vn cotogno, & sotto a'piedi hauerà vna vipera.

Per lo giogo, & per li ceppi si dimostra, che il Matrimonio è peso alleforze dell'huomo assai graue, & è impedimento al caminare in molte attioni di libertà, essendo il maritarsi vn vendere se stesso, dobligarsi à legge
perpetua, con tutto ciò è caro, & desiderabile per molti rispetti, & particolarmente per lo acquisto de' successori nelle sue facoltà, le quali siano veri heredi della robba, & della fama, per l'honore, & credito che s'acquista nella Città, prendendosi questo carico per mantenimento d'essa, &
per lo piacere di Venere, che lecitamente se ne gode, però si sà con l'anello,
il quale è segno di preminenza, & di grasso honorato.

Il cotogno, per commandamento di Solone, si presentaua a gli sposi in. Athene, come dedicato a Venere per la secondita, & si vede in molte medaglie tcolpito in quest' istesso proposito, perche sono inditio d'amore scambieuole; come dice il Pierio, gittandosi alle Donne nobili in alcuni suoghi,

per essetto amoroso con baciamento di mani dall'vna, & dall'altra parte, ò più tosto, perche si dice l'huomo corre il frutto, quando viene a quel fine, che si conseguisce lecitamente per mezzo del matrimonio, essendo altrinienti percato graue, & che ci sà alieni dal regno di Dio.

La vipera sotto i piedi, dimostra che si deue calpestare, come cosa vileogni pensiero, che sia con danno della compagnia, a chi è congiunto in matrimonio, suggendo il costume della vipera, che per diletto amoroso ammaza

za il marito, come s'è detto altroue.

#### MATHEMATICA.

ONNA di mezz'età, vestita di velo bianco, e trasparente, con l'ali alca la testa, le treccie siano distese giù per le spalle, con vn compasso nella destra mano, mostri di misurare vna tauola segnata d'alcune sigure, & numeri, & sostentata da vn fanciullo, alquale ella mostri di parlare insegnandole, con l'altra mano terra vna palla grande sigurata per la terra col disegno dell'hore, & circoli celesti, & nel sembo della veste sia vn fregio intestuto di sigure Mathematiche, siano i piedi ignudi sopra vna base.

Il vestimento trasparente dimostra, che ella sia di aperte, & chiare dimo-

Arationi, nelche auanza facilmente l'altre scienze;

L'ali alla testa insegnano, che ella con l'ingegno s'inalza al volo della con-

templatione delle cose astratte.

La faccia di giouane lasciua, conuiene alla Poesia, & all'altre professioni, che nell'età giouanili operano la forza loro, & somministrano allegrezza, che è proprietà della giouentù. Ma alla Mathematica conuiene l'aspetto di donna graue, & di matrona nobile, talche ne molte grinze la guattino, nè molta splendidezza l'adorni, perche quelle disdicono que sia piaceuole nobiltà, questa perche arguisce pochi anni, ouero poca prudenza, & molta lasciuia, il che non è in questa scienza amata da tutti gli huomini dotti, che non si sondano nella vanità delle parole, ò de' concetti plebei, de' quali prendono solo materia di nudrirsi l'orecchi degl'huomini più delicati, & meno sapienti; Questo istesso mostrano le treccie sparse senza arte per le spalle, che da se sole danno ornamento a se medesime.

Il compallo è l'istromento propio, & proportionato di questa professione, & mustra che ella di tutte le cose dà la porportione, la regola, e la misura.

Stà in atto di titare il circolo, perche se bene la Mathematica è speculatina scienza, denominandola dal suo più vero, & nobil sine, nondimeno ancoralivso, è sine, se non della scienza, almeno di chi la possiede, essendo necessario doppo l'acquisto dell'habito d'essa per giouamento d'altrui manisestarla in qualche modo, e di qui sono nate l'inventioni di musiche, di prospettiua, di Archittetura, di Geometria, d'Aritmetica, e d'altre prosessioni, che tutti date alle Stampe, & cauate da principii di questa scienza continuamente recano gusto alli studiosi con sodisfattione de gl'autori, iqua-

A 4 li per

# MATHEMATICA.



li per questi mezzi, come per ampia scala sagliono alla sama, & alismmortalità.

Tali habbiamo molti de gl'antichi, & non pochi che viuono a gloria dell'età nostra, fra i quali hanno luogo Christosoro Clauio, Giouan Paolo Vernatione, Giouan Battista Raimondo, Luca Valerio, Federico Metio, Pietro Maillardi, Cesare Ruida, Camillo Agrippa, & molti altri che con esquisita scienza, & con sondamento che viuamente possedono in premio delle satiche loro in dono in questa professione al nostro secolo sama smarrita, mercè d'alcuni, che per l'applauso della sortuna insuperbiti vogliono esser tenuti huomini di gran sapero in questi studi, stando fra la calce, & i sassi, non sapendo essa, che la virtù i ttibutari, ama, non serua della sortuna. Conuiene adunque per non deniar molto dal nostro proposito di ritornar aquello che diceuamo.

Il'compasso alla Mathematica, & si fregio di triangoli, e d'altre figure intorno

di fortezza, coli nelle proue Mathematiche queste istesse sono principi se fondamenti.

La palla con la descrittione della terra, & con le zone Celessi, danno inditio, che la terra, nel misurar delle quali si va scambieuolmente, non hauerebbono proue, se non di poco momento, quando non si sostentallero, & difendessero con le ragioni Matematiche antiborrario antiborrario.

Il fanciullo, che sostien la tauola, & attende per capir le dimostratiue ragioni, c'insegna, che non si deue disferire la cognitione di questi principi a altra età, che nella puerile, perche oltre che l'ingegni più rozzi, e men'atti, & con questa s'apre come vna porta di bel palazzo, ò giardino, nel quale poi s'entra nell'anni seguenti dell'età, san anche vn'istromento da segnare nell'intelletto nostro, ch'è come carta bianca, ò tauola rasa, quasi tutte le cose, che ò da valent'huomini, ò da libri ci verranno messe auanti per l'auuenire, e per questo sorse principalmente i Greci quel tempo che noi consumamo a appren der lingue straniere, nell'età puerile seruendosi essi della propia, e naturale. l'adoperanano nella Mathematica; onde difficili si stimano hoggi molti di quelli esempij ch'essi danno per chiarezza delle dottrine.

#### MEDITATEON NEED ALL

ONNA d'età matura, d'alpetto graue, & modesto, la quale posta a sedere sopra vn monte di libri, sopra la mano del sinistro braccio, piegato sù la cossa del lato detto ripoli la gota in atto di stare pensosa, & sopra il destro ginocchio con l'altra mano vn libro succhiuso, hauendoui tra mezzo qualche dito.

Essendo la Meditatione una ferma consideratione riguardante la semplice virtù delle cose, par che convengono le sudette qualità, perche lo intelletto in quell'età è atto a discernere il vero.

La grauità, e modestia non si discosta dal conueneuole dell'età, & dello studio.

L'atto di sostentare il volto, ne significa la gravità de i pensieri, che occupano la mente in quelle cose, che si hanno ad esseguire per operare persettamente, & non a caso, come ben disse Ausonio de ludo septem sapientum, con questi versi. La seguire per septemble de ludo septem sapientum. Nihil est, quod ampliorem curam postulet quam cogitare quid gerendum sit de

hine incogitantes for snon consilium regit

Lo stare sedendo sopra i libri, ne può dinotare l'assiduità della sua propia operatione sondata nelle scritture, le quali contengono i primi principi naturali, con li quali principalmente si procede alla inuestigatione del vero.

Il tener il libro succhiuso è per accennare, ch'ella sa le restessioni seprala cognitione delle cose, per sermar l'opinioni buone, & ressette, dallequali quali vien'honore, & anco bene, come si dimostra per il seguente Epigramma il qual dice.

Felix qui vita curas exutus inanes.

Exercet meditans nobile meutis opus
Hic potuit certas venturis linquere sedes
Vnde homines verum discere rite queant
Hunc ergo merito aterno dignatur honore
Et celebri cantu fama per astra vehit.

MEDITATIONE SPIRITVALE.

ONNA posta con le ginocchia in terra, con le man gionte, haurà gli occhi chiusi, & yn velo la cuopra tutta, in modo che trasparisca la forma di essa donna.

La Meditatione Spirituale, non è altro ch'vn'attione interna, che l'anima congiunta per carità con Dio sa considerando le cose, che sanno à proposito per la persettione, & salute, perciò lo star con le ginocchia in terra, & con le mani gionte insieme, significa l'effetto di deuotione, & humilta, che hà la persona, la qual continoua, & vsa la Meditation Spirituale.

L'hauer chiusi gli occhi, dimostra l'operatione interna, astratta dalle cose

visibili, il che si nota col manto, che la cuopre.

Il detto coprimento può significar come chi medita, si nasconde in luogo ri tirato, & stassi solitario, suggendo l'occasioni della distrattion della mente.

Meditatione della morte.

ONNA scapigliata, con vesti lugubri, appoggiata col braccio à qualche sepoltura, tenendo ambi gl'occhi sissi in vna testa di morto, che sia sopra la detta sepoltura, & che alli piedi sia vna pecorella con la testa alzata, tenendo in bocca herba in segno di ruminare,

MEDICINA.

DONNA attempata, in capo haura vna ghirlanda d'alloro, nella man destra terrà vn gallo, & con la sinistra vn bastone nodoso aunostoui vna serpe:

Medicina è scientia per la quale gl'affetti vitali, & nutritiui del corpo, per

mettere, & cauare si conoscono.

Donna di tempo si dipinge, percioche gli Antichi tennero, che sulle vergogna all'huomo, che hauesse passato quaranta anni chiamar il medico, presupponendo alla sua complessione, & col suggire l'vno, & seguir l'altro potesse curar se stesso, però il Medico vecchio con l'arte, e con l'esperienza, conserua la sanità presente, & ricupera la perduta.

Gli si cinge il capo di vna ghirlanda di alloro, perche questo albero gioua à molte infermità, & soleuasi alle Kalende di Gennaro da' Romani dare alli nuoui Magistrati alcune soglie di lauro, in segno che hauessero da conservarii sani turto l'anno, perche sù creduto il lauro conserire assai alla sanità.

La serpe, & il gallo, come racconta besto Pompeo, sono animali vigilantissimi



tissimi, & tali conviene che siano quei che ministrano la Medicina, furono anco le serpi appresso a gl'antichi segno di sanità, perche si come la serpe posta giù la vecchia spoglia si rinuoua, così paiono gli huomini risanandosi esser rinouati.

Il bastone tutto nodoso, significa la disficultà della Medicina, & la serpe. fu infegna di Eusculapio, Dio della Medicina, come credettero falfamente. i Gentili.

Medicina.

Onna che stia in atto di scendere vn grado di scala, sarà vestita di veta de a foggia di Sibilla, portarà nelle mani alcuni semplici Medicinali, hauerà apprello vn Sole, & vna Cicogna, la quale tenga in bocca vn ramo d'origano.

E arte le medicina nata dall'esperienza nell'altrui infermità, & aiutata con la scienza delle cose naturali, lequali sono osseruate diligentemente da' Medici per la sanità dell'huomo, si fa che scende lo scalino, perche dalla contem-

platione,

platione, che è cosa molto nobile, & molto alta scende all'attione della curaper mezzo di cose particulari.

E vestita di verde per la speranza, che porta seco all'infermi, & per so vigo-

re che rende alla vita che andaua mancando.

Con l'origano la cicogna aiuta la debolezza del propio stomacho, e però su da gl'Egitij adoperata nel modo detto, per Hieroglisico di medicina. A questo proposito vsorno ancora l'vecello Ibi, il quale come s'è detto altroue col rostro da se stesso il purga il ventre, come il Ceruo, il quale doppo che ha veciso il camaleonte smorza il veleno masticando le frondi dell'alloro, il che sa ancora la cosomba per risanarsi nell'infermità.

Il Sole mostra, che la virtù naturale del cuore, è fauorità dal color di esso. Sole, per lo quale si mantiene, & conserua la sanità in tutte le membra del corpo, & ostre acciò moste virtù, & propietà all'herbe insonde per mezzo del-

le quali la medicina s'ellercita.

MEDFOCRITA.

ONNA con la destra mano tenga vn leone ligato con vna catena y & con la sinistra vn'agneslo ligato con vn debole, & sottil laccio, dimostrandosi per essi due estremi il troppo risentimento, & la troppo sosterenza, & tenendo detta donna il luogho di mezzo, tta questi estremi di sierezza, e di manssuetudine, per li quali veniamo in cognitione d'ogn'altro estremo in ciascun' habito dell'animo, ci può esse vero Hieroglisico di mediocrità, la quale si deue hauere in tutte l'attioni, accioche meritino il nome, & la lode di vistil.

Mediocrità.

Onna bella, & risplendente, con l'ali alle spalle, con le quali si solleua da terra, additando con vna mano la terra, & con l'altra il cielo, con vn motto scritto, che dica Medio tutissimis ibis.

MEMORIA.

ONNA di mezz' età, hauerà nell'acconciatura della testa vn Gioilliero, ouero vn scrigno pieno di varie gemme, & sarà vestita di nero, con li due primi diti della mano destra si tiri la punta dell'orecchie destro, & con la sinistra terrà vn canenero.

Dipingesi la Memoria di mezza etd, perche Aristotele nel libro della Memoria, & della ricordanza dice ache gl'huomini hanno più memoria nell'età persetta, che non hanno nella vecchiaia, per la scordanza, ò nella pueritia per

non hauer imparato.

L'acconciatura del capo, nel modo che s'è detto, dimostra, che la memoria, è fidelissima ritentrice, & conservatrice di tutte le cose, che le sono rappresentate da nostri sensi, se dalla fantasia, però è addimandata l'arca delle scienze, e de' Tesori dell'anima.

Vestesi di nero, il qual colore significa fermezza, & stabilità per la ragione detta altroue, essendo propio della memoria ritener fermamente le sorme del senso, come diceuamo rappresentate, & Aristotele l'afferma nel luogo sitato di sopra 2000 al accommentatione del senso del senso di sopra 2000 al accommentatione del senso di sopra 2000 al accommentatione del senso di sopra 2000 al accommentatione del senso del

Tirafi

DI CESARE RIPA. 29

Tirasi la punta dell'orecchio, in conformità di quel che dice Plinio lib. 11.

Est in aure ima memoria locus quem tangentes attestamur.

Et Virgilio nell'Egloga 6. dice,

Cum canerem Reges, & pralia Cynthius aurem

Vellit, & admonit.

Il cane nero si pone per la medesima ragione del colore del vestimento di detta sigura, come anco perche il cane è animale di gran memoria, il che si vede per esperienza continoua, che condotto in paese straniero, & lontano per ritornare, onde è stato seuato da se stesso senza difficultà ritroua la strada. Dicesi anco che ritornando Visse in patria doppo venti anni non su altro, che vn cane lasciato da lui alla partenza, che lo riconoscesse, & accarezzesse. Onde Socrate appresso Platone nel Fedro, giura per lo cane, che Fedro haueua imparato à mente tutta l'oratione che Lisia haueua composta.

Memoria.

Onna con due faccie, vestita di nero, & che tenga nella mano destra vna penna,& nella sinistra vn libro.

La memoria è vn dono particolare della natura, & di molta confideratione abbracciandosi con essa tutte le cose passate per regola di prudenza in quel le che hanno a succedere per lo auuenire, però si sa con due faccie.

Il libro, & la penna, dimostrano, come si suol dire, che la memoria con l'vso si persettiona, il quale vso principalmente consiste, o nel leggere, o nello
scriuere.

# MEMORIA GRATA DE' BENEFITII RICEVVII. del Signor Giouanni Zarattino Castellini.

NA gratiosa giouane incoronata con ramo di Ginepero solto di granelle; tenga in mano vu gran chiodo, stia in mezzo d'vu leone, ed'vu aquila. Incoronasi con ginepero, per tre cagioni, l'vua, perche non si tarla, ne s'inuecchia mai. Plinio lib.6. sap. 40. Cariem, Guetustatem non sentit iuniperus, così la grata memoria per tempo alcuno non sente il tarlo dell'obliuione, ne mai s'inuecchia. però la figurano giouane. La seconda perche al ginepero non cascano mai le soglie, come narra Plinio lib. 16. cap. 21. così vua persona non deue lasciarsi cadere di mente il benesitio riceuuto. La terza perche le granella del ginepero stillate con altri ingredienti, giouano alla memoria, ed vua lauanda bollita con cennere di ginepero, parimente conserisce molto alla memoria, come tra gli altri Fisici insegna il Gualthero nel trattato latino della memoria artistiale.

Cestore Durante medesimamente conserma, che le bacche del ginepero consortano il ceruello, e sanno buona memoria, la quale conservar si deue cir ca si benesitij riceuuti, & esser sempiterna, epitheto dato dall'Orature dicendo, cui sum obstructus memoria benesicii sempiterna, di cui legitimamente può

essere simbolo il ginepero annouerato tia le piante eterne.

Il chiodo.

### 30 ICONOLOGIA

MEMORIA GRATA DE BENEFICIE RICEVUTI :

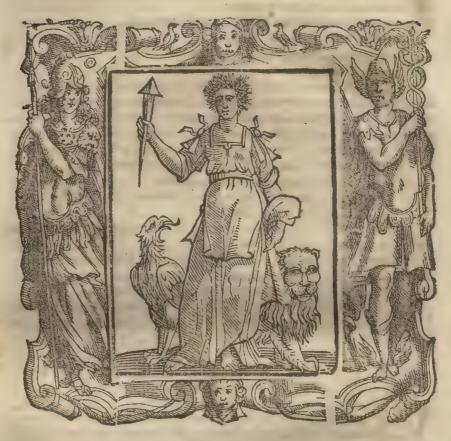

Il chiodo, che tiene in mano, è tosto da gli Adagi i in quel prouerbio, Clauo trabali figere beneficium, conficcare il benefitio con vn chiodo da traue, per de notare la tenace memoria del benefitio riceuuto ch'hauer si deue.

Ponesi in mezzo al Leone, ed all'aquila perche questi animali, incor che pri ui di rag one, hanno mostrato di tener grata memoria de benesicij riceuuti, In quanto al Leone Aulo Gellio nel v.lib.cap. 24. riserisce, che Appione historico Greco lassò scritto di hauere, non vdito, ma con gti occhi propij veduto in Roma nel Cerchio massimo, facendosi li giuochi publici delle caccie, essere tetato esposto vno schi auo detto per nome Androdo alle siere, e bestie, che vi erano, tra lequali vno horribile, e seroce leone subito, che vidde Androdo stette quisi marauigi iato, e dapoi s'accostò a lui, facendogli sesta con la coda, come è costume d'amoreuoli cani, e leggiermente gli leccaua le gambe, e le mani. Androdo, che prima era quasi morto di paura, accarezzato dalla siera, cominciò a pigliare lo smirtito spirto, sissando gl'occhij verso il leone, alhora, come solle fatta scambieuole ricognitione, l'huomo, e la siera allegii, pare-

ua,che

ua che l'vno si congratulasse di veder l'altro. A questo spettacolo cosi mira-: bile il popolo mandò fuora voci grandissime di marauiglia : perche Androdo fu condotto ananti l'Imperadore, il quale gli dimandò in qual modo quel leone così atroce fulle verso di lui mansueto, Androdo rispose, che già l'hapeua conosciuto in Africa, quando vi era Proconsole il suo padrone; dal quale per le gran battiture, che da lui gli erano date, se ne suggi per star nascosto in soltudini, e campi deserti, e che si ricouerò nella sferza del gran calor del Sole in vna spilonca, ne stette molto che vi arriud quel leone assai addolorato,e pieno di lamenti al cui aspetto Androdo temè, ma il leone con atto humile, quasi dimandalle aiuto, alzò vn piede, elo porse verso lui. Androdo vedendo il piede insanguinnato, comprese, che vi hauesse male, sì che gli piglic il pie-! de, dal quale trasse fuora vno acuto stecco, e gli nettò la piaga, il leone consolato del medicamento, gli sece carezze, e si riposò in seno a lui, e da indi in poi Androdo per tre anni continui habitò nella medesima spelonca col leone, e visse delle siere che il leone pigliaua, dellequali la miglior parte per mancamento di fuoco al Sol gagliardo, che in quelle parti di continuo arde, foleua cuocere, e di quelle cosi cotte si nutriua: ma col tempo essendogli venuta in fastidio cosi fiera, e siluestre vita, andato il leone a procacciare il solito vitto, Androdo lassò la spelonca, ed vsci di quel deserto, hauendo caminato pre tre; giorni contieui, s'abbatte in vna squadra di foldati, da quali riconosciuto, su mandato d'Africa, a Roma, doue il padrone già era tornato, il quale il giudicò reo della morte, come seruo suggitiuo, ed ordinò che sosse condennato alle bestie, tra le quali era il sudetto leone, che ancor esso su preso, e condotto a Roma, il qu'ile ricordeuole del benefitio per lo riceuuto medicamento, non volle altrimente offendere il riconosciuto benefattore, ma più tosto i accarez zò : per il che Androdo sù dalla pena assoluto, e per decreto del Popolo gli su donato il grato, e cortese leone, col quale poi legato con vn delicato vincolo, andaua a spasso per tutta Roma, e le genti gli correuano incontro, dicendo, Hic est leo hospes hominis, hic est homo medicus leonis.

In quanto all' Aquila, Crate Pergameno di paele vicino al fiume Caico nell'Asia, narra, che sedici mietitori alletati mandarono vno de' loro compagni a pigliar dell'acqua, il quale vicino al fonte trouò vn' aquila, che era soffocata da vn lungo terpente, che intorno il collo con vanj giri le s'era auuinchiato, hauendo egli seco la sua falce tagliò a pezzi il detto serpente, e lasciò volare libera l'aquila; Essendo poi ritornato col vaso pieno d'acqua, diede bere a tutti li compagni, e volendo anch'esso beuere in vn tratto l'aquila sopragionse e con l'ale gli shatte dalla bocca il vaso in terra, il mietitore mentre attribuisce ciò ad ingratitudine dell' aquila da sui liberata, vede li suoi compagni, che beunto haueuano, cadere immantenente morti: onde fubito pensò, che l'acqua fosse autielenato, e conobbe essere in vita rimastos per grata ricom-

pensa del benefitio fatto all'aquila.

Degno è anco, che si racconti il caso, che Plinio nel cap. v. del x. lib. espone, doue leggefi, chei n Sesto Città della Thracia vna Donzella nutri vi 'aquila, la quale per rendere gratia de gli alimenti, gli augelli, ch'ella pigliaua, li portaua alla donzella, laquale morra che su, nella medema Pira di suoco, doute ella ardeua, l'Aquila spontaneamente volò, ed insieme con la donzella s'abbrugiò. Hora se consideriamo, che il Leone è Rè de gli animali terresti, e l'Aquila Regina de gli aerei, Concluderemo, che quanto più vna persona è nobile, magnanima, e generosa; tanto più conserua grata memoria de' benessiti riceuuti.

MERITO.



H VOMO sopra d'vn luogo erto, & aspero, il vestimento sarà son la destra mano, & braccio armato vno scettro, & con la man sinistra nuda vn libro.

Il Merito secondo San Tomasso nella 3. parte della somma questione 45. artic. 6. è attione virtuosa, alla quale si deue qualche cosa pregiata in recognitione.

Si dipinge sopra il detto luogo aspro, per la difficoltà, per mezzo della quale

DI CESARE RIPA.

quale l'huomo peruiene a meritare qualche cola, perciò si dice, che Hezcole figurato per l'huomo studioso di fama, & di gloria lasciata la via piana, & diletteuole intesa per quella de' piaceri, si elegesse l'altra disficile, & alpestre dei monte, cioè quella della virtà ; onde per tante, & così celebri sue fatiche merito d'effer numerato fra più degni Heroi.

Il ricco vestimento, significa la dispositione, e l'habito della virtu, mercè

del quale l'huomo fa l'attioni degne d'honore, & di lode.

Hauendo il Merito relatione a qualche cosa , gli s'è dato la corona, e lo scettro, per sarlo il più che si può spettabile, essendo quelli premij segnalati. douuti a gran merito, & però S. Paolo della corona così dice:

Non coronabitur nisi qui legitime certauerit.

La destra mano, & braccio armato, & la sinistra con il libro, dimostrano due generi di merito civile, l'vno dell'attione di guerre, & l'altro dello studio, & opere delle lettere, per ciascurso de' quali l'huomo si può far meriteucle dello scettro, significante la potestà di comandare a gli altri huomini , & anco alla corona d'alforo premio non meno d'eccellente nelle lettere, che d'inuitti Capitani, la quale significa vero honore, & perpetua gloria . ERITO.

Come dipinto nella fala della Cancellaria di Roma.

Vomo ignudo, con vn manto regale, tiene vna corona in capo, & con la destra vno scettro.

Ma perche il merito è cosa che auanza le nostre parole, lasseremo che egli medefimo a maggior efficacia parli di le stello.

#### MESI. MARZO.

TIOVANE di aspetto siero, habbia in capo vn'elmo, vestito di color I tanè, che tiri al negro, & à gl'omeri l'ali, con la destra mano tenghi con bella gratia il segno dell'Ariete, adorno di fiori di mandorle, & con la sinistra mano vna bella tazza piena di prugnuoli, sparagi, & lupoli.

Giouani dipingeremo i Mesi, percioche volendo noi diuidere il tempo in · Hore, Giorni, Meli, & Anni, faremo che l'hore siano nella pueritia, il giorno nell'Adolescenza, il mese nella Giouentu, l'anno nella Virisita, & il tempo

che è tutta la parte insieme lo faremo vecchio.

L'esser questo mese d'aspetto fiero, & che tenga in capo l'elmo, dimostra es ser stato dedicato da Romolo à Marte suo genitore, e da quello così chiamato Si veste del sopradetto colore, essendo il color tanè composto di due parti nero & rollo.

Per le due parti nero ci viene à significare il colore della terra, 8: la parte rolla la virti, & forza d'esfa, la quale in questo mese col tepido calor del Sole, incominciano a germogliar le piante, & la natura di tutti gli anima-

L'esser alato ci dimostra il continouo corso, che sanno i mesi, & il Petrarca nel trionfo del tempo, così dice.

Volano gl'anni, i mesi, i giorni, € l'hore.

Il tenere con la destra manoil segno dell'ariete circondato da i sopradetti siori, ci dimostra i principij della Primauera, conde l'Ariosto sopra di ciò, così dice.

Ma poi che il Sol nell'animal discreto E zeffiro tornò suaue, e lieto
Che portò Phriso illuminò la sfera A rimenar la dolce Primauera.

Mostra anco, che come l'Ariete, è vu'animale debile di dietro, ma ha qualche sorza dauanti, così il Sole nel principio di esso segno ha le sorze sue debili per causa del freddo, che sminuisce la sua gagliardezza, ma più auanti ver-

fo l'estate, è più gagliardo, cioè più caldo.

La tazza piena di prugnoli, sparagi, e lupoli, ci da segno quali siano i frutti di detto mese, ma si deue auuertire, che i frutti così di questo mese, come de gl'altri si possono dal diligente Pittore variare, secondo la qualità de i luoghi, perche l'aere doue è più caldo, più presto vengono, e per lo contrario ne i paesi freddi.

APRILE.

CIOVANE con vna ghirlanda di mortella in capo, vestito di color verde, hauerà a gl'homeri l'ali, con la destra mano terrà il segno del Tauro, il quale sarà con bell' artissicio adorno di più sorti di viole, e di varij sioti, che in detto mese si trouino, & con la sinistra vna bella cistella piena di carciosi, baccelli, mandorle fresche, frutti, che nel mese d'Aptile, cominciano à venire.

Chiamasi questo mese Aprile secondo Varrone, quasi Aperile, perciòche in eslo s'apre la terra, e spande suori le sue ricchezze, & per l'istessa ragione i Greci chiamarono l'istesso mese antesteriona, perche in quello ogni cosa sisce, ouero come dice Ouid. dalla chiarezza, e serenità del Cielo, dicendo:

Aprilemmemorant ab aperto tempore dictum.

La ghirlanda di mortella, che tiene in capo, significa che essendo questa pianta dedicata, secondo gl'Antichi a Venere, in questo mese si desta gagliardamente l'amore nelle piante, come negl'animali. Et il l'etrarca nel Soneto 42, cesì dice.

L'aria, l'acqua, la terra è d'amor piena Ogni animal d'amar siriconsiglia. Si veste di color verde, perche in questo mese la terra si veste di questo bel colore rendendosi a riguardanti bellissima cosa a vedere, per essere il verde di sua natura grato alla vista, massime, che tante, & così varie sorti di viui colori, i quali sono i bei siori dipinti, quasi gemine rilucenti nel verde campo apparissono scintillando, & singular vaghezza gl'apportano. Onde il Petrarcha nel Sonetto 42. così dice.

Zephiro torna, e'l bel tempo rimena E primauera candida, e vermiglia E ifiori, e l'herbe, sua dolce famiglia; Ridono i prati, e'l ciel si rasserna E gioir Progne, e pianger Filomena, Gioue s'allegra di mirar sua figlia.

Il segno del Tauro, che tiene con la man destra, è per significare, che il Sole va camminando in questo me e per questo segno, il quale tuttauia pigsia maggior forza, si come il Toro, è più forte del Montone, dicono ancora, che

DI CESARE RIPA. 3.

il Sole regna in detto legno, perche nel mese d'Aprile, si cominciano à vedere le fatiche de i buoi, cioè le biade.

The first day sty. but O Gil O Man ison del Leva .

O VANE vestito di color verde ricamato di varij siori, come d'essi, parimente hauerà in capo vna ghirlanda, terrrà con la destra mano i Gemini, iquali sarano circondati di rote bianche, rosse, & vermiglie, con la sinistra vna bella cestella piena di cerase, piselli, fragole, vua spina, & altri frutti, che in detto mese nascono, ouero si ritrouano.

E chiantato questo mese Maggio dalli Latini a Maioribus, perche hauendo Romolo distribuito il Popolo Romano in due parti, cioè in maggiore, & minore, ò vogliamo dire giouani, e vecchi, che quelli con l'armi, & questi con il configlio gouernassero la Rep. in honor dell'vna Maggio, & il seguente

Giugno'in honor dell'altra onde Ouidio.

Hinc sua Maiores tribuere vocabula Maio Iunius a Iuuenum nomine diclus adest.

Gli si dà il verde, & siorito vestimento, & la ghirlanda in testa di varij siori, per mostrare la bellezza, e sughezza de i prati, eolli, & campagne, lequali tutte ordinate, & ornate di varij siori, & verdi herbe, rendono marauiglia, & allegrezza alli riguardanti, & incitano gl'augelli a cantare suauemente, e tute ta la natura gioisce. Onde ben disse il Sannazzaro.

Un bel fiorito, & dilettoso Maggio.

Il segno di Gemini ci mostra, che in questo mese la forza del Sole si raddoppia, perche cominciando ad esser caldo, & secco essendo che per due gradi il Sole si eleua dalla terra, & in questo mese le cose si raddoppiano, cioè si moltiplicano, perciòche gl'animali partoriscono.

IOVANE, & alato come gl'altri mesi, & vestiti di verde chiaro, ouero come dicono verde gaio, hauerà in capo vna ghirlanda di spighe di grano non mature, con la destra mano portatà per insegna il Cancer, ouero Granchio, il quale sarà circondato dalle sopradette spighe, e con la siaistra vna tazza, ouero vna bella cesta, dentro allaquale vi saranno visciole, scase, briccocole, pere moscarole, cocuzze, citroli, brugne, sinocchio fresco, & altri frutti, che sogliono effere in questo tempo a bango de la significante de la sig

Chiamasi Giugno da' Latini per la causa detta di sopra nel mese di Maggio, benche alcuni lo chiamano da Giunone latinamente Iunonism, leuato due lettere di mezzo dicono Iunium, perche al primo di questo su dedicato il tempio di Giunone, ouero da Iunio Bruto, che scacciò dal Regno il primo

giorno di questo mele Tarquinio.

Si veste di color verde chiaro, perche in questo mese per il calore del Sole

incomincia a ingiallire il grano, & anco diuerse herbe.

Il segno del Granchio denota, che arrivando il Solo a questo segno, incomincia a tornate in dietro, scostandosi da noi a guisa di detto animale, il qua le cammina all'indietro, recol a nei dissolo allo comincio de cammina all'indietro, recol a nei dissolo alla comincio de cammina all'indietro, recol a nei dissolo alla comincio de cammina all'indietro, recol a nei dissolo alla comincio de cammina all'indietro, recol a nei dissolo alla comincio di cammina all'indietro, recolle a nei dissolo a cammina all'indietro, recolle a nei dissolo a questo segno de la cammina all'indietro, recolle a nei dissolo a questo segno di cammina all'indietro, recolle a nei dissolo a cammina all'indietro, recolle a nei dissolo a n

LVGLIO.

10 VANE, sarà alato, & vestito di colore ranciato, & coronato
di spighe di grano, hauerà nell'una delle mani il segno del Leone anch'esso ornato di varie sorte di biade mature, & segumi, & con l'altra mano
porterà vna bella cestella con meloni, sichi primaticci, pere di più sorte, nocchie, & altri frutti, che questo mese suole apportare.

Chiamasi Luglio in honore di Giulio Cesare Dittatore, perche in questo mese a i dodici nacque, se ben prima su chiamato Quintile dal numero co-

minciando da Marzo, essendo quinto in ordine.

Si dipinge con vestimento ranciato, perche maturandos in questo mele le

biade ingialliscono.

Il Leone è animale di natura calida, & ferocissimo, & dimostra questo tempo, nel quale il Sole asceso al grado di questo segno, produce caldo eccessiuo, & siccità grande.

AGOSTO.

CIOVANE alato di fiero aspetto, vestito di color fiammeggiante, sagna, garofani d'India, & altri fiori, che la stagione apporta, terrà con la destra mano il segno della Vergine, e con la sinistra una cestella piena di pere di più sorti, prugne, moscatello, sichi, noci, & mandorle mature.

E questo mese similmente in honore di Augusto, & dal Senato, su consegrato, perche in questo mese su la prima volta satto Console, Trionso tre volte in Roma, & soggiogò sotto la podestà del Popolo Romano l'Egitto, & pose sine alle guerre ciuili, prima detto mese si chiamaua Sestile, per esser il sesto in ordine, cominciando, come s'è detto nel mese di Luglio, da Marzo.

Il fiero aspetto ci da ad intendere quanto questo mese sia molesto, & come di molti mali può esser cagione, per la stella canicula doue il Sole si trouz,

il quale a guisa di rabbioso cane offende, chi non si ha buona cura.

Il segno Celeste, che regna in questo mese, è chiamato Vergine, per dimostrare, che sì come la Vergine è sterile, nè da se genera, così il Solein questo tempo non produce cosa alcuna: ma solo le prodotte matura, e persettiona.

Per la cesta piena de' sopradetti frutti ,e la ghiclanda di fiori si dimostra

quello, che questo mese produce.

SETTEMBRE.

po vna ghirlanda di miglio, e di panico, nella destra mano il segno della Libra, & con l'altra mano il cormicopia pieno di vue bianche, & nere, persiche, sichi, pere, mele, lazzarole, granati, & altri frutti, che si trouano in detto mese.

Chiamasi Settembre, per essere, come si è detto il settimo, se bene si chiamo qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore.

Si veste di porpora, perche si come la porpora è vestimento Regale, &

DI CESARE RIPA. 37

solo conviensi à Rè, & huomini Illustri, & grandi, i quali abbondano di Thesori, & grandezze. Così questo mese, come Rè, & Principe di tutti gli altri mesi dona in maggior copia tutte quelle cose, che sono necessarie al vitto humano.

Tiene il segno della Libra, per dimostrare che in questo tempo viene il Sole in questo, & sassi l'Equinotio agguagliandosi la notte, col giorno, come disse ancora Virgilio.

Libra dies, somnique pares vbi secerit horas.
OTTOBRE.

IOVANE con restimento di color incarnato, & con l'ali come si altri mesi; porterà in capo vna ghirlanda di virgulti di quercia con le ghiande, con la destra mano il segno dello scorpione, & con la sinistra ra bella cestella piena di sorbe, nespole, songhi di più sorte, castagne con

ricci, & senza.

Fù chiamato questo mese Domitiano, da Domitiano Imperatore: ma per decreto del Senato, & à questo, & a questo meritamente surono cancellati, si come erano stati tirannicamente imposti, & gli restò il nome antico d'Ottobre, per esser l'ottauo in ordine.

Gli si da il vestimento di color incarnato, perche declinando il So e nel Sostitio hiemale comincia à ristringersi l'humore nelle piante, onde le loro soglia

diuentano del detto colore.

Dipingesi con lo scorpione, perche in quedo mese il Sole si ritroua sotto detto segno, & è chiamato Scorpione dalla figura dalle stelle, e da l'estetti, che produce in queste parti, imperoche, come lo scorpione col suo veleno pungendo da la morte, se presto non si soccorre à quelli, che son punti, così mentre il Sole in questo segno per l'inequalità del tempo, apporta malattie molto pericolose, & per questo disse Hippocrate ne gl'aphorismi, che l'inequalità del tempo partorisce infermità, massime quando nell'istesso giorno, hora regna il freddo, ed hora caldo, il che spesso aquiene nell'autunno.

La castella sopradetta contiene i frutti, che porta seco ello mese.

NOVEMBRE.

CIOVANE vestito di colore delle soglie, quando incominciano à seccarsi, & cadono da gli alberi, alato, hauerà cinto il capo d'una ghirlanda d'oliuo col suo frutto, porterà nella destra mano il segno del Saguttatio, & con la sinistra una tazza piena di rape, radici, cauoli, & altri trutti,

che il mese di Nouembre porta seco.

Il tenere il Sagittario nella destra mano ci significa, che il Sole in questo mese regna, & passa sotto questo segno, ilquale è detto Sagittario, sì dalla figura delle stelle, come anco da gli affetti che produce, poiche in questo tempo saettando dal Cielo grandine, pioggie, solgori, arrecano non poco spauento, come anco in questo mese più s'esercita la caccia, laquale si sa per li saettatori.

La ghirlanda di oliuo col frutto è segno di questo tempo, nel quale l'o

liuz già matura si coglie per sarne l'olio, liquore vtilissimo per più cose alla vita humana.

Si chiama Nouembre dal numero, per ester il nono, si come anco il seguente per esser il decimo si chiama Decembre.

DECEMBRE.

IOVANE di aspetto horrido, come anco saranno gli altri due mesi seguenti, vestito di nero, alato, con la destra mano terrà il capricorno, con la sinistra vna tazza piena di tattusi.

Horrido, & vestito di nero si dipinge, perche in questo mese la terra è spogliata d'ogni suo adornameto, che perciò anco si rappresenta senza ghirlanda.

Per il capricorno segno celeste, si dimostra questo mese, nel quale il Solecammina per detto segno: è detto capricorno, perche, si come il capricorno si pasce nelli precipitis. E monti altissimi, così in questo mese il Sole e in altissimo grado verso il mezzo giorno.

Se gli da i tartufi, perche questi nel mese di Decembre si trouano in mage, gior quantità, & più persetti,

#### GENNARO.

GIOVANE alato, & vestito di bianco, il quale terrà con ambe le mani il segno d'acquario.

uesto mese, & il secondo surono aggiunti all'anno di Romolo da Numa Pompilio, & chiamato questo da Iano lanuario, perche si come Iano si sa con due saccie, così questo mese quasi con vina guarda il passato, & con l'altra il principio di quelle, che ha da venire, secondo che dicono i Moderni.

Lo dipingeuano con il vestimento bianco, perche in questo mese, per l'ordinario la terra è coperta di neue, che si veggono le campagne tutte d'vn colore.

Tiene con ambe le mani is segno d'acquario, perche si faccia noto questo mese per il corso del Sole, il qual'è detto acquario, perche abbondano le neti, e pioggie in questo tempo.

FEBBRARO.

IOVANE il quale habbia l'ali, & sarà vestito di colore berrettino,
portando con bella gratia con la destra mano il segno del pesce.

Numa Pompilio chiamò questo mese Febraro, ò dalle febri lequali all' hora facilmente vengono, ouero da questa parola Latina Februus, cioè, putgationi sebrue, che fignificauano sacrificii satti per li morti, perche i Romani in questo mese saceuano la memoria dell'anime, & quelle intendeuano di pura gare con celebrare l'essequie de' morti.

Si veste di berretino, perche in questo mese regnano molto le pioggie onde per il più il cielo è coperto di nuuoli, li quali rappresentano il detto colore.

Porta (come dicemmo) il pesce, perche passando il Sole per questo segno Celeste, ne dinota questo mese, & si come il pesce è animal acquatile, così questo tempo per le molte pioggie è assai humido, ouero perche essendosi rifolute l'acque, è tempo di pescagione.

#### MESI

fecondo l'Agricoltura.

#### GENNARO:

II VOMO di virile aspetto, che stando a lato d'una ruota d'arrotare ferramenti, tenghi con la destra mano un roncio, e con la sinistra mostri con il dito indice diuersi serramenti necessarij all'Agricoltura, quali siano per terra da una banda, 8t dall'altra un gallo,

Dipingesi di virile aspetto, & con il roncio nella destra mano, percioche in questo mese il diligente Padre di samiglia, ò altri che sanno arte di cana po, potranno riuedere tutti li serramenti, che si sogliono adoperare alla coltiuatione delle vigne, come ronci, ò salcetti, iquali seruono per

Si mostra, che stia accanto ad vna ruota, perche conuiene hauere in questo mese (essendo egli secondo i moderni principio dell'anno) coti, pietre, ruote per arrotare, & aguzzare detti serramenti sottili, & che taglino bene, come dice Columella lib. 3. cap. 24. Duris tenuissimis que serramentis omne epus russicum exequendum.

Moîtra con la sinistra mano i detti serramenti, perche simismente in detto mese, chi sa arte di Campo deue mettere in ordine le gomere con li suoi aratri, ricalzare vanghe, bidenti, zapponi, & altri serramenti necessarij, per hauersene poi a servire nel seguente mese, perche dice Marco Catone de rezustica cap. 5. Omnia mature consicias, nam res rustica sie est si vnam rem sero seceris omnia opera sero facres.

Bitogna dunque che sia molto vigilante, & li negotij non vadino trattenendosi di giorno in giorno, che perciò gli si dipinge il gallo a canto, & a questo proposito sarà bene, che io saccia mentione di quello che narra Plinio sib. 18. cap. 6. mostrando quando sia vtile all' Agricoltori l'essere vigilanti, & labosiosi.

G. Furio Cresina, di schiauo che egli era, satto franco, ticogliendo in vn. campo molto piccelo, molto pul che i suoi vicini nelle possessioni grandi, era molto odiato, come se per incanti egli hauesse tirate a se le biade, de i campi vicini. Per la qual cosa essendo citato da Spurio Albinio Edile. Curule, & accusato al Popolo, & perciò temendo egli d'esser condannato percioche bisognava, che se Tribu mettesse oil partito, comparue in giuditio, & portò quini tutti i suoi serramenti, con quali egli lauoraua, & menò vna sua sigliuola ben guarnita, & vestita. I serramenti erano graui, & grandi, & ben satti zappe grandi, non piccoli vomeri, & boui ben pateiati, & disse. O Cittadim Romani, questi sono i mici incantesmi, ma non

vi pollo già, come lo vi moltro i miei ferramenti, mostrate le vigilie, le satiche, de i sudori miei. Et ciò detto su assoluto.

Febraro .

Vomo d'età virile, che stando in vna vigna mostri potar quella.
Sono due tempi di potarei ma secondo Magone si pota prima che germini la vite, perche estendo piena d'humori piglia leggier serita, se vguale.

ne rosiste al costello.

Marzo.

N giouane con vna vanga in mano, & mostri di scalzare le viti, & da vn lato sia vn cauallo.

Si dipinge giouane, per esser l'opera della vanga di gran satica, e perche in questo mese si comincia à scalzare le viti, come si dice a cauallo; conuieme auuertire, che non si scalzi più tardi, perche la vite potrebbe germogliare, & perdere assai speranza della vendemmia, buttando gli occhi della vite per terra.

Vi si mette a canto il cauallo, percioche in questo mese, come ci narra.
Plinio libro 8. capitolo quarantadue, vanno in antore nello Equinottio della.

Primauera.

Aprile.

PER auuertimento, che danno molti, che trattano dell' Agricoltura per il mese d'Aprile si potrà dipinger vn contadino sbracciato, che metta le canne alle viti, cioè che tenda, & non molto lontano vi sia vna vacca, che pascoli con vn vitello, che latti detta vacca; percioche Palladio al lib. 5. narra che i vitelli sogliono nascere in questo mese, & per l'abbondanza de' pascoli le vacche resistono alle satiche, & al lattare.

Et volendo sar disserente questa pittura con accompagnatla insieme con al-

eri animali.

Il medesimo Pall dio nel libro 5, dice, che in questo mese si tosano le pecore: onde in luoco della vacca si potrà mettere vu' huomo, che tosi le pecore. Dicesi anco, che in questo tempo è la prima, & più potente apritura de i montoni, & di essi si hanno d'Inuerno gli Agnelli, che già si sono maturati, esatti.

Maggio.

IN questo mese (secondo che narra Palladio nel libro sesso de re rustica) si segano i sieni: onde ragione uolmente si potrà dipingere per il mese di Maggio.

Vn contadino giouane che stia in mezzo d'vn campo pieno di verdura, & con ambi le mani tenghi vna falce fenara, & con belia dispositione mostri

di segare il fieno.

Tagliasi il sieno il mese di Maggio, percioche Columella 7. de re rustica, dice, che si debba segare prima che si secchi, perche non solo se ne ha maggior copia: ma anco à gl'animali è più grato il cibo, essendo che non è al tutto secce ne verde, doue sia nella sua persettione.

## DI CESARE RIPA.

Giugno. Arra Palladio lib. 7. che in questo mese si comincia à mietere l'orzo, ca poi il grano, onde si potrà dipingere.

Vn contadino giouane con braccia nude, & che tenghi con la destra mano vna tagliente falce, con la quale tagli i couoni delle spighe di grano, le quali raccoglie con la sinistra mano: ouero che mottri d'hauer mietuto, & che

di ello grano faccia vna meta.

Deucli, come racconta Columella libro secondo de Agricoltura, che in. questo mele, oue saranno mature le biade mieterle, prima che si abbiucino da i vapori della state, che sono nell'apparir della Canicula grandissimi. Però si deuono mietere in fretta, perciòche è noioso ogni tardare, essendo cho gl'vecelli, & altri animali fanno danno, come anco ellendo secche le guscie, i grani, & le spighe cadono, però, come ho detto, si deue mietere quando egualmente le biade ingialliscono.

Luglio. D Erche il più notabile effetto di questo mese è la ricolta de i grani dipingeremo per ello.

Vn contadino robusto in vn'aia, mezzo nudo, tertà con ambe le mani vn carreggiato, il quale è istromento da battere il grano, & stando con bella attitudine mostri di batter il grano, il quale sarà steso nell'aia,a canto alla quale vi sarà una pala, un rastello, & altri istrumenti per simile esercitio.

Azosto. 7 N huomo, che stia in atto di acconciare botti, tini, bigonzi, e batili, hauendo appresso di se tutti quelli instromenti necessarij a simile vstitio, che cosi narra Palladio lib. 9. de re rustica.

Si potrà anco dipingersi a canto vna chioccia con i pulcini, atteso che i polli, che nascono di quetto mese, sanno più voua assai de gli alrti, i quali nascono in altri mesi.

Settembre. Y Vomo, che tenghi vn cesto pieno d'vue, con le coscie, e gambe nude come quelli, che s'occupano ne gl'esercitis di cauar il mosto da l'vue, & a canto vi sa à vn tino pieno d'vue, le quali mostrando d'esser peste da esla tino eschi il mosto, & entri in vn'altro valo.

E per esser anco che in questo mese si fa il mele non sarà suor di proposito di metterui a canto due, ò tre copelle d'api.

Huomo che tenghi con la man sinistra vn cesto pieno di grano,& con A la destra pigliando esto grano mostri di spargerlo in terra, & che uenghi coperto da vno che stimoli i buoi, i quali tirano vn' aratto, & ancorche, secondo Hesiodo, il qual suil primo, che scrivesse de l'Agricoltura (come narra Plinio libro 18.) si deue seminare alli dieci di Nouembre, che in tal giorno tramontano le Vergilie, sette giorni dipoi sogliono per lo più seguir le pioggie, & esser fauoreuoli alle biade seminate, nondimeno per la varietà delli terreni caldi, & freddi si semina più presto, ò più tardi.

Ma per non consondere le nostre pitture, & terminare ciascun mese l'ossicio suo, saremo che in questo si semini il grano, come cosa principale al vimere humano.

Nouembre.

T perche l'olio è molto necessario all'huomo, non solo per mangiare, ma anco per molti altri commodi, saremo che in questo mese, come narra Palladio lib. 12. de re rustica si saccia l'olio, per essere, come habbiamo detto, molto necessario, come si vede in tutte le scritture sacre, essendo, che di questo pretioso siquore non solo si serue in condire i cibi, ma anco in consecrate li ministri della Santa Chiesa, & l'altre cose a lei pertinenti.

Dunque dipingeremo vn'huomo, che tenghi con la destra mano vna sserza, & vadi dietro a vn cauallo, il quale sia attacato ad vna ruota da molino, oue si macina l'oliue, & allato di essa vi sia vn monte d'oliue, & vna pala, vn

terchio, fieicoli, & quanto sarà bisogno atal'officio.

Decembre.

Y Vomo robusto, che con ambi le mani tenghi vn'accetta,& con bella di-

I spositione mostri di tagliar vn' arbore.

secondo Palladio lib. 13. de re rustica, essendo Decembre principio de l'inuerno, & l'aria fredda, la virtù de gl'alberi si concentra in essi, & sono più durabili li legnami per le sabbriche, & per sar ogn'altra opera, doue che in questo mese si tagliono non solo le selue per sar legnami per le sabbriche, & per sar ogn'altra opera, come habbiamo detto, ma i souerchi rami, & le siepi verdi per sar succo, si tagliono ancora le pertiche, li gionchi per le vigne, & anco d'esse se sanno le ceste, & molt'altre cose, che sono opportune all'vso nostro.

# M E S I. Come dipinti da Eustachio Filosofo.

Marzo principio dell' Anno , secondo gl' Antichi.

N soldato tutto vestito di serro, con la lancia, & scudo alludendo al nome del mese formato da Marte, perche in questo mese, come dice Eustachio si finiscono i sucrnarmenti della Militia, & si ritorna a gli esercitij della guerra vigoro samente.

S I dipinge il mese d'Aprile in forma di pastore con le braccia, & gambe nude, hauendo appresso vna capra con due capretti nuouamente partoriti, & che detto pastore mostri di sonare vna sampogna.

Così si dipinge da Eustachio, & dichiara, che si nota in particolare, che Apri

le moltiplica con il parto gl'armenti.

Maggio.

I dipinge giouanetto con faccia bella, e lasciua, ha i capelli ricciuti circondati da vna ghirlanda tessuta di rose bianche, & vermiglie, il vestimento lauorato d'oro, e contesto di fiori essendo mosso dal vento con leggiadria, hà le mani piene di rose, & di viole, con i piedi scalzi sopra di verde herbette.

Il che

DI CESARE RIPA. 43

Il che dimostra, che in questo mese la terra quasi dal sonno de l'innerno già nuda si sueglia, e si riueste di nuoue pompe conuenienti a se stessa, che sono

l'herbe, le foglie, & i fiori.

Et però gli huomini all'hora facilmente s'incitano al piacere con le apparenze della vaghezza del mondo, & si gode con allegrezza tutto quello, che la terra produce lontano dalla malenconia, essendo che questo mese apporta allegrezza infinita.

Giugno.

H Vomo vestito da contadino con vna ghirlanda di fiori di lino, sta inmezzo d'vn campo pieno di verdure, e tiene vna falce fenara.

Si dipinge così, perche in questo mese secondo Eustachio il Sole prende vi-

gore, & si secca il fieno, & si miete.

Luglio.

Vomo mezzo nudo chinato, che con la destra mano tiene vnastagliente falce, con la quale taglia i couoni de le spighe di grano, lequali egli raccoglie con la sinistra mano, tiene in capo vn capello largo, col quale mostra di disendersi da l'acceso calor del Sole.

Il significato di quanto habbiamo detto di questa imagine, & ch'essendo i

grani maturi si soglion tagliar quando il Sole ha più vigore.

Agosto.

Vomo ignudo, il qual mostra di esser vscito da vn sume è, essersi la uato, & postosi à la riua di quello, a sedere, si cuopre con vn panno di luio le parti men'honeste, & mostra per l'eccessiuo caldo sospirare, & metters vna tazza alla bocca per bere.

Quetta figura, che nel bagno si laua, & che bena, altro non dinota, ch'il mascimento della canicula, da cui radoppiato il caldo gl'huomini hanno biso.

gno di bagnarsi per vmettare il corpo, e bere per spegner la sete.

Settembre.

H vomo anch'esso in habito di contadino, con vna ghirlanda di pampane in testa, tiene in mano alcuni grappi di vua con le gambe, & coscie nude, come quelli che si occupano nello esercitio di cauare il mosto da l'vue.

Et a canto vi è vn tino pieno di vue peste, & da esso tino esce il mosto, &

entra in vn'altro vafo.

Altro non dimostra questa figura se non la vendemmia, laquale si suoi far nel mese di Settembre quando l'vue sono mature.

Ottobre.

N gionane in vin prato, & in ello mostri di hauer piantato molte srasche, & in quelle si vede hauerci tesi sottilissimi lacci, & reti, accidente
gl'vecelli non pur non s'anuedano dell'inganno, ma ancora non possano veder quelli, che per lo prato sparsi dolcemente cantano, & non molto sontano sta il detto giouanetto nascosto in cappanello, & ridente mostra di ammaz
zare vin preso vecello, il quale sarà con l'ali aperte per tentare di voler
suggire.

Ciè

ICONOLOGIA

Ciò fignifica, che nel mese di Ottobre si da principio alle caccie per pigliar gli vecelli.

Nauembre.

H Vuomo, che stimola i buoi, i quali tirano vno aratro in mezzo di vn

Costui, il quale con fatica s'appoggia all'ararro, mostra la s'agien de la flia de, lequali, come dice Eustachio, e molto atto a l'esercitio de l'arare.

Decembre.

H Vomo, che tiene con la man finistra vn cesto pieno di semente di grano, la quale con la man destra mostra di spargerlo in terra, laquale vien co-

Ciò dimoltra il tempo delle semente, le quali si sogliono con saute rità del

detto Eustachio spargere in terra il mese di Decembre.

Gennaro.

N giouane, ilquale mostra d'andare a caccia con diuersi cani, tiene con vna mano vn corno da sonore, et in spatta vn sastone, col quale porta vn lepre con altri animali.

Con questo si mostra il tempo d'andar à caccia, percioche essendo riposto il grano, & il vino, & raccolte tutte l'altre cose, che sono vuli alia vita hama-

na, l'huomo se ne va questo mese di Gennaro a caccia.

Febraro.

N vecchio crespo, canuto, vestito di pelle sin'a i piedi, sta a edere apprello vn gran suoco, & mostra scaldarsi.

Questa figura mostra non pur l'asprezza de l'inuerno, ma il freddo de l'istes

sa vecchiezza, si come si suoi dire.

Condotto l'hanno star vicin al fuoco.

La stagion fredda, e' piaceri amorost Dal vizor natural costui spogliando

MESE IN GENERALE.

O I O V A N E vestito di bianco, con due cornetti bianchi, volti verso la terra, & terrà la mano sepra vn vitello d'un corno solo, & sa à coronato di palma.

Et il mese da Orseo domandato Vitello di vn corno, solo, perche in questo modo si ha la definitione del Mese, il quale non è altro, che il corso, che sa la Luna per li dodici Segui del Zodiaco, nel quale viaggio, pare à gli occhi no-

stri, che parte del tempo cresca, & parte scemi.

Lo scemare si dimostra col corno tagliato, & col crescere l'età del vitello, il quale per se stesso si viene aumentando col crescere, & col calare della Luna; però la Luna è da Apollodoro, & da alcuni altri scrittori dimandata Taurione.

Le due corna della testa, dimostrano l'apparenza che sa essa à noi altri, quan do è nella fine del mese.

Fustachio dimanda il mese bue, come cagione della generatione, commentando il primo libro dell'Iliade.

La palma ogni nuoua Luna manda fuori vn nuouo ramo, & quando la

DI CESARE RIPA.

Luna ha vent'otto giorni, ella ha l'vltima parte di suori illuminata, inmodo che, l'estreme parti della Luna riguardano all'ingiù, & de' suoi frutti quelli più si stimano, per alcune medicine, i quali hanno sorma più simili alla Luna

Si potrà fare ancora con l'herba detta Lunaria, la quale si scriue essere di tal natura, che ogni giorno perde vna soglia, sinche la Luna cala, poi al crescere d'essa, cresce ogni giorno all'herba vn'altra soglia, talche in un sol messe tutte le perde, e racquista.

#### METAFISICA.

ONNA con vn globo & vn horologio sotto alli piedi, hauera gli occhi bendati, & in capo vna corona, facendo con la destra mano vna gesto tale, che dia segno di contemplatione, & con la sinistra tengavn'scettro, perche essendo ella Regina dittutte l'altre scienze acquistate per lume naturale, & sprezzando le cose soggette alla mutatione, e al tempo considera le cose superiori con la sola forza dell'intelletto, non curando del senso.

Metassisca.

Onna, che sotto al piede sinistro tenga vinglobo, con la destra mano appoggiata alla guancia, & che stia pensosa. Con la sinistra mano stia in atto di accennare.

Per la palla considera il mondo tutto, & le cose corrutibili, che soggiacciono, come vili a questa scienza, la quale s'inalza solo alle cose celesti. C

#### MINACCIE

ONNA con la bocca aperta, con acconciatura di testa, che rapprefenti vn mostro spauenteuole, vestita di bigio ricamato di rosso, ac
nero, in vna mano terrà vna spada, an nell'altro vn bastone in atto mina ccieuole. Minaccie son le dimostrationi, che si fanno per spauentare, a dat
terrore altrui, a perche in quattro maniere può nascere lo spauento, però
quattro cose principali si notano in questa sigura descritta da Eustachio, a
sono la testa, il vestito, la spada, al bastone.

Si fa con la bocca aperta, per dimostrare, che l'impeto delle minaccie sa la voce, il quale poi accresce spauento a quelli, perche si giida, experche nel gridare si commuoue il sangue, si porta sempre va non so che spauenteuole nella faccia, ex si come la voce commuoue l'orecchie, così i limeamenti della faccia spauentano per la vista dispiaceuole, come ancora la horribile acconciatura della sua testa di parente so come ancora la

Il vestito bigio per esser questo colore composto di bianco, & di nero, è messo per somigliar la notte, ch'è spauenteuole, non quando è oscurissima: ma quando ha solo tanta luce, che serva per veder le sorme spauenteuoli, che si ponno rappresentar consusamente in essa, per questo si dice da' Poeti l'inserne esser pien di oscura luce, & Virgilio nel 6. dell'Eneide disse.

Quale

Quale per incertam lunam sub luce maligna Est iter in sylus phicalum condiditombra

the Luppiters, O'c.

Il ricamo rosso, & nero, mostra che il minaccio si stende per spauentare, ò

al langue; ouero alla morte.

Il bastone, & la spada, fanno conoscere qual sorte di minaccie si deue ado. perare connemici valorofi, & quale con seruitori, & genti plebee, che poco ianno, & conoscono delle cose d'honore.

#### . M HIS , E R TI A.

Vedi a Calamità.

Miseria Mondana

ONNA che tenga la testa dentro ad vna palla di vetro, & che sia trasparente, & con vna borfa versi denari, & gioie.

La testa ne la palla di vetro sacilmente per la continoua esperienza de le wanità di questa vita, si comprende quel che significhi, e ciascun per se stesso nel peregrinaggio di questi pochi giorni, che stiamo sopra la terra, sa quanto vani siano li nostri desiderij, & corte le nostre speranze.

La testa si piglia per il pensiero, effetto dell'anima in essa.

Il vetro mostra la vanità delle cose mondane per la fragilità sua, ouero perche la miseria humana consiste in vedere in qual parte l'huomo si volta alle cose maggiori di quel che sono, stimando gran cosa gl'honori, le ricchez Ze, & cole simili, che poi senza il vetro, si vede che sono vanità, & miseria, ouero, che come il vetro non rermina la vista di quello, che vi guarda, per elfer corpo diafano, così le ricchezze, & beni del mondo non danno mai termine a nostri pensieri, anzi, che tuttauia accrescono il desiderio di passare. auanti, e con questo infelice continouo stimolo ci conducemo mileramente alla morte.

La borsa, che ella versa, mostra, che come volgarmente si crede essere felice chi ha gran facoltà, così si vede esser priuo di gran commodi chi ne è sen-22, il che facilmente può succedere a ciascuno.

#### MISERICORDIA.

Vedi alle Beatitudini.

70 , the afternoon , il Misericordias esta institución i ONNA di carnagione bianca, hauerà gli occhi grossi, & il naso alquanto aquilino, con una ghirlanda d'oliua in capo, stando con le braccia aperte, ma tenga con la destra mano vn tamo di cedro con il frutto, à canto vi sarà l'vecello pola, ouero cornacchia.

Misericordia è vn affetto dell'animo compassioneuole verso l'altrui male,

:come dice S. Giouanni Damasceno lib. 2.cap. 24.

La carnagione bianca, gl'occhi grossi, & il raso aquilino secondo il detto di Aristotele al capo sesto de fisonomia, significano inclinatione a la Misericordia.

MISERICORDIA.



La ghirlanda d'olito, che tiene in capo, è il vero simbolo della Misericordia nelle sacre settere, a se quali si deue l'obligo della cognitione vera di questa santa virtù, & il ramo di cedro significa il medesimo, come sa fede Pierio Valeriano, que tratta del cedro de la come si piede la panesa de alla

Lo stare con le braccia aperte, dinota che la Misericordia è a guisa di Giesiù Christo Redentor nostro, ch'è la vera Misericordia, con prontezza c'asspetta sempre con le braccia aperte, per abbracciar tutti, e souuenir a le miserie nostre, & Dante nel lib.3. del Purgatorio sopra di ciò così dice.

Horribil furon li peccati mici

Malabontà infinita ba sì gran braccie

Grand Ghe prende ciòiche si riuolge a lei.

Gli si dipinge a canto l'vecello pola, percioche appresso gl'Egitij signisicaua misericordia, come si può vedere in Oro Apolline.

I S V R A Del Sig. Giouanni Zarattini Castellini.



T) IERIO Valeriano, tiene che la militra figurata fusse in quella medaglia d'argento di Caio Mamilio, che ha per riuerso vn simulacro pileato, con vna canna in mano ( come egli pensa) alli piedi del quale vn cane, abbaia verso di lui, che Pierio lo piglia per fedeltà, la quale deue hauere chi essercita si fatto magiltero, & la canna spartita in più nodi, la piglia per segno, & istromento da misurare. Ma è d'auuertire, che Pierio in questo luogo erra all'ingrollo spoiche quel simulacro non è con habito Romano, ne meno tiene vna canna distinta con nodi, si come più abbasso si esportà. Niuno Autore sa mentione, che C. Mamilio susse misuratore, ne meno si troua in monumento, ne in alcuno scrittore, che gl'Antichi vsassero la canna per istromento da misurare, vsauano bene la Decempenda, che era misura di X. piedi, chiamata vna volta da Plinio nella 2. Epistola del lib. 8. pertica; Budeo ne

tratta diffusamente nelle pandette. ex l. vlt. si Mensor falsum modum dixit, & l'Autore de gli Adagij in quel prouerbio. Vna pertica . cue la pertica ponesi in vece di Decempeda, si come hoggidì velgarmente pertica si chiama. la cagione dell'errore nacque in Pierio, perche egli si confuse in quelle lette. re, che stanno abbreuiate per trauerso nella medaglia sopra il cane, che sono queste . LIMETAN. le quali Pierio diuise in due parole. Ll. METAN. interpretandole egli limitibus metandis, credendosi, che quella abbreviatura. TA. che è pur latina, posta in vece di . TA, susse figura di lettera greca, & che C. Mamilio susse misuratore. Ma con rispetto di sì pregiato Autore sia detto, che quella Medaglia non è fatta per denotare la misura, ne che C. Mamilio fusse misuratore, attesoche quella parola. LIMETAN. non vuol dir, limitibus metandis, ma è il cognome di Caio Mamilio, che su cognominato. LIME-TANVS. ilqual Caio Mamilio Limetano, non su altrimenti misuratore, ma vno de tre deputati sopra la Zecca insieme con Publio Crepusio, & Lucio Mar tio Censorino, che si Console con Caio Calmiso Sabino l'anno dalla Edificatione di Roma. 714. nel qual fiorì anco C. Mamilio Limetano, si come osserua il Sig. Fuluio Orfino De familijs Romanorum nella Gente Crepufia, done mette vna medaglia, nel cui diritto leggesi dietro vna testa. L. CENSORIN. nel riverso vna virtoria sopra vn carro tirato da due Canalli in atto di correre, sotto li quali vi sono questi nomi. C. LIMETA. P. CREPVSI. che sono i detti deputati sopra la zecca, dal qual riverso apparisce, che. C. LI-META. non può significare altro, che Caius Limetanus, attesoche saria vno sproposito a mettere C. Limitibus metandis, sotto due caualli, la medaglia di Caio Mamilio Limetano da Pierio non conosciuta vedesi rapresentata al viuo in istampa nella medesima opera dell'Orsino, doue tratta della Gente Mamilia, & proua per autorità di Salustio, che detto C. Mamilio sù anco Tribuno della Plebe, iui chiaramente si viene in cognitione, che quel Simolacro con habito palliato, corto, & soccinto, col cappelletto in testa, con il bastone ln mano, & con il cane a piedi, che ha la testa alzata, & bocca aperta verso lui, è Vlisse, che doppo xx. anni se ne ritornò a casa sua incognito sotto mentito habito di mendico, riconosciuto per patrone da Argo suo cane, la quale imagine fece imprimere Caio Manulio Limetano per memoria, che la sua gente Mamilia discendeua da Mamilia figlia di Telogono, che su figliuolo di Vlisse nato di Circe, & è quello che edificò nel Latio Frascati, come scriue Sesto Pompeo, Plutarco, Acrone, & Porfirio Interprete d'Horatio, però i più antichi Mamilij furono cognominati Tusculani, il primo che si troui è Ottauio Mamilio Tusculano: Cicerone lib. 2. de Natur. Deorum. Apud Regillum bello latinorum, cum Aul. Posthumius Dictator cum Octanio Mamilio Tusculano prelio dimicaret, innostra acie Castor,& Pollux ex equis pu gnare nisi sunt . Ilquale Ottavio Mamilio su Genero di Tarquinio Superbo , come attesta Liuio nella Decade prima del terzo libro, quando ragiona di Tarqui nio Rè, che si conciliaua la gratia de Principali Latini con gli alloggi, e parentele. Octavio Mamilio Tusculano ( is longe Princeps latini nominis erat, si fame credimus, ab Vlisse Deaq: Circe oriundus) ei Mamilio filiam nuptam dat : · fcaescacciato dal Regno Tarquinio Superbo doppo 52. anni estendo Consoli Lucio Minutio Carbeto, & Caio Nautio Rutilio, fù Lucio Mamilio Tusculano fatto Cittadino Romano, di che Liuio Decade prima, lib. 3. L. Mamilio Tufculano approbantibus cunctis Ciuitas data est. 400, anni doppo in circa Caio Mamilio Liuetano per memoria della sua stirpe discesa da Vlisse, sece impri-

mer la sudetta medaglia.

ll cappelletto, che porta in testa senza falda, è di quelli fatti à guisa di mezz' ouo di Struzzo, nella forma che si vede in capo alle statue di Castore, & Polluce guerrieri la conici, di che Pompeo Festo . Pilea Castori, & Polluci dellerunt antiqui, quia lacones fuerunt, quibus pileatis pugnare mos est. l'viauano in guerra i laconi, fuor di guerra per habito consueto, i Theslagli, i Parthi, i Daci, gli Armeni, & altri stranieri, come si raccoglie dalle medaglie, e statue; i Persiani anco per autorità di Celio Rodigino lib. xvi, cap. x. portarono il cappello: i Romani nol teneuano per habito loro, su ben loro permesso, & conceduto di tenere il cappello fatto all' vsanza di Thessaglia nelli Theatri; per riparar l'ardor del sole, come riferisce Dione, segno che suor di theatro nol poteuano portare, nelle medaglie solo per simbolo della Libertà l'hanno posto, perloche quando voleuano dare la libertà ad vno schiauo, lo radeuano, & gli poneuano in testa vn cappello: dalla nobiltà non si portaua in Roma, ancorche Martiale lib. xi. epig. 7. chiami Roma pileata,

Vnctis falciferi Senis diebus, Regnator quibus imperat fritillus, Versu ludere non laborioso

Permittis puto pileata Roma.

Pileata disse, perche nelli giorni, & conuiti saturnali, de quali ragiona. Martiale mutauano i Romani habito, pigliauano il cappello, e lassauano la toga, mettendosi la Sinthese veste di minor riputatione, più vile secondo Baito l'istesso Poeta nel primo de gli Aposoreti.

Synthesibus dum gaudet eques, Dominusq; senatus, Dumque decent nostrum Pilea sumpta Iouem.

Ciò era lecito per cinque dì, perche tanti dì al tempo di Martiale doueuan durare i saturnali, contro Macrobio, che non vuol che durassero più d'un gior no solo, il decimonono di Decembre. il detto l'oeta nel 141.apoforeto.

Dum toga per quinas gaudent requiescere luces,

Mos poterit cultus sumere iure tuo. Altrettanti di senza dubbio portauano il cappello, ne gli altri di non lo portauano il cappello, ma, ò andauano con la testa scoperta, ò si cepriuano con vna patte della toga, si come nell' vno, & l'altro modo infinite statue de Senatori si vedor.0, col cappello niuna se ne vede; di questo parere & Adriano Turnebo nel suo giornale lib.ottauo, cap. 4. citando l'autorità d'Eustathio sopra il primo dell'Odissea, ilquale sa giuditio, che i latini pigliassero a consuerudine d'andare scoperti da gli antichi Greci, attesoche Homero non sa mentione alcuna de Cappelli: non hauendone Homero satta mentione mailimamente nell'Odiflea composta sopra Vlisse, non sò come il Pierio possi nel quarantesimo libro affermare di certo che il cappello era da Greci tenuto per inditio di nobiltà, & che però si daua ad Vlisse nobile d'ogni canto paterno, & materno: se ciò susse vederebbonsi ancora col cappello Achille, Aiace, & altri nobilissimi Greci : ma in questo non si deue parimente preftar sede al Pierio, si perche non ne ragiona Homero, si perche non arreca testimonio alcuno d'Autore Antico: Habbiamo ben noi in fauor nostro Plinio lib. 35. cap. X. Nicomachus primus Vlyssi addidit pileum. Se Nicomaco Pittore, che dipinse Silla sù il primo, che aggiungesse il cappello ad Vlisse, è segno che Vluse à suoi di non lo portasse; & se nella medaglia lo porta, è da confiderare, che non è suo habito, ma finto è trauestito da mendico, cosa che non si conuerria col cappello, se fusse da nobile; & ciò tanto più manifesta la verità, poiche se Vlisse fuste stato solito a portatio, & se il cappello fosse stato inditio di Nobile, non l'haueria portato all'hora, per non darsi a conoscere: ma. nella medaglia vi stà impresso, ouero per aggiunto, nella guisa, che lo aggiunse in quelli tempi Nicomacho, tanto più che nelli versi d'Homero (che per tal conto più abasso poneremo ) non si nomina ; ouero perche Vlisse sta figurato per viaggio, pensando Caio Mamilio, che la fece battere all'vso di Roma, atteso che i Romani per viaggio portauano il cappello. Tarquinio Prisco auanti fusse Rè andando a Roma vn' Aquila gli tolse il cappello, & vn'alta Aquila sece il simile a Diadumeno figlio di Macrino Imperatore mentre andaua a spas so in campagna: in Citta non l'vsauano i Romani: Giusto Lipsio lib. primo electorum cap. 23. afferma che i Romani andauano scoperti, & non portauano all'vsanza nostra i capelli, diche promette trattarne a pieno nelli suoi Saturnali, a quali rimetto il lettore, non hauendoli io veduti; in quanto al dubbio, che iui muoue sopra autori, che sanno mentione di scoprirsi la testa per honorar altri, tra quali Seneca, Salustio, & Plutarco, che nelli precetti di reggere la Republica, & nella vita di Pompeo ragionando dell'honore, che faceua Silla a Pompeo, dice che auanti di lui ancorche giouane si leuana in piedi, e si scopriua testa: si può rispondere, che se vn Cittadino Romano era in Citta si scopriua la testa con quella parte di toga, che in testa rauuolgeua ogni Cittadino, s'era per viaggio si leuana il cappello. il medemo cappello da viaggio detto da Giulio Capitolino Cucullione portauasi anco di notte, si come rifetisce nella vita di Vero Imperatore, il quale ad imitatione de'vitij di Caligola,& di Nerone andaua la notte in volta con vn cappello in testa per le tauerne,& luoghi publici di Donne infami, oue incognito si meschiaua con taglia cantoni, e sgherri per attaccar risse, dalle quali bene spesso se ne partiua con la faccia. ammaccata, & liuida, tornandolene a Palazzo tutto afflitto . In tantum uitiorum Caianorum, & Neronianorum, ac Vitellianorum fuisse amulum, pt uagaretur nocte per tabernas, ac lupanaria obtecto capite Cucullione uulgari uiatorio, & commisceretur cum triconius, & committeret rixas dissimulans quis esset, sapeque afflictum liuida facie rediisse, & in tabernis agnitum, cum se se abscondere. Cucullo Santonico da Giouuenale nella Satira ottaua chiamasi il capello alla Franzese, che i vagabondi adulteri di notte portanano. Nocturnus adul-Tempora Santonico uelas adoperta eucullo? Nella

Nella terza Satira disse. Veneto duroque Cucullo. il medesimo Satirico nella sessa biasima Messalina impudica moglie di Claudio Imperatore, laquale addormentato il marito se n'andaua sora la notte con vn cappello in testa.

dormire virum cum senserat Vxor Ausa Palatino tegetem præferre cubili Sumere nocturnos Meretrix Aug. cucullos, Līgbat comite ancilla no aplius pna, Et nigrum flauo crinem abscondente galero. Se ben forle legger si potrebbe. Et nigrum flauum crinem abscondente galero, più verisimile è, che il biondo in questo luogo sia epitheto della chioma, che del cappello, Virgilio nel 4. dell' Eneide al crine da pure l'epitheto di biondo. Et crines flauos, & membra decora iuuenta. Onidio nel lib. 2. de fasti. Forma placet, nineus q; color, flauiq; capilli. Il negro poi sia epitheto del cappello, perche se Messalina fusse stata solita a ponersi in testa vn cappello giallo di notte, saria stata più conosciuta. Da Suetonio dicesi capillamento in vece di cappello, come piace al Sabellico cap. xi, nella vita di Caligola Imperatore, che lo portaua con vn habito lungo di notte per non esser conosciuto. Ganeas, atq; adulatria capillamento celatus, & veste longa noctibus ambiret; & se il capillamento s'ha da pigliare per vna capilatura posticcia portata da Caligola per trasformarsi di notte, e coprir la caluezza, & desormità della sua testa, diremo che Caligola, ne meno di notte portasse il cappello, ma solo quella capillatura, perche Suetonio non lo specifica, si come lo specifica in Nerone cap. 26. Post crepusculum statim arrepto pileo, suel galero pepinas inibat: questo luogo fa palete, che di giorno in Roma non si portaua il cappello, attesoche Nerone dopo il crepuscolo subito pigliaua il cappello per andare alle tauerne : à dir . post crepusculum statim . inferisce, che innanzi il crepusculo non si portaua il cappello: onde chiara cosa è, che non si víaua in Roma, fuor di Theatro, fuor de' giorni saturnali, fuor di viaggio, & di notte, però non si conuiene a Caio Mamilio nobile Romano.

L'habito poi soccinto, & palliato ne meno è da nobili Romani, si sà, che andauano togati anzi come detto habbiamo il riuerso di tal medaglia rapprefenta vn pouero mendico vestito di tristi, & vili panni con la bisaccia al fianco, & col bastone in mano d'appoggiarsi, così appunto descritto nell'Odisse 17. da Homero, Vlisse quando parla ad Eummeo suo porcano, acciò le

shi, come guida alla patria con tal sentimento di parole.

Hunc autem respondens allocutus est prudens Vlyses Cognosco, mente teneo, bac iam intelligenti iubes.

Sed eamus, tu autem postea assidue duc , Da autem mihi sicubi baculum incisum est ,

Vt innitar, quoniam dicitis valde lubricam esse viam.

Dixit, & circum humeros deturpem imposuit peram Densis scrutis rimosam, tortilis vero erat funis.

Eumaus autem ei baculum gratum dedit.

Hi iuerunt, stabulum autem canes, & pastores uiri. Custodiebant a tergo manentes, hic autem in ciuitatem duxit Regem Pauperi tristi similem, & Seni. Baculo innitentem, hac autem tristia circum corpus vestimenta indutus erat. Piu abasso riferisce Homero, quando il cane Argo lo riconobbe doppo xx.anni.

Canis

Canis autem, caputá; , & aures iacens eleuauit.

Argus Vlyssis laborios , quem iam quondam ipse
Nutriuit. & & doppo altri sei vetsi.

Illic canis iacebat Argus plenus ricinorum,

Illic canis sacebat Argus plenus ricinorum,

Iam tunc statim agnouit Vlyssem prope euntem;

Canda quidem hic adulatus est, & aures deiecit ambas. e poco più sorro.

Argum autem cursus parca accepit nigra mortis.

Cum primum vidisset Vlyssem vigesimo in anno-Dimodoche il Cane in questa medaglia non è altramente simbolo del'a fedelta, come dice Pierio, ma figura materiale del cane Argo. Secondariamente quel simolecro non è Caio Mamilio misuratore, ma Vlisse in habito da pouerello. Terzo non tiene in mano vna canna distinta in più nodi per misurare, ma vn baltone per appos, weli. Cuarto, Pierio piglia Mercurio, scolpito nel divitto de detta medaglia per simbolo della Concordia, che ne deue leguire doppo la l'initatione della misura; nel che parimenti rra, essendo in questo impronto, Mercuic figura deil'elequenza, & sapienza d'Vlisse, al quale Merenrio suo protestore diede (ceme canta Homero nella X. Odissea) contro gli incanti di Circe, i'nerba Moli difficile a scauarsi, della cui difficultà Plin.lib.25. cap. 4. la quale Herba è gierolifico della tapienza, & eloquenza, che difficilmente da gli huomini s'acquista, con la quale Vlisse potè sar resistenza a gl'incanti di Circe, cioè alli piaceri, & alle sensualità mediante il dono di Mercurio, dono di eloquenza, e sapienza; per questo rispetto è Mercurio impresso in detta medaglia, non per segno della Concordia, che segue doppo la misura: essendo dunque tale errore in detta figura di Pierio, ne formaremo noi quest' altra.

Misura.

Onna di graue aspetto, nella man destra tenga la misura del piede Romano, nel'a sinistra la Quadra con il compasso, sotto li piedi la decempenda, cioè la pertica, che contiene x. piedi, vicino alla pedana della vesta il niuello diritto col perpendicolo, piombo steso, che pende.

La Misura è cioche col peso, con la capacità, con lunghezza, altezza, & animo si termina. & finisce; cesi definita da Isidoro, & da altri autori. Mensura est

quidquid pondere, capacitate, longitudine, altitudine, animoq; finitur.

Varij inuentori di misurare da varij Autori nominati si trouano, ciò auuiene (per quanto giudica Polidoro, Virgilio) perche diuersi in diuersi paest, ne sono stati primi inuentori. Futropio nel libro de' Gesti de' Romani capitolo terzo, dice che Sidonio su inuentore delli pesi, & delle misure, mentre Procace tra gli Albani, Aza nella Giudea, & Gieroboam in Gierusalemme regnauano; ma è facil cosa, che intenda di misure di cose liquide, & minute. Gellio citato da Plinio libro settimo, capitolo cinquantasei, attribuisce l'inuentione delle misure a Pallamede, & Plinio a Fidone Argiuo, che sui il decimo Principe de gli Elei, doppo Hercole potentissimo stra tutti gli altri di suo tempo, per quanto riscisse Strabone libro ottauo, doue nomina la misura Fildonia, la quale senza dubbio era di cose liquide, & minute,

se ponemo mente a quel passo d'heofrasto nelli Charatheri Ethic, nel titolo dell'impurità de' costumi; quando tocca quelle sozze, e spilorce persone. che con la misura fidonia fatta di stagno, di ferro, è d'altra materia, che col martello si possa ammaccare, e piegace in dentro sotto I fondo, acciò tega man co, misurano a quelli di casa il vino, ò altro liquote. Phidonia mensura si quid metiatur eam adhibet cuius sit fundum collisum, & introrsus adaetum: domesticis suis demensum ipse per quam studioje radens metitur, dal qual testo apparisce, che Fidone fusse inuentore di miture di cose liquide, & minute; non di misure di cose stabili, e di spatij locali da noi figurate; però con distintione ci è parso conueniente ragionarne, attesoche gli stromenti, che rappresentano la nostra sigura sono di Geometria, la qual Geometria altro non vuo l'ignisicate, che misura di terra. Geometria latine dicitur terre demensio, dice Callioder Senatore nel capitolo della Geometria, oue narra, che il piimo, che misuralle, & partisse la terra su l'Egittio. Primum Aegiptius dominis propris fertur esse partitus, cuius discipline magistri monsores ante dicebantur: qual fusse questo Egittio, trouasi in Herodoto lib. 2. chiamato Sesostre, da alcuni Sesole, disce o dali' Arabia, primo Rè di Egitto, il quale distribuì ad ogni suo vassallo vna egual portione di terra, & v'impose vn datio da pagaisi ogni anno, & te à qualchuno gli sulle stato iminuito il terreno dalle innondationi, il Rè mandaua à misurare il danno dato, acciò secondo la tassa si defalcasse, e sminuisse il datio, di qui la Geometria, & la Misura hebbe origine, la quale passò poi nella Grecia. Ab hoc Rege in omnes Aegyptios dispartita soli quadrati equa portione viritim per sortem data: atq; hine pronentus in-Stituti, imposita certa pensione, quam illi quot annis soluerent: quod si cuius portionem allunione flumen decurtasset, is adiens Regem, rei que contigerat certiorem facielat: Rex ad pradium inspiciendum mittebat qui metirentur quanto deterius factum effet: pt ex residuo pro portione taxatum vectigal penderetur, atq; binc Geometria orta videtur in Greciam transcendiße. Unde il Catdano nell'Encomio della Geometria tralasciando d'inuestigare il suo inuentore, dice, che solo Thalete Milesio portò da Egitto in Athene la Geometria, la quale secondo l'istesto Cardano, piglia il nome dalla Misura della terra, Geometria nomen sum à terra mensura suscepit, la qual mitura, secondo Giose pe Elistorico nel primo dell'Antichità cap. 4. hebbe più antica origine: poi-. che Cain primo fighuolo, ch'Eua partorisse diuise la terra, pose i termini, & edifico Enoch Citta, nominata nel quarto della Genesi, la quale senza Regoli, misure, & geometria edificar non si debbe, perciò alcuni applicano a lui quel verso d'Ouidio nei primo delle Metamorfosi.

Cautus humum longo signauit limite Mensor.

E la misura figurata da noi con ittromenti, che scolpiti si veggiono nelle antiche inscrittoni de' Romani, & primieramente se le dà nella man destra il piede Romano principal misura, dalla quale tutte se altre si derivano, come la sudetta Decempenda, Vina, cubitum, Orgya misura di sei piedi, & plethrum misura di cento piedi, & altre, che nomina Budeo nel luogo citato, & con queste misure de piedi si misuravano se miglia, si iugeri, & so stadio, che

dio, che era di sei cento piedi, l'ottaua parte d'un miglio, che è 125. parli, & il passo contiene cinque piedi; il piede poi, si come riferisce Demetrio Alabaldo de Mensuris, Hermolao Barbaro in Plinio lib. 35. cap. 14. & Budeo nella sudetta legge era composto di sedici dita, la grandezza si vede hoggidì nel palazzo dell'Illustrissimo Cardinal Farnese, in quella inscrittione di Caio Giulio Hermes misuratore, nella quale apparisce una linea concaua alta apunto xvi. dita, doue era la misura di metallo, che poi è stata leuata via, ma vedesi in istampa ben distinta nelle inscrittioni dello Smetio, con gli spartimenti del le sedici dita, la quadra da latini detta norma, è di tal sorma. Vi è un'altra norma emendata inuentione di Pithagora, di che Vitruuio lib.9. cap. 2. sopra il compasso a tutti noto, non accade sar dimora, la decempenda, ouero pertica è posta dallo Smetio a carte 95. num. 12. in sorma lunga, & rotonda, soto l'inscrittione, che comincia,

T. STATILIO. VOL. APRO. MENSORI AEDIFICIORVM. VIXIT. ANN. XXII. M. VIII, D. XV.

Era stromento di Misuratori d'Edificij, & d'Architetti, che ancor essi con le misure si regulano. Cicerone nella Orazione, pro Milone cum Architettis, & decependis villas multurum, hortosq; peragrabat. Acrone sopra quelli versi di Horatio lib.2.de Ode.15.

nulla Decempendis Metata prinatis: opacam Porticus excipiebat Arcton.

La descriue in questo modo. Decempenda regula est decem pedum, ad quos ab Artificibus fabrica mensura colligitur. Contuttociò ron tolo raccoglieuasi la misura delle sabriche, & edificij con la decempenda, ma anco d'altrè cose, di terreni, di fossi, & campi militari; portauasi con altre misure ne gli esserciti per ordinare il campo, & dissegnare i luoghi per piantare i padiglioni; a questo affetto andauano vn pezzo auanti alla soldatesca i Misuratori, che asfegnauano gli alloggiamenti, fopra i quali foleuano mettere distintamente il nome di chi vi haueua alloggiare, contumace, & reo si teneua colui, che leuato, ò mutato hauesse alcuno di quei nomi posti dalli Misuratori secondo la. constitutione Imperiale. L. prima C.dc metatis. lib. 12. Adriano Turnebo lib 24. cap. 16. nel suo giornale riperta vn testo di Mauritio autore di militia Romana, che sà mentione di tali Misuratori. Antecessores, qui ante agmen eunt, locaq; castris metandis idonea deligunt, & vias quà duci exercitus commodè possit, vident. Mensores qui loca castris metandis metiuntur. Et Vegetio lib. 2. cap 7. Metatores qui precedentes locum eligunt castris. l'Atesto abasto. Mensores, qui in castris ad podismum dimetiuntur loca, quibus milites tentoria figant, vel hospitia in ciuitatibus prastant. oue la parola Poditmum è misura di piedi fatta con la decempeda. Augusto la fece portare a soldati, che hauessero commelso qualche errore, come narra Suetonio cap. 24. non perche la decempeda fuile itromento d'ignominia, ma per dare ad intendere, che quel soldato, come indegno di portar picche, armi, & alte nella militia, appena era atto a portar la pertica dietro alli miluratori. Marco Antonio Satel

56

lico nel detto passo di Suetonio suor di ragione auuilisce la misura decempenda, riputandola solamente da artefice, non da Capitano, & Centurione, quasa che non sia cola da Capitano il saper d'Architettura, per sortificare, & di geometria per misurare i campi della militia. Adriano Imperatore sù nella geometria peritissimo, come attesta Spartiano; & anco si reputò buono Architettore, tanto che sece morire Attabano prosessore d'Architettura, perche auanti fusse Imperatore interponendo il suo parere in presenza di Traiano, gli disse l'Architetto in disprezzo del suo giuditio: sta cheto, & va à dipingere delle zucche, si come più a lungo narra Dione: Anzi trouansi nelle Historie i maggiori, & principali Capitani d'esserciti Misuratori intelligentissimi. Appresfo Liuio nella Decade quarta, libro quinto. Annibale giuditioso giudice nella militare disciplina doppo Alessandro stima più d'ogni altro Imperatore Pirro, perche sù il primo, che insegnasse a misurare i campi de' soldati, & niuno meglio di lui seppe sciegliere i luoghi, e d'sponere i presidij. Similmente Procle Cartaginese in Pausania lib. 4. vuole che Pirro di fortuna susse più esperto di lui. della intelligenza di Pirro in misurare, & ordinare i campi militari ne tocca Plutarcho nella sua vita. Habbiamo poi in Vegetio lib. 3. cap. 8. che li Capitani,& Centurioni con le propie mani pigliavano la pertica, & misurauano le fosse fatte da soldati intorno al campo per vendere s'erano laighe a bastanza, perche haueuano ad essere, o di noue, o di vadici, o di tredici, o dicisette piedi, secondo che vedeuano far bisogno contro le forze de' nemici. Opus boc Centuriones decempedis metiuntur, ne minus federit, aut errauerit alicuius ignauia. Il Niuello con il perpendicolo è intaghato nella inferittione di Gneo Cossutio in forma d'vn.A. grande dalla cui somità cala per lo mezzo, fine abbasso egualmente il piombo attaccato ad vn filo, da latini dicesi libella, quali nome deriuato da bilancetta, fimbolo di giustitia, per la giustezzai, che deue osseruare il misuratore, non tanto in misurare manualmente gli edesicii, quanto millicamente parlando in distribuire vgualmente il suo ad ognuno nel misurare i campi, & altre cose, si come giustamente si portò Lucio Antonio Iodato dall'Oratore nella decima terza Filippica. Cauebat etiam L. Antonio, qui fuerat aquissimus agri prinati, & publici Decempedator: la qual giuttezza con equità mantener si deue in ogni milura di terreni, di campi, d'edificij, & in altre misure, & pesi attinenti alla grascia, altrimenti il comertio non và retto, & tutte le cose si contuibano, se nelle misure la siaude corrom--pe l'integrità. Cassiodoro libro primo capitolo X. Constet populis pondus, ac me sura probabilis, quia cunsta turbantur, si integritas cum fraudibus miscratur. Accioche sullero note a Popoli le misure, & i pesi per le legge di G atiano Imperatore registrata nel Codice Theodosiano libro 12. titolo,6. si posero in publico le misure, & i pesi, perche ciascuno saper porelle il conto luo, & non si potelle commetter fraude. In singulis stationibus, & mensura Gonderd publice collocentur, ve fraudare cupientibus, fraudandi adimant potestatem: & nel medesimo libro, titolo secondo, la cuia de' pesi, & delle miture, accioche il Publico non patifie danno, fu commessa al Presetto delle

della Città. San Tommasso nel secondo libro del Regimento de' Principi capitolo quattordici, dice che li pesi, & le misure sono necessati alla conservatione della Republica, percioche con quelli si conserva la sedeltà nel contrattare: Onde l'Eterno Padre Iddio nel Leuitico capitolo dicianone, ordinando a Mosè, che essortasse il Popolo a mantenere la giustitia, propose regole della natural giustitia; non farete, disse, cosa alcuna iniqua nel peso, en nella misura. Non facietis iniquum aliquid in iudicio, in regula, in pondere, & mensura statera iusta, & aqua sint pondera; iustus modius, aquisque sextarius. Soggiunge Sau Tommaso. Ergo Reges pondera, & mensuras tradere debent populis sibissubiessis ut resse se in commerciis habeant.

La presente figura può servire non solo per misura materiale de siti, campi, & ediscij, ma anco per misura morale, & moderatione di se medessimo: & certo, che ottima cosa è sapersi misurare, Mensuram optimum att Cheobulus, Lidius in re, & Hesiodo, Mensuram serva, modus in re est optimus omni: al qual proposito si possono simbologicamente applicare i medesimi istromenti, e spetialmente il piede, si come l'applicò Sotade an-

tichissimo Poeta Greco.

Es modessus: hoc Dei munus puta Moderatio autem vera, tunc crit tibi Si metiare te Pede, ac modulo tuo.

L'istesso poi su da Horatio nell' visimo della settima Epistola, libro primo, transse, eto.

Metiri se quemque suo modulo, ac Pede verum est.

E giusto, che ciascuno si misuri con la propia sorma, & modello: con niene misurar bene se stesso, & le sorze, acciò la persona non faccia del grande, più che non è, & non si metta in imprese disticili, da quali non possa, poi vscirne con honore, ma possa mandare ad essetto, ciò che con giusta misura piglia a fare.

La Decempeda, che dal piede si forma, essendo pertica, con la qualepertica si misura il terreno, & si sà lo scandiglio di quanto vaglia, comeapparisce in quella Commedia dell' Ariosto, nella quale Torbido pertica-

tore, dice.

Poiche io l'haurò misurata . la Pertica

Mi dira quanto ella val, fino a vn picciolo,

E molto proportionata a denotar la mitura del proprio viuere, &
a far lo fcandiglio delle sue facultà, perche contenendosi molte misure
di pertiche nelli terreni, possettioni, & ville, dalle quali le ne cauail vitto significarà in questo luogo il saper misurare le spese, astenendosi dalle superfluità, & gouernandosi consorme l'entrata sua, &
rendita, che danno le raccoste de gli suoi terreni.

ond'è

ond'è quel detto di Persio poeta passato in prouerbio. Messe tenus propria viue. sa le spese secondo la tua raccolta, & le tue sacoltà : met sfora presa da gli
Agricoltori, che misurano le spese con l'entrate, che cauano dalle raccolte,
delli campi loro, altrimenti non si può durate, quando la spesa supera il guadagno. Horatio lib. 2. satira 3. Desine cultum maiorem vensu. Iassa la spesa
maggiore dell'entrata, non ti mettere a sar quel the non puoi; ma datti misura, & norma da te stesso; dalla qual no ma sarà sigura la quadra, da latiai
detta norma, con la quale si misurano, & aguagliano gli angoli, & perciò
noi con la quadra della ragione dobbiamo aguagliare l'angolo de la spesa con
l'angolo dell'entrata, & dobbiamo misurar bene l'vno, & l'altro cautone,
con la propria viruma; mensura, si che deuesi stare in ceruello, & viuere a seito,
che è il compasso, col qual dobbiamo misurare la circonferenza, & apertura della nostra bocca. Giouenale satira xi. Bucca

Noscenda est mensura sua spe Etanda é; rebus In summis, minimis etiam, cum Piscis emetur: Ne cupias Mullum, cum sit ti Gobio tantum. Intoculis: Quis enim te deficiente cumenta, Et crescente gula manet exitus are paterno?

Ne' quali versi ci si dà ad intendere, che non si deue mandare ogni cosa giù per la gola con parasiti, in pasti, in banchetti, e conuiti; ma che ciascuno deue conoscere la misura della sua bocca, & che si deue riguardare nelle spese grandi, & nelle minime ancora; quando si compra il Petce, e hai solamente modo da comperare il Gò, pesce da mercato, non desiderare il Mullo secondo alcuni la triglia, che val più; impercioche scemando la borsa, & crescendo la gola, non si può sperare se non esito cattiuo, & infesice de l'heredità paterna; riducendosi poi in estrema miseria il dessipatore, e spegatore, che senza misura è vissitto. Il Niuello col perpendicolo da' latini detto Libesta, tiene anco il suo missico sentimento, atteso che col niuello si bilancia, per dir così, l'opera, facendosi proua se ella è retta, giusta, & vguale: così noi patiments dobbiamo ponere il niuello sopra le nostre opere, & con giusta mira bilanciare, & misurare la nostra conditione, e lo stato nostro.

Oportet autem iuxta suam quemq; conditionem,
Vniuscuiusq; rei spectare modum. - Disse Pindaro;

Et perche col perpendicolo, pelo di piombo si misura l'altezza, dobbiamo anco noi misurare l'altezza de' nostri pensieri col perpendicolo del intelletto, & del giuditio, acciò non facciamo castelli in aria.

Quicquid excessit modum \_\_\_\_ Pendet inflabili loco .

Dice seneca nell'Edipo. Ciòche escede il modo, & è suor di misura depende da loco instabile: ma la misura rende il luogo stabile, & sermo, & li pensieri d'attioni graui, misurati con debita misura, si possono comportare.

Qui sua metitur pondera ferre potest,

Verso degno di Valerio Martiale. Deue dunque ciascuno portar seco la misura della ragione per misurare se sue operation, occi regolarii in queste

con debiti modi, acciò polla caminare in questa vita per la via diritta, giusta, & eguale senza intoppo alcuno.

#### MODESTIA.



NA giouanetta, che tengha ne la destra mano vno scettro, in cima del quale vi sia vn'occhio, vestasi di bianco, & cingasi con vna cinta d'oro. stia con il capo chino, senza ciusto, & senz'altro ornamento di testa.

Santo Agostino dice, che la modestia è detta dal modo, & il modo è padre che l'ordine: di modo che, la modestia consiste, in ordinare, & moderare e operationi humane, & per far ciò, bisogna collocare lo scopo della nostra intentione suor d'ogni termine estremo dal mancamento, & dell'eccesso, tal che ne le nostre attioni non ci teniamo al poco ne al troppo, ma ne la via di mezzo regolata da la moderatione, de la quale n'è simbolo l'occhio in cimade lo scettro, percioche gl'antichi sacerdoti volendo con gieroclisico signistre il moderatore, soleuano sare vn'occhio, & vno scettro, cose molto conuenienti alla modestia, perche chi ha modestia, ha occhio di non cascare in qualche

qualche mancamento, & chi si lassa reggere dallo scettro della modestia, sà raffrenare li suoi pensieri, acciò non incorrino nel souerchio. Modestia enim (!econdo scriue Hugone autore esemplare) est cultum, & motum, & omnem nostram occupationem pltra defestum, & citra excessum sistere.

La Modestia dunque richiede, che l'huomo sappia moderare se stesso, done

particulare di Dio, come Sotade antichissimo poeta greco lasso scristo.

Es modestus hos Dei manus puta...

Modestia prompta tunc aderit tibi, si moderabis te ipsum.

Il vestimento bianco, è segno di modestia, & d'animo, il qual contento delle cose presenti, par che niente tenti più auanti, ciò narra Pierio Valeriano lib. 4.

Si cinge la modestia con cinta d'oro, perciò che anco le diuine lettere mediante la sudetta cinta dimostrano la temperanza, & la modestia, per la quale i larghi, & lascini desiderij, & sfrenate cupidità, si vistigono, & si raurenano, informandosi dentro l'animo vna pura modestia, come si può comprendere dal Salmo Eructauit, in quel terzetto, Omnis gloria eius silia Regis abintus insibrijs aurcis: Circumamista varietatibus. Et l'Appostolo disse nabbiate: lombi vostri cinti di cintolo d'oro, il che alcuni interpretano per la modestia, & sincienità di cuore, con la quale si rattrenano le parti concupitaibili de l'animo secondo Euthimio.

Stà con il capo chino per segno di modellia, come sanno le honeste donzelle,& li Religiosi amatori de la modestia, che con tal segno etiandio nel caminare, & nelle ricreationi la dimostrano per obbedire interamente al precetto di S. Paolo. Gaudete modestia vestra sit nota omnibus, essendo che chi è dotato di questa virtiì, non và con la testa altiera, và bene senza ciusto, perche la modestia non ammette cose superflue, come habbiamo detto il ciusto certamente è superfluo, & è segno di vna vana superbia, percioche con tal palese altezza, si viene a manifestare l'altezza, che ne la mente occulta risiede, segno manifesto ne danno alcuni animali che hanno il ciuffo, ouero la cresta in testa, i quali sono di natura immodelti, & però Plauto in Captinis con ragione piglia l'opupa, che è sfacciata, & porta il ciuffo per vna meretrice, così anco il gallo in luogo di ciusto porta la cresta, è sempre ardito, perduta la cresta diviene humile, & modesto, onde il Petrarca contra gallum, d sie, Aperiat nunc aurem gallus, & cristam insolentia dimittat. Motto imitato da Pio Secondo neili suoi comentarij lib. xi. ragionando d'vn Filosofo, Theologo altiero, che restò mortificato disputando, di cui difle, Crilia cecidere superbo. Veggasi l'adagio, Tollere cristas, oue l'autore dice, translatum ab auibus cristatis, in quibus crista erectioris alacritatis, atq; animorum indicia sunt. Si che il ciusto è inditio d'animo sumolo, & però la modeltia non lo comporta, & rifiuta ogn' altro ornamento di testa.

### MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Geneologia, delli Dei, con le quattro sue Parti.

PER il Mondo dipinse il Boccaccio nel luogo citato, & ne i commentil Ierroglifici di Pierio Valeriano, Pan con la faccia caprina, di colore/rosso infocato

focato, con le corna nella fronte, che guardano in Cielo, la barba lunga, & pendente verso il petto, & ha in luogo di veste vna pelle di pantera, che li cinge il petto, & le spalle, tiene con l'vna delle mani vna bacchetta, la cima della quale è riuolta in guisa di pastorale, & con l'altra la sistola istromento di sette canne, dal mezzo in giù è in forma di capra peloso, & ispido.

Et Silio Italico lo dipinge ancor egli in questa guisa cosi dicendo.

Lieto delle sue seste Pan dimena

La picciolcoda, & hadi acuto pino

Le tempie cinte, e dalla rubiconda

Fronte escono due breui corna, e sono

L'hispida barba scende sopra il petto

Dal duro meno, e porta questo Dio

Sempre vna uerga pastorale in mano

Cui cinge i fianchi di timida Dama

La maculosa pelle il petto, e il dorso.

Pan è voce Greca, & in nostra lingua significa l'vniuerlo, onde gli antichi volendo significare il Mondo per questa figura intendeuano per li corni nella guisa che dicemmo, il Sole, & la Luna, & il Boccaccio nel sopradetto suo go vuole, che li detti corni riuolti al Cielo, mostrino i corpi celesti, & gli effetti loro nelle cose di qua giù.

La faccia rossa, & infocata, significa quel fuoco puro, che sta sopra gli altri

Elementi, in confine delle celesti sfere,

La barba lunga, che va giù per lo petto, mostra che i due Elementi superiori, cioè l'aria, e'l suoco sono di natura, e sorza maschile, & mandano le loro impressioni di natura seminile.

Ci rappresenta la maculosa pelle, che gli cuopre il petto, & le spalle, l'ottaua sfera, tutta dipinta di chiarissime stelle, la quale parimente copre tutto

quello che appartiene alla natura deile cose,

La verga dimostra il gouerno della natura, per la quale tutte le cose (massime quelle che mancano di ragione) sono gouernate, & nelle sue operationi sono anco à determinato sine.

Si dimostra anco per la verga ritorta l'anno, il qual si ritorce in se stesso nell'altra mano tiene la fistula delle sette canne, perche su l'an il primo, che trouasse il modo di comporre più canne insieme con cera, & il primo che la sonasse ancora, come dice Virgilio nell'egloga 2,

Si rappresenta dal mezzo in giù in forma di capra peloso, lispido, intendendosi per ciò la terra, la qual'è dura, aspra, & tutta disuguale, coperta d'ar-

bori d'infinite piante, & di molt herbe.

TALE.

### 62 ICONOLOGIA

MONDO.

Come dipinto nel primo libro de i Commenti Hieroglifici . di Pienio Valeriano .



II VOMO, che tenghi li piedi in atto di fortezza, con vna veste longa di diuersi colori, porta in capo vna gran palla, ò globo sserico di oro. Si dipinge così per mostrar la fortezza della terra.

La veste di diuersi colori, dinota li quattro Elementi, & le cose da essi gemerate, della varietà de quali la terra si veste.

La palla sferica d'oro fignifica il Cielo, & il suo moto circolare.

Volendo gl'Egittij (come natra Oro Apolline) scriuer il Mondo, pingettono vn serpe, che diuorasse la sua coda, e'l detto serpe era figurato di vatie squame per lequali intendeuano le stelle del Mondo, & ancora per esser questo animale graue per la grandezza sua intesero la terra: è parimente sstruccioso, per il che dissero ch'è simile à l'acqua; muta ogn' anno insieme con la vecchiezza la pelle, per la qual cosa facendo ogn'anno il tempo mutatione nel Mondo, diuien giouane.

Si rappresenta ch'adopri il suo corpo per cibo, questo significa tutte le cose, le quali per divina prouidenza sono gouernate nel Mondo.

> EVROPA. Vna delle parti principali del Mondo.



ONNA ricchissimamente vestita di habito Regale di più colori, con vna corona in testa, & che sieda in mezzo di due cornucopia incrociati, l'vno pieno d ogni sorte di frutti, grani, migli, panichi, risi, & simili, e l'altro d'vue bianche, & negre. con la destra mano tiene vn bellissimo tempio, & con il dito indice della sinistra mano, mostri Regni, Corone diuerse, Scettri, ghitlande, & simili cose, che gli staranno da vna parte, & da l'altra vi sarà vn cauallo con trosei, scudi, & più sorte d'armi, vi sarà ancora vn libro, & sopra di esso vna ciuetta, & à canto diuersi instromenti musicali, vna squadra, alcuni scarpelli, & vna tauoletta, laquale sogliono adoperare i pittori con diuersi colori sopra, & vi sai anno anco alquanti pennelli.

Europa

### 64 ICONOLOGIA

Europa è prima, & principale parte del Mondo, come riferisce Plinio nel ter zo libro al capitolo primo, & tolie questo nome da Europa sigliuola di Antenore Rè de' Phenici, rubbata, & condotta nell'Isola di Candia da Gioue.

Si veste riccamente d'habito Reale, & di più colori, per la ricchezza, che è in essa, & per essere (come dice Strabone nel secondo libro) di sorma più varia de l'altra parte del Mondo.

La corona che porta in testa è per mostrare, che l'Europa è stata sempre su-

periore, & Regina di tutto il Mondo.

Si dipinge, che sieda in mezzo di due corni di douitia pieni d'ogni sorte di strutti, perciò come dimostra Strabone nel luogo citato di sopra, e questa parte sopra tutte l'altre seconda, & abondante di tutti quei beni, che la natura ha saputo produrre, come si potrà vedere da alcune sue parti da noi descritte.

Si rappresenta che tenghi con la destra mano il tempio, per dinotare, ch'in lei al presente ci è la persetta, & verissima Religione, & superiore à tutte

l'altre.

Mostra col dito indice della sinistra mano Regni, Corone, Scettri, Ghirlande, & altre simili cose, essendo che nell'Europa vi sono i maggiori, e più potenti Prencipi del Mondo; come la Maestà Cesarea, & il Sommo Pontesice Romano, la cui auttorità si stende per tutto, doue ha luogo la Santissima, & Cattolica Fede Christiana, laquale per gratia del Signor Iddio, hoggi è peruenuta sin al nuovo mondo.

Il cauallo, le più sorti d'armi, la ciuetta sopra il libro, & li diuersi strumenti musicali, dimostrano che è stata sempre superiore à l'altre parti del mondo, ne

l'armi,nelle lettere, & in tutte l'arti liberali.

Le squadre, i pennelli, & i scarpelli, significano hauer hauuti, & hauere huomini illustri, & d'ingegni prestantissimi, sì de Greci, Latini, & altri eccellen-

tissimi nella pittura, scoltura, & architettura.

Nell'Isola di Candia da Gioue in forma di Toro, come fingono i poeti: onde Europa nella Medaglia di Lucio Volteo Strabone, & altroue è figurata Donzella, sopra vn Toro, che la porta via.

### ASIA,

ONNA coronata di vna bellissima ghirlanda di vaghi siori, & di diuersi frutti contesta, sarà vestita di habito ricchissimo, tutto ricamato d'oro, di perle, & altre gioie di stinna; nella mano destra hauerà ramuscelli con soglie, & frutti di cassia, di pepe, & garosani, le cui sorme si potranno vedere nel Mattiolo, nella sinistra terrà vn bellissimo, & artissicioso incensiero dal qual si veggia esalare assai sumo.

Appresso la detta donna vi starà un camelo à giacere su le ginocchia, ò in-

altro modo, come meglio parerà all'accorto, & discreto pittore.

L'Asia è la metà del Mondo, quanto a l'estensione del paese, ch'ella comprende: ma quanto alla divissione della Cosmografia è solo la terza parte di esso Mondo.

E detta

65

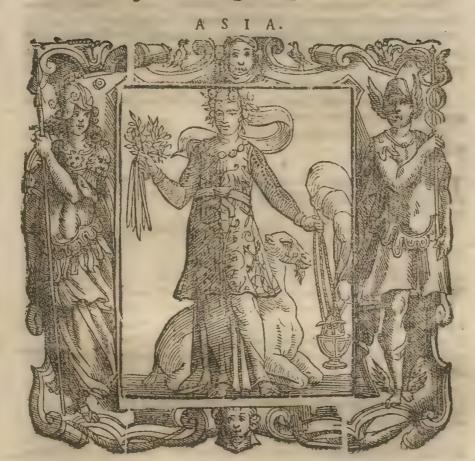

E detta Asia da Asia Ninfa figlia di Thetis, & de l'Oceano, la qual vogliono che tenesse l'Imperio, sí dell'Asia maggiore, come de la minore.

La ghirlanda di fiori, & frutti è per significare che l'Asia (come riferisce... Gio. Boemo) ha il Cielo molto temperato, & benigno. Onde produce non solo tutto quel che sa mestiero al viuere humano: ma ancora ogni sorte di delitie, perciò il Bembo così di lei canto.

Nell'odorato, e lucid Oriente Là sotto il vago, e temperato Cielo, Viue vna lieta, e riposata gente,

Che non l'offende mai caldo, nè gielo.

L'habito ricco d'oro, & di gioie contesto, dimostra non solo la copia grande, che hà di esse questa selicissima parte del mondo, ma anco il costume delle gen ti di queì paese, perciòche come narra il sopradetto Gio. Boemo non solo gl'huomini: ma le donne ancora portano pretiosi ornamenti, collane, maniglie, pendenti, & vsano altri diuersi abbigliamenti.

E Tien

### 66 ICONOLOGIA

Tien con la destra mano i rami di diuersi aromati, perciò è l'Asia di essi co-

sì feconda, che liberamente gli distribuisce a tutte l'altre regioni.

Il fumigante incensiero, dimostra li saoui, & odoriseri liquori, gomme, & spetie, che producono diuerse l'rouincie de l'Asia: laonde Luigi Tansillo dol cemente cantò.

Et spirauan soaui Arabi odori.

Et particolarmente dell'incenso ve n'è in tanta copia, che basta abbondantemente per i sacrificij a tutto il mondo.

Il Camelo è animal molto propio dell'Asia, & di essi si seruono più, che

di ogn'altro animale.

ASTA.

ONNA in piedi, che nella finistra tiene tre da di, in vna medaglia di Adriano disegnata da Occone ab Vrbe condita 8 75, vien anco disegnata nell'istesso luogo.

Donna in piedi, nella destra vn serpente, nella sinistra vn limone, sotto i pie-

di yna Prora con la parola Asia.

#### AFRICA.

NA donna mora, quasi nuda, hauerà li cappelli crespi, & sparsi, tenendo in capo come per cimiero vna testa di elesante, al collo vn silo di coralli, & di essi a l'orecchie due pendenti, con la destra mano tenga vn scorpione, & co la sinistra vn cornucopia pien di spighe di grano; da vn lato ap presso di lei vi sarà vn serocissimo leone, & da l'altro vi saranno alcune vipere, & serpenti venenosi.

Africa vna delle quattro parti del Mondo è detta Africa, quali aprica, cioè vaga del Sole, perche è priua del freddo, ouero è detta da Afro vno de discen-

denti d'Abraham, come dice Giolefo.

Si rappresenta mora, essendo l'Africa sottoposta al mezzo di, & partedi essa anco alla zona torrida; onde gli Africani vengono ad essere naturalmen te bruni, & mori.

Si fa nuda, perche non abbonda molto di ricchezze questo paele.

Ln testa dell'Elesante si pone, perche così sta satta nella Medaglia dell'Imperadore Adriano, essendo questi animali propij de l'Africa, quali mena i da quei popoli in guerra, diedero non solo merauigha: ma da principio spauento a Romani loro nemici.

Li capelli neri, crespi, coralli al collo, & orecchie, sono ornamenti loro

propij moreschi.

Il ferocissimo leone, il scorpione, & gli altri venenosi serpenti, dimostrano, che nell'Africa di tali animali ve n'è molta copia, & sono infinitamente venenosi, onde sopra di ciò, così disse Claudiano.

Namq; feras aliis tellus maurusia donu Prebuit, huic foli debet ccu victa tributu. Il cornucopia pieno di spighe di grano denota l'abbondanza, & fertilità frumentaria dell'Africa, dellaquale ci sa sede Horatio.

Quicquid de Libycis verritur areis.

Et Gio. Poemo anch'egli nella detta descrittione, che sa de costumi, leggi, & vsanze di tutte le genti, dice che due volte l'anno gl'Africani mietono le biade, hauendo medesimamente due volte nell'anno l'estate. Et Ouidio nel quarto libro delle Metamorsoss anch'egli.

Cumque super Libycas uittor penderet arenas Gorgonei capitis gutta cecidere cruenta Quas humus exceptas uarios animauit in angues; Vnde frequens illa est, infestaque terra colubris.

#### AFRICA.



ONNA che con la finistra tiene vn leone legato con vna sune, medaglia di Seuero descritta da Occone ab Vrbe condita. 948. 8 960. In medaglia di Adriano tiene vno scorpione nella destra, assista in terra, nella sinistra vn cornucopia. L'Africa con la proboscide in testa de elesante vedasi in Fuluio Orsini nella gente Cestia, Eppia, Norbana, & nella medaglia di Q. Cecilio Metello Pio.

E 2 AME

# 68 ICONOLOGIA, AMERICA.



DONNA ignuda, di carnagione fosca, di giallo color misso, di volto tertibile, & che vn velo rigato di più colori calandole da vna spalla a trauerso al corpo, le copri le parti vergognose.

Le chiome faranno sparse, & à torno al corpo sia vn vago, & artificioso or-

namento di penne di varij colori,

Tenga con la sinistra mano vn'arco, con la destra mano una frezza, & al sianco la faretra parimente piena di frezze, sotto un piede una testa humana passata da una frezza, & per terra da una parte sarà una sucertola, ouero un li-

guro di smisurata grandezza.

Per esser nouellamente scoperta questa parte del Mondo gli Antichi Scrittori non possono haueme scritto cosa alcuna, però mi è stato mestieri veder quello che i migliori Historici moderni ne hanno reserto, cioè il Padre Girolamo Gigli, Ferrante Gonzales, il Botero, i Padri Giesuiti, & ancora di molto profitto mi è stata la viua voce del Signor Fausto Rughese da Montepul-

ciano

ciano, alquale per sua benignità, & cortessa è piaciuto darmi di questo prese pieno ragguaglio, come Genti, huomo peritissimo, che d'Historia, & di Cosmografia nuouamente ha mandato in luce le Tauole di tutte quattro le patti del Mondo, con gli elogij dottissimi a ciascuna di esse.

Si dipinge senza habito, per essere vsanza di quei popoli di andar ignudi, è ben vero, che cuoprono le parti vergognose con diuersi veli di bambace,

ò d'altra cola.

La ghirlanda di varie penne, è ornamento, che eglino sogliono vsare; anzi di più sogliono impennarsi il corpo in certo tempo, secondo che vien riserito da sopradetti autori.

L'arco, & le frezze sono propie armi, che adoperano continuamente, sì

gl'huomini, come anco le donne in assai Prouincie.

La testa humana sotto il piede apertamente dimostra di questa barbara, gente ester la maggior parte viata pascersi di carne humana; percioche gli huomini da loro vinti in guerra li mangiano, così gli schiaui da loro comprati, altri per diuerse altre occasioni.

La lucerta, ouero liguro sono animali fra gli altri molto notabili in quei pae si, percioche sono così grandi, & fieri, che deuorano non solo gl'altri anima-

li: ma gli huomini ancora.

MORTE.

ONNA pallida, con gli occhi serrati, vestita di nero, secondo il parlar de Poeti, liquali per lo priuar del lume intendono il morire, come Virgilio in molti luoghi, & nel secondo lib. dell'Eneide.

Demifere, neci, nunc cassum lumine lugent.

Et Lucretio nel 5. libro.

Dulcia linquebant lamentis lumina vita.

Ouero, perche, come il sonno è vna breue morte, così la morte è vn longo sonno, & nelle sacre lettere spesso si prende per la Morte il sonno medesimo.

Amillo da Ferrara pittore intelligente dipinse la morte con l'ossatura, musculi, & nerui tutti scolpiti, la veste d'vn manto d'oro satto a broccato riccio, perche spoglia i potenti, & altri delle ricchezze, come i miseri, & poueri de lo stento, & dolore; su la testa gli sece vna delicata maschera di bellissima sisonomia, & colore, perche non à tutti si mostra medesima: ma con mille saccie continuamente trasmutandos, ad altri spiace, ad altri è cara, altri la desiderano, altri la suggono, & è il sine di vna prigione oscura a gl'animi gentili, a gl'altri è noia, & così l'opinione de gl'huomini si potrà dire, che siano le maschere della Morte.

E perche molto ci preme nel viuer politico la Religione, la Patria, la fama, & la conseruatione delli stati, giudichiamo esser bello il morire per queste cagioni, & ce la fa desiderare il persuaderci, che vn bello morire tutta la vita

honora, il che potrà ancora alludere al vestimento.

Corond questo pittore l'osso del capo d'essa di vna ghirlanda di verde alloro, per mostrare l'Imperio suo sopra tutti li mortali, & la legge perpetua,

70 ICONOLOGIA

nella sinistra mano le pinse vn coltello auuolto con vn ramo d'oliuo, perchenon si può auuicinar la pace, & il commodo mondano, che non s'auuicini ancor la morte, & la morte per le stessa apporta pace; & quiete, & che la sua

è ferita di pace, & non di guerra, non fiauendo chi gli resista.

Morte:

S I può anco figurate con vna spada in mano in atto minaccieuole, & nell'altra con vna fiamma di suoco, significando, che la Motte taglia, & diuide il mortale dall' inmortale, & con la siamma abbrucia tutte le potentie sensitiue, togliendo il vigore a' sensi, & col corpo le riduce in cennere, & in summo.

Morte.

ON gran consideratione sarebbe fondato all'autorità della scrittura Sacra chi volelle dipingere la morte, secondo sti mostrato in spirito ad'Amor Profeta, si come è registrato nelle sue Profetie, al cap. ottauo, doue dice, Vivoinum pomorum ego video, cioè, che vedeua la morte; non solo come si dipin ge ordinariamente con la falce nella finistra mano; ma anche con vn vncino nella destra, perche sì come có la falce si lega il fieno, & l'herbe basse, che stano a terra per le quali vengono significate le persone basse, e pouereste, così con l'uncino, che si adopera per tirare abbasso dall'albori quelli pomi, che stanno nelli rami aki, & che pare, che sieno sicuti da ogni danno, vengono significati li ricchi, & quelli, che sono posti in dignità, & che stanno con tutte le commodità possibili. Onde dipingendosi cost la morte, si verrà a significare benissimo l'esticio suo, che è di non perdonare ne a' grandi, ne a' piccoli, ne a' ricchi, ne a' poueri', ne a posti in degnità, etiam supreme, ne a' vili, e persone. abiette, e di niun valore, ma questi con la falce segando per ellere di maggior. namero, & quelli con l'vncino piegando tutti a la fine vgualmente manda a. terra conforme a la memorabil l'entenza d'Horatio nel primo lib. Ode 4.

Pallida mors aquo pulsat pede pauperum tabernas, Regumý; turres: ne la sparagna ad alcuno, si come nel Ode 28. dell'istesso libro dice. nullum

· Saua caput Proserpina fugit.

MORMORATIONE.

Vedi a Detrattione.

MOSTRE.

PERCHE molte volte occorre di rappresentare diuersi Mostri, sì terrestri, come acquatici, & aerei, ho trouato alcuni Poeti, che me sanno mentione; onde mi pare a proposito di mescolarli insieme, per chi ne hauerà bisogno.

SCILLA

# DI CESARE RIPA. 71 -

Secondo Hamero nell'Odissea.

N mostro horrendo dentro d'vna spelonca marina, con dodici piedi, & sei colli, con altretanti capi., & ogn'vn di quelli hauerà vna gran bocca con tre ordini di denti, da i quali vedrassi cascare mortisero veneno.

Sta in atto di sporgere in suori dell'antro le spauenteuoli teste, come per guardar se potesse far preda de' Nauiganti, come già si sece de' compagni di Vlisse, che tanti ne surono deuorati, quante erano le voraci bocche del crudel mostro, ilquale abbaia come cane. Et Ouidio lib. 14. le dipinge in vn lago auuelenato da Circe, & così dice.

Scilla meglio vi guarda, e ancor no'l crede
El pur tocca, e la pelle irfuta, e dura:
Ma quando chiaro alfin conosce, e vede
Che tutto è can di sotto alla cintura,
Si straccia il crin, e'l volto, e'l petto fiede
E tale ha di se stesso onta, e paura,
Che sugge il nuouo can, seco s'adira
Masugg'ouunqne vuol seco sel gira,

Et Virgonel 3. dell'Eneide diffe.

Scilla si stringe nell'aguati oscari.
D'vna spelonca, e'n fuor porge la bocca
E i legni trahe dentro a gl'ascosi scogli
Human ha il volto, e nel leggiadro aspetto
Vergine sembra, e le postreme parti
Di marin mostro spauentoso, e grande

Congiunte son di tupo al fiero ventre Di desfin porta al fin l'altere code,

Scilla, e Cariddi sono due scogli posti nel mare di Sicilia, & sono stati sempre pericolosissimi alli nauiganti, però i Poeti antichi li diedero figura di mostri marini oppressosi di tutti quelli, che passano vicini ad essi.

### SCILLA.

Mostro nella Medaglia di Sesto Pompeo.

NA donna nuda sino al bellico, laquale con ambi le mani tiene vn timone di naue, & par che con esso vogli menare vn colpo, & dal bellico in giù è pesce, & si diuide in due code attorcigliate, & sotto al bellico escono come tre cani, & tengono mezzo il corpo suori, & par che abbaino.

Tiene il timone in atto minaccieuole, & nociuo per dinotare, che essendo Scilla vn passo molto pericoloso a' nauiganti, suol spezzare le naui, & am-

mazzare i marinari.

Si dimostra per i cani lo strepito grande che sa il mar tempestoso, quando batte in quei scogli, che s'assomiglia al latrare de cani, & il danno, che riceuono dalla sierezza di Scilla quelli, che danno a trauerso, onde Vergilio così dice-con questi versi nella sesta egloga.

E 4 Can-

Candida succin Etam latrantibus inguina monstris Dulichias verasserates, & gurgite in alto. Ah timidos Nautas canibus lacerasse marinis.

Cariddi.

Ariddi è poi l'altro scoglio anch'ello pericolosissimo, che l'acqua intorcendosi d'intorno sorbisce molte volte le naui, e tal'hora s'inalza sopra i monti di maniera, che grandissimo spauento rende a' nauiganti .

Però fu detto da i Poeti, che era di bruttissimo aspetto con le mani, & piedi

d'vecello rapace, & con la bocca aperta.

Scilla e Cariddi son vicini l'vn l'altro, & oue son posti è pericoloso di nauigare per l'onde di due contrarij mari, che iui incontrandosi insieme combattono, & perciò il Petrarca disse.

Passa la naue mia colma d'oblio Intra Scilla e Cariddi, &c.

Chimera.

Vcretio, & Homero dicono, che la Chimera hà il capo di Leone, il ventre di capra, & la coda di drago, & che getta fiamme per la bocca, co me racconta anco Virgilio, che la finge nella prima entrata dell' inferno infieme con altri mostri.

Quello, che dissero fauoleggiando i Poeti della Chimera su sondata nell'historia d'vn monte della Licia, dalla cima della quale continuamente escono fiamme, & ha d'intorno gran quantità di leoni, essendo poi più a basso verso il mezzo della sua altezza molt'abbondanza d'arbori, e pascoli.

Gxiffo.

C I dipinge con la testa, con l'ali, e con l'artigliall'aquila somiglianti, & con il resto del corpo, e co' piedi posteriori. & con la coda al leone.

Dicono molti, che questi animali se trouano ne i monti dell' Armenia. È il Griffo insegna di Perugia mia patria datali già da gl'Armeni, li quali passati quiui con figliuoli, & nepoti, & piacendoli infinitamente il lito, ellendo dotato da la natura di tutti i beni, che sono necessarij a l'vso humano, lecitamente v'habitarono dando principio alla presente nobile, inuitta, & generola prosperità.

Stinge. A Sfinge, come racconta Eliano ha la faccia fino alle mammelle di vna giouane, & il resto del corpo di leone, & Ausonio Gallo oltre a ciò

dice, ch'ella ha due grand'ali.

La Sfinge, secondo la fauola, che si racconta, staua vicino a Thebe sopra d'vna certa rupe, & aqualunque persona, che passaua di la proponeua questo enigma, cioè. Qual fosse quell'animale, c'hà due piedi, 8: il medesimo ha tre piedi, & quattro piedi, & quei che non sapeuano sciorre questo detto, da lei restauano miseramente vccisi, & diuorati; lo sciolse Edipo, dicendo, ch'era l'huomo, il qual ne la fanciullezza a le mani, & a i piedi appoggiandofi è di quattro piedi, quando è grande cammina con due piedi: ma in vecchiezza seruendosi del bastone è di tre piedi; Onde sentendo il mostro dichiarato

il suo enigma, precipitosamente giù del monte, oue staua si lancio.

Infero li poeti l'arpie in forma d'vccelli sporchi, & setidi, & dissero, che surono mandate al Mondo per gastigo di Fineo Rè d'Arcadia, al quale, perche kauea accecati due suoi figliuoli, per condescendere a la voglia della moghe madregna di essi, questi vccelli, essendo acciecato l'imbrattauano, & toglieuano le viuande mentre mangiaua, & che poi surono quest' arpie scacciate da gl'Argonauti in servitio di detto Re nel mare Aonio nell'isole dette. Strosadi, come racconta Apollonio dissusamente, racconta Virgilio nel 3. de l'Enerd, che vna di queste predicesse a i Troiani la venuta inselice, & i fassidij che doueuano sopportare in pena d'hauer prouato d'vcciderle, & a simiglian za di Vergilio le descriue l'Ariosto così.

Erano sette in vna schiera, e tutte

Folto di donna hanean pallide, e smorte

Per lunga fame attenuate, e asciutte,

Horribil a veder più che la morte

L'alaccie grandi hauean difform's brutte

Le man rapaci, e l'ogne incurue, e torte

Grand'e setido il ventre, e lunga coda,

Come di serpe, che s'aggira, e snoda.

Furono l'arpie dimandate cani di Gioue, perche sono l'istesse, che le surie pinte ne l'inserno con saccia di cane, come disse Virgilio nel sesto dell'Eneide.

Visaque canes viulare per vmbram.

Diceli, che questi vecelli hanno perpetua fame a similitudine de gl'auari.

#### Hidra . .

D Ipingesi l'hidra per vn spauenteuole serpente, il quale come racconta.

Ouidio lib. 9. Methamors. hà più capi, & di lei Hercole così disse quando combatte con Acheloo trassormato in serpente.

Tu con vn capo sol qui meco giostri L'hidra cento n'hauea, nè la stimai, E per ogn'vn,ch'io ne troncai, di vento Ne viddi nascer due di più spauento.

Ci sono alcuni, che la pingono con sette capi rappresentati per i sette peccati mortali.

#### Cerbero

C Eneca lo descriue in questo modo.

Il terribile cane, ch' alla guardia
Sta del perduto regno, e con tre bocche
Lo fa d'horribil voce rifonare
Porgendo grane tema a le trist' ombre
Il capo, el collo hà cinto diferpenti,
Et è la coda vn fiero drago, ilquale
Fischia, s'aggira, etutto si dibatte.

MCONOLOGIA

Appollodore medesimamente lo descrine, ma di più dice, che i peli del derso son tutti serpentelli.

Et anco Dante così dice.

Cerbero fera crudely e dinerfa hand a state Con tre gole caninamente latra Soura la gente, che quiui è sommersa Gl'occhi vermiglida barba unta, & atra Il ventre largo, & onghiate le mani Graffia gli frirti, gl'ingoia, & li squarta.

Alcuni dicono, che Cerbero si intenda per la terra, la quale diuora li corpi morti. " 20 g mass to a see a g man a g man a g man

V S POC A Branch Working of the

ON NA giouane a sedere sopra vna palla di color celeste, con vna penna in mano, tenghi gl'occhi fissi in vna carta di musica, stesa sopra vna incudine, con bilance a' piedi, demtro alle quali siano alcuni martelli di ferro.

Il sedere dimostra esser la musica vn singolar riposo dell'animo traua-

gliato.

La palla scuopre, che tutta l'armonia della Musica sensibile si riposa, & fonda nell'armonia de i Cieli conosciuta da Pittagorici, della quale ancora noi per virtu d'essi participiamo, & però volontieri porgemo gli orecchi alle consonanze armoniache, & musicali. Et è opinione di molti antichi gentili, che senza consonanze musicali non si potesse hauere la persettione del lume da ritrouare le consonanze dell'anima, & la simmetria, come dicono i Greci delle virtù .

Per questo si scriue da poeti, liquali surono autentici secretarij della vera Filosofia, che hauendo li Cureti, & Coribanti tolto Gione ancora fanciullo della crudeltà di Saturno suo Padre, lo condustero in Candia, acciò si nudriffe, & alleuasse, & per la strada andorno sonando sempre cimbali, & altri instromenti di rame, interpretandosi Gioure moralmente per la bontà., & sapienza acquistata, la quale non si può alleuare, ne crescere in noi senza. l'aiuto dell'armonia musicale di tutte le cose, la quale occupando d'intorno l'anima, non possono penetrare ad hauer nostra intelligenza gl'habiti contrarij alla virti), che sono padri, per ester prima in noi l'inclinatione al peccato, che a gli atti, li quali sono virtuosi, & lodeuoli.

E Gioue scampato sano dalle mani di Saturno, quella più pura parte del Cielo incorruttibile, contro la quale non può esercitate le sue sorze il tempo diuoratore di tutti gli Elementi, & consumator di tutte le compositioni \$13. a. \$277 kg

materiali. Furono alcuni de' Gentili, che dissero i Dei esser compostisdi numeri, & armonie, come gl'huomini d'anima, e corpo, e che però ne i loro sacrifici sentiuano volentieri la musica, & la dolcezza de' suoni, & di quelto tutto dà cen no, & inditio la figura, che siede, & si sostenta sopra il Cielo.

Il libro di musica mostra la regola vera da far participar altrui l'armonie in

quel moilo, che si può per mezzo de gl'occhi.

Le bilancie mostrano la giustezza ricercarsi nelle voci per giudicio de l'o-

recchijnon meno che nel peso per giuditio de gl'altri sensi.

L'incudine si pone, perche si scrue, & crede quindi hauere hauuto origine quest'arte, & si dice che Auicenna con questo mezzo venne in cognitione, & diede a scriuere della conuenienza, & misura de' tuoni musicali,
& delle voci, & così vn leggiadro ornamento accrebbe al consortio, &
alla conuersatione degl'huomini.

Musica.

Donna, che con ambedue le mani tiene là lira di Appolline, & a' piedi ha varij stromenti musicali.

Gli Egittij per la Musica singeuano vna lingua con quattro denti, come ha

raccolto Pierio Valeriano diligente osseruatore dell'antichità.

Musica:

Onna con vna veste piena di diuersi stromenti, & diuerse cartelle, nelle quali siano segnate le note, e tutti i tempi di esse. In capo terrà vna manomusicale, acconciata fra capelli, & in mano vna viola da gamba, à altro instromento musicale.

Musica.

nel mezzo vn giouanetto con l'ali'alle spalle, con saccia molle, & delicata, tenendo in capo vna ghirlandà difiori, il quale rappresenta Zestro in atto di gossare le gote, & di spiegar vn leggiero vento verso i detti cigni; per la ripercussion di questo vento parerà che le piume di essi dolcemente si muo uono perche, come dice Eliano, questi vccelli non cantano mai, se non quando spira Zestro, come i Mussici, che non sogliono volontieri cantare, se non spira qualche vento delle loro lodi, & appresso persone, che gustino la loro armonia.

Musica.

Onna, che suoni la cetra, laquale habbia vna corda rotta, & in suogo della corda vi sia vna cicala. In capo habbia vn rusignuolo vccello no-

tissimo, a' piedi vn gran vaso di vino, & vna Lita col suo arco.

La cicala posta sopra la cetra, significa la Musica, per vn caso auuenuto di vn certo Eunomio, al quale sonando vn giorno a concorrenza con Aristosse no Musico, nel più dolce del sonare si ruppe vna corda, & subbito sopra quella cetera andò volando vna cicala, la quale col suo canto suppliua al mare camento della corda, cosi sù vincitore della concorrenza musicale. Onde per benesitio della cicala, di tal satto, li Greci drizzorno vna statua al detto Eunomio con vna cetera con la cicala sopra, & la posero per Hieroglisso della musica.

Il Rosignuolo era simbolo della musica per la varia, suane, & dilettabile me lodia della voce; perche auuertirno gli antichi nella voce di questo vccello tutta la perfetta scienza della musica, cioè la voce hor graue, & hora acuta, con tutte le altre, che s'osserua per dilettare.

Il vino si pone perche la musica su ritrouata per tener gli animali allegri, co-

76 ICONOLOGIA

me fa il vino, & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della voce il vino buono, & delicato, però dissero gli antichi scrittori vadino in compagnia di Baccho.

M V S E. do

EVRONO rappresentate le Muse da gli antichi giouani, gratiose, de Vergini, quali si dichiarano nell'epigramma di Platone reserto da Diogene Laertio in questa sentenza.

Hac Venus ad Musas. Venerem exhorrescite Nympha,

Armatus vobis aut amor insiliet.

Tunc Musa ad Venerem. Lepida hac ioca tolle precamur.

Aliger huc ad nos non volat ille puer.

Et Eusebio nel lib. della preparatione Euangelica dice esser chiamate le Muse dalla voce Greca mneo, che significa instruire di honesta, & buona disciplina; onde Orseo nelli suoi hinni canta come le Muse han dimostrata la Religione, & il ben viuer'a gli huomini. Li nomi di dette Muse sono questi. Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Polimnia, Erato, Tersicore, Vrania, & Calliope.

Level Internal on the C. L. A. O. portion is then to

RAPPRESENTAREMO Clio donzella con una ghirlanda di lauro, che con la destra mano tenghi una tromba, & con la sinistra un

libro, che di fuora fia scritto TVCIDIDES.

Questa Musa è detta Clio, dalla voce Greca cleo, che significa lodare, dall'altra cleos, significante gloria, & celebratione delle cose, che ella can ta, ouero per la gloria, che hanno li Poeti presso gli huomini dotti, come diee Cornuto, come anco per la gloria, che riceuono gl'huomini, che sono celebrati da Poeti.

Si dipinge con il libro Tueidides, percioche attribuendosi a questa Musa.

l'historia, dicendo Virg. in opuic. de Musis.

Clio gesta canens transacti tempora reddit.

Convien che ciò si dimostri con l'opere di samoso Historico, qual sù il detto Tucidide.

La corona di lauro dimostra, che si come il lauro è sempre verde, e longhissimo tempo si mantiene, così per l'opere dell'Historia perpetuamente vinono le cose passate, come ancor le presenti.

### EVTERPE.

GIOVANETTA bella, hauerà cinta la testa di vna ghirlanda di varij siori, terrà con ambi le mani diuetsi stromenti da siato.

Euterpe, secondo la voce Greca significa gioconda, & diletteuole, per il piacere, che si piglia dalla buona eruditione, come dice Diodoro lib. 5.cap. 1. & dalli Latini si chiama Euterpe: Bene delestans.

Alcuni

Alcuni vogliono, che questa Musa sia sopra la Dialettica, ma i più dicono, che si diletta delle tibie, & altri instromenti da siato, così dicendo Oratio nella prima ode del lib. t.

Si neque tibias Euterpe cohibet.

Et Virg. in opusc. de Musis.

Dulciloquis calamos Enterpe statibus veget.

Se le da ghirlanda di fiori, perche gl'antichi dauano alle Muse ghirlande di fiori, per esprimer la giocondità del propio significato per il suo nome, & offetto del suono, che tratta.

TALIA

I O V A NE di lasciuo, & allegro volto, in capo hauerà vna ghirlanda d'hedera, terrà con la sinistra mano vna maschera ridicolosa, ne i piedi i socchi.

A questa Musa si attribuisce l'opera della Commedia, dicendo Virgilio in-

opusc. de Musis.

· Comica lascino gandet sermone Thalia.

Perciò le sta bene il volto allegro, & lasciuo, come anco la ghirlanda di hedera in segno della sua prerogatua sopra la Poesia Comica.

La maschara ridicolosa, Agnifica la rappresentatione del suggetto rideuole

per propio della Commedia.

Li socchi essendo calciamenti, che vsauano anticamente portare i recitanti di Commedia, dichiarano di vantaggio la nostra figura.

MELPOMENE.

ONZELLA d'aspetto, & vestito graue, con ricca, & vaga acconciatura di capo, terrà con la sinistra mano scettri, & corone alzate in alto, & parimente saranno altri scettri, & corone auanti lei gittate per terra, & con la destra mano terrà vi pugnale nudo, & ne i piedi i coturni. Virgilio attribuisce a questa Musa l'opera della Tragedia con questo verso.

Melpomene tragico proclamat masta boatu.

Benche altri la facciano inuentrice del canto, donde anco ha riceuuto il nome, peròche vien detta dal nome Greco Molpi, che vuol dir Cantinela, emelodia, per la quale sono addolciti gli auditori. Di quì dice Horatio ode 24. lib. 1.

Cuiliquidam pater vocem cumcithar a dedit.

Si rappresenta di aspetto, di habito graue, perche il suggetto della Tragedia è cosa tale, essendo attione nota per sama, ò per l'historie, laqual grauità gli viene attribuita da Ouidio.

Omne genus scripti grauitate Tragadia uincit,

Le corone, & scettri parte in mano, & parte in terra, & il pugnale nudo, significano il caso della felicità, & infelicità mondana de gl'huomini per contenere la Tragedia trapasso di selicita a miserie, onero il contrario da miserie a selicita.

Li coturni, che tiene ne i piedi sono istromenti di essa Tragedia.

Onde

### 78 ICONOLOGIA

Onde Horatio nella Poetica dice Eschilo hauergli dati tali instrumenti.

Possibnuc persona, pallaque repertor honesse

Aeschylus, & modicis instrauit pulpita tignis:

Et docuit, magnumque loqui, nivique cothurno.

#### POLINNIA.

STARA in atto d'orate, tenendo alzato l'indice della destra mano. L'acconciatura della testa sarà di perle, & gioie di varij, & vaghi colori vagamente ornata. L'habito sarà tutto bianco, & con la sinistra mano terrà vn volume sopra del quale sia scritto SVADERE.

H stare in atto di orare, & il tenere in alto l'indice della destra mano dimostra, che questa musa soprastà (secondo l'opinione d'alcuni) a Retorici dicen-

do Virg.in Opusc. de Musis.

Signat cuncta manu, loquitur Poly hymnia gestu. Et Ouidio nel 5: de Fasti l'indice che parli in questa guisa.

Le perle, & le gioie, che tiene attorno le chiome, denotano le doti, & virtui sue. Seruendo si la Retorica dell'inuentione. della dispositione. della memoria, & della pronuntiatione, massime essendo il nome di Polimnia composto delle voci, polli, & mnia, che significano molta memoria.

L'habito bianco denota la purità, & fincerità, cose che fanno all'Oratore sicu

ra fede intorno a quello, che dice più d'ogn'altra cosa.

Il volume, col motto Suadere è per dichiarare compitamente la somma del la Rhetorica, hauendo per vitimo fine il persuadere.

### ERATO.

ONZELLA gratiosa, & festeuole, harà cinte se tempie con vna corona di mirto, & di rose, con la sinistra mano terrà vna sira, & con l'altra il plettro, & appresso à lei sarà vn Amorino alato con vna sacella in mano, con l'arco, & pharetra.

Erato, è detta dalla voce Greca Eros significante amore, il che mostra Oui-

dio nel 2. de Arte amandi cosi dicendo.

Nunc mihi si quando Puer, & Citherea fauore

Nunc Erato nam tunomen amoris habes..

Le si dà corona di mirto, & di rote percioche trattando questa musa di cose amorose, se le conuien a canto il Cupido. il mirto, & la rosa. Essendo che siano in ruptela di Venere madre delli amori onde Ouidio 4. Fast. così dice.

Leuiter mea tempora myrto

Pontano. Beauit Veneris sapora mirtus.

Et Anachreonte nell'ode della rosa dice.

Rosam amoribus dicatam:

La lira, & il plettro le si da per l'auttorità del Poeta, che così dice nell'opusc. de Musis.

Plectra gerens Erato saltat pede, carmine, uultu.

TER-

S I dipingerà parimente donzella di leggiadro, & vago a petto, terrà la cetera mostrando di sonarla, hara in capo vna ghirlanda di penne di varij colori, tra quali saranno quelli di Gazza, & stara in atto gratioso di ballare.

Se le da la cetera per l'auttorita del Poeta, che nel detto opuscolo, dice Ter-

plicore.

Affectus cith aris mouet, imperat, auget.

Le si da la ghirlanda, come si è detto, si perche soleuano gli antichi tal'hora coronare le Muse con penne di diuersi colori, mostrando con esse il troseo della vittoria, che hebbero le muse per hauer vinto le Sirene a cantare,
come scriue Pausania nel nono lib. della Grecia, & le noue figliuole di Pierio,
le di Euippe, & conuertite in Gazze, come dice Ouidio nel 5. libro delle
trassormationi.

Significano anco le dette penne l'agilità, & moto di detta musa, essendo Ter-

psicore sopra i balli,

VRANIA.

HAVER A vna ghirlanda di lucenti stelle, sara vestita di azzurro, & hauerà in mano vn globo rappresentante lessere celesti.

La presente Musa è detta da Latini celeste, significando Vranos, che è l'istesso che il Cielo: Vogliono alcuni che ella sia così detta, perche inalza al Cielo gl'huomini dotti.

Se le da la corona di stelle, & il vestimento azzurro in conformità del suo si-

gnificato, & globo sferico dicendo così Virg. in opulc. de Mulis.

Vrania cali motus scrutatur, & astra. CALLIOPE.

IOVANE ancor ella, & hauera cinta la fronte di vn cerchio d'oro, nel braccio sinistro terrà molte ghirlande di lauro, & con la destra mano tre libri, in ciascun de'quali apparira il propio titolo, cioè in vn Odissea, nell'altro. Iliade, & nel terzo Eneide.

Calliope è detta dalla bella voce, quasi appo tis culistopos donde anco Ho-

mero la chiama Deam clamantem.

Se le cinge la fronte con il cerchio d'oro, perche secondo Hesiodo è la più degna, & la prima tra le sue compagne, come anco dimostra Ouidio lib. 5. Fast.

Prima sui capit Calliopaa hori,

Et Lucano, & Lucretio lib.6.

·Calliope requies hominum, dinumque noluptas.

Le corone d'alloro dimostrano, che ella fa i Poeti essendo queste premio loro, & simbolo della Poesia.

I libri sono l'opere de' piu Illustri Poeti in verso heroico, il qual verso si attribuisce a questa musa per il verso di Vergilio in opusc.

Carmina Calliope libris heroica mandat.

A questi versi di Vergilio ch'habbiamo citati si confanno li simulacri delemuse, che stanno impresse nel libro del Sig. Fuluio Orsino de Familijs Romanorum nelle medaglie della gente Pomponia.

Veggafi

### 80 ICONOLOGIA

Veggasi anco il nobile trattato, che sa Plutarco nel nono Simposiaco quesione xiii.

MVSE

Cauate da certe Medaglie antiche dal Sig. Vincentio della Porta eccellentissimo nell'Antichità.

Clio .

TIENE vna tromba, per mostrare le lodi, che ella sa risonare per li satti de gli huomini illustri.

Euterpe".

Con due tibie.

Talia.

Con vna maschara, percioche a detta Musa vogliono; che sosse la Commedia dedicata, ha ne ipiedi i socchi.

Melpomene .

Con vn mascharone, in segno della Tragedia, ha ne i piedi i coturni.

Terpsicore.

Tiene questa Musa vna citara.

Erato.

Con la lira, & capelli longhi, come datrice de l'Elegia.

Polinnia.

Con il barbito da vna mano, & la penna da l'altra,

Vrania.

Con la sesta facendo vn cerchio: ma molto meglio, che tenghi vna ssera poiche a lei si attribuisce l'Astrologia.

Calliope.

Con vn volume, per scriuer i fatti de gl'huomini illustri.

#### M V S E.

Dipinte con grandissima diligenza, & le pitture di esse le bail Signor Francesco Bonauentura, Gentilhuomo Fiorentino, amatore, & molto intelligente di belle lettere.

Clao.

Con vna tromba in mano.

Euterpe.

Con vn flauto in mano, & con molti altri stromenti da siato alli piedi.

Talia.

Con vn volume.

Melpomene.

Con vna maschara.

Terpsicore.

Con vn arpa.

Erate.

Con vno squadro.

### DI CESARE RIPA. Polinnia.

Con vn aria presso alla bocca in segno della voce, & vna mano alzata per li gesti, de' quali si serue l'Oratore.

Vrania.

Con vn globo celeste.

Calliope.

Con yn libro.

V S.E. T. T. C. S. C. D. C. C. C. C. C. M

Come dipinte dall'Illustrissimo Cardinal di Ferrara a Monte Cauallo nel suo giardino.

On la destra mano tiene vna tromba, & con la sinistra vn volume, e dalla medesima banda vi è vn puttino, che per ciascuna mano tiene vna facella accesa, & in capo vna ghirlanda.

Euterpe. On ambe le mani tiene vna maschara.

Talia. Talia. On la destra mano tiene vna maschara con i corni, & con la finistra In cornucopia pieno di foglie, & di spighe di grano: ma verdi, & per terra vn'aratro.

Melpomene.

On la destra mano tiene vna maschara, & con la sinistra vna tromba, & per terra vi è vn libro di musica aperto.

Terficore. On la finistra mano tiene vna lira, & con la destra il plettro.

Tene con la destra mano vn corno di douitie pieno di fronde, fiori, & diuersi frutti, & con la sinistra mano vn flauto, & dalla medesima banda vi è Cupido, che con la sinistra mano tiene vna maschara, & con la finittra vn'arco con la corda sciolta.

Polinnia.

Ien con la destra mano vn legno simile ad vna misura, & con la sinistra vna maschera, & per terra vn'aratro.

which is the Calliope. On la destra mano tiene vn libro, & con la finistra vn pissaro, & per terra vna maichara.

Vrania. T Ien con la destra mano vna tauola bianca, appoggiata alla coscia, & con la finittra vno specchio

NATVRA. ONNA ignuda, con le mammelle cariche di latte, & con vn'auoltore in mano, come si vede in vna Medaglia d'Adriano Imperatore, ellendo la Natura, come diffinisce Aristotele nel 2. della Fisica, principio in quella

quella cosa, oue ella si ritroua del moto, & della mutatione, per la quale si

genera ogni cosa corruttibile.

Si farà donna, & ignuda, & dividendosi questo principio in attivo, & passino, l'attiuo dimandarono con il nome di forma, & con nome di materia di passiuo.

L'attiuo si nota con le mammelle piene di latte, perche la forma è quella, che nutrisce, & sostenta tutte le cose create, come con le mammelle la don-

na nutrisce, & sostenta li fanciulli.

L'auoltore vccello auidissimo di preda, dimostra particolarmente l'altro principio dimandato materia, la quale per l'appetito della forma mouendos, ed alterandosi, strugge a poco a poco tutte le cose corruttibili.

### NAVIGATIONE.

ONNA, la qual con gratiosa attitudine tenga vna vela, donde pendano le sarte sopra vn timone da naue, & stia in atto di riguardare con attentione vn nibbio, che vada per l'aria volando, & di lontano per mare fi veda una naue, che scorra a piena vela a le con a mon a ser e conselle affab al est le le

La vela, le farte, il timone, & la naue sono cose note per se stesse, & dan-

no cognitione della figura senza molta difficoltà.

Il nibbio vecello rapace, & ingordo si pone con l'autorità di Plinio nella. naturale historia, oue dice, che gl'antichi impararono d'acconciare il timone alla naue dal volare del nibbio, ossernando che come questo vecello per lo spatiolo campo dell'aria, va hor quà, & hor là, mouendo con gratia le penne della coda, per dar a se stesso aiuto nel volgere, & aggirar il corpo, accompagnando il volo con l'ali, così medelimamente si poteua col timone posto dietro alla naue, volgendo nel modo, che volgena la coda quell'vecello, con l'aiuto della vela solcar il mare, ancorche susse turbato, & hauendo satto di ciò proua di felice succello, vollero, che questo vccello fosse il Hieroglifico della Nauigatione, come nel Pierio Valeriano si legge al suo luogo.

Nauigatione.

NA donna ignuda prostrata in terra, che habbia li capelli lunghissimi, che spargendoli per terra venghino a fare onde, simili a quelle del mare, tenendo con vna delle mani vn remo, & con l'altra la carta, e'l bostolo da nauigare

NINFE IN COMMVNE.

ÀLLE fintioni de gl'antichi non è dubbio alcuno, che molte, & diuerse vtilità si possono raccorre, dimostrando la potenza, & providenza di Dio; perche altri ne infegnano precetti di Religione, moralità, & altri fimili beneficij, si come hora particolarmente con l'allegoria delle Ninfe si dinota l'opera della Natura, significandosi per elle Ninfe la virtiì vegetatiua consistente nell'humor preparato, per la quale si sa la generatione, nutritione, & aumento delle cose; onde si dice le Ninfe essere figliuole dell'Oceano, madre

del fiume, nutrice di Bacco, si dicono fruttifere, & vaghe di fiori, che pasce no gli armenti, mantengono la vita de mortali, & che in lor tutela, & cura i monti, le valli, i prati, i boschi, & gl'alberi, & ciò non per altra cagione, che per esser la detta virtù dell'humore sparsa in tutte le sudette cose, & operare simili essetti naturali, si come intese Orseo celebrando in vn suo hinno le dette Ninfe, in questa sentenza.

Nutrices Bacchi, quibus est oculta domus Que fructisera, & lata pratorum sloribus estis, Pascitis, & petudes, & opem mortalibus ipsa Cum Cerere, & Bacco uitam portastis alumna.

Le quali cose siano dette qui in commune delle Ninse, per non hauere a replicare l'istesse cose nella esplicatione delle particolari sigure, che seguiranno appresso.

Hinnedi, & Napee.

S Aranno donzelle gratiose, il lor habito succinto, & come dir si suole.

Ninfale, di color verde, l'acconciatura della testa adornaranno varie sorti di fiori con loro mischiati, & varij colori, mostraranno anco gran quantità di herbette, e fiori nel grembo raccolti, tenendolo con ambi le mani di quà, & di là con bell'atto sparso.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia delli Dei riferisce le Ninfe de prati, & de siori chiamarsi Hinnedi: ma Natale Comite lib. 5. delle mythologie al cap. 12. delle Ninfe, dice tali Ninfe chiamarsi Napee voce deriuata dalla Gre-

ca, napos, che significa collina, & pascolo.
Il verde colore del vestimento, le tenere herbette, & fiori dimostrano quel

cheè lor naturale.

Driadi, & Hamadriadi.

S I dipingeranno donne rozze, senza alcun ornamento di testa, anzi in vece di capelli si pottà sar loro vna chioma di musco arboreo, o lanugine, che si vede pender intorno a i sami degli arboria.

L'habito sia di verde oscuro, li stiualetti di scorza d'arbori, in ciascuna mano terranno vn ramo d'albero siluestre col suo frutto, cioè chi di ginepro, chi

di quercia, chi di cerro 3 81 altri simili.

Le Driadi, & Hamadriadi sono Ninse delle selue, & delle quercie. Mnesimaco vuole, che siano nominate Driadi, perche nelle quercie menano lor vita, & che siano dette Hamadriadi, perche insieme con le quercie son prodotte, ouero, come dice il Commentatore d'Apollonio, & Isacio, perche elle con le quercie periscono.

Il misterio Filosofico contenuto sotto queste fintioni, si è dichiarato di so-

pra, quando s'è detto delle Ninfe in commune.

Ninfe di Diana.

T Vtte le Ninfe di Diana saranno vestite d'habito succinto, & di color bianco in segno della lor virginità.

Haueranno le braccia, & le spalie quasi nude, con arco in mano, & sare-

F 2 Cost

Così le dipinge Claudiano 3. libr. de le laudi di Stilicone quando dice.

Et pharetra tarum comitum inviolabile cogis

Concilium ueniunt humeros, & brachia nudę.

Nel palazzo deil'Illustrissimo, & Reuerendiss mo Signor Cardinal Farnese ve n'è vna di queste Ninse, molto gratiosa, & satta con le medesime osseruationi.

Potrebbesi anco oltre il succinto vestimento adornare di pelle di var janimali per segno, che sieno cacciatrici.

NAIADI.

Ninfe de' fiumi.

S Iano donzelle leggiadre, con braccia, e gambe nude, con capelli lucidi, e chiari, come d'argento, e di cristallo per gl'omeri sparsi.

Ciascuna harà in capo vna ghirlanda di foglie di canna, e sotto il braccio

finistro vn'vrna, dalla qual n'esca acqua.

Dice il Boccaccio nel lib. della Geneologia delli Dei le Naiadi esser dette da voce significante slusso, & quella commotione, che si vede nell'acque mentre scorrono.

Si fan con braccia, gambe, e piedi nudi, per significare le semplicità de l'acque, essendo elemento senza mistione.

Li capelli chiari, lucenti, & sparsi significano l'acque correnti.

Il vaso, & la ghirlanda di canne son per segno della loro potestà nelle acque, & per quella ragione, per la quale si danno l'yrne, & le ghi. lande a i siumi.

Questo ragionamento di Ninse mi sa souvenire vna sonte boscareccia figurata dal Sig. Gio. Zarattino Castellini, al cui mormorio dormendo alcune Ninse da vna parte vn Cupido discaccia dal bosco con vna sace accesa li fauni, Satiri, & Siluani, dall'altra parte vn'altro Cupido, che porta adosso l'arco, & la faretra, e tiene vn dardo in mano, con la punta del quale mostra d'imponere silentio a certi cacciatori, che hanno il corno alzato in atto di voler sonare so pra la sonte, leggesi questo suo Epigramma, che per essere leggiadro, e bello, ne voglio sar parte a curiose.

Raptores Driadum procul hinc discedite fauni, Syluani turpes, Pan, Satyriq; rudes
Hic Nymphæ dulci deuichæ lumna somno
Claudere ne timeant ad leue murmur aquæ.
Raueævenator clangorem comprime Buccç,
Que uigiles cupiunt somnia ne rapias,
Quod si de somno surgent resonante fragore
Tu sies oculis preda odrosa suis.

MARE.

N vecchio con crini longhi, batba folta, inordinata, sarà nudo, & orrido, ma a torno si vedrà cortina, che suolazzando gli copra le parti dinan zi, sotto un piede si vedrà vn delsino, e sotto l'altro vna conchiglia marina, se in mano

in mano vn timon di naue, ò d'altri vascelli da solcar il mare.

Si dipinge il mare huomo vecchio, per esser egli antichissimo, & coetaneo de la nostra madre terra.

Si sà horrido, e spauenteuole per le sue commotioni.

Il lenzuolo d'attorno gli fa vela, & il timone, che tiene con la mano, essendo istromenti significanti l'operationi di nauigare, dichiarano la conditione di esso mare.

Il medesimo essetto sà il delfino, & la conchiglia, essendo animali, che si ge-

nerano, & viuono in questo largo campo.

THETHI.

Minfa del Mare.

DONNA di carnagion foica, hauerà i capegli sparsi attorno al capo; le faranno vna ghirlanda di gongole, & chiocciole marine, hauerà per vestimento vn velo di color turchino, & terrà in mano vna bella pianta ramossa di coralli.

Thethi su sinta esser Dea marina, & si intende per essa quella massa d'acqua, o vogliamo dire humore apparecchiato, & consparente alla generatione, & nutritione, percioche è detta Thethis, quasi tithyj, cioè nutrice, perche l'humore nutrisce ogni cosa, o pur s'intende l'elemento dell'acqua, il quale abbondantissimamente si racchiude dal mare, il che intese Vergilio nel suo Polione, con questi versi.

Pauca tamen suberunt prisca vestigia fraudis Que tentare Tethin ratibus qua cingere muris

Oppida, &c.

Da Theti tiene il cognome in Perugia mia patria l'anticha famiglia honorata hoggi nella persona Signor Girolamo Thetij gentil' huomo di ratissime.

Il color delle carni, e del velo di Theti dimostrano quel dell'acque marine. Le gongole, le chiocciole, & la pianta de coralli sono cose di mare atte a sar

piu manifelta la nostra figura.

Galatea.

Onna giouane bianchissima, le chiome saranno sparse, ri'ucenti, quasi sila d'argento, terrà all'orecchie pendenti di chiarissime, & finissime, perle, delle quali hauerà vna collana, & per vestimento vn velo candido, come latte, parte à torno il corpo rauuolto, & all'aria spiegato, con vna mano terra il velo, & con l'altra vna spugna, i piedi si poseranno sopra vna bianchissima conchiglia.

Galatea è detta da gada, che significa latte, però la candidezza della carne,

& del velo rispondono al significato del nome, & all'estes suo.

Le perle, & le conchiglie sono per segno che è Deità del mare.

Quanto alla spugna narra il Boccaccio nel 7. lib. de la geneol de gli Dei, che per Galatea Dea della bianchezza si dinota la schiuma, che dall'onde marine sbattute accogliente sta loro l'aere si genera, la quale è bianchissima, dalla qual poi si generano le spugne.

F 3 NIN-

#### NINFE DELL'ARIA.

Iride ..

7 NA fanciulla con l'ali spiegate in forma d' Vn mezzo cerchio, lequali sieno di diuersi ordini, cioè di porpora, paonazzo, azzurro, verde, & nhe le chiome fieno sparse auanti il volto, il petto in forma di nebbia, & goctiole minute d'acqua, che cadono per la persona, fra le quali si vedano vatij colori mischiati del vestimento, dal ginocchio in giù da nuuole, & aere caliginoso coperta, e con la man destra tenga vn giglio ceruleo.

L'Itide, è l'arco; che volgamente chiamano arco baleno...

Si fa fanciulla alata, per effere secondo che riferitce Phornuto nel primo libro della natura delli Dei, chiamata da' Poeti veloce, & messaggiera de li Dei, & massime di Giunone di cui si dice è Ninfa, percioche Vergilio nel quinto. ibro dell'Eiseide fa, che Giunone la mandi per ambasciatrice.

Irim de cœlò misit Saturnia Iunio: Iliacam ad classem: rentosque aspirat eunti Multa mouens nec dum antiquum exhaturata dolorem: Illa viam celerans per mille coloribus arcum Nulli visa, cito decurrit tramite Virgo.

Overo vogliamo noi dire, che è mellaggiera per ellepprenuncia della futura pioggia, ò serenità. Le fascie di colori nell'ali sono per rappresentar quelle, che si vedono nell'arco baleno .. I capelli figurati con nebbia, & gocciole minute, dimostrano quella minuta pioggia, senza-la quale non si farebbe arco. Non si vede detta figura da le ginocchia a ballo, perche l'arco baleno non è mai circolo perfetto ..

Il giglio turchino, che tiene in mano, se le conuiene per li varij colori, che tiene l'arco baleno; onde è detto Iris, del cui arco, & Iride appariscono bellissime descrittioni ne gli opuscoli di Vergilio, vna delle quali è questa.

Thaumantis proles varianti veste siguras ; Multicolor picto per nubila deuolat arcu: Cum Sol ardentes radios in nubila iecit:

Et più a basso ...

Nuncia Iunonis vario décorata colore. Aethera nubificum completitur orbe decoros, Cum Phebus radios in nubem iecit aquosam.. Serenità del Giorno.

Ninfa dell'aria.

7 Na giouanetta in habito di Ninfa, di colore giallo, con bionde, & longhe treccie ornate di perle, & di veli di più colori, sopra alla chioma si poserà vn Sole chiaro, & bellissimo, a piè del quale penderà vn velo d'oro, & con bella gratia ca derà sopra le spalle di detta figura.

Il colore del vestimento sarà turchino, & ne i piedi hauerà li stiualetti

Così ho osseruato esser dipinta la serenità del giorno in molti luoghi; onde potia~

potiamo dire, che la bellezza, & gl'adornamenti di quella figura, fignificano quanto fia vago, & bello il giorno chiaro, & dereno, il che dimoltra anco il color del vestimento, & il risplendente Sole.

Serenità della Notte.

A Noor'essa con habito dia Nintale di color azzurro, tutto contesto di chia tissime stelle d'oro, sara di carnagione fosca, i capelli saranno alquanto oscuretti, & le treccie saranno adorne di perle, & di veli paonazzi, soprabliquali si poserà vna luna d'argento con vn velo di argento, & di seta azzurra, che le cali sopra le spalle con bella gratia.

Pioggia.
'Ninfa dell' aria.

Na fanciulla vestita di bigio, hauerà in capo vna ghirlanda di sette stelle, delle quali sarà vna scura, & nel petto n'hauerà altre 17. dellequali sette saranno oscure, & dieci chiare, in mano terrà vn ragno, che sacciala tela.

Le sette stelle, che porta in capo, sono le Pleiade. le quali spesse volte menano pioggia; onde Statio nel 4. della Thebaide, dice così,

Inacha Persa : neque violentior exit

Amnis humo

Cum Taurum, aut Pleiadas ausit aquosa.

Et per le dicisette stelle del petto s'intende l'Orione, ch'è vna figura, la quale apparendo, fa pioggie, e tempeste assai, per è Vergilio nel primo dell'Eneide, così dice.

Cum subito assurgens flucto nymbosus Orion.

Et Propert o nel 2. lib. delle sue Elegie.

Non bac Pleiades faciunt, neque aquosus Orion.

Le si dà il 14gno, come dicemmo; perche quando è tempo da piouere, la tela sua con più fretta, & assiduità, che quando è sereno, seruendosi del beneficio del tempo, essendo all'hora più opportuno per cagione dell'humido à sar quell'opera, che nel tempo sereno, & asciutto; onde Plinio nel libro 1 1. dell'historia naturale parlandone così dice.

Aedem sereno non texunt, nubilo texunt, ideoq; multa Aranea imbriu signa.
Il color bigio del vestimen o, come dicemmo, è color propio, & legno del

Cielo disposto à piouere; onde sopra di ciò Tibullo nel 2. lib. dice.

Quamuis prasens picta serrugine calum Ventura admittat imbriser arcus aquam,

## RVGIADA

Ninfa dell'Aria.

ONNA vestita di verde, in capo hauerà vna acconciatura di cespugli, & tronchi d'arbori pieni tutti di rugiada, come anco tutto il restante di sua figura; Hauerà parimente sopia tutti i cespugli vna luna piena, si sail

vestimento di color verde, per significare gli herbosi prati, & verdeggianti

campagne, doue la rugiada si riposa, & si mantiene longo tempo.

La Luna piena, denota il tempo opportuno alla sua generatione, scriuena do Aristotele nel 3. lib. delle Meteore della rugiada, & della brina, che il lume, & calor della Luna quanto è maggiore, ha più forza di alzare maggiore quantità di vapori, & di tenergli sospesi in questa terza regione dell'Aria, i quali poi non essendo da forza basteuole tirati più sù alla seconda Regione, ticadendo a basso sanno molta rugiada secondo la moltitudine di detti vapori.

COMETA.

Ninfa dell'Aria.

NA giouanetta d'aspetto-siero, di carnagione, & vestimento rosso con chioma sparsa, & parimente accesa, hauerà in fronte vna stella, con vna mano terrà vn ramo d'alloro, & vno di verminaca, & con l'altra vn pezzo di zosso.

Si dipinge di aspetto terribile, con le fiammeggianti chiome, & col vestimento rosso, & la stella in fronte; percioche la Cometa è per se stessa spauen teuole, minacciando sempre qualche sinistro, & graue accidente nel mondo;

si come significa Silio Italico nel primo libro doue diste.

Crine vt slammifero terret ser regna Cometes Sanguineu spargens ignem vomit atra, rubentes Fax colo radios, & seu luce coruseum. Scitillat sidus, terriss, extrema minatur.

Le si dà il pezzo del sossoro in mano; perche la Cometa, come scriue Atistotile nel 3. lib. delle Meteore, è di natura sussura a da gli Antichi su riputata cosa prodigiosa; scriue anco Plinio nel 2. lib. dell'Historia naturale, &
Verg. nella prima della Georgica.

Fulgura: nec divi toties arfere Cometa.

Le si danno in mano i rami dell'alloro, & della verminaca; perche conessi gli antichi saceuano le purgationi de portenti cattiui, che loro appariuano, si come della verminaca scriue Plinio nel libro ventidue, & dell'alloro
nel lib. 16. & anchora del solso, di che habbiamo detto, nel trentacii que della
sua Historia, naturale.

NECESSITA.

ONNA, che nella mano destra tiene vn martello, & nella sinistra.

Necessità è vn essere della cosa in modo, che non possa stare altrimenti, & pone ouunque si ritroua vn laccio indissolubile, & perciò si rassomiglia ad vno che porta il martello da vna mano, & dall'altra si chiodi, dicendosi volgarmente quando non e più tempo da determinare vna cosa con consiglio, esser sitto il chiodo: intendendo la necessità dell'operationi.

Mecessità.

Onna sopra d'vno alto piedestallo, che tenga vn gran suso di Diamante, come si legge nelli scritti di Platone.

NE-

DONNA restita di siabito tutto squarciato, & rotto, sarà scapigliata, standò à giacere con vn sorologio da polucte di trauerso in mano, o

Dipingesi la Negligenza scapigliata, & mal vestita; per segno, che il negligente non è compito nelle sue attioni, & spiace generalmente a tutti.

Il stare a giacere significa desiderio di riposo, d'ond' è cagionato questo vitio.

L'horologio posto in modo, che non corra l'arena, dinota il tempo perso, & è questo vitio sigliuolo dell'Accidia, ouero nato adiva parto con essa;
però si potrà dipingere con vana testuggine, che le cammini su per la veste,
per esser lenta, & negligente nelle sue operationi per il peso della viltà dell'animo, che non la lascia vicire dalla sua natural sordidezza.

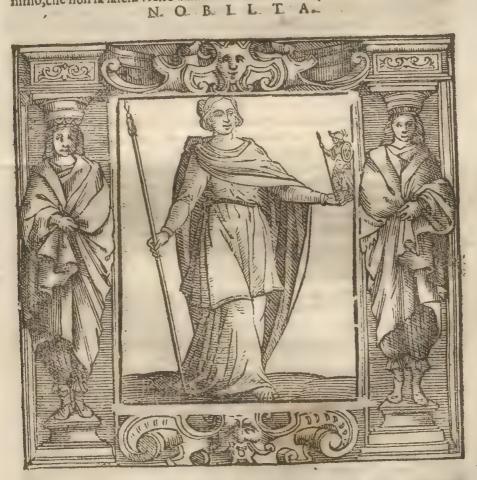

DONNA togata riccamète co vna stella in capo, & co vn scetro in mano. La veste lunga presso a' Romani non era secito pottarsi da ignobili.

oo ICONOLOGIA

La stella in capo posta, & lo scettro in mano, mostrano che è attione d'animo nobile prima inclinare, a gli splendori dell'animo, significati per la stella, poi a commodi del corpo, significati nello scettro, & che la Nobiltà nasce dalla virtù di vn'animo chiaro, & splendente, & si conserua facilmente per mezzo delle ricche ze mondane.

#### NOBILTA.

ONNA in habito graue, con vn'hasta nella mano destra, & nella sinistra colsimolacro di Minerua, come si vede nella medaglia di Geta.

La grauità dell'habito significa le maniere, & i costumi graui, che nella per

fona nobile si ricercano.

L'asta, & il simolacro di Minerua, dimostrano, che per la sama, delle scien ze, dell'armi, la nobiltà si acquista; essendo Minerua protettrice, secondo il credere de' Poeti de gli vni, & dell'aitri egualmente; per esser nata dal capo di Gioue, che è il discorso, & l'intelletto, per mezzo del quale questi hanno il valore, & la sama.

Nobilta.

Onna di matura età mostrandosi nella saccia alquanto tobusta, & ben disposta di corpo: sarà vestita di nero honestamente, portarà in mano

sue corone l'vna d'oro, l'altra d'argento.

Si sa di età matura; per dimostrare, che nelli principii di nobiltà, ne anche il sine, che si notarebbe con l'età senile, cioè quell'antichità de' Casati, che non ritiene altro, che il nome si possono dire vera nobiltà, come nota l'Arnigio nelle sue veglie. Il vestito nero conuiene al nobile per mostrare, che senza splendore de' vestimenti, è chiaro, & illustre per se medesimo.

Per le due Corone si notano i beni dell'anima, & quelli del corpo, che insie-

me fanno la nobiltà.

## NOCYMENTO.

H vomo brutto, che tenghi posata la destra mano sopre d'un porco, che stia in atto di cauare la terra con il grugno, & con la sinistra un mazzo d'Orticha.

Brutto si dipinge il Nocumento, percioche non vi è cosa più abbomineuo-

vole, & brutta, che quella, che è in nocumento della vita humana.

Il tenere posata la destra mano sopra il porco dimostra quelle, che gli Egittij con tale animale significauano, cioè vna persona dannosa, essendo che tale animale infetta i corpi di coloro, che beuono il suo latte, & di lebbra, & puzzolente rogna si contaminano, anzi di più l'vso frequente di mangiar la carne di porco ingrossa l'ingegno. Ostre acciò, è ancora animale noceuole, perche sa non picciol danno a i campi seminati, & alla pouertà mentre le tenere biade non sol mangia, ma bruttamente ancora calpesta, & con il grugno le spianta.

L'orti-

L'ortica, che tiene con la sinistra mano, significa il danno, che si riceue de quest'herba, percioche a pena, che si tocchi, punge, o si sente da lei nocumento grandissimo.

Nocumento d'ognicosa.

H Vomo brutto, vestito del color della ruggine, che tenghi con ambe le ma ni vna Salamandra, & alli piedi vi sia vn lupo con la bocca aperta.

Del color della ruggine in più lueghi n'habbiamo ragionato, come cosa che

consuma tutto quello, oue ella si posa.

Si dipinge con la Salamandra, per dimostrare con essa vn'huomo reo, & a ciascuno con chi prattica dannoso facendogli ingiuria, o qualche male, & che con chiunque si ritroui, gli aporti qualche calamità, & dicesi, che la natura diede alla Salamandra nel nuocere tanta forza, che col·suo veleno infetta tutti i frutti di qualsiuoglia albero, & coloro, che ne mangiano di quei pomi infettati, per la sua fredda virtù si muoiono di veleno, non altrimente che sia quello dell'aconito.

Il lupo con la bocca apertà anch'egli è animale, che distrugge quasi tutti gli altri animali, lassando però in disparte Leoni, orsi, tigri, simili, & pur a quelti

nocerebbe le hauesse forza da poterlo fare...

#### Nº OF TO East to the

alle spalle due grande ali in atto di volare, sarà di carnagione sosca, & hauerà in capo vna ghirlanda di papauero, & nel braccio destro terrà vn fanciullo bianco, & nel sinistro vn'altro fanciullo nero, & hauerà i piedi storti, & ambidue i detti fanciulli dormiranno. Quasi tutto questo scriue Hesiodo, & il vestimento del color del Cielo con l'ornamento delle stelle si dipinge, perchè apparisce solo la potte.

La ghirlanda di papauero per la sua singolare propietà di sare dormire signisica il sonno figliuolo, & essetto della notte; ilquale e notato più particolari mente nel sanciullo tenuto da la sinistra mano dormendo, come l'altro mal satto, e distorto è posto per la morre, così racconta Pausania Scrittor Greco ne gli Eliaci, essersi à tempo loro trouata vina statua dentro ad vin tempio nella pro-

uincia de gli Elei...

Le quattro parti della Notte.. Prate prima...

Acrobio nel primo libro de' Saturnali al cap. 3. diuide la notte in sette tempi, altri nondimeno sono stati, che l'han diuisa in quattro, singendo la notte hauer vn carro con quattro ruote, intendendo per esse le quattro parti della notte, & questa diuisione, come dice il Boccaccio nel primo libro della geneologia de li Dei, è stata osseruata da' Soldati, & da nocchieri melle guardie loro.

Per tanto anco a noi è piaciuto divider la notte similmente in quattro tempi, non per rappresentar le vigilie de soldati, o le guardie de nocchieri, ma pet descriuer in genere queste parti mediante i segni, e gli essetti loro più noti, & conuenienti. Dico dunque, che la prima parte della notte la rappresentaremo in vna donna vestita di color hertino, vedendosi sopra la sua testa alcune stelle; & per l'aria vna nottola volante.

Terrà con la sinistra mano vna pietra da far suoco, sopra la quale sia vn pezzo di esca, & con la sinistra tenga vn'accialino, col quale mostri hauer percosso

detta pietra, & si vedano per aria molte fauille, & l'esca accesa.

Appresso alla detta figura vi sarà vn candeliere con vna candela per accenderla...

Il color del vestimento bertino mostra la declinatione della luce alle tene-

bre della notte.

Le stelle, come detto habbiamo, significano, come riferisce il Boccaccio nel primo libro della Geneologia, la prima parte, essendo che in questo tempo le stelle cominciano ad apparire.

La nottola volante denota similmente questo tempo, perche questo animal nemico della luce, subbito che comincia a imbrunit l'aria, resce suora del suo

albergo, & va volando a torno .

Si dipinge, che con la destra mano habbia percossa la pietra socaia con l'accialino per segno di voler accendere la candela, che gli sta a lato, percioche, come narra il Boccaccio, cessando la luce del giorno, si cominciano ad accendere i lumi, per vincere con quelli le tenebre della notte, per poter attendere a quell'opere, che in questo tempo si conuengono.

Seconda parte.

Na donna vestita di colordionato in vna notte, che con la destra mano tenghi con bedissima gratia vna sfera celeste, stando in atto di contem plare quella, da vn canto vn fanciullino che dorma, & da l'altro lato vn pauone, che con la coda faccia vna bellissima ruota. Si dipinge vestita di lionato, perche come si va più vers'il profondo della notte, così la quaità del colore deue approssimarsi allo scuro delle tenebre.

Tiene la sfera celeste contemplando quella, perche le stelle in questo tem-

po si rendono più visibili, & più atte a potersi contemplare.

Il medesimo si può dire, che significhi il pauone nella guisa, che dicemmo; percioche, come riserisce Pierio Valetiano nel lib. 24. gi Egitti per ello significano la notte chiara, & stellata, vedendosi nella sua coda tanti occhi, come tante stelle nel Cielo.

Questa parte della notte si chiama Concubia, di ciò ne sa sede il Boccaccio più volte citato; percio he in questo tempo doppo l'essersi alquanto vegliato, si va a riposare, che per tal significato si mette a lato alla sopradetta imagine, il fanciullino che corma.

Terza parte della notte.

Na donna vestita di nero in vna notte oscura, starà giacendo in terra in atto di dormite, terrà con la destra mano vn ghiro, & accanto di-

to dinerfi animali dormendo.

Si veste di color negro, essendo che in questo tempo la notte è più oscura, & più densa, & chiamasi intempesta; percioche, come narra il Boccaccio, & come habbiamo detto altre volte a questo proposito, non pare commoda a veruna operatione, che perciò si rappresenta a giacere per terra, dormendo con dinerfranimali, & che tenghi con la destra mano vn ghiro addormentato, come animale, che la maggior parte del tempo quasi perduto nel sonno è priuo d'ogni operatione, & sentimento, essendo a lui tutto quel tempo vna perpetua notte, qual'hora descriuendo Vergilio nel 8. dell'Eneide così dille.

Nox erat, & terras animalia fessa per omnes. Alituum pecudumą; genus sopor altus habebat: Quarta parte della notte.

Onna vestita di cangiante biancho, e turchino, & che dalla cinta in giù del detto vestimento siano alcune stelle, ma picciole, & poco rilucenti.

Come anco sopra il capo della parte del viso vna bellissima, & rilucente. stella grande, & che stando derta figura a sedere mostri con bellissima gratia. culciendo di far un vaghissimo ricamo d'oro, & di seta di varij colori, ouero tenghi vn libro aperto, & mostri di studiare.

Le sarà a canto vn gallo con l'ali aperte, & il capo alto in atto di cantare. Si veste di cangiante bianco, e turchino, & con le stelle picciole, & poco rilucenti dalla cinta in giù, per mostrare, che in questo tempo comincia a cangia si la notte, declinando le stelle, come mostra Verg. lib. 8. dell'Erreide. Iunonifer rite preces, &c.

Surge, age Nate Dea, primisa; cadentibus astris Le si dipinge la bella, & chiara stella, come dicemmo; percioche in questo tempo ella ci porta la luce, & da i Poeti, & altri Scrittori vien chiamata Fossoro, o lucifero, che tanto vuol dir Fosforo in lingua greca quanto lucifero nella latina, & portatore di luce nell' Italiana. Onde Ouidio facendo mentione di questa stella nel primo libr. de Tristibus eleg. 3. così dice.

Du loquor, & flemus, celo nitidissimus alto Stella granis nobislucifer orto erat. Le si mette auanti il gallo nella guisa, che habbiamo detto, percioche questa vltima parte della notte vien detta gallicinio, conciosia cosa che venandola notte verso il giorno, i Galli cantano, come dice Lucretio.

Auroram clara consuetus voce vocare. Explaudentibus alis

Er Plinio nel lib. 10. al cap. 21. narra, che i galli sono le nottie guardie. notturne, prodotti dalla natura, per destare gii huomini all'opere, & per tompere il sonno, essendo che alla quarta vigilia con il canto chiamano alla cuta. & alle fatiche.

Onde si può dire, che il gallo fignifichi la vigilanza, che deuono vsar gli huomini; perche è brutto suor di modo dormendo consumare tutta la notte, & star longamente sepolti nel sonno, ma si bene rinfrancati, che siano gli spiriti, ritornare alle vsate opere, che ciò rappresenta questa pittura con fare il bellissimo ricamo d'oro, ouero come habbiamo detto, mostri di studiate, come attione più nobile, & più degna. OBBEE-

## 160 NOLOGIA

OBBEDIENZA:



DONNA di fac la nobile, & modesta, vestita d'habito religioso, tenga con la sinistra mano vn Crocesislo, & con le destra vn giogo, col motto, che dica S-VAVE:

L'obbedienza è di sua natura virtù, perche consiste nel soggiogare i propij appetiti della volontà de gli altri spontaneamente per cagione di bene, ilche non si sa dell'honestà: Però si dipinge di saccia nobile, essendo i nobili più amatori dell'honesto, & più amici della ragione, dalla quale deriua principalmente l'obbedienza.

· Il Crocifiso, & l'habito religioso sono segni, che per amore della Religione · è commendabile sommamente l'obedienza, & però dicono i contemplatiui, & timorati di Dio, che in virtu d'esta si sa facilmente la Diuina bontà condes scendere alle preghiere nostre, & all'adempimento de' desideri nostri.

Il gioco col morto SVAVE, è per dimostrare la facilità dell'obbedienza, quando è spontanemente, su impresa di Leone X. mentre era fanciullo, saqual

poi ritenne ancor nel Pontificato, adornandone tutte l'opere di magnificenza, lequali pur sono molte, che sece, & dentro, & suori di Roma, tirandola dal det to di Christo S. N. che disse Iugum meum suaue est, intendendo dell'obbedienza, che doueuano hauer i suoi seguaci a tutti i suoi legitimi Vicarij.

Obbedienza.

Donna modesta, & humile, starà con la testa china, & con gli occhi riuolti al Cielo, donde esca vn raggio di splendore, dal qual penda vn freno, & ella allegramente porga le braccia per prenderlo. Ed oltre a ciò gli Egittij, quando voleuano rappresentate l'obbedienza, dipingeuano vn cane con la testa riuolta verso la schena; percioche nissun'animal si troua più obbediente di questo, che lascia ancora di pigliare il cibo oltre al costume de gli altri animali alla semplice parola del padrone per vdire, & obbedire al suo cenno; Però si potrà dipingete in questo proposito, & per la dichiaratione del corpo tutto ba-

sti quel poco, che si è detto di sopra...
Obbedienza..

Onna vestita di bianco, che caminando miri vers'il cielo, nel qual satà vn raggio di splendore, & porterà la detta donna vna croce in spalla.

Quì si nota, che l'obbedienza deu'esser monda d'interessi, che la macchiano; piena di speranze de' premij immortali, che l'assicurano la via, & patiente a pesi delle leggi dissicili al senso, che la nobilitano.

Il primo si nota nel vestito bianco, l'altro nel guardar lo splendor del Cielo

ed il terzo nella croce, che tiene in spalla.

Obbedienza uerso Dio.

Onna vestita d'habito lungo, & honesto, stia con molta attentione a guardar vn sacristito, che arda sopra vn'altare, e con vna mano tinta.

della vittima si tocchi l'estrema parte dell'orecchio dritto.

Il fignificato di questa figura fi caua dalle sacre lettere, doue si dice, che. Mosè col dito tinto nel sangue della vittima andaua toccando l'estreme parti de gli orecchi ad Aaron sommo Sacerdote, ed a' suoi figliuoli, il che da sacri Theologi s'interpreta per l'obbedienza, & per la prontezza d'vdire, & esseguir le cose appartenenti al sacro culto di Dio-Obbedienza.

Donna scalza, e succinta, mostrando prontezza con vn filatoio da lana in mano, il qual si giri dall'vna, e dall'altra banda, secondo ch'è mosso, come si deue muouer l'obbediente a' cenni di chi comanda legittimamente,

## OBBLIGO.

VOMO armoto con due teste, quattro braccia, e quattro mani, per mostrate, che l'huomo obbligato sostien due persone, l'vna per attender a se medesimo, l'altra per sodissare altrui.

E si dipinge con quattro braccia, e due teste, significandosi per queste i pen-

sieri dell'animo spartiti, & per quelle l'operationi diuerse.

OSSE-

## 96 ICONOLOGIA



HVOMO d'età virile, che sta con la testa sco verta, & alquanto china in atto humile, che ritirata la sinistra gamba in dietro, & tenendo la berretta, o capello che sia, con la destra mano, mostri con tal gesto Ossequio, & riuerenza grandissima, & con la sinistra mano tenghi tegati vn Leone, & vna Tigre.

Si dipinge d'età virile, percioche in essa vi si ritroua i mezzi, & il conueneuole, & non ome nella giouentù, che ama, & stima assai d'essere superiore.

ad'altri, come dice Aristotile nella Rettorica.

La testa scoperta alquanto china in atto humile, dimostra la sommissione di chi siuerentemente cerca con animo grato di sassi beneuoso per l'acquisto de gl'amici, onde sopra di ciò Terentio in Andria cosi dice. Obsequiù amicos parit.

Tiene con la sinistra mano legati il Leone, & la Tigre, per singnificare, che l'ossequio con li suoi mezzi ha sorza di domate Leoni, sigri, cioè animi sieri, altigri, & superbi, come ben dimostra Onidio lib.2.1 Arte amandi.

Fletti-

Flectitur obsequio curuatus ab arbore ramus Franges, si uires experiere tuas Obsequio tranantur aqua: nec vincere possis Flumina si contra quam rapet vnda rates Obsequium tigres q; domat, tumidos q; leones Russica paulatim taurus aratra subit.

OBLIVIONE D'AMORE.

Anciullo alato, seda, & dorma, incoronato di papaueri, appreso d'vna fonte nella cui base vi sia scritto. FONS CYZICI. tenga vn mazzetto d'origano, nella sinistra mano, dallaquale penda vn pesce Polipo: la destra so-kentarà il volto, col cubito appoggiato sopra qualche sterpo, o sallo.

Il fanciullo alato lo porremo per simbolo dell'obliuione d'Amore sanito, e dalla mente volato. Non piacque ad Eubolo, ouero ad Araro (si come riferisce Atheneo lib: 13.) ch'Amore susse dipinto alato riputandolo titrouato da inesperto, & poco giuditioso pittore, ignorante della conditione d'amore; ilquale non è altrimenti leggiero, & volatile, ma sopramodo graue, atteso che mon facilmente vola dal petto, doue vna volta è ritratto, ond'è, che non in vn subbito si liberano le persone dalla incurabile malattia d'Amore.

Quis mortalium primus quaso pinxit, Aut cera sinxit alatum Amorem?

N ihil preter testudines ille pingere didicerat: Quin, & ingerium prorsus ignorabat huius Dei.

Leuis enim minime est, aut ita facilis

Vt qui eius telis male habet, eò morbo statim liberetur Immo grauis supra modum: quorsum ergo illi penna? Ea res plane nugg tam etsi quispiam ita esse autumat.

Alesside pure dice, che tra persone, che sanno, vi è spesso sagionamento ch' Amore non vola, ma quelli che amano volano col pensiero per l'inconstanza, & varij moti dell'Animo, & che nondimeno gl'ignoranti pittori lo figurano con le penne.

Creber Termo est

Apud sophistas, non volare Deum

Amorem, sed illos qui amant: alias uero de causa alas assingi,

Pictores autem ignares pennatum eum delineasse.

Se a detti Poeti Greci non pareua ragio euole, che si rapresentalie Amore alato, tenendolo essi per saldo, & graue, certo che con ragione nell'Obliuione d'Amore manisestandosi leggiero, & mutabile alato si figurarà, tanto piu che partirsi facilmente, ò disficilmente Amore, ò presto o tai di basta, che alla fine vola, & se gli Amanti volano col pensiero per l'inconstanza soro, tenza dubbio danno il volo ad Amore, ilquale da loro scacciato si parte, & da ci e per isperien za si vedeno molti amori andare in Obliuione, & che gli amorosi pensieri volano souente suor del petto degl' Amanti, però figurano s'Obliuione d'Amore con l'ale.

Dorme l'Obliuion d'Amore, perche gli Amanti mandati via in Obliuione i loro Amori, si riposano con la mente e giorno, e notte, ilche non possono fare quando si ritruouano sbattuti dalla tempesta d'Amore, & assaltiti da gl'impeti amorosi, essendo Amore Capitano d'vna militia inquieta.

Militia species Amor est, discedite segnes, Non sunt hac timidis signa tuenda viris. Nox, & hiems, longa q; via, sauiq; dolores, Moltibus his castris, & labor omnis inest. Sape seres imbremcalest nuba solutum, Frigidus in nuda sape iacebis humo.

Versi d'Ouidio nel 2. dell'arte, d'Amore, il medesimo nel primo degl'amoti elegia nona.

Militat omnis amans: & habet sua castra Cupido
Attice (crede mihi) militat omnis Amans.
Quis nist vel miles, vel amans, & frigora noctis,
Et denso mixtas perferet imbre niues?
Il Petrarca trauagliato nella militia amorosa esclamò.

trarca trauaghato nella muitia amorofa efclamò. Guerra e l mio stato d'ira, & di duol piena.

Mostra altroue di non hauer cagione di rallegrarsi non conoscendo riposo, sinunciando ad altri l'allegrezza.

Ma chi vuol si rallegri adhora, adhora, Ch'io pur non hebbi ancor non dirò lieta

Maripofatavn'hora.

Sopra che duolsi appieno in quel suo lacrimoso sonetto.

Tutto il di piango, & poi la notte quando

Prendon riposo i miseri mortali Trouomi in pianto & raddoppiansi i mali Cosi spendo il mio tempo lacrimando .

Di modo che, se gi'Amanti nell'amorosa impresa stanno senza riposo in con tinua guerra, finita l'impresa nell'Oblinione d'amore prendono, ipos non pen

sando più alla cosa amata cagion del lor disturbo.

Il Papauere, che porta in testa, èlinditio del riposo, che nell'Obliuione d'amo re si gode, poiche il papauere genera sonno, & anco obliuione se in gran copia s'adoperi, massimamente del largo. largior nocet, lethargum enim facit, dice Gio. Ruellio de Natura stirpium: se sa il lethargo sa l'Obsinione, la quale e similissima al sonno. Non senza cagione l'Ariosto nel 14. Canto, descriuendo la casa & la spelonca del sonno, mette nell'ingresso l'Obsinione.

Sorro la nera felua vna capace, Tutta aggirando và con storto paso, E spatiosa grotta entra nel saso; Lo smemorato oblio stà sù la porta, Di cui la fronte l'Edera seguace Non lassa entrar nè rico esce al uno.

Dalla conforme simiglianza, che ha il topone, e'l tonno con l'abbutone, ne Euripi de s'a, che Oreste riposatosi alquanto dal surore renda gratie ad ambedue al Sonno, & a Lethe, ouero Obliuione, che dir vogliamo.

O dulce Jomni leuamensremedium morbis

Et miseris optabilis Dea.

Il cui sentimento quasi a patola così voltiamo.

O dolce sonno

Che'l graue della vita fai leggiero

Quanto soaue a me giungesti a tempo.

O veneranda oblinon de mali

O quanto saggia sei,

Et al meschin desiderabl Dea.

Oue è d'auuer tire ch' Euripide chiama i Obliuione de mali, venerenda, & sapiente, perche tono degne d'essere tiuerite, & istimate saggie quelle persone, che pongono in oblio le perturbationi dell'animo, & gli stimoli degi amo. osi asserti, all'opposito di coloro, che si danno in preda al dolore, & alla nociualensualità d'amore:

La fontana Cizica è figura dell'Obliuion d'Amore, attesoche in Cizico Città dell'Asia minore era vna sonte detta di Cupido, la cui acqua beuuta saceua scor dar gl'amori. l'inio lib.3 1. cap. 1. Cyzici sons cupidinis vocatur, ex quo potantes (Amores deponere) Mutianus credit. u potrà dunque dire ad vno amante, che sia appassionato per dargli la buila, và a bere al sonte Cizico, che guarirai, & d'vno che si sia scordato dell'amore, per patlar sigurato, si dirà, costui ha beuuto al sonte Cizico, cioè non è più innamorato.

11 Pesce Polpo con l'Origano secondo Pierio lib. 57. pigliauasi per Gieroglifico d'vno, che hauesse abbandonato la cosa amata: Ancorche il Polpo strettamente s'attacchi, nondimeno, se sente l'odor dell'Origano, subbito si stacca dal Joco, doue attaccato staua: di modoche pigliar si può per simbolo d'vn amore lassato, e scordato; perche non si dirà, ch'vno veramente sia staccato dell'amore, ogni volt: che se ne ricorda, & l'ha radicato nella mente, ancorche ssugga la cosa amata: ma quello veramente è staccato, e distolto dall'amore, che in tutto, e per tutto l'ha mandato in obliuione.

Oblinion d'Amore verso i figliuoli.

Onna, che porti al collo vn vezzo di galattite, nella destra tenga vn'ouo di Struzzo, dal finistro canto habbia presso lo struzzo istesso.

La galattite gemma bianca, come il latte, se ben qualch' vna trouasi con vene rolle, mandasi dal siume Acheloo, accresce latte alle donne, che la portano per nutrire i sigliuoli, e la medesima induce obliuione, togliendo la memoria, per quanto narra Plinio lib. 37.c.x. le madri, che sono trascurate in alleuar bene i loro sigliuoli, sotto sigurato parlate, diremo, che portano al collo vn vezzo di galattite, cioè non hanno memoria, & che hanno mandato in obliuione la cuta de' sigliuoli.

L'vouo che tiene in mano, con lo Struzzo appresso, significa, che quelli Padri, e Madri, che non si pigliano pensiero d'alleuare i loro figliuoli, sono apunto, come gli struzzi, iquali venuto il tempo loro di partorire, che suol essere di Giugno, quando veggono apparire se Stelle Pleiadi, ò Virgilie, che dir voglia-

G 2 mo,

mo, cuoprino nell'arena l'voua loro, e subbito si scordano doue l'habbiano poste, ne si curano di quelle. Indurant ad filios suos, quasi non sint sui. onde esclama lob. Struthio in terra relinquit ona sua, & obliniscitur, quòd pes ea sit consul caturus.

## Obliuione di Gio: Zarattino Castellini ..

Onna vecchia incoronata di Mandragora, con la destra tenga legato va

Luno cerniero, nella finistra vn ramo di Ginepro.

Come sia figurata da gli antichi l'Obliuione, non l'habbiamo appresso niuno Autore fin qui trouato, & nondimeno è necessario, che da loro sulle rappresentata, poiche si riferisce da Plutarcho nel Simposio nono questione sesta, che Nettunno vinto da Minerua, sopportò con equità d'animo la perdita, & ch' hebbe vn. tempio commune con lei, nel quale vi era dedicatal' Ara della Oblinione, figlia secondo Higinio dell'Ethere, & della Terra, secondo Hestodo nella Theogonia della contentione. Ma Plutarcho nel 7. Simpolio questione quinta, reputa Bacco Padre dell' Obliuione, contra l'opinione de più antichi, che riputauano l'obliuione madre de Buccosalquale era dedicata l'oblivione, & la ferza, per inditio, che non si debbia ricordare, & far ristellione di quel che si commette. & pecca per amor del vino, ouuero che con leggier pena, & puerile castigo si deue correggere : ragioni esposte da Plutarcho nel principio del primo Simposio: le quali in più totto ritorcere vorrei, & dire, che la ferza, & l'Oblinione a Bacco dedicata, significa, che il vino partorisce l'Obliuione dell'honeità, & della temperanza, & che però-gran castigo merita colui, che si scorda dell'honesto, & si sommerge intemperantemente nell'abbriachezza madre dell'Oblinione, figlia appunto di Bacco.

L'Obliuione in alcuni è per natura, come su nel figlio d'Herode Attico » che non poteuz imparar l'Alfabeto, & in Corebo, Margite, & in Melitide, che non seppero numerare piu auanti, che cinque: in altri per varij accidenti di paure, di cadute, di ferite, & botte nella testa, come quello Atheniese litterato, che percosso da una sassata, perde la memoria delle lettere. solamente ricordandosi d'ogni altra cosa , per quanto narra Valerio libro primo, capitolo ottatto, & Plinio libro settimo, cap. trentaquattro. Per infirmità Messala Coruino Romano si scordo del suo propio nome, & in Athene occorse vna peste nel principio della guerra Peloponesse, per la quale molti di quelli, che restarono in vita perderono talmente la memoria, che non si ricordauano delli Parenti, ne di loro medefimi : Per vecchiezza è cosa ordiparia , che l'Oblinione sopragionge. Al tempo di M. Tullio Orbilio Pupillo da Beneuento Illustre Grammatico diuenuto vecchio perde la memoria. Ma trouast essere occorsa in altri l'Obliuione senza alcuno accidente, mentre che erano ben composti di sanità di corpo, & di mente. Hermogene sossita Rethorico, si come riferisce Suida in giouentu sua d'anni ventiquattro senza cagione, & malattia alcuna, perdè la memoria, onde visse poi tanto piu abiette. in vecvecchiezza, quanto più per l'auanti stimato da tucti, etiandio da Marco Antonino Imperatore, che lo andaua a vdire. Caracalla figliuolo di Seuero Imperatore secetanto progresso nella Filosofia, che su tra dotti connumerato, nondimeno gli venne vna obliuione di Dottrina, come se mai posseduta vna l'hauesse. Alberto Magno discorrendo in Catthedra, su all'improusso da vna ob iuione talmente oppresso, che disse. N naudietis amplius Albertum disserentem. Nasce anco l'oblinione dal tempo, che come patre di ella generar la tuole; nel quinto libro delle cose Varie di Cassiodoso cap. 22, leggesi, ch'è gran benefitio non hauer difetto d'obligione, & che ve amente è vna certa similicudine de Celesti, hauer sempre le cole de orse col tempo, come prefenti. Magnumbeneficium obliuionis nescire desectum, & quadam similitudo vere Calestium est, tempore decursa semper habere prasentia. Il tempo sa bene spesso, che ci icordiamo di moite cote, che con istudio apparate habbiamo. Il tempo fa scordare tanco le allegrezza, quanto le molestie lesoffese, le promesse, gli Amori, & tutti gli affetti dell'Animo: & col tempo si mandano in obliuione le amicitie, se non si frequentano in presenza con la conversatione, o in absenza con la prattica delle lettere, come n'auvertisce. Aristotile. Altri ci sono, che volontariamente fanno gli obliuiosi scome che stellero nel bosco dell' Oracolo Frosonio, vicino all'Orchomenone fiume della Boeti, di cui dicon Plinio, & Pausania, oue sono due sonti, vno de' quali arreca memoria, & l'altro obliuione, & volessero gustare più tosto di quella, che arreca obliuione, alla quale beuono quelli, che faliti in grandezze non. riconoscono gli amici tenuti in basso stato, perche di loro ricordar non si vogliono; certo che la peggiore obliuione, che vi sia, è la volontaria obliuione, sì come non ci è il peggior fordo, che quello, che non vuole vdire, cosi non si troua il peggiore imemorato, che quello, che ricordar non si vuole, come fanno tra gli altri gl'ignoranti ingrati, che non si vogliono ricordare delli riceunti beneficij, de' quali tre sorte di persone sono, che sacilmente ne riceuono obliuione Putti, Vecchi, & Donne, e si suol dire, che non si deue sar seruitio ne a putti, ne a vecchi, ne a donne, perche presto si scordano del benefitio, vero è che altri secondo il prouerbio Diogeniano, dicono che a cinque non si deue far seruitio. Quing; non est bene faciendum, nec Puero, nec Seni. nec Mulieri, nec Stulto, nec Cani alieno, se bene in vece di ttulto leggi il Tiraquello, ne connubiali, garrulo remigi.

Habbiamo figurata l'obliuione più tosto in persona di Donna vecchia, perche tale imagine l'esprime doppiamente come Donna, & come vecchia, la vec chiaia si sa che è obliuiosa più d'ogn'altra eta: la donna poi viene ad essere tan

to più obliniosa, quanto che è di mente men salda, & più leggiera.

Quid leuius flamma, fumo? quid mollius vida? Flamma, fumo, vnda, femina, sed leuior.

Ella vuol essere a bella potta obliuiota, & viaci industria, & arte massimamente nelle promesse, & pergiuri che sa agl'amanti, di che duolsi Catullo.

Nulli se dicit mulier mea nubere malle Quam mihi non, si se suppiter ipse petat,

G 3 . Dicit,

Dicit, sed mulier cupido quod dicit amanti,

Ma Xenarcho nelli cinque combattimenti appresso Atheneo nel X. libro scriue li giuramenti della Donna, non nell'acqua, ma nel vino, che somenta l'Oblimone.

Mulieris infiurandum ego in vino scribo.

Plauto nel foldato stima la donna di tenace memoria nel male, & in yn subito obliniosa del bene.

Si quid faciendum est mulieri male, atque malitiose Easibi immortalis memoria est, meminisse et sempiterna Sin bene, aut quid sideliter faciendum sit, eadem veniunt Obliviose extemplo vt frant, meminisse nequeunt

La mandragora, che da l'ithagora Attopomorfo chiamasi, perche la sua radice imita l'humana forma, èpianta soporisera, come asseriscono Theosrasto, Dioscoride, Plinio, Atheneo lib. xi. Isidoro, & altri, questa data in beuanda genera obliuione, balordaggine, & sonno: sì che quelli, iquali restano di far l'affitio, & il debito loro, & si s'addormentano nelli negotij, & come obliuiosi tralasciano di fare qualche cominciata impresa, pare ch'habbino beuto la mandragora, Guliano nell'Epist. a Callixene, An non videtur multum hausiste Mandragoram: veggast l'Adagio, Bibe Mandragoram. N'incoronamo l'obliuione, come simbolo appropiato alla testa, perche il suo decotto condimento beuuto manda sumi, & vapori di sonnolenza, & letha go alla testa oue è la cella della memoria, la quale dall'obliuione vien cortotta. Memoriam n, corrumpit obliuio, dice Cassa della doro nel trattato de Amicitia.

Il Lupo ceruiero è posto legato nella destra dell'obliuione, perche non ci è animale più di lui obliuioso, ha egli la pelse di vatie macchie, come il l'ardo; manisesta la sua obliuione, quando nel mangiare, per assamato che sia, se alza la testa, & guarda altrone, si scorda del cibo, & della preda, che auanti possiede, & si parte a cercarne vn'iltra, di che Piinio lib. 8. cap. 22. & l'Alciato nell'Emblema 66. Pierio per quanto egli pensa dice, che a Baccho era dedicata L'obliuione, perche questo animale obliuioso, chiamato anco lince era suo simolacro: attesoche saccho era tirato in vn carro coperto di Pampani hor da Pantere, hor da Tigri, hor da Lupi ceruieri, come riferisce Lilio Giraldi nel sintammate ostano.

Il gineparo è di sopra consegnato per cotona alla memoria de' benesitij ricenuti, come dunque lo ponemo hora in mano all'obluione? questa contrarietà non impedisce, che non si possa dare ad ambedue: si come vn'animale per diuerse conditioni di natura che ha, nuò ellere sin. lo di più cose, & di co se contrarie, come il Leone gieroglisco della clemenza, & del surore, così vna pianta per molte virtù di dentro, & di suori, per diuerse qualità, che haurà, & per varie cagioni, & accidenti da Poeti imaginati può figurar pi i cose ancorche contrarie. Il Cipresso è simbolo della morre, & della perpetuità, l'Amandorso, della giouentà, & della vecchiezza: oltre che tal pianta è giotieuole nella scorza, che nella radica sarà nociua, così nel frutto, nelle soglie, &

bacche del Gineparo conferi/cono al ceruello, & alla memoria, ma l'ombra è graue, & nociua alla testa, si come nel fine provaremo. Pigliamo dunque risolutemente il ramo del Gineparo, per ramo d'obsimone, da l'oeti latini, chia mato ramo Letheo, voce derivata da Lethi, che fignisica oblivione, onde il fiume Lethe, fiume d'oblivione, con questo ramo Medea arrecolonno, & oblivione al vivilante Drago. Ou dionel 7. delle Metamors.

Hunc postquam sparsit lethai gramine succi, Verbag; ter dixit placidos facientia somnos.

Qual sussequesta piante de l'agrecolimoto, da niuno Espositore d'Ouidio viene specificata, alcum pensano che sia il papauero, mazerrano: poiche la Sacerdotessa de g i Horti Helpetid: nel quirto dell'Eneide dà per cibo al Dragone guardiano vigilante de i Pomi d'oro, acciò si mantenga, il papauere mesticato col mele.

Hinc mihi Massylę gentis monstrata sacerdos, Hesperidum templum custos, epulasą; Draconi Qua dabat, O sacros seruabat in arbore ramos, Spargens humida mella, soporiferumą; papauer.

Oue non è da marauigharii fi desse al Drago deputato alla vigilanza il papauere, soporisero a noi, ma non al Dragone, perche vna pianta non ha l'istessa forza ai nutrimento in tutti gli Animali, come si raccoglie da Seruio, tal pianta a gli huomini è pasto cattiuo, che buono sarà per le bestie, il salice è amaro all'huomo, che alli bour, & alle capre è dolce, la cicuta, ch'è mortifera a noi, è vitale alle capre, & le ingrassa: cosi il papauere se arreca sonnolenza alle persone non l'arreca al Drago di natura sopra modo vigilante, al quale da Vergilio vien dato per altro effetto, & senza dubbio per cibo rinfrescatiuo, atteso che il Drago è calidissimo, col suo calore infiamma l'aria, in modo che pare dalle sue fauci esca suoco, per il suo gran calore è capitale nemico all' Elefante di natura frigido, & cerca dargli morte per rinfrescarsi col suo frigido sangue, & è talmente calido, che con la bocca aperta si pone. incontro a i venti, de' quali è tanto auido, che se vede vna vela gonfia dal vento, vola verio lei con tanto impeto, che bene spesso di volta alli vascelli, ma li Marinari quando lo scorgeno per non pericolare ritirano le vele, veggasi San Girolamo sopra quelle parole in Gieremia cap. 24. Traxerunt ventum quasi Dracones. Di modo che saggiamente Virgilio gli dà il papauere nutto col mele, perche il mele è rinfrescatiuo, & humetta, però Vergilia dille, spargens humida mella: & Plinio libro ventidue cap. 24. dice, che. refrigera g i ardori; onde gli Antichi lo poneuano a tauola nel puncipio, & nel mezzo de conuiti. Varrone de re rustica libr. 3. cap. 16. Mel ad principia conuiui. O in secundam mensam administratur: non per altro, che per mitigate i cairdi vapori fomentati dal cibo, & dal vino, p erche il mele tempera i vapori del vino, si come attesta Plutarcho nel 2. Simposio questione 7. dicendo, che alcuni Medici per reprimere l'vbriachezza danno a gli vbriachi auanti vadino a dormire del pane tinto nel mele, ilqual mele appresso i Poeti è solito

Et dabat esterno liuentia mella veneno

Et nell'ottavo. Nec talis bianti mella dabam.

Il papauero poi è frigido in quarro grado, fi come affermano i Fisici, e simplicifti dato al Dragone per alleggierirgli l'ardore, & rinfielcarlo; non per fargli venire vn breue, & leggier tonno, acciò siriposalle dalla continua vigilia, & risuegliato poi ritornalle con pui vigore alla guardia, come vuole Turnebo nel suo giorna e lib. 29. cap. 6. ilche non approuo, non essendo necessario per tal conto darglielo, perche la vigilia al Dragone, come naturale in lui, non è contraria, ne può debilitarlo, ne ellergli nociua, ma più tosto gli nocerel be il prouocato, & violente fonno contro la sua natura; di più dato, che il papauere hauelle forza di addormentare il Dragone, ch'è vigilanullimo, non è verifimile, che gli delle tampoco per breue sonno poiche si sarebbe presentata commodità di rapire i pomi d'oro in quella breuità, & leggierezza di sonno, & si sareb be anco potuto vecidere, & legare il Diagone mentr'era font act hioto, che di continouo vegghiar doueua, & a Medea non l'arebbe stato bisogno di adoperare i suoi magiciincanti per addormentarlo, perche faria solamente bastato appostare l'hora, nella quale si riposaua il Diagone, e Giasone senza l'aiuto di Medea hauerebbe pollisto intolare li pomi Hesperidi in quel breue son o del Dragone. Dandosi dalla Sacerdotella giornalmente per cibo ordenario il papauere misto col mele al Dragone, chiaramente si viene in cognitione, che Ocudio in quelle parole, lethei gramine succi, non intende che la pianta del sugo letheo d'obliuione, con la quale Medea addormentaua il Drago sia il papauero, ma altra co'a straordinaria, quale è il ramo di Gneparo, chiamato da poeti come per antonomalia senza nominarlo, ramo letheo, dedicato all'infernale obliuione, si come allerisce Gio. Battista Pio nelli seguenti versi di Va-

Contraq; lethai quassare filentia rami Perstat, & aduerso luctantia lumina cantu Obruit; atq; omnem linguaq; manuq; fatigat. Vim siygiam, ardentes donec soporoccupatiras.

Ne'quali versi sono da Valerio nell'ottano dell'Argonautica cantati similmen te sopra Medea, che alletta il Dragone al sonno col ramo dell'oblinione detto Letheo; di questo medesimo ramo volse inferire Verg, nel sine della 5. Encide one il sonno stesso tocca le tempie a Palinuro con il ramo dell'oblinione.

> Ecce Deus ramum letliao rore madentem Viq; soporatum stygia, superutraq; quasat.

Hora, che la pianta di sugo Letheo, come dice Ouidio, Ramo letheo come dice Valerio Flacco, bagnato di rugiada lethea, come dice Vergilio, aggiauato da sopore di sorza stigia infernale, sia il ramo di gineparo, appertaminte si raccoglie da Apollonio Rhodio Greco poeta più anticho delli sudetti latini nel quarto dell'Argonautica, il quale nell'incanto, che sa Medea al Dragone per addormentarlo nell'obliuione specifica il ramo di gineparo tenuto in mano da Medea.

I de min arcouthio neon tetimioti thallo.

His autem, seilicet Medea, ipsim Draconem,

Intingens expotione cyceone, essicacia

Iuniperi recens sectoramo pharmaca carminibus

Rorabatin oculos, circumq; plurimus odor,

Pharmaci somnum creauit

ENSON.

Convenientemente contro il velenoso Dragone si serue del ramo di ginepezo, si perche il frutto del ginepro vale contro il veleno, il seme suo purga il corpo dal timore de serpenti, iquali temeno essi di questa pianta accesa, come dice Plinio. Si perche in quanto all'obliuione, e sonnolenza, l'ombra del ginepro è graue, & ossiusca la mente di chi sotto si posa non senza balordaggine, & doglia di resta, si come sanno gi'arbori d'ombra greue, de, quali nel 6, sib. Lucano genericamento così ne parla...

Arboribus primum certis grauis umbra tributa est Vsq: adeo capitis făciant ut sape dolores,

Si quis eas subteriacuit prostratus in herbis.

Specificatamente poi nomina. Virgilio nel penultimo verso dell'vltima eglego il ginepro d'ombra graue. Iuniperi grauis umbra, a questo si tenne Casto-te Durante nel suo Esbario.

Iuniperigrauis umbra tamen, capitiq; molesta est.

Essendo pianta d'ombra graue, e naturalmente atta a cagionare sonnolenza, & obliuione in quelli, che dimorano all'ombra sua: perciò il ramo di Ginepto è da poeti reputato ramo d'obliuione..

OCCASIONE.

TIDIA antico, & nobilissimo scultore, disegnò l'occasione; Donna ignuda, con vn velo a trauerso, che le copriua le parti vergognose, & con li capelli spatsi per la fronte, in modo che la nucha restaua tutta scoperta, & calua con piedi alati; posandosi sopra vna ruota, & nella destra mano vna rasoio.

l'capelli riuolti tutti verio la fronte ci fanno-conoscere, che l'occasione si deue preuenire, aspettandola al passo, & non seguirla per pigliarla quando hà volte le spalle; perche passa velocemente, con piedi alati posasi sopra la ruota, che perpetuamente si gira.

Tiene il rasoio in mano, perche deue essere subito a troncare ogni sorte d'im pedimento. Onde Ausonio Poeta sopra questa statua di Fidia, il quale vi scolpì anco quella della penitenza, come che spesse volte ci pentiamo della perduta oc casione, a dichiaratione dell'vna, & l'altra statua sece questo bell'epigramma,

Cuius opus? Phidie qui signum Palladis, eius,
Quique Iouem fecit, tertia palma ego sum,
Sum Dea, quarara: & paucis occasio nota
Quid rotula insistis? Stare loco nequeo.
Quid taluria babes? volueris sum Mercurius que
Fortunare solet trado ego: cum volui:
Crine tegis faciem? cognosci noto, sed beustu,
Occipiti caluo es? ne tenear, suziens.

## FOR ICONOLOGIA

Que tibi iuncta comes? dicam tibi, dic rogo que sis Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipse de it.

Sum Dea qua facti, non factiq; exigo panas: Nempe vt panteat, sic Metanea uocor.

Tu modo dic , quid agat tecum & si quando uolaui. Hac manet, hanc retinent, quos ego praterii.

Tu quoq; dum rogitas; dum percunctando moraris, Elapsam dices me tibi de manibus.

ODIO GAPITALE.

LI VOMO vecchio armato, che per cimiero porti due vecelli, cioè va Cardellino, & vn Egitale ambedue con l'ali aperte, flando in atto di combattere insieme, nella destra mano terrà vna spada ignuda, & nel braccio sinistro vn scudo, in mezzo del quale sarà dipinta vna canna con le soglie, vn ramo di selce.

L'odio, secondo S. Tomasso, è vna ripugnanza, & alienatione di volontà da quello, che si stima cosa contraria, & nociua.

Si dipinge vecchio, perche negli anni inuecchiati suole star radicato, come all'incontro l'ira ne' giouani armati per disender se, & ossender altrui.

Gli vecelli del cimiero si sanno per l'odio, che fra loro essercitano, perche, come riferisce Plutarcho negli opusculi, trattando della disserza, che è fra l'odio, e l'inuidia; il sangue di questi animaletti non si può mescolare insieme, e mescolato tutto, si separa l'vno dall'altro, essercitando l'odio ancora doppo morte.

La canna, & la felce dipinte nello scudo parimente significano odio capitale; perche se sono piantate vicino l'una all'altra, l'una necessariamente si secca, come racconta Pierio Valeriano nel lib. 58.

Odio capitale.

H Vomo vecchio, armato con arme da disenders, & da ossendere, sia in mezzo fra vn scorpione marino, & vn coccodiilio, che siano in atto di azzustusti a battaglia: Così dipingeuano l'odio gli Egitti, perche di questi due animali subbito, che l'uno vede l'altro spontaneamente s'incontrano infieme per ammazzarsi.

OPERA VANA.

ONNA, che stia con sembiante attonito, a riguardare molte tele di ragno, che essa tiene con ambe le mani, per dinotare, che si come queste tele son tessure con gran diligenza, & fabricate con se la sottigliezza loro, nondimeno sono sottoposte ad ogni picciolo intoppo, perche ogni cosa le guasta; come l'opere vane, non hauendo sondamento di vere, & persette ragioni per ogni vile incontro dissipate vanno per terra.

Operavana.

N huomo moro, ignudo, ilquale con vna mano tenga vn vaso d'acqua, & le la sparga per dosso, & con l'altra mostri di volersi leuar via la negrezza, & questo può ester simbolo dell'opere vane, che alla sine non possono hauer esito lodeuole, per non esserui ne debiti mezzi, ne debita dispositione.

Opera -

Opera vana.

Donna, laquale con la spada tagli vna gran siamma di suoco, ouero come si dice in prouerbio, pesti l'acqua nel morezio, se però con vero simile a potrà dipingere.

#### OPERATIONE MANIFESTA.



ONNA che mostri ambe le mani aperte, ciaschuna delle quali habbia vn'occhio nel mezzo della palma.

Questa su bellissima sigura degli Antichi, & le mani s'intendono sacilmente per l'operationi, come vero istromento dell'operationi nostre più principali, & necessarie.

Per l'occhio si mostra la qualità dell' opera, che deue esser manisesta, & chiara, ne propiamente simile: lla lucerna, che sa lume altrui, & per se stessa non vede ma all'occhio, che con la tua luce adorna, & arricchisce se stesso con che si mostra, che l'operationi ne per vanagloria, ne per altro sine meccanico si deuono essercitare, ma solo per beneficare se, & altrui.

OPE-

## 108 ICONOLOGIA

## OPERATIONE PERFETTA.

DONNA che tiene con la destra mano vno specchio, & con la siniste vno squadro, & vn compasso.

Lo specchio doue si vedono l'imagini, che non son reali ; ci può esser similitudine dell'intelletto nostro, oue faciamo a piacer nostro aiutati dalla dispositione naturale nascere molte idee di cose, che non si vedono : ma si pottono porre in opera mediante l'arte operatrice di cosa sensibili per mezzo di istromenti materiali.

Oltre di questo innanzi che l'opera si possa ridurre a compimento, bisegna sapere le qualità esquisitamente, che a viò sar sono necessarie, il che si nota col compasso, & con lo squadro, che aguagliamo le sorze con la spesa. l'opra con l'intentione, & la cosa imaginata con la reale, senza questi si cominciano l'opere, ma non si riducono a fine lodeuole, & sono poi cagione, chemolti si ridono del poco giuditio di chi le cominciò, secondo il detto del Saluatore nostro nell'Euangelio.

## OPINIONE.

DONNA honestamente ornata, di saccia non molto bella, ne molto brutta, ma si mostri audace, presta ad appigliarsi a ciò, che se le rappresenta, & per questo deue tener l'ali nelle mani, & alle spalle, come disse Hippocrate.

Opinione è forse tutto quello, che ha luogo nella mente, & nell'imaginatione dell'huomo, ò almeno quello solo, che non è per dimostratione apparente, & perche varij sono l'ingegni, & l'inclinationi, vatie ancora, anzi infinite sono! opinioni, & di qui ha origine il detto triuiale, come dice, Quot capita tot sententie.

Quì anco si puo conoscer essere infiniti i concetti delle menti humane, come infinite sono l'inclinationi, & dispositioni particolari. Per questa cagione l'Auttore della p. es inte figura volle, che sulle di saccia, ne bella, ne dispiaceuole, perchenon è opinione alcuna così in agioneuole, che non posta venir sottentata con qualche apparenza verissimile, & con qualche ragione contenientemente sondata, ne alcuna se ne troua così serma, che in mille modi dagl'ingegni di qualche consideratione non venga facilmente biasimata, & abbattuta.

L'ali alle mani, & alle spalle mostrano la velocità, con che si prendono, & lasciano l'opinioni, quasi in vn medesimo tempo, scotrendo subito per tutto il mondo, & portando spesse volte i panni desl'ignoranza.

#### OPVLENZA.

ONNA riccamente vestita, che stita a sedere sopra vna seggia d'oro cir condata di molti vasi d'oro, & d'argento, & casse di giore, & sacchetti di donari,

di denari, tenendo nella mano destra vna corona imperiale, & nella finistra.

vnoscettro, & vicino le sia vna pecora.

I vestimenti nobili, le seggie, & i vasi d'oro, le casse di gioie, le corone, & gli scettri sono cose, che per commodità, & nobiltà dell'huomo non impettano, se non le ricchezze; però come effetto di esse, saranno conuenienti a darci cognitione dell'opulenza, precedendo nel conoscere dall' effetto alla causa,

come fi fi nel principio di ogni nostra cognizione.

Le pecore sono ancor esse inditio di opulenza; perche di tutto quello, che in esse si troua, si può cauar denari, & ricchezze; perche la carne, la pelle, il latte, & il pelo, sono stromenti bonissimi per i commodi dell'huomo, anzi la sua bocca rosicando il grano nascente, lo sa crescere, & pigliar vigore, & il suo sterco ingrassa i campi, & si sà secondi, però gli Antichi ne conseruauano gran quantità, & col numero di esse numerauano le ricchezze de gli huomini, sotmandone il nome della pecunia: E per questo si dice, che anticamente haucuano se pecore sana d'oro, & Hercole riportando dalla vittoria. Africana gran quantità di pecore, si disse riportare i pomi dell'oro dal giardino dell' Hsperide, come racconta Pierio nel decimo libro dell'opera sua.

#### ORATIONE.

ONNA vestita di verde, stando inginocchioni con gli occhi riuolti al Cielo, le vscirà dalla bocca vna siamma di suoco, tenendo il dito indice della sinistra mano sopra la mammella sinistra, & facendo segno di mostrare.

il cuore, con la destra batte ad vna porta serrata.

Vestita di verde si dipinge l'Oratione, per la speranza, che ha di conseguire la gratia, che dimanda Dio, il quale principalmente si muoue per humiltà nostra, la quale si dimostra, tenendosi le ginocchia in terra; il quale costume è stato antico indicio di honore, & di sommissione, non sò se per natural instinto, o più tosto, perche l'inuentore di questa cerimonia sapelle, che i fanciulli, come racconta Gio. Goropio, mentre stanno nel ventre della Madre, e toccano con le ginocchia le guancie, & gli occhi, d'onde vengono le lagrime, con cui volontieri Iddio ossesso sa la scia placare.

Nella lingua latina le ginocchia si dimandano Genua nome, che ha grazzonformità con le guancie, che pur sono dette Genæ: talche ambe queste parti disposte al medesimo essetto, con l'intentione, & oratione del cuore, fanno insieme tale Armonia, che Iddio vinto dalla pietà, facilmente condona quei

supplitij, che si doueuano alle sceleratezze commesse.

Rappresentass con gli occhi riuolti al Cielo, perche le cose dimandate nelle l'oratione deuono esser'appartenenti al Cielo, che è nostra patria, & non alla terra, oue siamo peregrini.

Per la fiamma, che l'esce di bocca, si significa l'ardente affetto dell' oratio-

ac, che c'infiamma la mente dell'amor di Dio.

Il dito indice in atto di mostrare il cuore, è segno, che l'oratione si deue far prima col cuere, poi con la bocca, & il picchiate alla porta, che l'huomo

## 110 ICONOLOGIA

deue esser con l'oratione insportuno, & con speranza si conseguire l'intentento con la perseura confidando nellesparole di Christo, che dicono, Petite, & dabitur vobis; Quarite & inuenietis, Pulsate, & aperietur, come si legge nel 11. cap. di S. Luca.

#### ORATIONE.



#### Oratione.

N Sacerdote vecchio in hab to bianco Pontifi ale inginocchione auau ti ad vn'altare con vn'incensiere nella destra mano, stando in atto d'iuscensare, & con gli occhi riuolti al Cielo, con la simstra porga vn cuoré.

Il vecchio sacerdote mostra, che l'huomo innanz, che parli coa Dio per mezzo dell'oratione, deue preparate l'anima sua con opere buone, de estere alieno d'ogni immondezza, che possa imbrattarla, il che si comp ende nell'età senile, che sti noa nel service il Mondo, si da ordinariamente serventialima al servitio di Dio.

L'habite

L'habito bianco mostra la medesima purità della mente, che si deue porte

tare nel cospetto di esso Signore nostro.

Si fà inginocchione con gli occhi riuolti al Cielo, mostrandosi il conoscimento di se stesso, che genera humiltà, & la cognitione di Dio, che genera considenza, insegnandoci, che non dobbiamo esser nel dimandare tanto humili, che ci disperiamo, ne tanto considenti, che non dubbitiamo per li demeriti nostri.

Il Turibolo si pone per l'oratione, perche in quel medesimo luogo, che era appresso Dio nell'antico testamento l'incenso, sono nella nuoua legge le preghiere degli huomini giusti.

Il cuore, che tiene nell'altra mano in segno d'offerirlo, nota che ( come disse

S. Agostino ) se non ora il cuore, è vana ogni opera della lingua.

Oratione.

Onna vecchia di sembiante humile, vestita d'habito semplice, di color bianco, starà inginocchioni con le braccia aperte, ma che con la destra mano tenga vn incensiero sumigante, le catene del quale siano corone, o rosarij della Gloriosa Vergine Maria, & terrà la faccia alzata, che miri vno splendore.

Si dipinge vestita di bianco, percioche, come riferisce S. Ambrogio nellib.

De offic. l'oratione deue esser pura, semplice, lucida, e manifesta.

Lo stare inginocchioni con le braccia aperte dimostra la riuerenza, che si de-

ue hauere al Signore Dio, & in particolare quando si stà in oratione.

Il tenere la faccia alzata, & che miri lo splendore, denota, come dice San Tomasso quest. 83: attic. 1. che l'oratione è vna eleuatione di mente, & eccitatione d'affetto, col quale parlando l'huomo, porge prieghi a Dio, palesando li i secreti, e desiderij del cuore.

L'incensiere sumicante, è il simbolo dell'oratione, & sopra di ciò il Proseta,

così disse nel salmo 140.

Dirigatur Domine oratio mea sicuti incensum in conspectutuo.

Le Corone, che sono come catene all'incensiere, vi si mettono perche con esse si sono come catene all'incensiere, vi si mettono perche con esse si sono con con esse si sono con

Si dipinge vecchia, percioche in tale età si frequenta piu l'oratione, per esser

piu vicino ciascuno alla partenza di questo Mondo.

## ORDINE DRITTO, E GIVSTO.

III VOMO, che con la destra mano tenghi l'archipendolo, & con la sinistra la squadra.

Volendo gli Egittii (come narra Pierio Valeriano lib. 49.) dimostrare qualche cosa drittamente, & ordinatamente essere stata fatta, & ritrouare il giusto,

## 112 ICONOLOGIA

& il dritto di essa, lo fignissicauano per lo archipendolo, & per la squadra. Essendo che l'archipendolo serue a quelle cose, che si debbono drizzare, & la squadra alle cose alte, e piane, ma torte, & in vitimo a tutti i canti di ciascum corpo, per ilquale sia da tirarsi la linea dritta.

ORDINE DRITTO, E GIVSTO.



### ORIGINE D'AMORE DEL SIG. GIOVANNI Zarattino Castellini.

DONNA che tenga vno specchio trasparente rotondo, grosso, & corpus lento, in contro all'occhio del Sole, ilquale con i suoi raggi trapasti do per mezzo dello specchio accenda vna facella posta nella mano sinistra, das manico dello specchio penda vna cartella, nella quale sia scritto questo mesto. SIC IN CORDE FACIT AMOR INCENDIVM.

L'Origine d'Amore deriua dall'occhio, dal vedere, & mirare vn belio oge getto. Potriano alcuni prouare, che anco dall'odire può generarli Amore fondati sopra quella ragione, che gli occhi, & le orecchie nostre sono come fene-

#### ORIGINE D'AMORE.



Arechino, che si innamororno in voce, & quando l'altro apertamente, disse non come per fama huom s'innamora.

Nel qual verso con tutto che in esso intenda l'Autore dell' Amor della vii in quello stesso sentimento, che Marco Tullio asserma, che per Amor delia v tù, & bontà quelli ancora, che mai veduti no l'hauemo in vn certo modo antiamo: nondimeno applicar si può genericamente ad ogni amore di vittù, & di bellezza: addurremo di più in fauor di questa opera Atheneo, che nel 13. libro dice, Mirandum non est auditione tantum quosdam amore captos suisse; oue narra l'Amore del Re Zariadre, & di Odate figlia d'Omarte Rè, ambedue di sì fatta, & legnalata bellezza, che nati pateuano da Venere, & Adone, i quali s'innamorarono per fama, & dalle fattezze conte da altri restò impressa nell'idea di ciascuno di loro l'immagine descritta , & per tale impressione l'immagine di Zaradrie in sogno apparue alla bella Odate, & la immagine di lei a Zariadre: Omarte volendo maritare Odate, ordinò vn publico conuito, & diede a sua figlia in mano vn vaso d'oro pieno di vino, dicendogli guarda bene chi ti piace, & presentala a chi vuoi per marito. Odate mirando intorno i Principi, & Signori concorfi, piangeua, non vedendo tra quelli il bramato aspetto ch'insogno vidde, trattenutasi nel pianto, non molto stette a comparire Zariadre, che per lettere di lei aunilato corle 280 fubbito comparso disse Odate; son qui, si come mi hai commandato, onde ella riconosciutolo tutta lieta, & ridente gli diede il vaso, & egli come sposo da lei fra tanti eletto la conduste nel suo Regno.

> Gange Rudel, ch'usò la nela, e'l remo A cercar la sua morte.

Innamoratosi per sama della Contessa di Tsipoli doppo hauerla sungo tempo amata, & celebrata in Rima senz'hauerla mai veduta; acceso dal desiderio di vederla, nauigo verso lei, & nella nauigatione grauemente s'ammalo, giunto a Tripoli, su dato auusso alla Contessa dell'inselice sua venuta; Ella sattolo condurre nel suo palazzo lo riceuè benignamente nelle braccia, & egli esimirato ch'hebbe l'origine non men dell'Amor, che della morte sua renduto.

gli gratia della pietola accoglienza nell'Amato seno spirò.

Ma è d'auuertite, che se bene dall'vdito pare ch'habbia preso origine l'Amor delli sudetti, nondimeno non fi può l'ascoltante inuaghir solamente per l'vdito, se nell'idea sua non s'informa, & imprime l'immagine della narrata bellezza, in modo che paia innanzi a gli occhi hauerla; testimonio ne sia Odate, che vidde in sogno zariadre, che mai veduto haueua, & nel conuito lo riconobbe, come se personalmente altre volte veduto l'hauesse, il che non haurebbe potuto fare, se non hauesse conceputa nella mente sua l'immagine di lui siguratagli da altri: Cofi Gianfie Rudel Signor di Balia; il quale debbefi anco. L'eondo il costume de gli amanti sar imprimere il ritratto dell'amata Contella, & in quello debbe contemplare la bellezza della viua immagine. Onde non meramente dall' vdite, ma mistamente dal parer di vedere auanti gli occhi l'vdita bellezza, s'innamororno, però assolutamente dir non si può, che per le finedre de gli orecchi peruenga l'Amore nell'anima, perche deriua mediatamente dall'immaginatione del vedere, & non immediatamente dall'vdire, & che sia il vero, se l'odita bellezza non s'approua poi da gli occhi, quando si vede; non si radica l'Amore, ma si be ne prende le radici, quando vede che la presenza corrisponde alla fama, però fi suol dire se non riesce la bellezza conforme

forme alle relationi. Minuit præsentia samam. L'orecchie sono sinestre del. l'anima quanto sieno gli ocche, ma non per questo riceueranno quelle spetie, che appartengono a gli occhi, come la proportione de colori, & lineamenti, che formano vna compita bellezza, la quale solo da gli occhi rettamente si giudica. Per le finestre dell' orecchie si generarà Amore dall'odire una voce soaue, & angelica semplicemente, ma per vdir narrare vna bellezza da vn terzo, si genererà secondo che la narrata bellezza ci si presenta nell'imaginativa, in modo che ci paia di vederla, & per tal parere, & imaginatione ci mouerà ad amarla, veduta poi veracemente a fatto s'innamorerà si che l'vdito porge si ben occasione d'amare, ma non però è cagione d'Amore, perche l'Amor di bellezza vdita si forma nella imaginatione, & si conserma poi dal vedere effettualmente l'imaginata bellezza: onde l'Amor di vdita bellezza, non ha forza se detta bellezza non si vede : che la cagione, & occasione sia differente comprendesi da Marsilio Ficino sopra il conuito di Platone nella oratione settima cap. x. oue proua, che l'occhio è tutta la cagione della malatt, a amorosa, quando i mortali spesso, & fisso drizgando l'occhio loro a l'occhio d'altri congiungono i lumi con lumi, e miserabilmente per quelli si beneno l'amore: la consonanza de gli altri membri oltre a gii occhi, dice che non è propria cagione, ma occasione di tal malattia, perche tal compositione inuita colui che di lungi vede, che più 2ccosto venga, & perche di propinquo guarda lo tiene abbada in tale aspetto, & mentre ch'egli bada, e guarda solo il riscontro de gli occhi è quello, che dalla ferita: così diremo noi che per sentir descriuere vna bella bellezza, sarà l'vdito occasione di mouersi ad amare, attesoche per tale descrittione ci si figuratà nel-1a idea l'imagine della descritta bellezza, & ci s'indurrà desiderio di veder quella bellezza, la qual veduta l'aspetto solo, & il rincontro de gli occhi è cagione, che inueschiati restiamo nell'amorosa pamia.

Il rincontro de gli occhi, dal qual procede l'origine d'Amore l'habbiamo figurato con lo specchio incontro ali occhio del sole de specchio è di quella sorte de quali ragiona Otonzio Fineo nel suo trattato de speculis vstorijs, con simili specchii riferisce Plutarcho nella vita di Nma Pompilio secondo Re de Romani, che le vergini vestali da lui instituite, se mai il lor perpetuo soco si estinguetua di nouo l'accendenano come che pigliassero vn puro soco da Cielo, con questi narra Gio: zonara che Proculo Mathematicho sotto Costantinopoli abbrugio le naui dell'armata di Vatiliano ribelle di Anastasso Imperatore de quali Archimede ne su prima inuentore contra Romani, che assediauano Siragusa

Patria sua.

La presente sigura è vna similitudine; si come per lo specchio occhio dell'arte posto incontro all'occhio del sole, passando i raggi solari s'accende la facella; così per gli occhi nostri specchi della natura posto incontro all'occhio d'vn bel sole passando i raggi della sua luce, la facella d'amore nel cor s'accen de, di che n'è sigura la facella posta nella mano sinistra, dal lato manco del co re dechiarata dal motto. Sic in corde facit amer incendium. Così l'amorincendio sa nel core preso in parte da Plauto in quello episonema. & essage ratione.

H 2 Ita

Itamihi in pectore, atq; in corde facit Amor incendium. Come si mandi l'incendio da gli occhi al cuore, lo dimostra Marsilio Ficino nella oratione settima cap. 4. dicendo, che gli spiriti, che si generano dal caldo. del cuore del più puro sangue, sempre in noi son tali, qual'è l'humor del sangue. Ma si come questo vapor di sangue, che si chiama spirito, nascendo dal sangue è tale , qual'è il fangue, cosi manda fuora raggi simili a se per gli occhi, come finestre di vetro. E il Sole cuore del Mondo, per quento anco afferma Celio Rodigino lib. P cap. 23. per lo suo circuito, & corso spande il sume, & per lo lume le sue virtii distande in terra, cosi il cuor del corpo nostro per vn suoperpetuo mouimento agitando il sangue a se prossimo, da quello spande gli spiriti in tutto l' corpo, & per quelli distonde le scintille de raggi in tutti i membri massimamente per gli occhi, perche lo spirito essendo leuissimo, ageuolmente sale alle parti del corpo altissime, el lume dello spirito più copiosamente rilplende per gli occhi, poi che gli occhi sono sopra gli altri membri trasparenti, & nitidi, & hanno in te lume, splendore, vapori, e scintille, si che non è maraniglia, che l'occhio aperto, & con atrentione diretto in verso alcuno, saetti a gli occhi di chi lo guarda le frezze de i raggi suoi, i quali passando per gli occhi a loro oppolti penetrano al cuore de' miserelli amanti, & con ragione al cuore, perche sono saettati dal cuore di chi li getta, & tutto ciò, & secondo la dotteina di Platone, il qual vuole, che le ferite d'Amore siano certi raggi sottilissimi, che spirano dall'intimo del cuore, one risiede il sangue dolcissimo, & calidissimo, a cui aperto la via per gli occhi trascorrendo per gli occhi dell'amante penetrano all'intimo del suo cuore, onde il Poeta Platoni-

co, cosi dille..

Et apertu l'a via per gli occiii al core:

Questa dottrina Platonica derina dall'Antichissimo Amoroso Poeta Museo, il quale primiero di tutti sa, che l'occhio sia la cagione, & l'Origine d'Amore, quando narra il principio dell'Amor d'Hero. & Leandro.

Simul in oculorum radijs crescebat FAX AMORVM

Et COR feruebat inuicli ignis impetu,

Pulcritudo enim celebris-immaculat a femina:

Auctior hominibus est veloce sagittu:
OCVEVS verovia est: ab oculi ictibus

Vulnus delabitur, & in pracordia viri manat...

Da questo tutte le schiere de' poeti hanno preso a dire, che l'occhio è Prinzeipe, duce, guida, cagione, & origine d'Amore. Propertio.

Si nescis oculis sunt in Amore duces.

L'istesso Poeta ..

Cint bia prima suis miserum me coepit ocellis,

Contactum nullis ante cupidinibus. Assidue crescis spectando cura pnella,

Ipse alimenta sibi maxim a prebet Amor.

Ottidio nelle Epistole.

Tunc ego te vidi, tunc capi scire quis esses Illa suit mentis prima ruina mea,

Etvidi, & pery, nec notis ignibus arfi.

Il medesimo nel terzo degli Amori parlando all'innamorata.

Perque tuos oculos, magni mihi numinis instar,

Perq, tuos osulos, qui rapuere meos.

Noto più d'ogni altro è quello di Vergilio.

Vt vidi vt perij, vt me malus abstulit error.

Vengono di mano in mano a dir il medesimo i Poeti volgari, Cino da Pistoia più ipesso d'ogni altro massimamente nel sonetto 45.

Amore è vno spirito ch'ancide, Che nasce di piacer, e vien per guardo, E siere il cor, si come face dardo, Che l'altre membra distruggo, e conqui le.

Nel primo terzetto.

Quando s'assecurar gli occhi miei tanto Cheguardaro vna Donna, ch'io incontrai, Che mi ferio il cor in ogni canto.

L'istesso nella de crittione d'Amore.

Paßa nel core ardente.

Quando gli occhi rimiran la beltate,
E trouar quel piacer destar la mente
L'anima, e'l cor lo sente,
E miran dentro la proprietate
Stando a vedersenz' altra volontate
Se lo sguardo s'ag giunge immantinente.

Più dolcemente il Petrarca.

Dagli occhi vostri vscio'l colpo mortale,
Cantro cui non mi ual tempo, ne loco:
Da voi sola procede (e parui vn giuoco)
Il sole, e'l succo, e'l uento; ond'io son tale.
Il pensier son sactte, e'l viso vn so'e,
E'l desir soco, e'nsieme con quest'arme

Mi punge Amor, m'abbaglia, e mi distrugge.

I ungo sarei a riportare autorità d'ogni Poeta ellendone piene tutte le carte
per fine de moderni: ci contentaremo solo di presentare vn sonetto d'vn nobile ingegno mandato ad vna Dama, che suggi dalla sinestra quando passò il
suo amante, & si ritirò dietro all'impannata a rimirarlo per vna sessura.

Amor.

Trafitto hai Donna questo core amico,
Della tua luce altera, e suggitiua,
Con celata percossa in siamma uiua
Del tuo bel guardo mio tiranno antico.
Qual crudo Arciere traditor nemico,
In un cogliendo sua virtu visi

## ICONOLOGIA

Colpi auentar, ch' altri di vita priua Suol per sessure occulte in poggio aprico. Benferir mi poteui a campo aperto, Che'tmio cor trema, el'alma piu non osa, All'apparir del tuo superbo aspetto. Ma perche dolce morte haureifofferto. Nonuolesti crudele, e disdegnosa

Ferirmi afaccia afaccia, a petro a petto.

Ne solamente i poeti, ma leggiadri Profatori insieme hanno attribulto l'origine d'Amore all'occhio, Achille Statio negli Amori di Leucippe, & Clim thosente lib. 1. Dum se se oculi mutuo respectant imagines-corporum, speculorum instar suscipiunt; pulchritudinis autem simulacra epsis à co posibus missa, & oculorum ministerio in animam illabentia, nescio-quam seiun Eis etiam corporibus iffis, permixtionem sortiuntur corporum congressu, qui certe inanis est. longe iucundiorem. più abasso. Conciliatores enim Amoris oculi sunt Heliodo. ro nel 4. dell'Historia Ethiopica. Amantium enim mutuus aspectus, affectus recordatio, ac redintegratio est, & inflammat mentem conspectus perinde atq; ignis materia admotus. Diciamo noi di più, che l'incendie, che si manda fuoti da. gli occhi è di efficacia maggiore del fuoco materiale, poiche quelto non arde se non è posto appresso la materia, ma l'Amoroso suoco, che da gli occhi sfattila, infiama la mente, e'l cuore anco da lung:: Si come il fuoco s'attacca, & s'auen ta nella Babilonica Naftha fior di bitume, ancorche discosto sia, così la siamma di due begli occhi ardenti, ancorche lontano s'accende, si diffonde, e sparge ne gli animi de risguardanti: Onde Plutarcho nel quinto Simposio, questione settima asserisce, che gli Amori, de' qualiniuno più vehemente moto ne gli huomini casca, pigliano origine, & principio dall'aspetto, tanto che l'amante fi liquefa quando la cofa amata rilguarda, & in quella passa, & trasmuta, percioche, lo scambienole sguardo de belli, & cioche esce per gli occhi, o sia lume, o sia vn certo susso distrugge gli amanti, & li consuma con vn dolore misto col piacere, da Orfeo chiamato Glicipicro, cioè dolce Amano gustato dal Petrarcha nel fonetto.

> Mirando il sol nel bell' occhio sereno Dal cor l'anima stanca si scompagna Per gir nel Paradifo suo terreno: Poitrouandol di dolce, ed Amar pieno, Per questi estremi duo contrarii, e misti, Hor con voglie gelate, hor con accese Staffi cosi fra misera, O felice.

Piene sono le dolcezze d'Amore, d'amaio affentio, anzi di fele, & le sue contentezze, sono le doghe, e i Pianti, de milerelli Amanti, è amaro l'Amore perche qualunque ama musre amando, essendo l'Amore volontaria morte, in quanto è morte è cosa amaza, in quanto volontaria è dolce. Muore amando qualunque ama, perche il suo pensiero dimenticandole nella persona amata si ziuolge lecondo la ragione di Marsilio Ficino. Agiunghino quelli, che nell'amorosa palestra essercitati sono, che Amore è amaro tanto lontano dall'amate oggetto, quanto presente, è amato di sontano, perche l'amante lungi dal sou bel sole, per la prinatione di esso vine in oscure tenebre, & in continuo ramatico, desiderando goder la sua luce: è dosce pur di sontano per la rimembranza del piacere della goduta suce. In presenza poi dell'amata suce è amaro amore, perche ananti lei l'Amante s'abbrucia, s'arde, e si strugge; è dosce dall'altro canto, attesoche si consuma nel suo bel succo, & nella siamma a sui gradita nella quale gli è più dosce il penare, che suor di quella gioire: & è più dosce perche, riuos endos nella persona amata in quella passa: è doppiamente amaro perche more non potendo trapassare, e trasso: marsi, totalmente in lei, & con ella internamente vinissi: essendo impossible che da se stesso totalmente si diuida, & si difunisca assatto, si come vorrebbe per so grande Amore conde sempre brama, per maggior vivione d'aggirarsi intorno all'amato sume.

Come tal hor al caldo tempo suote
Semplicetta farfalla al lume auezza:
Volar ne gli occhi altrui per sua vaghezza:
Onde auuen ch'estamore, altri si duole.
Così sempre io corro al fatal mio sole
De gli occhi, onde mi vien tanta dolcezza,
Che'l fren della ragion amornon prezza.
Ma si m'abbaglia. Amor soauemente,
Ch'io piango l'altrui noia, e no l'mio danne v
E cieca al suo morirl'abma consente.

Per esser amor de lee amato, gli amanti in un medesimo punto, in dolcezza godono, e si struggono in amarezza per il suo bel sole, che cercano, e desiderano.

Per sar tume al pensien torbido, o fosco.

Cerco il mio fole:

Nel qual prono dolcezze tante, e tali
Ch' Amor per forza a lui mi riconduce;
Poi si m'abbaglia, che' l fuggir m'è tardo.
Io chiederei a scampar non arme', anzi ali:
Ma perir mi da' l Ciel per questa luce;
Che da lungi mi struggo, & da press' ardo.

Ma che? a gli amanti tanto è il dolce quanto l'amaro: l'amaro gliè dolce e de l'amaro.

Arda, ò mora, ò languisca »n più gentile Stato del mio non è sotto la Luna » Si dolce è del mio amaro la radice.

Di questo misto, dolce amaro, di morte, e vita, d'allegrezza, d'dolore, n'è solamente cagione il sol di due begli occhi, origine dell'Amore.

Di qual fol nacque l'alma luce altera Di que' begli occhi, ond'io ho guerra, e paces Che mi cuocono il cuore in ghiaccio, e'n fuoco?

Concludiamo con le affettuose parole di quella Amante, che nel principio

del decimo libro veramente d'oro d'Apuleio cost ragiona, la cagione, & l'origine di questo mio dolore è ancor la medicina, & la salute mia se tu solo, perche questi tuoi occhi per gli miei occhi passati in sino all'intimo del mio cuore nelle medolle nne commoueno vn'acerbissimo incendio. L'origine dunque d'Amore dall'occhio nasce conforme a quel detto derivato dal Gieco.

". - Amor ex videndo nascitur mortalibus.

Non sarà vano questo discorso, ma profitteuole ogni volsa, che considerando l'affetto d'amore nasca dal vedere, e dal rincontto di due begli occhi, per non-entrar nel cieco labetinto d'Amore, chiuderemo gli occhi all'apparente splendore delle mortali luci: se il dimorar con lo sguardo auanti vna splendida bellezza, ci sà incorrere nella malattia d'Amore: il suo contrario, ch'è di riuolger gli occhi altroue, ci libetarà da quella, Auerte oculos tuos ne videant vanitatem; saggio è quel consiglio dato in questo gratioso distico.

Quidfacies, facies Veneris si veneris ante? Ne sedes, sed eas, ne pereas per eas'.

Non si deue sedete, & dimorate auanti vn bel volto, ma suggir via dalla, su hauer cura che gli occhi nostri non si riscontrino con gli occhi altrui, che belli siano, per non cadere in detta noiosa infermita d'Amore; e se caduti ci siamo; per risorgere da quella, rimedio datoci tanto da Marsilio Ficinao nel conuiuio, quanto dal Maestro d'Amore nel remedio d'Amore.

Vt pene extinctum cinerem, si sulphure tangas Viuit, & exminimo maximus ignis erit: Sic nisi uitaris quicquid reuocabit Amorem, Flamma redardescet, que modo nulla suit.

Pericoloso è il proposto fine dell' Amor Platonico, qual'è di fruir la bellezza con l'occhio: atteso che Amore ha composto insieme il gradili del piacere ( lecondo Luciano.) Neque enim satis est aspicere eum, quem amas, neq; ex adwerfo sedentem, atq; loquentem audire: sed perinde atque scalis quibusdam noluptatis compactis, Amor primum gradum uisus habet, ut auspiciat uidelicet amatum. Deinde ubi aspexerit, cupit adductum ad se proprius, etiam contingere. Il primo scalino si è il vedere, & rimirar la cosa amata, doppo questo il desidetio di toccare quelche si vede, il terzo bacio, il quarto l'atto Venereo. posto che s'è il piede nel primo scalino del vedere, difficil cosa è ritenersi di non salire al tatto, & passare all'vitimo; poiche dal vedere si commoueno gli affetti, Et ciò Socrate istesso oracolo de' Platonici negar non puotè, veduta ch'hebbe la bella Theodata nominata da Senofonte nel 3. libro de i fatti, e detti di Socrate, dicendo. Nos autem, & ea qua uidimus tangere cupimus, & ambibimus amore dolentes, & absentes desiderabimus, e quibus omnibus fiet, ut nos quidem dem serviamus, huic uero serviatur. Ecco che Socrate anima di Platone, confessa che dallo sguardo si desidera passare al tatto, & che per tal desiderio ancor. che lungi dalla cosa amata, si patisca dolori, & si cade in servitù d'Amore. Araspade Cauallier del Rè Ciro hauendo detto al suo Signore, che si poteuza mirare, & seruire vna Dama senza farsi soggetto alle passioni amorose; No, rispose il Rè, è cosa pericolosa; auuenga che il suoco non di subbito abpruci

bruci chi lo tocca, & non di subbito le legna ardino: nondimeno io non voglio maneggiare il fuoco, ne rimirare cole belle; & a te Araspade dò per consiglio, che non fissi gli occhi in belli oggetti, perche il fuoco abbrucia quelli che lo toccano, ma i belli accendono anco quelli chi di lontan li guardano, tanto che per amor si struggono. Neg; pulcros intueor, nec etiam tibi consulo Araspas, sinas in pulcris oculos uersari, quod ignis 'quidem prit homines tangentes, ac formosi cos etiam accendant, qui se procul spectant, ut propter amorem a sinent. Non si tenne Araspade al buon contiglio, assicurandoti di poter sar resistenza ad Amore, & di non passar più oltre, che il primo scalino dello sguardo; ma a poco a poco si concepirono dentro il suo petto cosi eccessiue fiamme per le bellezze di Panthea da lui amata, che dal dolor piangeua, & dalla vergogna si confondeua, e temeua l'aspetto del suo Rè per le ingiuriose minaccie, ch'egli fece a quella Honelta Dama, che non volse compiacere a suoi Amori; si che l'incauto Araspade non pensando alla forza dello sguardo, posto ch' hebbe il piede nel primo gradile del vedere, spento dall'insoportabile desiderio, tentò di giugnere ai tatto, & salire oue gli persuadeua l'Amoroso affetto: O quanti dal rimirare, e veder cola a loro grata, mossi dallo stimolo della concupiscen-2a, come ingordi vogliono battere le mani in quello, che appetiscano; in quello, da che essi guardar si doueriano, come dal suoco. Megabizo gran Capitano di Dario, mando sette Persiani, che doppo lui erano nell'esercito i più principali, per Ambasciadori ad Aminta Rè di Macedonia, i quali essendo stati riceuuti nobilmente, doppo il conuito, fecero instanza di veder le belle Dame. di Macedonia, ne furono fatte venire, vedute, che l'hebbero i Persiani s'accesero d'Amore, e pregarono Aminta, che le facesse sedere auanti gli occhi loro (si come racconta Erodotto) li compiacque il Rè; & essi cominciarono subito senza modestia a stendere le mani sopra le poppe di quelle : ciò ad Aminta parue sfacciataggine, & non meno ad Alelfandro suo figliuolo, il quale in bella maniera fece partire il Padre, & partito che su, disse alli Persiani, poiche tete stati in regalato conuito, aunicinandos s'hora d'andars a riposare, voglio anco vi s'apparecchi delitiolo letto in compagnia di quelle Dame, acciò possiate inferire al vostro Rè, come sete stati bene accosti, & accarezzati dal Principe di Macedonia, però lassate prima che le Dame si vadino a pulire, & lauare nel serraglio loro: Fece poi Alessandro venire Giouani sbarbati adorni d'habiti feminili con pugnali sotto le vesti, i quali entrati nelle camere assegnate alli Persiani, credendosi e si sussero Donne, corsero ad abbracciarli, ma li meschini surono a suria di pugnalate vecisi: Miseria cagionata dal vedere, dall'occhio, origine d'infiniti mali, Autori di precipitij, & di sinistri casi. Da chi hebbe principio la perditione, & la commune calamità del Genere humano? dall'occhio dal vedere la bellezza del pomo vietato. Vidit mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, & pulcrum oculis, aspettug; delettabile. Per qual cagione Iddio mandò dal Cielo larghi torrenti d'acque a sommerger l'Univerlo ? per la lasciuia dell'occhio. Videntes Filij Dei filias hominum quod essent pulcre. Sansone Capitano cosi forte, da chi su vinto i dal risguardar le bellezze prima di Thamnatha Filistea, di cui dille al Padre chiedendola per consorte.

Placuit oculis meis. Et poi di Dalila meretrice, nel cui seno gli fu reciso il cifne della sua fortezza, & cauati quegli occhi ministri del suo Amore, della sua cecità, & morte. Il Rè ch'era cosi giusto conforme al voler di Dio, come sece a diuentar adultero, ingiusto, & homicida? mirando incautamente da vna. loggia le bellezze di Bethsabea. Vidit mulierem se lauantem, erat autem mulier pulcra palde. Se l'occhio ha fatto prenazicare Danid cosi giusto "Sansone cosiforte, ch'altro potremo dire, che la viita dell'humana bellegza corrompa la Giustitia & & sottometta la fortezza : & chi sara, che s'assicuri fissar lo squardo in cose belle? Non guardo mai con buon occhio Augusto verso Cleopatra, laquale doppo la morte del suo Marco Antonio, pensò (come rifetifice Suida) con artificio della bellezza sua di poter allettare l'Animo d'Augusto, ma egli tanto più nel cuor suo l'odiaua, & ordino a Proculeio, che vedesse di pigliarla, & cultodirla viua, per condurla in trionfo, il che hauendo presentito Cleopa. tra Regina, che con la sua bellezza vinse tanti Principi, & valorosi Imperadori d'elerciti, desperatass di non poter vincere anco Augusto, per non restar viua prigioniera nelle sue mani, fi fece dar morte dalle ponture d'vn aspe , per lo che Augusto non hauendo potuto conseguir il suo intento, fece portar intrionfo l'immagine di lei : Et che moueua vn cosi grande Imperadore a bramare, che si conducesse intrionfo vna Donna? trionfar d'vna Donna . certo la vittoria, che tiportò di lei ; attesoche egli solo non si lassò vincere da quella che con gl'acuti dardi de gli occhi suoi vinse Cesare, M. Antonio, & molti Rè stranieri ; quella che si vantaua di non hauer ad essere tzionfata, dicendo, non-triumphabor. in memoria di che Augulto fece battere vna medaglia posta nelli symboli di Claudio Paradino da lui esplicata, nella quale era impresso vn Crocodilo legato ad vna Palma, figura di Cleopatra Regina d'Egitto da lui fuperata, con questo motto. Colligauit nemo: gloriandoli che niun altro potè far refistenza alla bellezza di Cieopatra da lui disprezzata, & vinta. Niuno dunque sicuramente drizzi lo sguardo in belli oggetti, ne vagheggi Dame di vago lume adorne, ritardi auanti il lor conspetto : perche chi ardirà mirare, va bel sembiante aspro tormento de gli occhi, & del cuore, anch'egli al fine si dortà, & lamentarà, in cosi querule, & dolorose note.

O Mondo, o pensier vani,
O mia forte ventura a che m'adduce:
O di che vaga luce
Al suor mi nacque la tenace speme;
Onde l'annoda, e preme
Quella, che con tua forza alfin mi mena,
La colpa è vostra, e mio'l danno, e la pena.
Così di ben amar porto tormento,
E del peccato altruichieggo perdono;
Anzi del mio: che deuea torcer gli occhi
Da troppo lume.

Ritorca pur ciascuno la vista dalla potenza di raggi d'un risplendente sole, sfugghi il rincontto di due begli occhi , & ponga mente al costume del Ca-

radrio

radrio vecello grande marittimo, il quale (per quanto narra Eliano, Plutarcho nel sudetto simposio) ammaestrato dalla natura, sà che s'egli fissa lo sguardone gli occhi di quelli, che sono oppilati, ticeue in se l'oppilatione di coloro, ond'egli voltasi con gli occhi serrati, altrimenti testa dentto di se, come da graue colposerito: così noi chiuderemo gli occhi al rincontro di due cocenti lumi, acciò per gli occhi nostri non riceuiamo le siamme lo o nel cuore, ilquale altrimenti rimane oppresso, & sosso dall'opilatione amorosa, punto da pungente strale, & arso dasso gori, & saette astromenti militari s'Amoro, col quale parlando il Poeta, disse.

L'arme tue furon gli occhi: onde l'accefe Saett'ufciuan d'inuifibil fuoco.

### OSTINATIONE.

ONNA vestita di nero con la cesta circondata dalla nebbia, sostenendo con ambedue le mani vna testa d'Asino.

Il vestimento di nero, è conueniente all'ostimatione, perche come il panno tinto in nero non può pigliare altro colore, così vn' huomo ostinato in vna opinione non sà volgersi per alcuna ragione alla luce della verità dimostratagli.

Hauerà la testa circondata di nebbia, perche gli ostinati sogliono vedere poco lontano, & però si sermano saldenesta loro opinione; perche non è dubbio
ostler cosa da sauso leuarsi di opinione per ester talmente ordinato il nostro sapere, che ò per persettione, & numero grande di cose persette, ò per la poca luce,
& oscurità del nostro intelletto non siamo mai à tal termine, che mon habbiamo luogo di passar innanzi, & da tor la palma del sapere nostro à noi medesimi, con la successione, che si sà delle cose di tempo in tempo.

La testa dell'Asino mostra la medesima ignoranza, già detta esser madre dell'ostinatione, & si signira l'ignoranza nella testa dell'Asino, per esser questo animale stolidissimo equalmente d'ogni cosa, sodissacendos, e del bene, & del male, mostrandos sensibile alle sorze , ò cordoglio, à dissernaza de gli altri animali.

#### OTIO.

10 VANE grasso, in vna caueraa oscura, sedendosi appoggiato col gomito similto sopra d'vn Porco, che stia disteso in terra, & con la medesima mano si gratti il capo; sarà tutto sonnacchioso.

Gionane si dipinge, come quello, che non ha esperimentato l'incommo dità della vecchiezza.

Grasso, per li pochi pensieri, i quali non danno noia per la troppa occupatione del pensiero, & dell'intelietto, alla dilatatione del sangue per le membra.

Siede in vn'oscura cauerna; percioche l'huomo otioso non è pronto all'honoi eucli, e gloriose actioni; onde couiene menare la vita ignobile, & tenebrosa.

Si appoggia ad vn Porco, perche l'otioso nella conuersatione de gli altri huomini, è simile al porco, per la viltà, e dapocaggine sua.

E opinione d'Arittotile, che questo animale nella sitonomia sia il più inca-

pace di ammaestramento di tutti gli altri animali; come l'otiofo che non cura alcun lodeuole effercitio, sì rende inhabile ad apprendere qualfiuoglia disciplina; & si co ne questo istello animale ad altro non attende, che a sodisfare l'appetito della gola, & di Venere; così l'huomo dall'otio dominato, si da rutto a contentare se stesso, sodisfacendo a' proprij appetiti con perdita della propria fama.

Si g attail capo a guisa di coloro, che mal sanno prender consiglio, non hauendo imparato la prudenza, spendendo la maggior parte del tempo nella deliperatione delle attioni ; lequali se sono buone non le mandano a fine, se ree

le pregindicano all'honore, & alla fama.

Otio.

Iouane grasso, & corpolento, sard a giacere per terra, per vestimento por-I tarà vna pelle di porco, & per terra vi sarà vn vomero instrumento di

ferro da arare la terra, ma tutto pieno di ruggine.

Per dichiaratione della gionentiì, & della grassezza, del giacere in terra, & del vestimento della pelle di porco, di questa sigura seruirà la dechiaratione fatta della figura di sopra : solo diremo, che è significativo dell'otio il vomere arrugginito, come de negotij, & dell'attioni questo medesimo chiaro, & netto, essendo il più importante negotio nostro far cose appartenenti al viuere, & come non adoprandosi il vomere viene rugginoso; cosi l'huomo, che tralascia il ben'operare, dandosi in preda all'otio si cuopre, & empie d'infamie, e di vitij, che lo rendono poi dispiaceuole a Dio, & a gli huomini, e questo otio non è altro che vna quiete dell'intelletto, il quale non mostrando la strada di operare virtuosamente a' sensi, anch'essi se ne stanno sopiti, ò quel ch'è peggio discacciati dalla via conueniente. Per questo disse S. Gregorio l'otio esser vna sepoltura dell'huomo viuo, & la Scrittura, che tutti i mali del mondo gli hà in'egnati l'otio, Ne si prende in questo luogo l'otio per contemplatione: come lo pigliò scherzando con parole Scipione il grande, dicendo di sè stello, che allhora hauea men'otio che mai, quando ne hauea più abondanza; per dir che quanto meno era impiegato nell'attioni, tanto era più intento al contemplare, perche di questo otio godono solo quelli, che con la lettione de molti libri, & con l'intendere cose alte, & nobili, mantengono senza muouere altro che la lingua,ò la penna ; la pietà, la religione, il zelo di Dio, il confortio de gli huomini & in somma quanto è bene fra le miserie di questa vita mortale,

Vomo vecchio, vestito di giallo dipinto à Maschare, & à trauerso hauerà vna banda berettina con vn Fagiano per cimiero, nella destra mano yna ficella di color bigio spenta, & nella sinistra vn'ouato in campo d'oro, nel quale ha dipinto vn giro col motto. In quiete voluptas.

Vomo grasso, corpolento, à sedere in terra con vn scudo sopra, tutto rico perto di strali, & frezze tirate da diuerte bande, qua si che l'otio sia scudo di tutti i vitij. Gtasso lo dipingiamo per la cagione detta di sopra, & cosi lo fal'Ariosto dicendo.

In questo albergo; il grave fonno giace L'Otio da un canto corpolent, e grasso.

Lo scudo ripieno di frezze, mostra che l'huomo otioso si lascia venire adosso tutte le calamità, prima che pensi à volersi leuare dalla poltronaria nel perdete il tempo, & sin che gli resta da viuere, di sa con lode, d con biasimo, con honore, d con vergogna, con danno, d con vtile poco cura il tutto. Et perche il mal suo infistolito non bisogni guarirlo con lo sminuire del sangue, & col tagliare delle vene, si tontenta venire mancando à poco à poco con sua vergogna: fastidio de gli amici, & vituperio della famiglia.

Otio

N Giouane mal vestito, il quale stia col capo chino, & scoperto, & contambi le mani in seno.

## P A C E.

Nella medaglia d'Augusto si vede scolpita.

DONNA, che nellatinistia mano tiene vn Cornucopia, pieno di frutti, fiori, fiondi, con vn ramo d'vliuo, & nella destra vna facella, con la quale abbruci vn montone d'Arme.

Il Cornucopia fignifica l'abbondanza, madre, & figliuola della pace; non si mantenendo la carestia senza la guerra, ne l'abbondanza del vitto senza l'abbondanza di pace, come dice il Salmo.

Piatipax in virtute tua, & abundantia in turribus tuis.

Il ramo dell' vituo dinota la mitigatione de gli animi adirati, come si è detto: più longamente in altri luoghi.

Et la facella, che abbruci il monte d'arme, fignifica l'amore vniuersale, cambieuole fra i Popoli; che abbrugia, & consuma tutte le reliquie degli odij, che sogliono rimanere doppo la morte de gli huomini. Per dichiaratione del Cornucopia, ne serurremo di quello, che habbiamo detto nella figura dell'abbon

Pace

C louane bella con ghirlanda d'vliuo in capo, nella mano destra terrà la figura di Piuto, & nella sinistra vn fascio di spighe di grano, come si caua dalli scritti di Pausania.

La corona dell'vliuo, de le spighe di grano, sono segno di pace, essendo questi frutti in abondanza solo, doue la pace arreca à gli huomini commodità di col

tiuar la terra, la quale per la guerra rimane infeconda, & disutile.

danza.

Questo volle esprimere quel Poeta, quando parlando del Bue disse, che l'opte della pace ci sono itate insegnate. Et Minerua vien sodata da Gioue nelle sauole come vero Parto della sua testa, per esser stata ella inuentrice dell'visuo, come Nettunno inuentor del Cauallo, essendo l'vno per sussidio della pace, & l'altro per forte zza della guerra; perche il Prencipe deue più inclinare alla pace de Popoli, che alla guerra, che solo ha per sine l'istessa pace; con la quale si aumentano, & conseruano le ricchezze. Però vi dipinge Pluto sinto Dio, & protettore di esse.

Onna vestita d'incarnato tenendo vna statuetta nella destra mano, & la finistra sia posata sopra vn piedestallo, oue sia vn Calice, & con detta

mano fostenga vn ramo d'vliuo.

La statuetta mostra, che la pace è ministra de gli artisicij humani, liquali non si possono imparare se non con la spela di molto tempo, & senza pensieri di guerra, li quali ordinariamente suiano gli animi dall'acquisto de gli habiti virtuoli, & la forma esteriore dell'huomo, da occasione di molti artificij, li quali tutti sono effetti di pace.

Il piedeltallo mostra, che in pace si fortificano i Popoli, & l'unioni si aggagliar discono, crescendo per esta il danaro publico, del quale si fabricano poi Teatri,

Tempij,& altre opere di magnificenza.

Si sostenta poi co questa la sede, & l'honor di Dio ; il che si mostra col Calice. L'vliuo, per non replicare molte volte la medesima cosa, si dice essere ritro-Mato da Pallade Dea di pace, & di quiete; & però presso à gli Hebrei nella vecchia legge, fra le altri cagioni, si vngeuano i Rè, che erano eletti pacificamente, acciò che si raccordassero di viuere in pace, & in quiete; questa stimando la maggior lode, che si potesse hauere à quei tempi,secondo il detto, Rex pacifisus magnificatus est,

Pace. Onna , che nella destra mano tiene vna sace accesa tiuolta in giù, & sotto à quella vi è vn monte di arme di più sorte, & appresso vn Leone, & vn Agnello giacendo insieme.

Pace si dice con agguaglianza di molte volontà mostrata con segni esteriori, ilche si mostra nello stare insieme il Leone, & la Pecora, che per natura sono diuersissimi di costume, & si prende da Vergilio, il quale volendo augurare pace al tempo di Pollione, disse che gli Agnelli, & i Leoni haurebbono insieme habitate.

Onna, la quale tenga in grembo l'vecello chiamato Alcione, & in terra à canto d'essa vi sara vn Castoro in atto di strapparsi con denti i genitali.

L'Alcione è vn picciolo vccello, il quale sà il nido alla riua del Mare, & per quei pochi giorni, che quiui si trattiene, cessa ogni vento, & ogni tempesta, restando il Mare, & il Cielo tranquillo, & sereno; però è indicio di tranquillità, & di pace ; onde metaforicamente giorni Alcionij si dimandano da gli Antichi,

ne' quali il Tribunale si quietaua,& si posauano li Litiganti.

Il castore, il quale perseguitato da cacciatori, come scriuono alcuni, co' denti si mozzai genitali ; sapendo per questi esser da loro seguitato, è indicio di gran desiderio di pace, & ammonitione à serrar gl'occhi alla perdita di qualche be ne, & di qualche vtile, per amor suo. Et si legge à questo proposito vna lette ra di Sapore scritta à Costantino, la quale lo esorta à lasciare una parte de l Re gno dell'Asia per viuere in pace, con l'essempio di questo animale irragione uole, il quale per privarsi del sospetto, si taglia quel membro, che lo sa stare in quieto.

PACE

Pace.

Onna giouane à sedere, con la destra mano tiene legati insieme vn lupo.

& vn Aguello sotto ad vn giogo medesimo, & nella sinistra porta vn ramo d'vliuo.

Questa figura mostra la pace esser cagionata dal reggimento de Prencipische sanno abbassare l'arroganza de' superbi, & farli viuere sotto il medesimo giogo co' più humili, & meno potenti, per mostrare che è sola, e propria virtui de' Prencipi saper sar nascere, & mantenere la pace nelle Città, & ne' Regni, la qual viene spesse volte perturbata dall'alterezza de' superbi, & però slioneo orando à Didone presso Virgilio nel primo lib. dell'Eneide la loda di questo capo particolare. Et la pace di noi stessi che nella medesima sigura si può intendere; non è altro che la conco danza de' sensi del sorpo con le potenze dell'anima, rendendo egualmente obedienza alla ragione chi domina, & da leggi ad vne, & a gl'altri. Et per sign sicare l'Imperio del Prencipe si sa la sigura che siede; non si potendo dar giuditio publico senza star à sedere forse per conformità del detto d'Aristotele che dice, che la prudenza nell'anima s'introduce per mezzo del sedere, se della quiete.

Pace.

Nella medaglia di Filippo.

Onna, che nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, & con la sinistira vn'a hasta. Per questa sigura si dipinge la pace acquistata per propria virtù, & valore, & ciò denota l'hasta che tiene in mano.

Pace.

In vna medaglia di Vespasiano fi vede scolpita.

Onna che da vna mano tiene vn ramo d'oliuo, dall'altra il Caduceo, & in vn'attra si vede con vn mazzo di spighe di grano, & col cornucopia, & con la fronte coronata d'oliuo.

Pace.

Nella medaglia di Tito.

D Onna che nella destra mano tiene vn ramo di palma, & nella sinistra vn'-

La palma promette premio à meriteuoli, l'hasta minaccia castigo à delinquenti, & queste due speranza, & timore mantengono gli huomini in quieze, & in pace.

Pace.

Nella Medaglia di Sergio Galba con nome di pace scolpita Slà.

Na donna di bell'aspetto, che siede, & nella destra mano tiene vn ramo d'vliuo, nella sinistra vna Clava con lettere.

Pax August. & S. C.

Nota questa figura la pace acquistata per valor dell'animo, & per vigor del corpo, l'animo si scopre nella bellezza, & nel sedere della donna. Il Corpo della Clauz, istromento col quale Hercole soleuz castigar gi inimici, con reprimere l'audacia de massattori.

Pace.

Pace.

Nella Medaglia di Traiano si fà solo.

D Onna, che con la destra tiene vn tamo di vliuo, & con la sinistra vn Cor-

Pace.

Et in vn' altra di Filippo si vede in forma di Donna, che con la destra mano alza vn ramo d'vlino, & con la sinista tiene vn'hasta con lettere Pax fundata cum Persis, & di tutte queste potrà il diligente Pittore eleggere quella, che più gli partà à proposito, & anche di molte sarne vna sola, come vedrà meglio potersi spiegare la sua intentione.

Pace.

Nella Medaglia di Claudio.

Na donna, che abbassa il Caduceo verso la terra doue è vn serpe con sieri strauolgimenti, mostrando la diuersità de colori, il veleno che tiene, & con l'altra mano si scuopre gl'occhi con vn velo per non vedere, il serpe, co queste lettere.

PAX ORB. TERR. AVG.

Chiamorno gli Latini Caduceo, perche al suo apparire saceua cadere tutte le

discordie, & fu per ciò l'insegna della pace.

Il cuoprirsi gli occhi col velo per non vedere il serpe, dimostra che la guerra rappresentata per il velenoso serpe, sia noiosa, & l'infinito danno, Onde Virgilio nel primo dell'Eneide sopra di ciò così disse.

Nulla salus bello spacem te poscimus. PACIFICO.

Vedi alle Beatitudini la fertima.

PASSIONE D'AMORE.

ONN A, che con vua mano tiene vna verga, & con l'altra vna tazza, & appresso di se da vn lato vi satanno Leoni, Orsi, Lupi, Cignali, Cani, & simili; & dall'altra patte molti sassi. Si prende per la passione d'Amore Circe, come narra Ouidio, & dissero gli Antichi esser vna Maga potentissima, che trasformaua gli huomini à sua voglia, & vossero, come habbiamo detto singissere con essala passione d'Amore.

Tiene la verga, perche Homero nel libro x. dell'Odyss. finge che la dett. donna hauendo dato à bere vn suo liquore à i compagni di Viste, toccatoli i

capo con la verga, li trasformasse in fiere.

La tazza, è per dinotare quei sughi d'herbe, & beuande, coi quali si di sche saceua vscire gli huomini suori di sè, rendendoli à guisa di sa si, & bruti anime sussopra di ciò ne ragiona Quidio xiiij. lib. Metamors. con questi versi.

Mcc mora, misceri tosti iubet ordea grani, Mellaq; vimq; meri; cum lacte coagula presso, Quiq; sub hac lateant furtim dulcedine succos, Adijcit; accipimus sacra data pocula dextra.

Et Vergilio nel 7.

Hinc exaudiri gemitus, ir aq; Leonum

Vinclarecusantum, & sera sub nocte rudentum

Setigeriq; sues, atq; in prasepibus Visi

.Sauire, ac forma magnorum viulare Lup orum:

Quos hominum ex facie Dea saua potentibus berbis

Induerat Circe in vultus ac terga ferarum.

Il che dinotano i diuersi animali, & la moltitudine de sassi; si che si deue. considerare, che la sopradetta figura è vna espressione della passione d' Amore, la quale prende dominio in quegli huomini, che si lasciano otiosamente pigliare col gusto di cose diletteuoli., & piaceuoli al senso, che ossusca l'intelletto, de lor toglie in tutto la ragione, rendendogli quasi bruti animali di spetie diuerse conforme alla loro naturale inclinatione, con la natura di questa, & di quell'altra sorte di animali, così gl'Iracondi si dicono diuentar Orsi, & Leoni; carnali Porci; gl'inuidiosi Cani; i golosi Lupi, & altri.

## PATIENZA.

ONNA vestita di berrettino accompagnato col taneto, con vn giogo in

spalla in sembiante modesto, & humilej.

La patienza consiste in tollerare fortemente le cose auuerse, & è vno de principali effetti della fortezza, la quale si stende fin'al soffrire il giogo della seruità, con l'animo intrepido, & costante, quando la necessità lo richiede. Però su da Sauij notato Catone d'animo vile, perche volse vocidere se stesso, più tosto, più tosto, che viuere sotto il gouerno del Tiranno.

Il vestimento del colore detto, significa patienza, per auuicinarsi molto al nero, il quale nota in questo proposito, mortificatione, mala sodissattione, & dolore; nondimeno perche la virtu fra le auuersità non si smorza a satto, si deue fare di colore berettino, che ritiene quella poca di viuacità, che è la speranda di cambiare fortuna fra le miserie, & è vn'aspettate all'occaso del Sole, che di nuouo sorga la luce bella, e chiara, per illuminare il giorno, oscurato nel-

miserie.

Il giogo, è significativo della patienza, la quale come si è detto, si essercitasolo nel tollerare le auuersità, con animo costante, & tranquillo. Et in questo proposito disse Christo Nostro Signore, che il suo giogo era suaue per il premio, che s'aspetta doppo l'osseruanza de suoi santi commandamenti; che sono va giogo, al quale volontieri sottomette il collo ogni Christiano, che habbia zelo dell'honor di Dio.

Patienza.

Onna con vn torchio acceso in vna mano, con la quale versi cera liquefatta sopra l'altro braccio ignudo, & a piedi per terra vi saranno alcune
lumache, le quali si pongono per sa patienza, per scordar i tempi, & starsi molti giorni rinchiuse nelle soro cocciole sinche viene il tempo a proposito di vscir
suora.

Patienza.

D Onna vestita di berrettino con le mani legate da vn paro di manette di ferro, oca a canto vi sarà vno scoglio, dal quale esca acqua a goccia, a goccia,

Per la quale si mostra, che ad vn'huomo, che sa aspettare ogni cosa succede felicemente, & ancorche i principij di sortuna siano cattiui, aiutati poi da, qualche sauore del Cielo, che non lascia mai senza premio i meriti dell' huomo, in vn punto nasce quel bene, che molti anni si era in vano desiderato. Di questa sorte di patienza, & dell'esito selice, habbiamo de nostri memorabili essempij nella Corte di Roma, essendo solo per la patienza d'vn assidua seruità, molti arrivati all'honor del Cardinalato, & d'altri gradi importanti della Hierarchia Ecclesiastica; oue come Città fabricate nell'alte montagne, sono espossiti a gli occhi di tutto il mondo, & hanno occasione di farsi chiari per la victà dell'animo, come sono celebri per la degnità, & grandezza esteriore.

Ma quando bene non succedesse, che alla patienza sosse guiderdone la libertà in questa vita, come si vede cosi spesso, che la forza dell'acqua consumi il serro; non dobbiamo però perderci d'animo, parlando con quelli, che drizzano la loro seruitù a buon sine, anon all'ambitione, viuendo virtuosamente, sapendo le promesse fatteci per la bocca di Christo Nostro Signore, che consistono in beni non corrottibili, dicendo In patientia vestra possidebitis animas vestras, & che è solito castigare, & correggere in questa vita quelli, che ama, e

desidera premiare nell'altra.

Patienza.

Onna d'età matura, a sedere sopra vn sasso, con le mani in modo, che mostri segno di dolore, & con li piedi ignudi sopra vn sassio di spine.

La patienza si scuopre nel sopportare i dolori del corpo, & dell'animo: pe-

to fi dipinge la presente figura iu quest'atto.

Le spine sono quelle punture, che toccano nell'honore, di nella robba, di nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioè danno fastidio nel corso degli affetti terreni; nondimeno lasciano libera la testa, & le altre membra più nobili; perche vn'anima ben regolata, & ben disposta sopra alla stabilità della virtu, non proua il danno sondato nelle cose terrene.

Il sedere sopra il sasso, dimostra esser dura cosa saper reggere la patienza con

animo tranquillo, mà che facilmente si supera.

PAZZIA.

N'huomo di età virile, veilito di lungo, & di color nero, starà ridente, & à cauallo sopra vna canna, nella destra mano terrà vna girella di certa istromento piaceuole, & trastullo de fanciulli, li quali con gran studio lo

fanno girare al vento.

La pazzia si fa conuenientemente nel modo sopradetto; perche non è altro l'esser pazzo, secondo il nostro modo di parlare, che sar le cose senza decoro, se suor del commune vso de gli huomini per prinatione di discorso senza ragione verisimile, di stimolo di Religione. Quindi è, che si dice communemente esser meglio essercitare la pazzia con molti, che esser fauio con pochi; perche misurandosi la nostra sauiezza dalla nostra cognitione, se conoscendosi più ordinariamente in molti, che in pochi, par che quelli, non questi, si debbano seguitare: percioche il più degl'huomini misurando la bontà dell'attioni altrui

con le

The same of the same

con le sue, approuarà quei costumi, che a' suoi si assomigliano; ende è necese. sario per acquistare questo buon cocetto, all'opinione d'altrui ne se sue attioni, accostarsi. Quindi è, che nelli honori vno si stima selice; perche dal maggior numero de gli huomini questi sono stimati gran parte della selicità, nella pouertà si giudica ciascuno meschino, perche da molti tale si vede reputato; Et di
questa pazzia, & di questa sauiezza, si parla sempre sempre da gl'huomini.non
bastando l'ali del nostro sapere, à conoscere quella, che è netta di questi accidenti, & di queste intentioni. Onde ruputandosi sauiezza nella Città ad vn'huomo di età matura, trattare de reggimenti della sameglia, & della Republica; Pazzia si dirà ragioneuolmente alienarsi da queste attioni, per essertare
giuochi puerili, & di nessun momento; ma in quanto alla commune opinione
degli huomini, ci dobbiamo guardare di non lasciarsi ingannare dalle salse opinioni del volgo contrarie alla vera virtù, quantunque il volgo sia in grandissiano numero, che infinita è la turba delli sciocchi.

Il riso è facilmente indicio di pazzia, secondo il detto di Salamone; però si vede, che gli huomini riputati saui, poco ridono, & Christo N. Sig. che sula

vera sauiezza, & sapienza, non si legge, che ridesse giamai.

PAZZIA.

Come rappresentata nell'Incoronatione del Petrarcha.

NA giouane scapigliata, & scalza con vna pelle d'Orso ad armacollo, il vestimento di color cangiante, nella destra mano teneua vna condela accesa, hauendo vicino il Sole.

Pazzia, è nome generale d'ogni alteratione, che cade nella mente dell'huomo, ò per malenconia, ò per iracondia, ò per dolore, è per timore, ò che vie-

ne d'imperfettione naturale.

Giouane, scapigliata, & scalza di dipinge; percioche il pazzo non stima le medesimo, ne altri, & è l'antano d'ogni politica conversatione, per non conoscere il bene di quella, & non per sine di contemplatione, d dispregio del Mondo per amoridi Dio; e ciò dico per rispetto di quelli, chinamendo già domati gli affetti loro per la convensatione, si ritirano a vita solitaria.

Il color cangiante del vestimento, denota instabilità, che regna nella pazzia. La pelle d'Osso, significa che i pazzi per il più si reggono dall'ira; percioche

& veggono quasi continuamente sar diuerse strauagantie.

Tiene con la sinistra mano una candela accesa vicino il Sole; perche è segne veramente di pazzia presumere di vedere più per sorza d'un spicciolo lumicino, che per mezzo della gran virtù del Sole, che sì mirabilmente risplende.

PAVRA.

ONNA con faccia picciola, & smorta; la picciolezza arguisce, come dicono i Fisognomiti pusillanimità, & starà in atto di suggire con spauento, & con le mani alzate in alto: hauerà i capelli drizzati per l'essetto della paura, & alle spalle vi sarà un mostro spauenteuole; si può vedere quanto se è detto del timore, & dello spauento, i quali sono assetti, ò similissimi, ò gli stesse con la disserenza solo del più, & del meno.

I 2 PEC-

PECCATO



TIOVANE, cieco, ignudo, & nero, il quale mostri di caminare per J vie precipitole, & distorte; cinto a trauerso da vna serpe, con vn verme, che penetrando illato manco, gli roda il cuore.

Il Peccato si dipinge giouane, & cieco per l'imprudenza, & cecità di coluiche lo commette, non essendo il peccato per se stello altro, che vna trasgres-Sone delle leggi, & vno deuiar dal bene, com'anco d'cefi ...

> Peccato è quell'error, che'l voler unole, Ela ragion non regola, ò reprime, Ma consente co'l jenso all'atto , el'oso.

Si fa ignudo, & nero, perche il peccato spoglia della gratia, & priua a fatto del candore della virtil, stando in pericolo di precipitare per l'incertexza della Morte, che lo tira nell'Inferno, se non fraiuta con la penitentia, & col dolore.

DICESARE RIPA.

É circondato dal serpente, perche il peccato è vua vua signoria del Diatulo nostro nemico, il quale cerca continuamente ingannarci con sinte apparenze di bene, sperandone sempre il successo, che ne hebbe con la prima nostra Madre infelice.

Il verme al cuore, è il verme della conscienza, è la conscienza stella, the dicono i Theologi, la quale stimola, & rode l'anima peccatrice, & sen pre stà viuace, & gagliardo, sin che nel peccato sente il polso, & il sangue, onde prende il vigore, & si si nodrisce.

PEC/VNIA.

ONNA vestita di giallo, di bianco, & di tanè scuro, in capo hauerà vna bella acconciatura, sopra la quale vi sarà vna Ciuetta, & terrà in mano alcuni torsegli, & pile.

I colori del vestimento significano le sorte delle monete, le quali si sanno d'oro, d'argento, & di metallo; con li torselli, & le pile, che sono stromenti de battere monete.

La Ciuetta presso à Greci significaua danari, perche per gratificare gli Atheniesi, che per insegna portauano quest'animale quasi tutti i Greci lo stampauano nelle monete loro, come scriue Plutarco nella visa di Lisandro.

Si nota ancora la pecunia con le Nottole, le quali in Athene si stampauano nelle monete per vna memorabile astutia di vn Seruitore di Gilippo pur in Ate ne; raccontata dal medesimo Plutarco nell'istesso luogo; Perche hauendo catico questo Gilippo di trasportare vna pecunia in Lacedemonia, buona parte ne occultò sotto le tegole del tetto di casa, il che hauendo veduto il detto suo Seruidore, & essendo legge appresso di coloro, che non si douesse credere al Seruidore, che testissicaua in pregiuditio del suo propio Padrone, disse loro in giuditio, che sotto le tegole della Casa del suo Padrone vi era grandissima quantità di Nottole. Il che essendo inteso da gli accorti Giudici, rintegrorno la Republica di quel danaro, sodando l'accortezza del Seruidore, & dimandorno poi in alcune occasioni il danaro col nome di Nottole.

PELLEGRINAGGIO.

H VOMO in habito di Pellegrino, ma che habbia rasa la metà della testra, & similmente della barba, & dalla destra habbia i capelli longhissimi, che gli pendano sopra le spalle, & similmente la metà della barba longa,
& hirsuta per imitate gli Egitij, i quali in questo modo dipingevano il Pellegrinaggio; & la cagione sù, che essendo Orinide partito per l'espeditione
contro li Giganti in dieci anni, che stette lontano sempre con gran studio, coltiuò la barba, & la testa; poi ritornato in Egitto adoprò il rasoio. Gli Egitti
volendo denotare poi il suo Pellegrinaggio col selice successo del ritorno, lo dipingevano nel modo detto; il che poi ancora secero per esprimere ogni sorte
di Pellegrinaggio,

Hauerà nella destra mano vn Bordone, sopra del quale vi sarà vna rondine; perche questo vccello, secondo, che hanno osseruato gli Antichi, subbite ch'ha incominciato a volare, si parte, & và lontano dal padre, & dalla me

dre pellegrinando.

PARSIMONIA.



ONNA di età virile, vestita d'habito semplice, & senza ornamento alcuno, con la destra mano tenghi vn compasso, & nella sinistra vna borsa piena di danari legata, con vna cartella riuolta in bei giri con vn motto, che dichi IN MELIVS SERVAT.

Parsimonia è vna delle due parti principali della liberalità, che consiste nel ritenersi dalle spese, che non sono conformi alla ragione, & trasgrediscono il mezzo. Maiorem censu desine cultum, dice Horatio Sat. 3.1.2. cioè lassa andare le spese uperflue maggiori dell'entrata; il che si fà con la Parsimonia, laquale delle quattro parti della prudenza, che consisteno intorno li beni di fortuna tre ne possiede. Nam circa bonum prudentia quadrupliciter segerit, cum aut adipiscitur bona, aut tuetur, aut adauget, aut prudentie vtitur, hi prudentiæ aliarumq; virtutum sunt canones ; talmente che se li canoni della prudenza circa la facoltà, sono di quattro sorti; secondo Plutarcho ad'Apollonio, ouero quando s'acquista la robba, o si conserua, o si accresce, o si adopera prudente-· Of mente t.

mente; Certo che la Parsi monia prudentemente adopra la robba, l'accresce, & la conserua; Eschine Filosofo Sociatico soleua auuertire, che da se stello pigliaua ad'vsura con lo sminuire la spesa circa il vitto, conforme a quel detto, Magnum vestigal parsimonia, gran tributo è la parsimonia, poiche ottima risolutione è per accrescere l'entrata il reformar le spese: & però Atistotile dà per configlio alle comunità, che s'vsi la parsimonia, in questa maniera secondo la traduttione del Mureto, Primum quidem nosse oportet quantum ex quaq; re ciuitas capiat. Notis esse debent sumptus, quos facit ciuitas, vt si quis superuacan eus estollantur, si quis iusto maior minuatur. Opulentiores enim. fiunt non ij modo, qui ad opes aliquid addunt, sed ij quoq; qui de sumptibus detrahunt. Cossili capi di famiglia deuono primieramente considerate l'entrata, ch'hanno, & poi hauer riguardato alle ipcie, che si fanno per casa per tor via le superflue, & sminuire quelle, che sone maggiori del douere, impercioche diuentano piu ricchi non solo coloro, che aggiungono alla robba qualche, cosa, ma quelli anchora, che si leuano da le spele, Et in Seneca de Tranquillisate cap. 9.2 proposito della Parsimonia quest'altra bellissima sentenza, che così dice, Placebit autem hæc nobis mensura, si prius parsimonia placuerit sine qua nec vllæ opes sufficiunt, nec vlle satis patent.

Si sa di età virile, percioche in questo stato l'huomo è satto ca pace di ragio-

ne, & opera secondo l'vrile, & honore.

L'habito sem plice, & senza artificio, denota che la parsimonia è lontana da ogni spesa vana, & superflua; onde sopra di ciò S. Ambrosio ad Vercellene così dice, Nibil tam necessarium, quam cognoscere quod sit necessarium.

Il compasso, significa l'ordine, & misura in tutte le cose; percioche si come il compasso non esce punto dalla sua circonferenza, cosi la parsimonia non

eccede il modo dell'honesto, & del ragioneuole.

La borsa co'l motto in melius seruat, dimostra che è maggiot industria, & honore il conseruare quello, che si hà, che acquistare quello, che manca, come dimostra Claudiano lib. 2, In Stilicon.

Plus est sernasse repertum, Quam quasisse decus,

Et Ouidio lib. 2. de Arte Amandi.

Non minor est virtus, quam quarere porta tueri. Casus inest illic; bic erit artis opus.

ARTIALITA

ONNA brutta, che tenghi la destra mano serrata, & il braccio alquento raccolto verso il petto , & il sinistro steso con la mano aperta, e. per acconciatura del capo vna cartella con vn morto, che dica EADEM NON OMNIBVS, Terrà il viso riuolto, & che guardi dalla parte sinistra, & sotto li piedi vn paro di bilancie.

Partialità è vitio, & è contrario alla giustitia, essendo che non dà a tutti quel lo, che gli si conuiene, come benissimo lo dimostra il motto sopra detto; & S. Tommaso sopra di ciò in seconda, secunda q. 63. att. 4. così dice: Acceptio personarum: est inaqualitas institia distributiua, inquantum aliquid attribut-

tur alicui præter proportionem.

Brutta si dipinge, percioche in essa si comprendono molti vitij; onde Origene topra il talmo 37. Homel. 1. dimostra, che la bruttezza della faccia, è sigura del peccato difordinatamente commesso, & essendo la partialità peccato grauissimo dell'ingiustitia, gli si conviene l'essere bruttissima, & abomineuole ad ogn' vn . & Cicerone in 2. Tuscu. Nibilest malum, nisi quod turpe aut vitiosum est.

Il cenere la deltra mano serrato, & raccolta, & la finistra stesa, & aperta fignifica, che la partialità opera non secondo la giustitia, che con somma perfettione dà con ambi le mani à ciascuno quanto gli si conuenghi, ma guidata da Pinteresse, d altra peruersa causa, distribuisce ingiustamente senza hauere riquaido al giusto, & al ragioneuole; come benissimo testifica Innocentio lib.2. De villitate conditionis humana. Vos non attenditis merita causarum, sed personarum, non iura. sed munera, non quod ratio dictet. sed quod voluntas affectet, non quod sentiat, sed quod mens cupiat, non quod liceat, sed quod libeat.

Il tenere il visoriuolto dalla parte sinistra, dimostra che il partiale non hà Panimo retto, ne di volgere la mente al vero, ma più a vno, che all'altro come partiale, & nemico del bene operare; onde Aristotile nel primo libro della Rettorica a questo proposito, cosi dice. Amor, & odium & proprium commodum

sape faciunt iudicem non cognoscere verum.

Le bilancie sotto li piedi, significano tanto più la peruersa natura di questa. peste, poiche essendo continuamente contraria al giusto, con dispregio cercadi conculcare la retta giustitia. Si potrà anco per sare differente questa figura, oltra il tenere le bilancie sotto li piedi, che con la finistra mano porgessi qualche dono ad vno fanciullo di bellissimo aspetto, nobilmente vestito, & coronato con una ghirianda di lauro, & con la destra mano scacciasi con una sferza vn'altro fanciullo fimile al primo, & coronato di lauro anch'egli, che ciò dimostra il merito dell'vno, & l'altro fanciullo, & le mala inclinatione, & opera peruessa di questa iniqua, & scelerata partialità.

PENA.

ONNA di brutto aspetto, con bocca aperta in atto di gridare, con habito mesto, e maninconico, & in diuerse parti stracciato, con vna sferza in mano, sarà zoppa da vn piè, con vna gamba di legno, mostri discendere vna gran cauerna, & si sustenti con fatica sopra le crocciole.

Fra la penitentia, e la pena vi è questa differenza patticolare, che la penitentia si genera con la volontà, & consenso dell'huomo, che già si duole degl'errori comessi; va la pena, è quella che il giuditio, de gl'huomini, d di Dio da a percatori lenza stimolo di pentimeto, ò desiderio di sodisfare co le buone opere.

Per mostrare adonque questa circostanza cosi importante, che si ritroua nella pena: si dipinge la sita figura brutta d'aspetto, in atto di gridare, per mostrare il desiderio di far resistenza, ò per vendicarsi per la violenza del giuditio.

Si dipinge con la sferza, e con la gamba di legno, conoscendosi cosi che non puo caminare di sua propria volontà, & la forza altrui, ouero il giuditio Ditino spesse volte conducano l'huomo al precipitio, & al merito degno dell'attioni scelerate, al quale se ben mal volentieri si camina, & con guai, non si perde assatto nondimeno il vigore, perche il lume dess'intelletto, & il vermedella conscienza detto di topra, sanno che à sorza si conosce l'errore, & il merito del castigo, che si pate.

PENITENTIA.

DONNA estenuata, & macilente in viso, con habito manenconico se pouero, tisguardi con molta attentione verso il Cielo, e tenga con ambi le mani vna Craticola, la quale si pone per segno della vera penitentia da sacri Theologi; perche come està è mezzo sra la cosa, che si cuoce, & il suoco, cosi la penitentia è mezzana sra i dolori del peccatore, & l'amor di Dio, ilquale è motore di essi.

Hà la penitentia tre parti principali, che sono, contritione, consessione, & sodissattione, però si potrà dire, che la contritione s'accenni con l'aspetto malenconico, e doloroso; ta consessione con la faccia riuolta al cielo in segno di dimandare perdono, facendola però a' Sacerdoti approuati; & la sodisattione con la craticola istromento proportionato alla pena temporale, dalla quale si misura ancor il merito di questa virtù viua, e vitale.

Penitenza.

Onna con la veste di color berettino, la quale sarà tutta rotta, & squarciata, starà questa figura mesta, piangendo, con vn sascetto di spine invna mano, & nell'altra con vn pesce, perche la penitentia deue essere condita col digiuno, e col ramarico.

Penitenza.

Onna vecchia, & canuta vestita d'vn panno di color bianco, ma tutto macchiato, & stia a sedere in luogo solitario sopra vna pietra, donde esca va sonte, nelquale specchiandosi col capo chino versi molte lachrime stando in atto di spogliarsi.

La penitenza è vn dolore de peccati più per amor di Dio, che per timor delle pene ; il qual dolore nascendo dal cuore scerne sè stesso, & la bruttura delle sue attioni passate; e petò si rappresenta questa Donna che mirandosi nel sonte, & vedendosi già consumata dalla vecchiaia, piange il tempo passato male speso, & significato per le sozzure nella candida veste, che è l'innocentia donateci per mezzo del sacro Battessmo, & contaminata per la nostra colpa.

La pietra oue siede, & si posa, non è altro che Christo Nostro Saluatore, sopra il quale il peccator sèdendo, cioè sermandosi col pensiero alla contemplatione del sonte, che è la gratia, laquale da lui scaturisce, come dice egli alla Samaritana; si spoglia della veste imbrattata per lauarla nel sonte; lauandosi, efacendosi candida l'anima per mezzo della penitenza, la quale è sacramento hauuto per noi da mera benignità di lui. Però disse Dauid a Dio. Signore tuml lauerai, e mi sarò più bianco della neue.

Il luogo solitario, significa il secreto del cuore, nel quale ritirandos, & dalle vanità mondane allontanandos la mente, troua la pace di Dio, & col dolore de peccati torna in gratia.

محاجز والمالشات

Peni-

# 138 ICONOLOGIA

PENITENZA;



D Onna macilente, & vestita di cilicio, terrà nella man destra vna sserza, & nella sinistra vna croce, nella quale riguardi fissamente.

Il cicilio, fignifica, che il Penitente deue menar la vita lontana dalle delitie,

& non accarezzare la carne.

La disciplina, è la correttione di se stesso, & la croce la patienza, per la conformità, che il penitente acquista con l'istesso Christo, & per lo dispregio del mondo, conforme alle sue parole, che dicono. Qui non tollit Crucem suam, O sequitur me, non potest meus esse discipulus.

Penitenza, descritta da Ausonio Gallo, in questi versi.

Sum Dea, cui nomen cum Cicero ipsi dedit,

Sum Dea, que fatti non fattiq; exigo pænas.

Nempe vt pæniteat sie Metanaa vocor.

PENSIERO.

II VOMO vestito di nero, con l'acconciatura di capo piena di noccioli di persico, hauera per la veste molte spine voltate con le punte verse

1 noccioli di persico, mostrano, che come essi sono diussi da molti, & vatij canaletti, ancorche siano di materia soda, e dura, così è l'anima nostra, la quale ancorche sia immortale, è diussa nondimeno da pensieri in varie parti, come bene auuerte il Pierio.

Le spine, ci manisestano, che non altramente pungono, e tormentano i pensiesi l'animo; che le spine tormentino, & affiiggano il corpo dell'huomo, dandogli occasione di malinconia, che si nota nel color nero della veste.

Pensierb.

Vomo vecchio, pallido, magro, e malinconico vestito di cangiante, con capelli riuolti in sù, con vn pas d'ali al capo. « alle spalle, hauerà ap » poggiato la guancia sopra la sinistra mano, e con la destra terrà vn viluppo di silo tutto intrigato, con vn'Aquila appresso.

Vecchio si rappresenta, per esser i pensieni più scolpiti, e più potenti nell'eta

vecchia, che nella giottentit.

E pallido, magro, & malenconico, perche i pensieri, & massime quelli se che nascono da qualche dispiacere, sono cagioni, che l'huomo se n'assiligge, magrera, e consuma de l'assilia de l'huomo se n'assiligge, magrera, e consuma de l'assilia de l'huomo se n'assilia de l'h

Il vestimento di cangiante, fignifica, che i pensieri sono diuersi, & da vn hora all'altra ne sorgono infiniti, come dice il l'etrarcha nella canz. xvij.

A ciascun passo nasce un pensier nouv.

Alato si finge dal medesimo nel Sonetto 82. dicendo.

Volo con l'ali de' pensieri al Cielo.

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che il pensiero, è vn velocissimo moro della mente, il quale vola subbito doue lo volge l'intentione, & è capaque di tutte l'imagini passate, presenti, e suture.

Et il Sig. Bernardo Taffo, fopra di ciò cofi dice. Se di penne giamai candide, & belle

V'ornaste pensier miei le spalle, e'l petto, Per inalzarui al regno de le stelle, Col fauor di felice, & chiaro oggetto: Ornateu hor, che sian proprio di quelle, Che di poggiar per l'aria hanno diletto, Vsate a ricercar il mondo intorno Et mirar oue nasce, & more il giorno.

I capelli rinolti in su, e la finistra mano alla guancia, sono segni dell' eleua-

tione della mente, nata per la quiete del corpo.

Il viluppo di filo intricato, è simile al pensiero, il quale quanto più s'aggira; tanto più moltiplica, & si sà maggiore, & alle volte s'intriga di modo, che sa perdere la speranza di strigarsi, e cresce per nuocer'a se stessio con le proprie sorze; & è vero, che alle volte il pensiero dà risolutione a' uegotij, & troua strada

strada da suilupparsi de fastidij; il che ancora dimostra il filo, ilquale su guida de Theseo, & è guida ancora a tutti gl'huomini prudenti per vscire da' laberinti e che porta seco la vita nostra mortale, & per mostrare la nobiltà del pensiero, vi si dipinge l'Aquila, vccello nobile, & di gran volo.

PENTIMENTO.

N'huomo, che stia con ambi le mani ad vn'aratro, in atto di voler lauorare la terra, e con la faccia guardi dietro con la testa piegata in modo, che mostri assatto alienatione d'animo da quella attione, alla quale s'era applicato, & è conforme alle parole di Christo Signor Nostro, nel Vangelo.

Pentimento de Peccati.

Vomo vestito di nero, fodrato di tanè, starà inginocchione, percotendosi
con la destra mano il petto, col capo alquanto chino, con gli occhi riuolti al cielo, piangendo dirottamente, hauerà vn Pellicano a canto.

Pentimento, è quel dolore, e quella puntura, che tormenta, & affligge l'huomo, per la bruttezza, dishonore, e danno dell'error commesso, giudicato dalla conscienza; onde il Profeta nel salmo 28, così dice. Non è pace nell'ossa mie dalla faccia del peccato mio.

Il color del vestimento, & il percuotersi il petto, significano dolore, & rendersi in colpa degl'errori commessi, per le ragioni dette di sopra.

Lo state inginocchioni mirando il Cielo, è dimandar perdono delle offese fatte a Dio per propria colpa.

Il Pellicano, dice S. Gitolamo, che doppo hauer col becco vecise i suoi figliuoli, stà tre giorni nel nido continuamente piangendo, il che è vero essetto del pentiméto, come disse il Ruscelli nell'impresa del Cardinale d'Augusta à simil proposito: Delle lagrime parla Ouidio nel lib. 9. delle Metamors. nell' Allegoria di Bibli trasmutata in sonte, per essempio, che quando ei vediamo giun ti à penitentia di qualche nostro errore, debbiamo risoluerci in lagrime, per segno, che samo veramente pentiti,

# PERFETTIONE. Di Pier Lione Casella.

ONNA vestita d'oro, mostri le mammelle, & tutto il petto scoperto, starà dentro al cerchio del Zodiacoj, disegnando col compasso nella sinistra mano vn circolo, il quale si scolpisca quasi finito,

Il vestimento d'oro, le si deue per la persettione, che ha fra tutti i metalli.

Le mammelle, insieme col petto scoperto, signissicano vna parte della persettione molto principale, che è di nudrire altrui, & esser pronto a communicare i proprij beni, essendo cosa più persetta il dare, che il riceuere i benesici; la onde Iddio, che è infinita persettione, a tutti dà, non riceuendo cosa alcuna dalle sue creature.

Il compasso, onde ella descriue il cerchio, è cerchio, è perfetta figura fra le. Matematiche, & gli Antichi osseruauano (come narra Pierio Valeriano libro

39.) che fatto il sacrificio, si bagnasse vn circolo nell'altare col sangue dellevittime, raccolto in vn vaso con molta Religione, & questo era quella parola sacrata, che soleuano proserire in Greco Teleiesthæ, cioè hauer senito, laqual
diceuano essere inditio di persettione, essendo quella da ogni parte la più perfetta sigura di tutte l'altre, & il cerchio del Zodiaco è simbolo della ragione, &
è debita, & conueneuole misura dell'attioni persette.

PERFEA.

DONNA vestita del color del verderame, & in ambidue le mani tenga vn Serpente significativo esecondo che si cava d'Aristotile, d'estrema perfidia.

PERPETA

Vedi Eternità.

PERSECVTIONE.

ONNA vestita del colore del verderame, accompagnato col color della ruggine, alle spalle porti l'ali, & nella sinistra tenghi vn'arco, standoin atto di voler co'pire, & hauerd a' piedi vn Cocodrillo.

Il color del verderame, & della ruggine, significa il fine della persecutione, che è di consumar altrui, danneggiando, d nell'honore, d nella robba.

L'ali, significano, che la persecutione, è sempre presta, & veloce al ma-

I iene l'arco per ferire etiandio di lontario con parole malediche.

Il Cocodrillo le si dipinge appresso, perche perseguita, e vuol guerra solo cont quelli, che suggono; così la persecutione non si può dimandare con questo modo, se non è forza essercitata in persona, che non voglia, ò non si curr di resistere con le sorze proprie. Però persecutione sì quella de Santi Martiri, che si la sciauano dar la morte, senza pensero d'ossender altri, & è persecutione quella de gl'inui siosi, e detrattori, che cercano leuar sempre la sama alle persone d'honore, non pensando mai ad altro, se non all'ettie proprio.

PER COLO

N giouane, che eaminando per via piena d'herbette, & fiero calpesti vn serpente, il quale riuolgendosi stia in atto siero di morsicargli la gamba, gli sia vicino dalla parte destra vn percipitio, & dalla sinistra vn torrente d'acqua. Sarà appoggiato ad'vna debol canna, & dal cielo si veggia cadere vn solgore.

Ancorche lo staro, & la vita si del Giouane, come del vecchio sia fallace, & dubbiosa, dicendo il Signor Dio generalmente a tutti, Estote parati quia nescitis, neque diem, neque horam, tuttauia il giouane stà in maggior pericolo del vecchio per l'audaucia, ardire, & vigore, il quale lo sa, che precipitosamente si esponghi ad'infiniti pericoli.

Il caminare per via solta d'herbette, & siori riceuendo dal caspestato serpente: inauuedutamente aspra pontura, ne dimostra, che l'huomo caminando per la sorira via delle caduce prosperità di questo mondo, quando meno ci pensa.



viene oppresso in vn momento a l'improuiso di qualche calamitoso caso, potremo anco dire, che la via piena d'herbette, & fiori vicino al precipitio, & al corrente deil'acqua, che signisichi mentre si sa il passaggio di questa miserabil vita per la via delli piaceri, e delitie mondane, che tanto si porti pericolo in acqua,quanto in terra,e che caminando noi senza consideratione nobile,e virtuola,o che si casca nel mare delle miserie, o nel precipitio dell'eterna dannatione.

La canna ne dimostra la fragilità della nostra vita, la quale di continuo stà in pericolo, essendo che si appoggia bene spesso alle cose caduche, & frali, & non a quelle di vera lode, & degna consideratione.

Il folgore nella guisa, che dicemmo, ci dimostra, che non solo in terra, & nell'acque siamo sottoposti ad'infiniti pericoli, come habbiamo detto; ma in altre all'inclinatione de i Cieli, i quali influiscono i loro essetti per quanto possono inclinate, & si può dire, che il Signor Dio alle volte permette, che noi siamo castigati per i nostri denseriti con gl'accidenti, & disgratie, che ci aunengono, dicendo San Pauolo. Peccatum autem cum fuerit consumatum generat mortem; ne la potenza humana può far resistenza alla grandezza, & potestà di chi diede legge, & termine al tutto: Nulla giouò ad' Eschilo Poeta Tragico d'andare in campagna amena per ischisare il pericolo della morte predettali, poiche
vn'Aquila portando tra gli arrigli per ania vna testuggine, la lasso cadere sopra
il capo caluo dell'infelice Poeta, credendosi sosse vna pietra, & in tal guisa incorse nella morte in quel medesimo giorno, nel quale temeua di morire, come riferisce Plinio lib. x, cap. 3.

### PERSEVERANZA.

N fanciullo, il quale con le mani si sostenga ad vn ramo di palma alzato assai da terra.

Per la fanciullezza, si mostrano le prime impiegature dell'animo in bene, tenendosi alla palma, che significa virtù, per non sapere star soggetta a' pesi, come si è detto altre volte, ma s'alza quando il peso gli s'aggraua sopra, come la virtù, che si conosce quando il vitio gli da occasione di far resistenza, & perde sè stessa la perseueranza, lasciando le buone opere, come il fanciullo spinto non può lasciare il ramo della palma, dal quale stà pendente, & lontane da terra, che insieme con esso non lasci anchora la vita cadendo. Pero la Perseueranza, come disse Cicerone nella Retthorica, si contrapone alla pertinacia, & è vna fermezza, e stabilità perpetua del voler nostro, retta, e gouernata dalla ragione in quanto è necessaria all'attioni honeste dell'huomo.

Donna vestita di bianco, & nero, che significano, per essere l'estremità de' colcri, proposito sermo, in capo hauerà vna ghirlanda di siori di velluto, altrimenti detto amaranto, il qual siore si conserua colto, & dapoi, che tutti gl'altri siori son mancati, bagnato con l'acqua ritorna viuo, & sà le ghirlande per l'inuerno, & questa lua persetta natura gli hà trouato il nome derivato dal non marcirsi mai, così la Perseueranza si conserua, & mantiene nello stato, & nell'esser suo, Abbraccia vn'Alloro, il quale arbore è posto dal Ru scelli, come ancora dal Doni, per la perseueranza, riguardando l'essetto di mantenere le frondi, e la scorza sempre verde.

Potrà ancora farsi detta figura vestita di turchino, per simiglianza del color celeste, il quale non si trasmuta mai per se stesso.

Perseueranza, come dipinta nel Palazzo del Card.b.m.

Orsino, a Pasquino.

Onna, che con la destra mano tiene vna serpe, rivolta in circolo, tenendo la coda in bocca, e con la finistra vn mazzo di corde d'Archibugio accese.

PERSVASIONE.

NA Matrona in habito honesto, con bella acconciatura di capo, sopta alla quale vi sia vna lingua, & a' piè d'està lingua vn'occhio, sa rà stretta con molte corde, & ligaccie d'oro, terrà con ambi le mani vn corda, allaquale sia legato vn'animale con tre teste, l'yna di Cane, l'altra di Gatto, la terza di Scimia.

PERSVASIONE.



La lingua per esser il più principaté, & più necessario istromento da perfuadere altrui, si dipingerà nell'acconciatura della testa, che si saceua da gli Egittij Antichi, per dimostrare le parole, e la persuasione senza arte, e solo con l'aiuto della natura.

Per mostrare poi vn parlare aiutato da molto essercitio, & da grand'arte, faceuano vn'occhio alquanto sanguigno, perche come il sangue è la sede dell'anima, secondo il detto d'alcuni Filosofi, così il parlare con arte, è la sede delle sue attioni, e come l'occhio è sinestra, onde ella vede, così il parlare è sinestra, ond'è veduta da gl'altri.

Le ligaccie dell'oro per la vita, dimoltrano, che la persuasione non è altro, che vis esser cattiuato ad altrui, e legato con la destrezza, e soauità dell'elo-

quente parlare. L'animale di tre faccie, mostra la necessità di tre cose, che deue hauere colui, che dà luogo in se stesso alla persuasione; prima deue esser satto beneuolo, il che si mostra con la faccia di Cane, che accarezza per suo interesse. Deue ancora fassi docile, cie è che sappia quello, che gli si deue persuadere, ciò si dimostra con la Scimia, che fra tutti gli altri animali pare, che capisca meglio i concetti de gl'huomini. Anchora si deue far attento, e si dimostra ciò col Gatto, che nelle sue attioni è diligentissimo, & attentissimo. Tiene la corda dei detto animale con ambi le mani; perche se la persuasione non hà questi messaggieri, ò non si genera, ò debolmente camina.

PERTINACIA.

ONNA vestita di nero, con molta edera, che gli nasca sopra il vestito, & in capo testà vn dado di piombo.

u color del vestimento significa fermezza, stabilità, & ignoranza, i quali effetti sono notati per l'oscutità sua, e da questi effetti nasce la pertinacia.

Per questa cagione, si pone il dado di piombo in capo, il quale è graue, edifficile da muouers, & il piombo è inditio dell'ignoranza, come habbiamo detto al suo luogo; & si ramenta come madre, e nudrice della pertinacia.

L'Edera abbarbicatale addosso, si sa per dimostrare, che l'opinioni de gli ostinati ne gl'animi loro, sanno l'estetto, che sa l'edera nei suo luogo que si tratta hauer buon sondamento, la quale se bene si radica, non perde il vigore. & se bene si sa ddigenza, pur molte volte sa cadere in terra in luogo medelimo, sopra il quale si sostentaus.

PERTVRBATIONE.

DONNA vestita di varij colori, con vn Mantice in mano.

La perturbatione nella vita dell'huomo, nasce dal disordine delle prime quailtà nell'anima, nasce dal disordine delle opinioni de Magistrati, e de' Popoli; talche col disordi e si cagiona, e si conosce il consulo ordine delle perturbationi, non essendo altro il disordine, che disunione, & inequalità. Dunque la perturbatione nasce dall'inequalità; il che si mostra col Mantice, che col vento souerchio cesta la calidità del suoco, e maggiormente l'accende, & oue non sono motiui contratij non può esser perturbatione; però la mescolanza de colori mostra consusione delle passioni.

PESTE ouero
PESTILENTIA.

ONNA vestita di color tanè oscuro, hauerà la saccia smorta, & spauen teuole, la stonte sasciata, le braccia, e le gambe ignude, la veste sard aperta da sianchi, & per l'apertura si vedra la camiscia imbrattata, & sporca; parimente si vedranno le mammelle anch'esse sozze, & ricoperte da vn velo trassparente, & a' piedi d'essa vi sarà vn Lupo.

La peste, è vn'infermità contagiosa, cagionata in gran parte dalla corrottione dell'aria, della quale non occorre dir altro, per esser la figura assai chiara per sèstessa; solo dobbiamo pregare Iddio, che non ce ne faccia hauer altra cognitione, che quella che ci viene dalli Scrittori, ò quella, che ci danno i ragionamenti de' vecchi.

1. Lupo s'gnisica pestilenza; però secondo, che dice Philostrato, vedendo Palamede scorrere alcum Lupi per il monte ideo, sece las sissare ad Apollo,

K freisido

146 ICONOLOGIA

spet undo souvenire al pericolo della peste, il quale vedeua soprastare; & si sà a tempo di peste vedersi per le campagne più Lupi dell'ordenario.

Peste, à Pestilentia

Onna vecchia, macilente, & spauenteuole, di carnagione gialla, sarà scapigliata, & in capo hauerà vna ghirlanda di nuuoli oscuri, sarà vettita di color b.gio, sparso d'humori, e vapori, di color giallaccio, starà a sedere sopia alcune pelli d'agnelli, di pecore, & alt. i animali, tenendo in mano vn flagello con le corde accolte sanguinose.

Come è questa figura per la vecchiezza, & color macilente, spiaceuole au vedere, cosi la peste per la brutta, e malinconica apparenza vniuersale, è horribile, e detestabile; la carnagione gialla dimostra l'infettioni de' corpi, essendo

questo color solo in quelli, che sono pochi sani della vita.

I nuuoli mostrano, che è proptio essetto del Cielo, e dell'atia mal conditionata; il color bigio è il color, che apparisce nel cielo in tempo di pestilentia.

Le pelli di molti animali fignificano mortalità, fentendo nocumento da questa infettione d'aria non put gl'huomini, ma anchor le bestie, che nel vi-

uere dipendono da elle 🗸

Il flagello, mostra, che egualmente batte, e sserza ciascuno, non perdonando ne ad età, ne a sesso, ne a gradi, ne a dignità, ne a qual si voglia altra cosa, per cui suole andai si ritenendo nel castigo il rispetto humano,

PHISICA.

DINNA, che stia con la destra mano in atto di girare vn globo con la etta in mezzo, il quale sarà tisso sopra li Poli, & lo miri con attentione, e con la sinistra mano tenghi vicino al detto globo vna Clepsida, cioè vn' Horologio antico d'acqua, perche la consideratione Phisica, non è altro, che quella delle cose soggette alla mutatione, e al tempo in quanto tale; & sempre seguita il senso.

PIACERE.

N Giouane di sedici anni in circa, di bello aspetto, & ridente, con vna ghirlanda di rose in capo, vestito di verde, e molto ornato, con vn'Iride, che da vna spalla all'altra, gli circondi il capo; con la mano destra tenga vn file verde con molti hami ad esso legati, e nella simistra vn mazzo di siori.

La Giouent di questa eta, è più di tutte l'altre dedita a piaceri, per esser come vii nuouo, & mon-lo cristallo, per lo quale traspariscono belle, & chiare.

tutte le delitie mondane.

Per lo volto bello, e ridente si dimostra, che dalla bellezza deriua il piacere. Le rose surono dedicate a Venere, come soprastante de' piaceri, perche queste hanno soane odore, & rappiesentano le soanità de' piaceri amoresi, comeancora la loro debole, & corta dui atione.

Il vestimento verde conuiene alla Giouentil, & al piacere, perche essendo il color verde il più temperato sta il bianco, & il negro, ò sia l'opaco, & il lucido de gl'altri, sia in sè la persetta misura dell'opietto alla virtù del vedere proportionata, che più conforta, e rallegra la vista, che gl'altri colori non fanno, i quali s'aunicinano all'estremo.

Cl'hami



Gl'hami, sono i varij allettamenti, che nel'e cose pieceuoli del mondusti ritrouano appesi al verdassio della deb. le speranza; sentendosi al fine le ponture della conscientia, senza che l'hu mossi sappia torre dal dolce inganno.

L'Itide, é inditio della bel ezze apparente delle cose mortali, le quali quasi nell'apparire spariscono, e si distanno.

Piacere.

C Iouanetto di sedici anni, vestito di drappo verde, la veste serà tutta siori ta, con un Corsaletto dipinto di var i colori, per cimero portarà una Sirena, nella mano destra tenendo molti hami legati in seta verde, e nella sinistra hauerà un scudo ouato, e dorato, dentro al quale sarà dipinta una meta di marmo mischio, col motto Huc omnia, col numero di xuj, notauano gl'Egittij il piacere; perche in tal Anno consinciano i Giouani a gustarlo, come racconta il-Pierio, doue ragiona de' numeri.

Il corsaletto dipinto, mostia, che vn'huomo dedito a' piaceri, ogni cosa impiega a tal fine, come chi porta il corsaletto, il quale solo douerebbe seruire.

K 2 per di-

per difender la vita, & cofi dipinto serue per vaghezza, & lasciuia; & cofi l'huomo di solazzo, vorrebbe ch'ogni gran negotio terminasse ne' piaceri, e nelle delicatezze del viuere:

La Sirena, mostra, che come ella inganna col canto i Marinari, così il piacere con l'apparente dolcezza mondana, manda in ruina i suoi seguaci.

L'impresa dipinta nel a scudo, mostra quello, che habbiamo detto, cioè il piacer eller il fine de gu huomini vani.

ACERE.

7 IOVANE, con la chioma di color d'oro, & inanellata, nella quale fi vedranno con crdine molti fiori, e sarà circondata di perle vna ghirlanda di mortella fiorita, ha da essere nudo, e non vestito, & alato: le ali saranno di diuersi colori, & in mano terrà vn' Arpa, e nelle gambe portarà stiualetti d'oro.

La chioma profumata, & ricciuta con arte, sono segni di delicatezza, di lasciuia, e d'effeminati costumi ; Vi sono moltissimi essempij appresso i Poeti, che per mostrare d'hauer dato bando a' piaceri, dicono di non acconciarsi i capelli; ma lasciargli andar negletti, & senza arte; però al Piacere si faranno con artificio inanellati.

Le Gemme, & i fiori, sono ministri, & incitamenti al piacere.

La Corona di mirto, nota l'istesso, per esser dedicato a Venere, & si dice, che quando ella s'espose al giuditio di Paride, era coronata di questa pianta.

L'ali mostrano, che il piacere presto và a fine, & vola, e fugge; e però fu da

gl'Antichi Latini dimandato, Voluptas.

L'Arpa, per la dolcezza del suono, si dice hauer conformità con Venere, e con le Gravie, che come questo, così quella diletta gl'animi, e ricrea li spiriti.

Gli stiualetti d'oro, conuengono al piacese, per mostrare, che l'oro lo tiene. In poco conto, se non gli serue per sodisfarne gl'appetiti, ouero perche pigliandosi i piedi molte volte per l'inconstat za, secondo il Salmo. Mei autem pene moti sunt pedes, si scuopre, che volentieri s'impiega a nouita, & non mai stima molto vna cosa medelima.

PIACERE HONESTO.

7 ENERE vestita di nero, honestamente, cinta con vn cingolo d'oro, ornato di gioie, temendo nella desta mano vn freno, e nella finistra vn bracciolare da misurare.

Per fignificar il piacer honesto, Venere vien chiamata da gl'Antichi Nera, non per altra cagione, secondo che scriue Pausania nell'Arcadia, se non perche alcuni piaceri da gi'huomini si sogliono pigliar copertamente, & honestamente di notte, à differenza de gl'altri animali, che ad ogni tempo, e in ogni

luogo fi fanno lecito il tutto.

l'ipii gest col cingolo, come è descritta Venere da Hometo in più luoghi dell'Iliane, per meltrate, che Venere all'hora è honesta, e lodeuole, quando sta tittectea dentro a gl'erdini delle legge, significate da gli Antichi, per quel en gele je oipci fi dipir ge il fieno in mano, e la milura perche ancora dentro alli termini delle leggi, i piaceti deuono essere moderati, e ritenuti.

PIA-

PIACERE VANO.

N Giouane ornatamente vestito, il quale porti sopra la testa vna tazza con vn cuore dentro; perhe è proprietà dell'huomo vano, dimostrar si cuor suo, e tutti i fatti suoi ad ogn'vno, e chi cerca i piaceri suor di Dio, bisogna che necessaria nente à gl'altri manisesti il cuore; però si dice volgarmente, che ne il suoco, ne l'amore, si può tener secreto, perche il cuore, è sonte donde necessariamente scaruriscono, & oue si formano tutti i caduchi piageri.

PIACEVOLEZZA.

Vedi Affabilità.

PIANTO.

Vedi alla terza Beatitudine,

PIANTO.

ONNA vestita di nero, scapigliata, che con la mano destra si stracci i capelli, coronati d'una ghirlanda d'appio, e con la finistra tiene un ramo di saua con siori, e srutto, se a canto vi sarà una Rondine.

Il vestimento nero, su sempre inditio di mestitia, e pianto; i capelli sparsi, e sue desimamente la ghirlanda dell'appio, significa pianto, perche da

gl'Antichi s'adoprava per far il letto a' Morti.

volsero, che quella solle pianta di lutto, e di mestitia, dicendo, che ne' siori vi è scritto la parola di pianto; & però Varrone prohibì il mangiar saue a' Sacerdoti, & mi piace à questo proposito raccontare la pazzia di Pittagora, il quale essendo assaltio de' nemici, & potendosi commodamente saluare in vn campo di saue quiui vicino, volse più tosto lasciarsi ammazzare, dicendo nono voler disturbare l'anime de' morti, le quali pensaua scioccamente stare a riposarsi tra quei siori.

La Rondine, si pone per lo pianto, essendo il suo canto molto lamenteuole; onde i Poeti la sugono Progne, che pianga l'ingiuria fattale da Tereo suo ma-

vito, come diffulamente raccontano molti Scrittori .

PIETA' ...

IOVANE, di carnagione bianca, di bello aspetto, con gl'occhi graffi, e con il naso aquilino, hauerà l'ali alle spalle, sard vestita di rosso, con vna fiamma in cima del capo, si tenga la mano sinistra sopra il cuore, e con la destra versi vn cornucopia, pieno di diuerse cose vtili alla vita humana.

Si dipinge di carnagione bianca, di bello aspetto, occhi grassi, & col naso

aquilino, perche in questo modo la descriuono i Fisognomici.

Vestesi di rosso, perche è compagna, e sorella della Carità, allaquale conuiene

questo colore, per le ragioni dette al suo luogo.

Porta l'ali, perche tra tutte le virtù, questa principalmente si dice volare, perche vola a Dio, alla patria, e dalla patria a' parenti, e da parenti a noi stelli, continuamente.

La siamma, che l'arde sopra il capo, significa la mente accendersi dall'amor di Dio, all'esercitio della pietà, che naturalmente aspira alle cose celesti.

K 3 - 42

PIETA.



La mono sinistra sopra la banda del cuore, significa, che l'huomo pietoso, suoi dar inditio della sua carità, con opere viue, e nobili, e satte con intentione salda, & persetta, senza ostentatione, o desiderio di vanagloria; Però dicono alcuni, che per leuare ogn'ombra alla pietà d'Enea, Virgilio, con gl'altri Poeti, disse la grand'opera della sua pietà, esserti esercitata fra l'oscurità della notte.

Il Cornucopia, mostra, che in materia di pietà, non si deue ter ere conto delle ricchezze del mondo; il che ha mostrato come si faccia, con singolar essempio stra gl'altri, ne'le molte penurie de' nostri tempi di Roma, il Sig. Patritio Patritij, alquale si deuono da tutte le parti molto maggior lodi, di quelle, che possono nascere dalla mia penna.

Pietd.

Donna, la quale con la finistra mano, tiene vna Cicogna, & hà il braccio destro posto sopra vn'altare con la spada, & a canto vi è vn'Elesarte, & vn fanciullo.

La pietà, è amor di Dio, della patria, de' figliuoli, & di padre,& di madre; pero fi dipinge con il fauciullo.

La Cicogna, insegna la pietà verso il padre, & la madre, col suo essempio

detto altre volte.

Il tenere il braccio destro con la spada in mano sopra l'altare, dimostra quella pietà, che si deue vsare verto la santa Religione, esponendosi a tutti i po-

ricoli . Riferisce dell'Elefante Plutarco, che in Roma certi fanciulli per scherzo, hauendo punto la proboscide ad vu'Elefante, e perciò essendo esso adirato, piglià vn de' detti fanciulli per gettarlo in aria; ma gridando, e piangendo gl'altri per la perdita del compagno, l'Elefante con pieta piaceuolmente lo ripole in terra, senza fargli male; hauendo castigata la troppo andacia solo con la paura.

PIETA'.

Nella Medaglia di Tiberio si vede scolpita . NA Donna a ledere, con una tazza nella destra mano, & col gomito

manco polato fopra vn fanciullo.

Vando gl' Egittij voleuano figuificar la pietà, dipingeuano due Giouane inlieme, che titauano vn carro, per la ricordanza di Bitonide, & Cleobe frateili, che per atto di pietà, tiratono la propria Madte al Tempio di Giunone .

Pieta .

Si vede ancora nella Medaglia d'Antonino. Oonna con vn fanciullo in braccio, e con vno a' piedi.

PLETA DE FIGLIAOLI

verso i Padri.

N Giouane, che porti sopra le spalle vn vecchio, sugenda l'incendio, per la ricordanza della pietà d'Enea.

PIETA.

Come fu dipinta da Antonino Pio.

7 NA Matrona, con la veste lunga, con vn Turibolo in mano, chiamate da Latini Acerra, & auanti ella Matrona, vn'ara cinta d'vn festone, sopra laquale v'è funco acceso per sacrificare.

Cicerone dice nel lib. della natura delli Dei, che l'esser pio, non è altro, che la riuerenza, che noi habbiamo hauer'à Dio, a i nostri Maggiori, a Parenti, a

gli Amici, & Jalla Patria.

DEFIGLIOLI PIETA

versoil Padre.

TIOVANE modesta, tenga la tetta sinistra scopercta con la mano destan

I sopra in atto di spremerla, & a' piedi vi sia vna Conachia.

Gli Antichi Romani per figura della pietà, volendo esprimere la pietà di M. Antonio Pio, fecero stampare in medaglia Eneia, che tiene per mano Acanio fanciuilo suo figliuolo, e porta su le spalle il padre Anchise della cui pietà cantò Virgilio nel lecondo dell'Eneide, el'Alciato l'esprelle nell'En blema 194.

K .4 Acr Via die

## 152 ICONOLOGIA

PIETA DE FIGLIOLI verso il Padre.



In vn'altra medaglia Greca pur d'Antonino stamporno il simulacto della Dea Pietà a sedero, che tiene in braccio vn putto ignudo, a cui ella mostra le poppe, Ma non però da questa habbiamo la presente imagine formata, atteso che quel la è generica, & la nostra in specie figura la Pietà de' figliuoli vetso il padre, & l'habbiamo in tal guisa rappresentata per memoria di quella pietosa figlia, laquale di nascosto allatò il padre in prigione, oue era condannato a morire, a cui su interdetto, che non se gli portasse da mangiare da niuna persona, ma essendo scopetto dal custode delle carcere, che eg'i campaua per mercè della figliuola, piacque tanto questo pietoso ossitio, che Caio Quinto, & M. Attilio Consoli Romani, oltre l'impunità rimessa al reo dedicoruo vn tempio alla Pietà in quella parte istessa di prigione, oue occorse il caso vicino al Theatro di Marceilo, come dice Plinio, che adesso è casa de gli Illustrissimi Signori Sauelli, la qual parte di prigione debbe esserta questo Theatro, e Santo Nicola in

CATCETE

earcere. Narrasi tal caso da Sesto Pompeo, & Solino in persona, d'una figliuola di bassa conditione verso il padre, che verso la madre, dice che successe Plinio lib. 7. cap. 36. & Valerio Massimo lib. 5. cap. 4. 0 padre, o madre questo po-

co c'importa, che è il medesimo atto di Pierà.

Ancor che altre volte habbiamo detto, che la Cicogna è gieroglifico della pietà paterna, nondimeno la Cornacchia ci serue hora per simbolo della Pietà verso il padre, & la madre: impercioche cascando al padre, ò alla madre loro per la vecchiezza le piume, i sigli li copreno con le proprie penne, e portano loro il cibo da pascerli, & li solleuano con le ale nel volare in sede di che adurrò qui le parole da Bartholomeo Anglico de proprietatibus rerum lib. 12. cap. 9, Admiranda est huius aus clementia, nam cum parentes per longeuam senectutem, plumatum tegmine, & alarum reginine nudari contingit. Cornices iuniores proprijs pennis eos souent, & collecto cibo pascunt, quando etiam parentes earum senescunt, eos sulcro alarum suarum subleuant, ad volandum excitant, yt in pristinos usus membra dissucta reuocent, & reducant laquale autorità è presa da S. Ambrogio nell'Hessamerone lib. 5. cap. 16. oue della cornacchia parla, & le attribuisce pietosa natura verso di chi l'ha prodotta, & alleuata.

Confondansi li figliuoli ingrati, & disamoreuoli, che ingiutiano, & battene il padre, & la madre, da che vna cornacchia priua d'intelletto, ha più discre-

tione di loro, & maggior pietà verso li suoi genitori.

PIGRITIA.

DONNA, con foccia, e fronte grande, e naso grosso, con le gambe sottili, starà a sedere in terra. L'Atiosto.

Dall' altro la pigritia in terra siede,

Che non può andar, e mal si regge in piede.

Pigritia.

Onna scapigliata, terrà il capo chino, sard vestità d'habito vile, e rotto, tenendo ambi le mani in seno coperte, & i piedi vn sopra l'altro, & a canto stard vn' Asino a giacere, ouero vna Tartaruga.

Essendo la denominatione di pigro epiteto dell' Inuerno, ragioneuolmente si fa questa figura della pigritia sua collaterale figlia, percioche come il calor nel liscorpi humani è cagione del moto, e delle preste attioni, così all'incontro il

freddo fà immobilità, stupidezza, tardità, e somiglianti effetti.

Stà la detta figura col capo chino, e fiede, tenendo le mani, & i piedi nellaguifa, che s'è detto; perche gl'Egittij (come riferisce Pierio Valeriano lib, xxxv. delli suoi Hieroglifici) in questa forma rappresentorno, volendo fignificar, che l'huomo pigro è come immobile, e priuo d'ogni sorte di buona operatione.

Attelo che la mano sciolta, & in aperto palesata; gli Eigtij significauano l'opera, l'autorità, & la potestà, ma per contrario volendo denotare vna persona da nulla, & da poco, & per otio, e per pigritia aggranchiata, sigurauano le mani sue insieme messe in seno, & a sedere, il qual gesto è veramente di huomo dapochistimo, & vilissimo: onda è negli adagij manum sub pallio habere prouerbio, che si dice di quelli, che marciscono nell'otio, & che sono persone fred-

154 ICONOLOGIA

de, & pigre. E però Anassagora disse, che l'huomo pare molto più sufficiente di tutti gl'altri animali, perche è dotato delle mani, qual detto replica Plutar-

co, ne Arist. lo tace.

Il capo scapigliato, la veste vile, e rotta, denotano l'infelice conditione della pigritia, mercè della quale l'huomo pigro per se stesso è iempre pouero, vile, e di niun prezzo quanto all'anima, & quanto al corpo, perche non acquista vite tù, ne ricchezze, ne honore; come ben dice Estodo in questa sentenza.

Non enim piger vir implet domum Neque differens studium sanè opus auget Semper differens vir damnis lustatur.

Le si dipinge a cauto l'Asino a giacere, essendo questo animale reputato da molti assai pigro, come dice il sopradetto Pierio nel lib. xij.

Et il medelimo dice, he significa la Tartaruga al lib xxviij.

### PITTVRA.

Si dipinge questa immagine molto bella, & che la bellezza noti nobiltà, si vede, perche l'vna, & l'altra è persettione, & l'vna, & l'altra è degna d'imperio; & secondo il detto di Homero, ambe sue piacciono, & dilettano, muouono, & innamorano, ma l'vna, che è corporale, primieramente i sensi, l'altra che è intelligibile l'intelletto; anzi non pure sono simili, ma l'istessa tiputate da molti Filosofi, & volgamente si suol credero, che doue sono belle qualità del corpo, vi sieno per lo più quelle dell'animo, & doue è bellezza vi

ha nobiltà.

I capelli della testa si fanno neri, & grossi, perche stando il buon Pittore in pensieri continui dell'imitatione della natura, & dell'arte, in quanto da prospettiua, & è oggetto dell'occhio, & per questo bisognandoli quasi continuamente hauer per la santasia tutti gli effetti visibili della natura, viene per tal cagione à prendere molta cura, & maninconia, che genera poi adustione, come dicono i Medici, dalla quale naturalmente ne gli auomini con molti altri, questo particolare accidente si produce.

Saranno i capelli hirsuti, & sparsi in alto, & în dinerse parti con anellamate, che a pariscano produtte dalla negligenza, perche nascano questi esterior-

mente dalla testa, come inter ormes te no noi pensicti, & i santsami, che sono mezzi come alla speculatione, così ancora all'opere marriali.

Le ciglia inarcate, mostrano marauiglia, & veramente il Dipiuture si estemde à tanta sottile investigatione di cose minime in se stesse per aiuto dell'ai tesua, che sacilmente n'acquista marauiglia, & maninconia.

La bocca ricoperta, è inditio, che non è cola, che gioui quanto il silentio, & la solitudine; però si riterrano i l'ittori in luoghi secreti, non perche ti mino tiprersione dell'impersetto la uoto, come volgarmente si sima.

Tiene la catera d'oro, onde prende la Maschera, per mostrare, che l'imita-

tione è congionta con la pittura inseparabilmente.

Gli anelletti della catena, mostrano la conformità di vna cosa, con l'altra-& la congiuntione, perche non ogni cosa, come dice Cicerone nella sua-Retthorica, il Pittore impara dal Maestro, ma con vna sola ne apprende molte, venendo per la conformità, & similitudine congionte; incatenateinsieme.

Le qualità dell'oro dimostra, che quando la pittura non è mantenuta dalla nobiltà, sacilmente si perde, & la maschera mostra l'imitatione conueniente

alla Pittura.

Gli Antichi dimandavano imitatione quel discorso, che, ancorche falso si faceva con la guida di qualche verità successa, & perche volevano che que' poeti, a quali mancava quella parte, non sossero poeti riputati, cosi non sono da riputarsi i Pittori, che non l'hanno, essendo vero quel detto triviale, che la poessa tace nella Pittura, & la Pittura nella poessa ragiona: vero è che sono disserenti nel modo d'imitate, procedendo per oppositione, perche gli accidenti vissibili, che il poeta con l'arte sua sa quasi vedere con l'intelletto per mezzo d'accidenti intelligibili, sono prima considerati dal pittore, per mezzo delli quali sa, poi che la mente intende le cose significate, & non è altro il pia ere, che si prende dall'vna, & l'altra di queste prosessioni, se non che a sorza d'arte quasi con inganno della natura, sa l'vna intendere co' sensi, & l'altra sentire con l'intelletto. Ha bisogno dunque la pittura della imitatione di cose reali, il che accenna la maschera, che è ritratto della faccia dell'huomo.

La veste cangiante, mostra che la varietà particolarmente diletta come mofirano i piedi ricoperti, che quelle proportioni, le quali sono sondamento della pittura, & che vanno notate nel disegno; auanti che dia mano a' colori, deuino ricuoprissi, & celatsi nell'opera compita; & come è grand'arre presse

a gl'Oratori saper singere di parlar senz'arte; così presso a pittori saper dipingere in modo, che non apparisca l'arte, se non a più
intelligenti, e quella lode, che sola attende il
pittore curioso di sama, nata
dalla vittù.

Canadaman La

## ICONOLOGIA

LA PITVRA.

Sonetto del Signor Martio Milesio.

Mula di Natura, opra diuina,
Ch'i volti nostri, i nostri assetti esprimi
Sol da colori, e con lo stile imprimi
Ouunque opri man dotta, e pelegrina.
Ogn'arte à te con gran ragion s'inchina,
E senza te non è chi quelle stimi,
O di loro maestra, che sublimi
L'ingegno human, ch'à Dio ben s'auuicina.
Dolci sai merauiglie, e delci inganni
Apporti à chi ti vede, onde à la mente
Rendi stupore sopr'ogn'altro oprare.
Che nata, alhor persetta, immantenente
Fai cose per durar molti, e molti anni,
Fatte dal tempo viè più illustri, e chiare.

POESIA.

O VANE bella, vestita d'azzurro celeste, sopra il qual vestimento vi saranno molte stelle, sarà coronata di alloro, mostri le mammelle, ignude piene di latte, col viso infiammato, & pensoso, con tre fanciulli a lati, che volandole intorno, vno le porga la Lira, & il Plettro, l'altro la Fistola, & il terzo la Tromba; & non volendo rappresentare i tre fanciulli per non ingombrare troppo il luogo, i detti istromenti si posaranno appresso di essa.

Poesia, secondo Platone, non è altro, ch'espressione di cose diuine eccitate

nella mente da furore, & gratia celefte.

Si dipinge giouane, & bella, perche ogn'huomo, ancorche rozzo, è alterato

dalla sua dolcezza, & tirato dalla sua forza.

Si corona di lauro, il quale sta sempre verde, & non teme sorza di sulmine celeste, perche la poesia sa gl'huomini immortali, & gli assicura da colpi del tempo, il quale suol tutte le cose ridurre all'oblimione.

La veste con le stelle, significa la diuinità, per conformità di quello, che distero i poeti hauer origine dal cielo.

Le mammelle piene di latte, mostrano la secondità de' concetti, & dell'inuentioni, che sono l'anima della poessa.

E pensosa, & infiammata nell'aspetto, perche il poeta ha sempre l'anima pie-

na di velocissimi moti somiglianti al furore.

I tre fanciulli, sono le tre maniere principali di poetare, cioè pastorale, Lirico, & Heroico; le quali dipendono più dall'habilità naturale, che dall'altre; dicendosi per commune opinione, che gli poeti nascono, & gli Oratori si fanno.

Infinite cose si potrebbono dire della Poesia senza variar dal nostro proposito; ma horamai ogni bello spirito tanto ne sà, per lo molto esercitio delle Aecademie, & Scuole d'Italia, che sarebbe vn voler dar lume alla luce del Sole, vaPOESTA.



lerne scriuere in questo luogo: Del che mi saranno testimonio certo in Perugia mia patria, l'Accademia de gl'Insensati, illustre già molt'anni, laquale rende marauiglia non pure à te stessa, ma all'Italia, & à tutto il Mondo, per le nobili parti de gl'ingegni, che essa nodrisce, i quali tutti insieme lei rendono nobile, come ella poi ciascuno separatamente rende samoso, & in particotare il Signore Cesare Crispoldo Gentilhuomo rara Dottrina, & varia disciplina, ne la nobil Casa, del quale come gidi Platonici nella Villa d'Academo, gli Academici Insensati si radunano, & ben si potrebbe alla sua casa dare quell'Epiteto, che il Prencipe della Romana eloquenza, diede alla casa d'Isocrate Illustre. Orator d'Athene: Domus Isocratis quasi ludus quidam, atq; officina dicendi; & vn'altra volta confermò l'istesso.

Domus Isocratis officina habita eloquentia est.

Si come dunque è stata tenuta la casa d'Isocrate sucina dell'eloquenza, cost hora la casa del Crispoldo, è tenuta sucina d'eloquenza, & d'ogni arte liberale, eue concorreno a lauorare sabri di gran Valore, & d'onde alla giornata n'esco-

no opere

re opere di tutta perfettione, & eccellenza. Poelia.

Onna vestita del color del cielo, nella sinistra mano tenga vna Lira, & con la destra il Plettro, sarà coronata d'Alloro, & a' piedi vi sarà va 1. 200 ·

Si veste del color del cielo, perche il cielo in greco si dice Vranos, & la Musa, che da spirito di poessa, è Vrama, & per testimonio di tutti i poeti non può vn huomo esser valente in queste arti, se non è di particolar talento del cielo dotato ¿& però si dicono i Poeti hauer origine dal cielo, come si è detto.

La Lira, si dà in mano, perche molto gioua alla consonanza della poesia l'armoniaca contonanza del fuono, & in particolare si serviuano anticamente. di questo istromento, quelli che cantauano cose basse, onde dall'istessa Lira fu.

rono Lirici nominati.

La cozona d'alloro, dimostra, che l'intento di tutti i poeti non è altro, che di acquistare fama, que tutte le altre professioni hanno mescolato seco qualche vtile, & l'Alloro non ha cola più mirabile in se, che la viridità delle foglie per-\_ petua, come essi la viuacità del nome.

ll Cigno, in vecchiezza và meglio articolando continuamente la voce, per e-Renuarsi la gola; & cosi i poeti vanno migliorando nell'arte loro con gli anni;

come si racconta di Edipo Coloneo, & di altri.

Onna, con l'ali in testa, coronata di lauro, con la sinistra tenga vn libro, & con la destra vno Scettro timilmente di lauco.

Per l'ali si conosce la velocità; & forza dell'intelletto; e per l'alloto, oltre quel che habbiamo già detto, si nota la fatica, & diligenza, perche nelle foglie sue vi è grandillima amarezzi, come è grandillima fatica riduire a perfettione vn' opera, che possa portar lode, & gloria all'Autore.

Poesia.

C I potrà dipingere, secondo l'vso commune, vn' Apollo ignudo, con vna Ocorona di alloro nella destra mano, con la quale faccia sembiante di volere incoronare qualch' vno, & con la finistra mano tenghi vna Liia, & il Pletro.

### POEMA LIRICO.

ONNA Giouane, con la Lira nella finitira mano, & la destra tenghi I Plettro, farà vestita d'habito di varij colori, ma gratioso, attillato, & ta esto, per manifestate, che totto vna sola cola, più core vi si contengono, hauerà vna cartella con motto, che dica.

Breui complettor fingula cantu.

POEMA EROICO.

VOMO di teal maettà, vestito di habito sontuoso, & grane; in capo hauera vna ghirlanda d'aitoro, x nella dettra mano vna l'romba. con vn motto che dica.

Non nisi grandia canto.

#### POEMA PASTORALE.

IOVANE di semplice, & natural bellezza, con una siringa in mano, con stinualetti a stassa, acciò che mostri il piede ignudo, con quelle parole sopra.

Pastorum carmina ludo.

POEMA SATIRICO.

III VOMO ignudo, con faccia allegra, lasciua, ardita, & che vibri la lingua, con vn Tirso in mano, & vi sia scritto il motto.

Irridens cuspide figo.

D'NNA, vestita come vna Zingara, col collo torto, in atto di domandare elemosina, in cima del capo terrà vn vecello, chiamato Codanzinzola, ounero squassacoda,

Racconta il Valeriano, che volendo gli Egittij fignificar vn'huomo di estrema pouerrà, dipingeumo quest'vecello; perche, come dice ancora Eliano, è animale di tanto poco vigore, che non si può sar il nido, & per questo va sa-cendo l'oua ne' nidi altrui.

Rappielentali la poueità, in forma di Zingara, per non si trouare la piu me-schina generatione di questa, la quale non hà ne robba; ne nobiltà, ne gusto, ne speranza di cosa alcuna, che possa dare vna particella di quella felicità, che è fine della vita politica.

Ponertd.

Onna ignuda, & macilente, a sedere sopra vn'aspra rupe, con le mani, & i piedi legati, tenti di sciorre le legaccie co' denti, essendo nella spalla dritta punta da vn scarauaggio, & habbia i capelli intricati.

Quì si dipii ge, non quella pouettà, della quale si ragiona presso ad Aristofane nel Pluto posta nell'hauere quanto è bastante alla necessità del vitto senza soprabbondanza, ma la pouertà di quelli, che non hanno da viuere: Però si dipinge ignuda, & macilenta, con capelli intricati, & con le mani, & piedi legati sopra lo scoglio, per essere il pouero piuo del maneggio di molti negotii, che lo renderebbono samoso. Però disse San Gregorio Nazianzeno la pouertà essere vin viaggio, che mo ti viaggi impedite, e molte attioni; & procura sciogliera i nodi co' denti, perche come si dice triuialmente, la pouertà sa l'huomo industrioso, & sagace; onde disse Teorico a Diosante: la pouertà sola esser quella, che suscita l'arti, perche e stimoso significato in quell'animaletto, che noi chiamamo scarauaggio.

Pouerta.

D Onna pallida. & furiosa, vestita di negro, come dice Aristosane nella Comedia chiamata Pluto.

La p. llidezza, si pone, perche dou'è pouertà, è carestia delle cose da viuere. & oue queste mancano, sanno perdere il colore, & lo spirito.

Sifà funosa, ouero in atteggiamento di pazzia, perche tutte le parole. & atrion d'yn pouero, sono riputate pazzia, ne piu fi dà fede a lui, che ad vuo insentato

112

Il color nero, perche è nuntio di morte, & di cose spiaceuoli, ci da ad intendere, che la pouertà, è cosa fustidiosa, distrile, luttuosa, & miserabile.

POVERTA DEL DONI.

Onna distela sopra ranni d'Alberi secchi, con alcuni pochi stracci d'in-

Li rami secchi, mostrano l'essere d'vno, che viue al mondo in pouertà, che non è stimato buono, non potendo far frutto da sè medelimo, se non per ardere, cioè per adoptarsi in tutti i bisogni a capriccio dell'industria altrui. Però a tutti i pericoli della Republica, à tutti i trauagli del Regno, a tutti gli aggrauij della Città, subbito si sottopongono i poueri, con grandissimi pericoli della vita; & però Virgilio dille nel pri, della Georgica:

Duris przens in rebus ezestas.

### POVERT.A.

In pno ch' habbia bello ingegno.

ONNA mal vestica, che tenga la mano destra legata ad gran sasso posato in terra, & la sinistra alzata, con vn paro d'ali aperte, attaccate. fra la mano, & il braccio.

Pouertà, è mancamento delle cole necessarie all'huomo, per sostegno della

vita, & acquisto della virtu.

L'ali, nella mano finistra, significano il desiderio d'alcuni poueri ingegnosi, 'i quali aspirano alle difficultà della virtà , ma apprelli dalle proprie necellità, sono sforzati a starsi nell'abiettioni, & nelle viltà della plebe, & si attribuilce a 'Greci la lode dell'inuentione di questa figura.

### POVERTA DI SPIRITO.

Vedi alla prima Beatitudine.

PERDONO.

VOMO, che hauendo'l perro ferito, e'l volto, & gl'occhi verso il cielo, & rella destra mano vna spada nuda con la punta riuolta in terra. mostra di far forza, & in effetto di spezzarla.

Il petto ferito, dimostra l'osfese, le quali si presuppongono dal perdono, Il spezz ce della spada, significa, che il perdono si depone, & la volontà,

& la commodità di fare ogni vendetta.

I viso riluolto al cielo, denota il riguardo, che si ha nel perdonare a Dio no-Aro i gnore, il quale ci di le Dimittite, & dimittetur vobis, & autone, mibi pindistam, Gregoretribuam.

POLITICA.

ONNA che con la destra mano tenghi vn paro di bilancie. Perche la politica aggiusta in modo gli stati della Republica, che l' vno per l'altro ii soileua, & si sostenta sopra la terra, con quella selicità, della quale è capace fra queste miserie l'infirmità, & la debole natura nostra. PREGHIERE.

VE Vecchie grinze, melte, Toppe, guercie, maninconiche, & vellite di turchino, cosi le dipinge Homero; X zoppe si di pingono forse, pere guando



che quan lo si vuol pregare, si piegano le ginocchia, ouero perche con animo dubbioso si và a pregare, non hauendo certezza alcuna di ottenere quello, che sprega.

Hanno poi lo faccia mesta, perche le preg' iere, ono essetti, che notano integenza, & mancamento di cose, che non si hanno, è timore di non perder-le, possedendole volentieri; & l'indigenza se bene è cagione di persettione nelle Città, come dice Aristotile nel quinto libro dell'Ethica; è nondimeno indicio di mancanza, & genera mestitia, & macilenza ne gli huomini particolari, come il medesimo dice nel primo della Fisica, & per tal cagione, macilenta, & mesta si deue sare la presente figura.

Sarà ancora guercia, per notare con la diuersità dello sguardo di due occhi la diuersità dell'intendere di due intelletti, per essere ordinariamente di contraria opinione, quello che prega altrui da quello che è pregato.

Il vestimento del color torchino, dimostra le preghiere, douer essere del color del Cielo, cioè non manscherate, & allisciate, non con finte ragioni abbel-L lite, lite, ma pure, chiare, & reali; accioche si possa ettenere quanto l'huomo vuole, & desidera.

PREGHIERA-A DIO.

ONNA inginocchioni, con le mani giunte, con la testa alta verso il cielo, dalla bocca le esca vna fiamma di fuoco.

Questa figura è molto all'inuocatione, & Oratione somigliante, hauendo

il medelimo oggetto, & similissimo fine.

Le ginocchia in terra, & le mani giunte insieme, mostrano l'effetto esterio. re dell'huomo; la testa riuolta al cielo, & la siamma, l'affetto interiore della mente, oc cuore.

PREMIO.

TVOMO vestito di bianco, cinto d'vn velo d'oro, tenendo nella de stra mano vna palma con vn ramo di quercia, & nella sinistra corone, & ghirlande.

Due sono le parti del premio principali, cioè l'honore, & l'vtile; però si dipinge in mano à questa figura il ramo della quercia, & della palma, fignifican-

do quella l'vitile, & questa l'honore.

Il vestimento bianco cinto col velo dell'oro, significa la verità accompagnata dalla virtà, perche non è premio quel bene, che si da alle persone sen. Za merito.

### PREVIDENZA

ONNA con due teste, sard vestita di giallo, nella destra mano terra vno Schiratto, & nella finistra vn Compasso.

Il vestimento giallo significa sapienza, senza la quale non si può hauere la

preuidenza.

Lo Schiratto, da Plinio nel lib.8. al cap.38. è posto per la Preuidenza, dicendo, chetra gl'altri doni, che tiene dalla natura, quando si vuol riposare all'aria, ha la coda, che gli serue per coprirsi contra l'ardore de' raggi del Sole, & contra l'impeto de venti, & delle pioggie, preuedendo per istinto naturale la

mutatione del tempo.

Le due reste, dimostrano, che per preuedere le cose da venire, gioua assaila cognitione delle cose passate; però si vede che la esperienza, è cagione della. prudenza ne gli huomini, & vn'huomo prudente, è facilissimo à preuedere; essendo il preuedere, & il prouedere essetti propij della Prudenza, onde si dice vtile alla vita humana, la cognitione di molte historie, & di casi successi di molti tempi, generando in noi prudenza per giudicare le cose da venire, le quali senza questo fine larebbono mera curiosità, & perdimento di tempo.

Il Compasso, mostra, che per preuedere le cose, si deuono misurare le qua lità, gli ordini, le dispositioni, i tempi, & tutti gli accidenti col discorso di sauio

giuditio, & di discreto pensiero.

PRODIGALITA



ONNA con occhij velati, di faccia ridente, tiene con ambi le mani va Cornu opia, col quale sparge oro, & altre cose di gran prezzo.

Prodighi sono quelli, che donano, & spendono senza guida della ragione le facoltà, & i danari; però ha bendati gl'occhij questa figura, dispensando i beni senza giuditio à chi non li merita, e sasciando di donare a più degni. Et è bia-simeuole non si saper temperare in dar la propia robba, & le propie ricchezze, che possono esser singestra, & istromento di viver bene, & beatamente.

D'Onna lasciua, vestita riccamente, con bella acconciatura di testa pienadi gioie, co' crini molli, come la descriue Dante, portando a canto due gran borse di danari, de quali gitti via gran parte; Si vedano ancora due Arpie, che le rubbino i danari nascostamente, per mostrare, che quelli, che stanno presso all'huomo prodigo, mentre egli si occupa in gettar via le propie saculta gli mostrano buona cera, & gli sanno riuerenza; il che nota la fascia seminile

dell'Arpia; ma nell'inter tione lo sprezzanc, come huomo, che auuilisce se stesso, assemblando la loro intentione al resto del corpo di questo mostro, che è brutto, & pi zzolente.

PROMISSIONE.

DONNA, che stia col braccio, & con la mano dritta stesa, tenendosi la sinistra al petto.

Il braccio diitto steso, è indicio di promettere alcuna cosa, con la sinistra al petto si mostra di assicurare altrui sopra la fede propia col giuramento, per la conservatione di sè stesso, laquale dal petto, e dal cuore dipende principalmete.

PRONTEZZA.

ONNA ignuda, & alata, nella mano destra tenga vna siamma di suoco, & nella sinistra vno Schirattolo.

Ignuda si dipinge, per esser libera d'agni impedimento all'operare.

Alata, per la prestezza, & velocità, indicij della prontezza.

Il suoco nella mano, significa viuacità d'ingegno, che si scuopre nelle operationi di vua natura pronta, & de gli huomini tanto, è più pronto l'uno della l'altro, quanto più partecipa di questo elemento. E lo Schirattolo si dipinge, perche è animal velocissimo,

### PROVIDENZA DELL'ANNONA

nella Medaglia d'Alefandro Seuero.

ONNA, che nella mano destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn vaso di terra pieno medesimamente di spighe.

Questa figura è simile à quelle dell' abbondanza descritte nel principio dell'opera. Però non occorre, che ci stendiamo lungamente in ragionarne; basta sapere, che è virtù, che deriua dalla prudenza, & si rislinge a' particolari termini della propissone delle cose necessarie al viuere, ò di se stello, o di molti; però si attribuisce questa lode ancora a Dio, come quello, che irreprensibilmen-

te prouede à tutte le necessità nostra.

Providenza.

Donna con due teste à somiglianza di lano, vna testa sarà ghirlandata di spighe di grano, & l'altra di vite con il frutto, in vna mano terrà due chiaui, & nell'altra vn Timone, non potendo essere alcun'huomo prouido senza la cognitione del tempo passato, & del suturo.

A ragione si dipinge questa sigura con le due faccie, le quali dicemmo esser

conuenienti alla prouidenza descritta di sopra.

Le chiaui mostrano, che non basta il prouedere le cose, ma bisogna ancora cperare per essere perfetto ne gli atti virtuosi, & le chiaui notano ancora tutte le cose, che sono istromenti delle attioni appartenenti alla terra, & che ci aprono li laberinti fabricati sopra alla difficoltà del viuere humano.

Il Timone, ci mostra ancora nel Mare adoprarsi providenza in molte occasioni, per acquistarne ricchezze, & sama, & ben spesso ancora solo per saluar la vita; Et la providenza regge il Timone di noi stessi, & da speranza al viuer

Rollre

### DI CESARE RIPA. 16

nostro, il quale quasi name in alto Mare, è solleuato, & scosso da tutte le bande da venti della sortuna.

### PROVIDENZA

. Nella Medaglia di Probo.

S I vede per la prouidenza nella Medaglia di Probo, vua Donna stolata, che nella destra mano tiene vno Scettro, & nella sinistra vn Cornupia, con vn globo a' piedi, & si mostra la prouidenza particolarmente appartenese a Magistrati.

PROVIDENZA.

Nella Medaglia di Massimino.

ONNA, che nella destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn'hasta, che con diuerse cose mostra il medesimo, che se detto dell'altra.

Providenza ..

E T nella Medaglia di Tito, si vede vna Donna con vn timone, & con vn. globo, come in vna di Floriano col globo, & con vn'hasta.

Prouidenza.

NA Donna, che alza ambe le braccia verso il cielo, & riuolge quasi con le mani gionte verso vna stella, con lettere, Providentia Diorum: la-

quale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo.

Fra gl'huomini plebei; la prouidenza, perche immediatamente da Dio, ilquale è datore di tutti i beni, e conoscitore di tutte le cose, secondo il detto dell'Apostolo. Omnis sufficientia nostra ex Deo est; on non ci prouedendo esse delle cose necessarie, peco, o nulla vale la prouidenza nostra, che è come la volont de de teneri fanciullini trasportata dal desiderio di caminare, che proste cade; se la forza della nutrice non la sostenta.

Prouidenza.

S I vede nella Medaglia di Balbino, vna Donna, che con la finistra mano ties
ne vn Corno di divitia, & nella destra vna clava, col Mondo a' piedi, con
lettere che dicono Providentia Deorum, & S. C.

PRVDENZA.

ONNA, con due faccie simile a Giano, & che si specchi, tenendo vna Serpe auuolta ad vn braccio.

Le due faccie significano, che la prudenza è vna cognitione vera, & certa, la quale ordina ciò, che si deue fare, & nasce dalla consideratione delle cose.

passate, & delle future insieme.

L'eccellenza di questa virtù, è tanto in portante, che per essa si rammentano le cose passate, si ordinano le presenti, & si preuedono le suture; onde l'huomo, che n'è senza, non sà racquistare quello, che ha perduto, ne sa conservaraquello che possiede, ne cercare quello, che aspetta.

Lo Specchiarti, fignifica la cognitione di sè medefimo, non potendo alcuno

regolare le sue attioni, se i proprij disetti non conosce.

La Serpe quando è combattuta, oppone tutto il corpo alle percosse, armandos la testa con molti giri, & ci dà ad intendere, che per la virti), che è quasi

# ICONOLOGIA.



il nostro capo, & la nostra persettione, debbiamo opporre à colpi di fortuna, tutte l'altre nostre cose, quantunque care; & questa è la vera prudenza. Però si dice nella sacra Scrittura: Essote prudentes sicut Serpentes.

Onna con l'elmo dorato in capo, circondato da vna ghirlanda delle foglie del moro; hauerà due faccie, come s'é detto di sopra, nella deltra, meno terrà vna frezza, intorno alla quale vi sarà riuolto vn pesce detto Ecneide, ouero Remora, che così è chiamato da Latini, il quale scriue Plinio, che atra candosi alla Naue, ha sotza di sermatla, & perciò è posto per la tardanza; nella sinistra terrà lo specchio, nel quale mirando, contempla se stessa, à piedi vi sarà vn Ceruso di lunghe corna, & che rumini.

La prudenza, secondo Aristotile, è vn'habito actiuo con vera ragione, circa cose possibili, per conseguire il bene, & suggire il male, per sine della vitas selice; & per la vita selice si deue intendere quella, che si aspetta doppo il polegri-

legtinaggio di quelta presente, secondo i Theologi, & secondo vna parte di Filosofi, quella che si puo hauere, & partecipare nel tempo dell'vnione dell'anima col corpo, per li quali ambedue sini, si può, & si deue adoperare la prudema, come pare, che mostri Christo Signor nostro, dicendo nel Vangelo, Pradentiores sunt filipi huius saculi filipi lucis. Ne vien distinta la qualità dell'attione, dalla diuersità de sini, quando sieno insome ordinati, come è la felicità pen litica, con la quale ordinatamente viuendo, si può sate scala per salire alla solicità preparataci in cielo; la quale è più, & meno conosciuta, secondo che minori, ò maggiori sono i doni della natura, ò della gratia.

Per dichiaratione delli visi, bastera quello che si è detto auanti.

L'Elmo dorato, che tiene in capo, significa l'ingegno dell'huomo prudente, & accorto, armato di saggi consigli, che sacilmente si difende da ciò, che sie per sargli male, & tutto risplende nelle belle, & degne opere, che sa.

La ghirlanda delle foglie del moro, che circonda l'elmo, dinota, che l'humo fauio, & prudente non deue fare le cose innanzi tempo, ma ordinarle cen

giuditio; & però l' Alciato disse.

Non germina giamai il tardo moro
Fin che'l freddo non è mancato, e spento s
Ne'l sauio sa le cose innanzi tempo,
Ma l'ordina con modo, e con decoro.

Il Pesce auuolto alla frezza, è indicio di quetto medesimo; Di più ammonie sce, che non si deue esser troppo tardo nell'applicatsi al bene conosciuto; il che ancora esprimendo l'Alciato, nen mi par suor di proposito scriuerlo qui sotto.

Ch'esser si debba in ogni impresa molto
Saggio al parlar, & nell'oprar intento,
Il peste il mostra alla saetta auuolto,
Che suol Naue fermar nel maggior vento,
Vola dall'arto, e dalla mano sciolto
Il dardo, e l'altro troppo pigro, e lento
Nuoce il tardar, come esser presso, e lieue
La via di mezzo seguitar si deue.

Lo specchio, significa la cognitione del prudente no poter regolar le sue attions se i propij suoi disetti non conosce, e corregge. E questo intendeua Socrate qua do esortaua i suoi Scolaria riguardar se medesimi ogni mattina nello specchio.

Il Ceruio, nel modo detto, il medesimo mostra che il dardo, & il pesce, perche quanto le lunghe, & disposte gambe l'incitano al corso, tanto lo ritarda il graue peso delle corna, & il pericolo d'impedissi con esse fra le selue, e gli sterpi. E a proposito ancora, il ruminare di questo animale al discorso, che precede la risolutione de buoni pensieri; Ne m'increscerà a questo proposito scriuere il Sonetto del gentile Sig. Giouanni Buondelmonte, che dice cost.

Rara, e nobil virtů, che fola rendi,
Via più d'ogn'altra l'huom di laude degno,
E fei del viuer noîtro alto fostegno,
E del 1110 ben oprat fol glutta attendi.

### ICONOLOGIA

Til luogo, e tempo accortamente prendi, E distingui, risolui, e tocchi il segno. Del passato discorri, & per tuo ingegno, Scorgi il suturo, & il presente intendi, Ordinata ragion, tu guida, & duce, Di chi gouerna sei, di chi consiglia,

Di chi gouerna sei, di chi consiglia, E biasmo, e danno sai schiuar souente. Prudenza amata, & cara, altera siglia

Di Gioue, vn raggio almen della tua luce L'ignoranza difgombra a la mia mente,

Et per sare alquanto disserente questa sigura, potrassi incambio di tenere la frezza nella guisa che dicemmo, appoggiare la mano ad'un'anchora intorno al-la quale vi sia auolto un delsino, che esplicara il medesimo significato della frezza auuoltoui intorno il petco detto Remora, & detta anchora col delsino sa simpresa d'Augusto per signissicare la prudenza, vedi Sebastiano Erizzo nel discorso, che sa delle medaglie.

Onna, la quale tiene nella finistra mano vna testa di morto, & nella de-

La testa di morto, dimostra, che per acquisto della prudenza, molto gioua guardare il fine, & succetto delle cose, & per ester la prudenza in gran parte esfetto della Filosofia, la quale, è secondo i migliori Filosofi, vna continua meditatione della morte, l'impara, che il pensare alle nostre miserie, è la strada reale per l'acquisto d'essa.

Per la dichiaratione della Serpe basterà quanto si è detto.

Profetia, come dipinta in vna facciata della Libraria di N.S. nel Vaticano.

Onna con il viso velato, con la destra mano tiene vno spada nuda, & vna tromba, & cor le sinistra piglia vna catena, laquale esce, & pende da vn Sole, che gli stà topra dalla parte sinistra, & sopra alla testa di detta siguari è vna Colomba.

PROSPETTIVA.

ONNA di bellissimo, e gratioso aspetto; hauerà al collo vna collana d'oro, ch'habbia per pendente vn'occhio humano, tenga con la destramano Compasso, Riga, con Squadra, vn Piombo pendente, & vno Specchio, & con la sinistra due Libri con l'iscrittioni di suori, ad vno Ptolomei, & all'altro Vitellionis; nel vestimento da piedi sarà il colore oscuro, & di mano in mano ascendendo sarà più chiaro, tanto che da capo venga ad essere chiatissimo.

La Prospettua è detta da Greci Optici, dal vedere è nobilissima scientia, come sopra le Matematiche, & le Fisiche dimostrationi sondata, tratta della natura, & propietà della luce, & potenza vissua, della quale nel a vita humana, & aell'uniuersità delle cose non ha più eccellente, ne più marauighosa.

K le

Lla Prospettiua, come si è detto, diletteuole, & giocondissima; & perció si cappresenta di bello, & gratioso aspetto. Ha il pendente con l'occhio, percio che dal vedete ha la sua denominatione, si come quella, che sù le spetie visibili, & attione visotia è tutta posta.

Per gl'istromenti si dimostra la conditione, & l'operationi sue.

Nello Specchio le figure rette si ristettono, & perche questa scienza di luce cetta, & di restessa, servendosi, sà vedere di belle meraniglie, per tanto in segno si è posto lo Specchio. E risedendo le scienze nelli scritti de samosi huomini, si sono dati a questa sigura l'opere di due Autori, che per hauer d'essa cimamente trattato, sono per lei celebrati; onde per gl'Autori tal scienza si rende molto ben manisesta.

Li colori nelle vesti variati da oscuro al chiaro, sono per dimostrare, che l'operationi della prospettiua si fanno col chiaro della luce, & con l'oscuro dellombra con vna certa graduatione, secondo le distantie, & reslessi. Et in veto si deuono render gratie à Dio, che, & nel passato secolo, & nel presente non siano mancati, ne manchino huomini in ogni sorte di scienze, & arti celebri, come ne anco in prosessione di prospettiua, fra' quali è stato M. Giouanni Alberati dal Borgo, il quale in che stima si douesse hauere, lo dimostrano tante samose opere sue, & in spetie quella di Pittura satta nella Sala del nuouo Palazzo nel Vaticano, detta la Clementina, in compagnia di M. Cherubino vero sua fratello, non meno per natura, che per pari eccellenza in quest'arte.

Prospettiua.

Donna, che con ambe le mani tiene vna prospettiua, & alli piedi ha squadre, compassi, & altri stromenti conueneuoli a quest'arte, & come per rappresentare simil sigura non si può allontanare dalle cose istelle, così non bisogna molto studio per dichiararie; atteso che elle medesime sanno noto quanto sopra ciò sa messiero.

PVDICITIA.

ONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vn'Armellino, & hà

Ogni peccato è macchia dell'anima; ma propiamente pare, che solo dalle sose veneree si dicano gi'huomini restar macchiati, & immondi, dimandandosi da Latini Polluto solo colui, che in simili piaceri è immerso. Et chi inquesto erraua souerchiamente nella vecchia legge, era castigato con la lebbra, per la similitudine di contaminatione, & douendo il popolo d'Israel riceuer la legge da Dio; bisognò, che s'astenesse ancora dalle propie mogli per tre g'occi intieri, secondo il suo detto: Siate mondi voi come io son mondo, & netto; Per questa cagione si sail vestito bianco, & l'Armellino, il qual animale è tanto necto, che essendo serrato in qualche luogo dell' immondezza, tal che non possa vicir senza imi rattarsi, elegge più tosto morire, che perdere in parte alcuna la sua candidezza.

Il volto velato, significa modestia, & pudicitia, & cominciò l'vso di velar la testa alla pudicitia, dalla memoria di Penelope, la quale essendo pregata. dal padre à starsene in Lacedemonia per sua sodissattione, & sentendosi spronare dall'altra band dell'amor d'Vhile suo marito a seguitarso, non hauendo ardire per modessia di manisostare apertamente la volontà, se ne staua tacendo col viso velato.

PVDICITIA.

S I potrà ancora questa Fanciulla sat vestita di verde, con vn'Armellino in mano, il quale hauerà al collo vn collar d'oro, & Topazij, come disse il Petrarca nel Trionfo della castità.

Era la lor vittoriosa Insegna

In campo verde vn candido Armellino.

E la veste verde significarà, che la pudicitia hà per fine la speranza delle esse promesso le in premio da Christo N. Sig.

PVDICITIA.

NA giouanetta vestita di bianco, in testa habbia vn velo dell'istesso e lore, che le cuopra la faccia sino alla cinta, con la destra mano tenghi va giglio parimente bianco, & sotto il piede destro vna tessuggine.

Veltasi di bianco, perche sotto di tal colore si figura la purità, & integrità del la vita, dallaquale derina la pudicitia, onde Salomone volendo persuadere il Candore, & sincerità dell'animo, dice.

In omni tempore candida sint vestimenta tua.

Si fa velata nella guila, ch'habbiamo detto percioche la donna pudica, deue celare la bellezza della sua persona, & leuare l'occassone a gl'occhi, i quali sono cagione il più delle volte di contaminare la pudicitia, & a questo proposito Tertuliano chiama tal velo atmatura di timor d'infamia, & pudicitia, bastione di modestia, muro del sello seminile, il quale non è passato da gl'occhi d'altrui; il medesimo Autore determina il modo, al quale si deue distendere la sorma del sopradetto velo, dicendo quanto son lunghi, & occupano i capelli, quando son distesi, tanto deue essere, & occupare il nominato velo, talche ariui per sino alla cintura, ad'imitatione de' Romani gentili, i quali figurarono la Dea Pudicitia con la saccia coperta, come si può vedere nella medaglia di Sabina moglie di Adriano Imperatore, & in queila di Herennia, & di Martia Otasilla Seuera con tal titolo. PVDICITIA AVG.

Le spose Romane per segno di pudicitia, etiandio ne lo stesso giorno, che andauano a marito si velauano il capo. Onde in Sesto Pompeo leggesi, obnubit caput operit, & nuptiæ dictæ a capitis operatione; sopra che dissulamente dissorre il Brissonio de ritu nuptiarum: costume osseruato medesimamente da. Matrone Romane, Poppea Sabina moglie di Nerone, ancorche impudica susse se per parer publica, compariua in publico velata. Caio Sulpitio Gallo Romano repudiò la moglie, perche vsci suora con la faccia scoperta: ne solo appresso Romani, ma anco appresso li Greci per dimostrare pudicitia, le donne andauano velate, e però Museo Poeta Greco, descriue Hero velata, come anco è descrit ta Penelope da Homero, & Helena patticolarmente nella 3. Il ade.

Protinus auten, candidis operta pelis firebatur è demo.

PWDICITIA.



E nella Giudea riferisce Tertulliano de Coron. Milit. che le donne vsauano di velassi. Apud Iudæos dice egli, Tam solemne est seminis eotum velamentapitis, vt inde dignoscantur; alle donne poi christiane, S. Paulo a Corinthi comandò che orassero col capo velato, & nel cap.xi. spetialmente dice. Omnis autem mulier orans, aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum, num enim est ac si decaluetur, nam si non velatur mulier tondeatur, si vero turpe est mulieri tonderi, aut decalauri, velet caput suum.

S. Pietro anchora ordinò, che tutte le donne entrassero nel tempio velate, & il suo successore Lino Papa sece mettere in essecutione detto ordine, come narra il Platina nella sua vita. Chi desidera più cose intorno al velo, legga il trattato di Tertulliano de velandis Virginibus; che a noi assai è quello, che habbiamo detto per confermatione della Pudicitia, che col velo figurata habbiamo.

Tiene con la destra mano il giglio bianco, percioche interprera S. Girolamo scriuendo contro a Giouiniano, che il giglio è il siore della pudicitia, & vergia

nità, mentre nel Cantico de Cantici quella sposa celeste canta. Pascitut inter,

lilia, cioè tra persone caste, & pudiche.

Sorto al destro piede tiene la testuggine, per dimostrare, che le donne pudide che deuono stare assidue nelle case loro, come sa la tarta uca nella sua casa datale dalla natura, pensiero di Fidia in quella sua statua, perciò che l'nome, & la persona d'una donna da bene non bisogna, che esca delle mura di casa. Sentenza di Tucidide presso Plutarco, de Curis Muliebisbus, probæ mulieris namen itidem ac corpus domesticis parietibus contineri oportet.

# PVRGATIONE DELL'ARIA fatta da Mercurio.

PER la salubrità ricuperata appresso i Tanagrei si soleua dipingere Mercurio nella guisa, che si suole rappresentare da tutti li poeti, ma che oltre ciò porta se vin montone sopra le spalle, e dice Pausania, che si chiamaua Criosoro, che vuol dire porta montone, cuesto era Gierolissico della salubrità racquistata; percioche si dice, che Mercurio tisanò il paese della pestilenza, che s'era ditesa per Tanagra con la purgatione del montone, ch'egsi haueua portato in col lo d'attorno alla città. Per memoria del qual satto era vianza nel giorno della sua sesta, che vno de i piu bei giouani di Tanagra portasse sopra gl'homeri va montone intorno alle mura, che tutta la nobiltà de i Cittadini pomposamente l'accompagnauano in processione,

PVRGATIONE DE PECCATI.

ONNA magra, che da gl'occhi versi copiose lacrime; con la destra mano tenghi vna disciplina, con la sinistra vn ramo di Hisopo, & della me-

desima pianta vna ghirlanda in capo.

Si dipinge magra, & che versi da gl'occhi copiose lacrime, tenendo con la destra mano la disciplina, per mostrare la conscienza non simulata, ma chiara per molti segni veri di purgare i peccati, i quali con gemiti, con lacrime, & con lamenti ci dogliamo delle cose tristamente, & bruttamente commesse, onde poi dal presondo del cuore proponendo vn pianto si maceri la carne, i digiuni la indebolitcano, & l'astinenza la stenui, & consumi per ottenere con quessi mezzi perdono dal Sig. Dio de i commessi peccati.

Il ramo, & la ghirlanda dell'Hisopo dimottra, che di questa si serviuano gli Hebrei per spatgere il sangue degli animali sopra il popolo, per la remissione de' peccati, & significa quel grado divino, & quel vincolo, per il quale siamo congionti con Dio, ot auvicinati a lui, & da peccati siamo purgati, & perciò disse David. Asperges me domine hisopo, & mundabor, lavabis me, & super

niuem dealbabot.

P.VERITIA.

N puttino vestito di varij colori, a cauallo sopra vna canna.

Pueritia, è la prima età dell' huomo, che comincia dal nascere, & dura sino al decimo anno, nellaquale nó potend o l'huomo essercitare la ragione per isuoi mezzi, per esser deboli i sensi in questa età, e questo si chiama principio.

PVRGATIONE DE PECCATI.



La varietà de' colori conuiene alla pueritia, & anco la canna, perche questa, & quelli mostrano varietà, & leggierezza.

PVERITIA.

N fanciullo, che con la destra mano tenghi vna girella di carta, che gira al vento, con la sinistra vn'vecello, alla cintola la sa occia con libri, & vn calamaio, poserà il piede destro sopra vn'oriuolo da poluere, il quale mostri che la poluere cominci a calare a basso, & da la sinistra banda vi sia vna scimia.

P V N I T I O N E.

ONNA risplendente, che stà sopra vna rota in piedi, con vn Timone a canto, nella mano destra tenendo vn braccio da misurare, & nella sinistra vn freno.

Punitione.

Donna vestita di bianco, sarà alata, nella destra mano terrà vn passo, ouero legno da misurare, & nella destra vn freno.

Questa

Questa figura si rappresenta per la Dea Nemess, onde si dice esser figliuolade della Giusticia, & si veste di bianco per la ragione detta.

L'ali dimostrano la velocità, & la prestezza, che si deue adoprare, in punio

re i maluagi, & in premiare i meriteuoli.

Il freno, & il passo da misurare, significa, che ella raffrena le lingue, & l'opre cattiue, misurando il modo, che nè la pena, nè la colpa ecceda souerchia e
mente, ma che serbino insieme conueniente misura, & proportione; il che si
osserua nell'antica legge, pagando ciascuno in pena l'occhio, per l'occhio, il pien
de, per so piede, & la vita, per la vita.

PVRITA

Vedi a Innocenza.

Purita.

Iouanetta, vestita di bianco, con una Colomba in mano.

Giouanetta si dipinge la purità, perche ttà ne' cuori teneri, doue non ha ancora satte le radici la malitia; & il vestimento bianco, e tal dispositione di mente conueneuole, come la bianchezza più d'alcun' altro colore partecipadella luce, della quale nessun'accidente sensibile, e più puro, & persetto, mossima losi anchora in questo modo la purità essere più di tutte le altre virtù alla diuinità somigliante.

La Colomba bianca, ci dimostra la simplicità, & purità della vita, & col colore, ch'ella con ogni delicatezza mantiene, & col costume naturale, che è di godere con singolar purità il suo compagno, senz'altro desiderare, ò volere.

per fine de naturali desiderir d'Amore.

PARITA, ET SINCERITA D'ANIMO.

ONVA vestita di bianco, per la ragione detta in altri luoghi, & che

tenghi con bella gratia vn Gallo:

Il Gallo, come riferisce Pierio Valeriano lib. 24. appresso gli Antichi, significaua la purità, & sincerità dell'animo, onde Pitagora comandò a suoi Scolari che douessero nutrire il Gallo; cioè la purità, & sincerità de gli animi loro; & Socrate appresso Platane quando era per morire, lasciò nel suo testamento va Gallo a di Esculapio; volendo in quel modo mostrare il saggio Filosofo, che readeua alla diuina bontà curatrice di tutti i mali, l'anima sua pura, & sincera come era prima. Onde Giulio Camillo nel sine della canzona in morte del Delas ndi Francia, così disse.

Ma a te Esculapio adorno Ei sacrò pria l'augel nuncio del giorno.

PRECEDENZA, ET PREMINENZA DE TITOLI,

DONNA di graue aspetto tenga in testa il Rè degl' vecessi, e con la mano
destra s'opponghi ad'vn' Aquila, che le starà a' piedi ardita, dritta, &
con la testa alta in atto di voler volare verso il detto Rè per togliergli il luogo.
Il Rè de gli Augelli è da Latini detto Trochilo, da Aristotile Osebbys quasi
Rex, & Preses auium; dice Hermolao Barbaro sopra Plinio lib. 8. cap. 25. come

PRECEDENZA, E PREMINENZA DE TITOLI.



che sia Rè, & capo degl'augelli, di che n'é simbolo, come si raccoglie da Suetonio in Cetare cap. 8. oue lo chiama per essere picciolo, Regaliolo. Pridie autem easdem idus Martias Auem Regaliolum cum laureo ramulo Pompeianæ
curiæ se inserentem, volucres varij generis ex proximo nemore per secutæ ibia
dem discerpserunt. Nel qual luogo narra Suetonio, che tra li prodigij della.
Congiura di Cesare occorse che vn Rè d'vecelli il giorno auanti la morte di
Cosare, che su alli 14. di Marzo.

Volando con vn ramoscello di lauro verso il Teatro di Pompeo, che staua in campo di Fiore, oue addesso stà il Palazzo di Don Virginio Orsino, molte sorti d'Augelli da vn bosco vicino lo preseguitorno, & lo sbranorno in più parti, nel qual Teatro su appunto veciso Cesare il giorno seguente, dal che si vede che il Trochilo vien preso per sigura d'vn capo d'Imperio, & d'vn Rè, perche è chiamato Rè, & vien preposto a tutti gli altri, & dicesi, che l'Aquila spesse volte contende con detto Trochilo, come riferisce Aristotile nell' historia degl' Animali lib. 9, cap. 11. nel sine Trochilus vocatur idem, & Senstor, & Rex quame

mobrem

mobrem A quilim pugnare cum eo referent. Et Marco Antonio Sabellico so pra il sudetto parlo di Saetonio, dice, Trochilus Rex Auium, vt scribit Plinius vocatur, & obid perperuam illi cum Aquila discordiam tanquam id egre ferat. Si che l'Aquila che si conosce d'essere maggiore di grandezza, & potenza, hà per male che il Frochilo si preponghi a lei dandosegli titolo di Rè, come alcuni Signori, & Principi per essere più potenti non comportano d'esser proposti a piu antichi, & nobili di soro per essere meno potenti, ma sa Precedenza non si deue cogliere a chi tocca, ancorche sia di minor potenza: & però poniamo il Rèd'vecelli (ancorche picciolo) in testa della procedenza, la quale sa stare abasso l'Aquilà, che pretende la magioranza.

### PROSPERITA DELLA VITA.

NA donna riccamente ve lita, tenga in vna mano il corno d'Hercule colmo di moneta, nell'altra vn tronco di quercia, con qualche fronda, & ghianna, acciò meglio si conosca. In testa porti vna ghirlanda di quelle viole nere, che non hanno rametti, ma che sin dalla radice sono piene di foglie. So che alcuni per si nbolo della prosperità della vita figurano vna cornacchia, non per altra ragione se non perche campa allai, ma vaglia a dire il vero, che piu tosto doueriasi pigliare per si nbolo della lunghezza della vita, & non per la prosperità, perche molti pollono hauere lunga vita, & non hauere prosperità, come alcuni vecchi oppre li dal male, tranagliati chi da piralifia, chi da podagra, & chi da delinamenti. Prospera vita non chiamerò io quella di Caio Mecenate, il quale perpetuamente haueua la febre, & ne gli vltimi tre anni de la vita sua, non poteua dormire pur vn'hora; che prospera vita su quella di Heracleto Filosofo, che patiua d'hidropisia? quella d'Ennio Poeta tormentato da morbo arterico? & che prò ad Antipatre Sidonio poeta di campare molto vecchio, se ogn'anno haueua nel di che nacque la febre ? da la quale al fine su estinto. Certo che la di costoro vita, ancerche matura, & longa, prospera dir non si può, si come per il contrario prosperamente hanno altri vissuto, ancorche poco tempo, come Alessandro Magno, Marcello nipote, & figlio adottino d'Augusto, & altri Principi, che giouani in prosperità sono morti : ma non sono stati al tutto prosperi per la breuità della vita, si che alla prosperità della vita, bisogna, che vi concorrino piu cose attinenti non solo alli beni del corpo, ma anco alli beni di fortuna, Vi si ricerca la lunghezza della vita, la buona. sanità, & la buona facultà da mantenersi in vita, se non in cose soprabondanti, almeno in cole necessarie, che ben si può contentare vno, che hà tanto, che gli balta.

Pauper enim non est, cui rerum suppetit vsus.

Disse Horatio nel primo delle Epistole.

La sacoltà nella nostra sigura la rappresentamo nell' habito ricco, & nel sudetto corno d'Hercule communemente detto della do sitia, o d'Amalthea,
non l'habbiamo sigurato pieno di frutti come il solito, si per partirci dall' ordinario, si perche Palesato narra, che Hercule in Tespi Castello della Boetia eraspesso.

## DI CESARE RIPA.

PROSPERITA DELLA VITA.

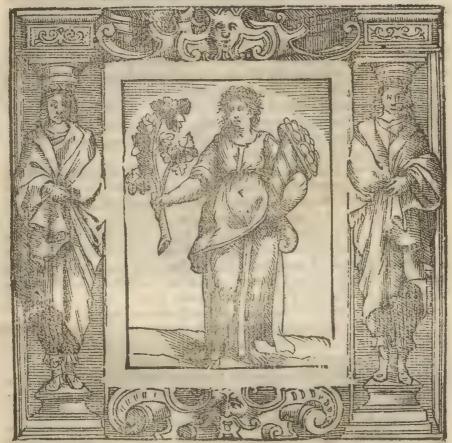

spesso alloggiato da na garbata donna chiamata Amalthea, la quale teneua il suo danaro in vn cotno di busalo, onde i compagni di viaggio d'Hercole cominciorno a dire, che Hercole haueua il corno d'Amalthea, dal quale ne ticeueua abbondantemente quanto gli bisognaua per suo vso, il che non poteua comportare Iola nipote d'Amalthea vedendo, che il corno si votaua per souuenire. Hercole. Altri vogliono, che Amalthea fesse vna vecchia ricca, che radunasse il denaro, che cauana della vendita delle mercantie in vn corno, come hoggi di sanno molti artegiani, & che Hercole lo subbasse pieno di danari, indi viuendo egli splendidamente, vsci fuora vn detto, che Hercole dal corno d'Amalthea ne prendeua ogni bene: Quindi è, che Filemone Comico per ischerzo, disse, che il corno d'Amalthea, & della douitia non è altro, che hauere buoni danari.

Tunc illud esse cornu Amalthez putas Guius modi pingit pictor cornu bouis? Argentea est moneta, quam qui possidet. Huic copiose pro votis cuncta assuunt. Et però noi l'habbiamo empito di moneta, per simbo lo della sicolta, e douitia necessaria a mantenersi in vita prosperamente, atteso che vno che non ha robba da mantenersi, per sano, & temperato, che sia non viue in prosperità, si com'anco prosperità di vita non ha colui, che per ricco che sia viue indisposto di sanità, talmente che la prosperità della vita no comporta, che vno sia aggrauato ne da bisogno, ne da male alcuno: ma la buor a faculta in questa prosperità è bene esterno, interno satà la buona sanità, che importa più, perche la sanità è il maggior Thesoro, che si possa desiderare. Pirrò Rè de gli Epiroti non pregaua Dio per accrescimento di Dominio, ne per ricchezze: ma solamente per la sanità. Hac bene constituta, prosperius cessura viderentur omnia, dice Celio Rodo-

gino lib.4. cap. 24. & Horatio ad Iccio cosi scrisse.

Si ventri bene, si lateri est, pedibusque tuis; nil Diuitie poterunt regales addere maius. Che gusto si ha delle ricchezze, se non si stà bene? Valeat possessor oportet, disse il medesimo Poeta a Lollio, & a Torquato.

Quo mihi fortuna , si non conceditur pti .

A che mi serue la fortuna, la ricchezza se non mi è concesso di poterla godere? conuiene dunque che quello, che la possiede, stia bene di corpo, & anco d'animo, che non si lassi perturbare dalla cupidigia, dall'ira, dal timore, dallasperanza, dall'allegrezza, dal dolore, ò da qualsiuoglia affetto, moto, & passione d'animo, come soggionge Horatio al sudetto Lollio.

Qui cupit, aut metuit, inuat illum sic domus, autres Vt lippum pictæ tabulæ, somenta podagram. Et questo è quello, che volse inferire Giunenale nella Satira X. Orandum est, vt sit mens sana in corpore sano.

Dobbiamo pregare Iddio, che ci dia vna mente sana in corpo sano, percheben spesso da le perturbationi della mente, e dall'infirmità, e passioni dell'animo s'inducono nel corpo infermità, che ci tolgono la prosperita della vita.

Al tronco di quercia come di sopra habbiamo detto, vien dimostrata la prosperità in quanto alla sanita, & lunghezza della vita; perche la quercia, come
arbore, che hà il legrame duro, incorruttibile, & che in perpetuo si conserua, è simbolo della robustezza, & gl'huomini gagliardi sono detti robusti
dalla Rouere come dice Festo. Robum dicitur a rubro, & ruso colore, vnde,
& materia, quæ plutimas venas eius coloris habet, dicta est robus, hinc, & homines valentes, & boni coloris robusti dicuntur: & però Herco e, ch'era robusto, & forte portaua la sua mazza fatta di quercia, è anco simbolo della diuturnità, & della vita lunga, perche tale arbore di quercia viue assai, & negli
vitimi anni se gli prolonga la vita, se si sotterra, & macera con l'acqua, per qual
che tempo, e però gli auguri a l'Auo di Galba, a cui di mano gli intestini de la
vittima surno tolti da vn' Aquila, che li portò sopra vna quercia, augurorno, che
il sommo imperio, ma tardi per lungo tempo d'auuenire, si come successe, alla
sua fainiglia toccar doueua.

La ghirlanda delle sudette viole nere, denota pur la vita lunga, e prospera di sanicà perche tal viola nera perpetuamente verdeggia, e sempre può produrre il sucre, come dice Theosrasto nell'historie delle piante lib.6.c.6. Viola nigra, hec

THENTE

enim ramulis carct, ab radice foliata constat, & perpetuo viret: veique al qui ferunt etiam florem semper promere potest, si modo quodam celatur. Così anco vno, che ha prosperità di vita, a posta sua può vscit suora per ogni tempo, & produtte non ditò fiori, ma frutti di honorate operationi. Si modo quodam colatur; pur che si zouserui, & mantenga come si deue, & non guasti con li disordini la sua prosperità di vita.

QVERELA A DIO. ONNA vestita d'un candido velo, che hauendo il viso mesto, & lagrimeuole riuolto al cielo, & la destra mano al petto, mostri l'altra mano ester morficata da fieri, & velenosi serpenti.

La mestitia del volto, dimostra qual sia l'affetto della querela.

Si dipinge con gli occhi lagrimeuoli, riuolti al cielo, perche come si è detto s'indrizza la querela a Dio Qui habitat in calis.

Con la mano morficata da terpenti, si vuol denotare la querela hauere per

tagioni l'offele, & l'ingiutie significate per li serpenti.

Il vestimento bianco, & la mano su'I petto, dimostrano l'innocenza, & l'integrità, per la quale ha esticacia detta querela.

Querela. Onne vestita di tane percioche gli Antichi ne' mortorij, & nelle auuessitaloro, si vestinano di tal colore, hauerà in capo un Passaro solitario, vccello, che ha il canto manenconico, & mesto.

Q y I E T E.

ONNA, che ftd in piedi sopra vna base di figura Cubica, con la man

destra sostenga vn Perpendicolo.

La figura Cubica, come riferilce Platone, secondo il parere di Timeo Locren se d'scegolo di Pittagota, il quale imparò la dottrina sua in gran parte da gli Egittif, significa la terra, che con dissicoltà si muoue per esser nel suo proprio, come è il centro dell'uniuerto, & ripotandoli quietamente, si dimostra per cagione della lua quiere, & venendo quella principalmente, & immediatamente mostrata, a ragione si potrà dire, che il Cubo significhi quiete, & ripolo, stando egualmente posato in tutti modi, & mouendost con dissicoltà.

Il Perpendicolo, ci dimostra, che la quiete, & il riposo di tutte le cose, è il sine, & la perfettione di elle; ma perche non pollono mantenersi in quiete, ne pure gli dementi femplici, che non hanno compositione, anzi che si generano, & corrompono per lo mantenimento de composti, li quali medesimamente fi compongono, & ciroluono di continuo, & ne' cicli che sono incorrettibili, vediamo chiaramente vn perpetuo moto; quindi è, che non conofcendo noi realmente la quiete, d ciamo esfere il cessare del moto, il quale non potendo giustificare col lenfo, audiamo imaginando con l'intelletto; & perche della quiete noi parliamo in :ispetto dell'huomo, diremo allora esso quieta: si quando i suoi moti del penfiero, e dell'attioni sono regolati, e retti, in modo, che distintamente vadino a ferire al luogo della quiere luz, che è l'altra vita apparecchiata a Beati, per quietarsi eternalmente, come il Perpendicolo, che è grane, & fisori del fuo luogo maturale, il à drittamente pendendo per arrivare mouendoft maturaln ente al punto imaginato dell'Orizzonte, one è la sua quiete.

Donna, di aspetto graue, & venerabile; sarà vestita di nero, che porti seco qualche segno di Religione, sopra all'acconciatura della testa, vi starà vn nido, dentro del quale si veda vna Cicogna tutta pelata per la vecchiezza, la

quale si riposa nel nido, & è nutrita dalla pietà de figliuoli.

La vera quiete, è impossibile, come habbiamo detto, poterla ritrouar compita in questo mondo; Con tutto ciò vn certo cessar da negotij d'importanza per menare vita senza pensieri, che mantengono con ansietà la mente, si domanda volgarmente Quiete, & è solo vn lasciar altrui per attendere a se stesso, privarsi di quella felicità, che viene dal giouamento, che sentono i Parenti, & gl'Amici dall'opra d'vn Cittadino vtile alla sua Patria, se non si sà per cagione di Religione, la quale sola merita, ehe si lasci da banda ogn'altro interesse; & però si dipinge detta sigura in habito Religioso, & grave, & venerabile, non estendo ogni hùomo atto a seguitar con lode tal sorte di vita, ch'hà bisogno d'intero giuditio, & di salda intentione notata nell'aspetto del viso, & nella compositione del corpo, come racconta Aristotile nel lib. di Fison.

Il vestimento nero, mostra la sermezza de' pensieri, & la quiete della mente, non essendo atto questo colore a pigliar de gli altri, come si è detto altroue.

Ancora dimostra, che l'huomo, che attende alla propia quiete, è oscuro appresso il Mondo, non rendendo si famoso nel superar le difficoltà della vita con

vtile del prossimo,

Per la Cicogna s'impara, che în vecchiezza principalmente, si deue procurare quella poca quiete, che si può trouare, quando stanchi, & satij delle cose terrene, & caduche; con più ardore, & maggior sede aspiriamo alle celesti, & perpetue.

RABBIA.

Vedia Furore.

### RAGIONE.

DONNA vestita del color celeste, stardico' piedi sopra alcuni serpenti alati, se mostruosi, li quali terra legati con vn freno.

La ragione, è virtu dell'Anima, con la quale si reggono, & gouernano le potenze di essa, le quali per cagione del peccato originale, & del suo somite, sono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il vestimento, perche la ragione deue sempre con-

formarsi col Cielo, & hauere splendore. & chiarezza.

Il freno, è indicio del discorso, & della ragione, con la quale tutti gli appetiti inferiori, che si rappresentano sotto sigura di serpenti; perche mordono l'ani nima, incitandola al peccare; & tirando speranza della nostra rouina dall'estetto della sor prima impresa fatta con Adamo, sono tenuti a freno, & domati.



N A. Giouane, armata, con la corona dell'oro in capo, & le bracciaignude, nella destra mano tenga vna spada, & con la sinistra vn freno,
col quale affrena vn Leone, sarà cinta d'vna candida benda, dipinta tutta com
note d'Arithmetica.

Questa virtu, è domandata da Theologi forza dell'Anima, per essere la Regina, che dà le vere, & legittime leggi a tutto l'huomo.

Si dipinge giouane armata, perche è difesa, & mantenuta dal vigore dellasapienza, si piglia molte volte presso gli Anrichi, l'armatura esteriore, comemel significato di Pallade, & in-altri propositi.

La corona dell'oro, che tiene in testa, mostra, che la ragione, è sola bastanre a sar scoprire gli huomini di valore, & dar loro splendore, fama, prezzo,
& chiarezza, ne è così sing slave l'oro fra metalli, ancorche sia il più pregue
ro, che più singolare non sia si a le potenze dell'anima nostra questa, c'he dismone
diamo R'agione, la quale ha la sede sua nella più nobil parte del corpo, & one
ha l'anima maggior vigore all'operare.

M 2 Per

Per le braccia ignude, s'intendono l'opere, le quali quando hanno principio dalla vera ragione, non hanno macchia, d'sospetto alcuno, che le veli, d'e adombri; talche non si veda immediatamente vera, & persetta virtù.

La spada, è il rigore, che bisogna adoprare alla ragione, per mantener netto il campo delle virtù do vitij predatori de beni dell'anima; & a questo proposito disse Christo Signor nostro. Non veni pacem mittete in terram sed gladium; perche tutta la sua dottrina, non sù ad altro diretta, che a fare la disuniode vitij già inuecchiati nell'anima, dalla virtù, per mezzo della ragione illuminata dalla sua gratia.

Il freno in bocca del Leone, ci nota il senso soggiogato, & sottomesso ad el

sa, il quale per sè stesso, è serocissimo, & indomitò,

Le note di Arithmetica sono poste, perche con queste si sanno le ragioni in detta arte, che prouano le cose reali, come con la ragione, che stà nell'anima, si proua, & si conosce tutto quello, che appartiene al ben nostro.

Ragione.

Na Giouane, vestita di color celeste, con clamidetta d'oro, nella destra
mano tiene vn'hasta, abbraociando vn'allero con la finistra; dal quale
penda vno Scudo con la testa di Medusa depinta nel mezzo d'esso; hauerà l'elmo in capo con vna samma per cimiero,

Già si è detta la ragione del vestimento, & della Clamide dell'oro nelle sigure di sopra; Et perche l'hasta significa l'imperio, ci dà ad intendere la ragione osser la Regina, che comanda in tutto il regno della compostura dell'huomo.

L'Arbore dell'alloro con la testa di Medusa pendente, da esso, dimostra la vittoria, che hà la ragione de gli inimici contrarij alla vittù, la quale gli rende stupidi, come la testa di Medusa, che faceua rimanere medesimamente stupidi quelli, che la guardauano, & leggiamo che Domitiano Imperatore la portaua sempre scolpita nell'armatura, & nel sigillo, a fine di mostrarsi vittorioso.

I. Elmo, nota la fortezza, & la sapienza della ragione, essendo essa quella pruder za nell'anima intellettuale, che discorre i sini delle cose, & quelli che giudica buoni, segue, & sugge i contrarij.

La famma, mostta, che è proprietà de la ragione inalzarsi verso il Cielo,&

di farfi simile a Dio, dal quale derina la nostra nobiltà.

Pagione.

Onna Matrona di bellissimo aspetto, che con la destra mano tenghi vna sserza, & con la sinistra vn freno, si come il cauallo si doma col sceno, & li putti con la sserza, eosi la ragione gouerna, e doma le cattine asserzioni dell'huomo.

RAGIONE DI STATO.

DONNA armata di Colazza, Elmo, & Scimitarra. Sotto l'armatura, po tesà vna trauersina di colore turchino ricamata tutta di occhij, es oroccchie, con la desta mano terrà vna bacchetta, con la quale mostri di dare un rocciscio dal lato destro, oue siano alcum papaueri, i maggiori de' quali si mostrarà con l'atro sopradetto della bacchetta, che siano da essa rocci, & get-

# DI CESARE RIPA. RAGIONE DI STATO.



tati i capi per terra, vedendosi rimasto solo il gambo intiero, & alcuni altri piccioli papaueri.

Terrà la sinistra mano appoggiata sopra la testa d'vn Leone, & a' piedi sia vn

libro posto dall'altra parte, con l'inscrittione IVS.

Si dipinge armata, per dimostrare che l'inomo che si serue di tal ragione; vuole quando vi sussero le forze il tutto dominare con l'arme, daluo mezzo.

Si cappresenta con la veste di colore turchino contesta d'occhi,e d'orecchie, per fignisicare la gelosia, che tiene del suo dominio, che per turto vuol hauer occhi, & orecchie di spie, per poter meglio guidare i suoi disegni, & gi'altrui troncare.

Se le dà la bacchetta per mostrare questa Ragione di stato essere propia di chi hà dominio, & signoria, dalla quale l'huomo diviene imperioso, ancorche ogn'vno, per ben che Prencipe non sia, possa hauere vna certa ragione di stato impropia, con la quale vogli gouernare il dominio delle sue cose, & driz-

M A zarle

zatle al proposto fine.

I papaueri gettati per terra, come dicemmo, significano, che chi si serue della ragione di stato, non lassa mai sorger persona, che possa molestarlo, a somiglianza della tacita risposta data da Tarquinio al Messo del suo Figliuolo. Rex relut deliberabundus in hortum adium transit sequente nuncio filij, ibi inambulans tacitus summa pauperum capita dicitur baculo decusisse; parole di T. Liuio nel primo lib. Decade prima . Il che vien offeruato da molti per rigore di ragion di stato, & per mostrarsi seueri: ma di equità il Principe deue più tosto farsi amare, che temere, & ciò per vtil suo, perche il timore genera l'odio, & l'odio le ribellioni, & però deue più tosto conforme a l'equità amare, & hauer a piacere Vallalli ch'habbino pollo di ricchezze; nel modo ch'è configliato Vespesiano Imper, da Appollonio in Filostrato lib. 5. cap. 13. Diuitibus autem. permittes, vt facultatibus tuto frui pollint. en inentiotes spicas, quæcunq; supra ceteras se attollunt non amputato, iniusta enim est in hoc Aristotelis ratio. cioè permetterai, che i ricchi possino godere le ricchezze loro, non tagliare le spighe più alte, cioè quelli che sono più in grandezza de gli altri. Configlia. sì ben poi che si spiantino quelli, che sono seditiosi, & che vanno machinando delle nouità, in questo modo. Difficiles homines, molestosq; potius tanquam spinas è segetibus aufer, & res nouas molientibus terribilem te ostende, minitando tamen magis, quam puniendo.

Le si mette a canto il Leone, per esser di natura simile a quelli, che per ragion di stato cercano esser di continuo superiori a tutti gl'altri, come anco per dinotare la vigilante custodia, che si deue hauere con sortezza, per conserua-

tione del suo Stato.

Il Libro proposto col motto IVS, dimostra, che taluolta si pospone la rasgione ciuile, per causa di regnare, quanto per la publica vtilità, come per essempio può condonare taluolta il Principe a molti la vita, che per lor missatti per legge Ciuile haueuano perduta, per seruirsi di essi in guerra giusta, essendo che risulta molto hauer huomini di virti, e di valore. Ma più d'ogni altra cosadetto libro col motto, IVS, inferisce quel detto che hauer soleua in bocca Cesare Dittatore, di Euripide Tragico ne le fenisse citato da Cic. nel 3, de gli ossiti, & riportato da Suetonio in Cesare al cap. 30.

Nam si violandum est IVS, regnandi gratia Violandum est: alijs rebus pietatem colas.

I quali versi così habbiamo tradotti mal conditi, ma in modo che intender si possino seguitando più che si può l'ordine del testo latino.

> Se la ragione violar fi deue Solo fi deue per ragion di stato Nell'altre cose la Pietade Honora:

Il qual detto quanto sia impio ogni persona pia giudicar lo può, attesoche, ogni Prencipe massimamente Christiano deue anteponere all'interesse propio, a simile detestabile ragion di stato la giusta ragione giuridica, la quale chi cali estra vien poi al sihe pu: ito da la giustitia di Dio.

RAMMARICO DEL BEN' ALTRVI.

ONNA macilente, vestita di nero, & scapigliata, con la destra si strap-pi capelli, habbi alla sinistra mammella attaccata vna Serpe, & alli piedi

vn Nibbio magro. E vestita di nero, perche i pensieri, che piegano a danno del prossimo, sono tutti luttuofi, & mortali, che fanno stare continuamente in dolore, & in tene bre, che offuscano l'anima, e trauagliano il corpo. Et però si strappa i capelli dalla testa, essendo i suoi pensieri tronchi, & volti sinistramente con suo do. lore, & fastidio.

Il che con più chiarezza dimostra la Serpe attaccato alla mammella, il quale come manda freddissimo veleno al cuore, & estingue il calore, che manteneua l'huomo viuo, così questa tristitia affligge l'anima, & l'vecide, introducendo il veleno per li sensi, che in qualche modo sentono l'altrui felicità, & però anchora fi dipinge macilente.

Il Nibbio ha tanto dolore del bene altrui, che si stende sino all'odio de propij figli, come si è detto in altro luogo, & però si adopra in questo proposito. Rammarico.

Wedi Affanno.

RAPINA.

ONNA armara con vn Nibbio per cimiero, & con la spada ignuda. nella man dritta, nella sinistra hauerà vno Scudo, in mezzo del quale sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina, & a canto da vna parte vi sia vn Lupo.

Non è altro la rapina, secondo S. Tommaso secunda secunda q. 66. art. 8. che vn torre a forza la robba altrui, & però si dipinge armata con la Ipada ignuda in mano, come aucor lo dimostra Virgilio, quando dice.

Raptas sine more Sabinas.

Il Nibbio è rapacissimo vecello, come è noto a ciascuno, & perche sempre. viue con l'altrui, rappresenta la Rapina.

Proferpina in mezzo allo Scudo in braccio a Plutone, fignifica questo medeamo, come anco il Lupo, come dimostra Tibullo eleg. prima.

At vos, exiguo pecori, furelq; Lupique Parcite, de magno est preda petenda grege.

EFVGIO.

7 N' huomo auanti d'vn'altare, che stia inginocchione, con le braccia aperte. E cosa chiarissima, che gl'altari appresso gl'antichi, come anche oggidì sono per santo, & inuiolabile Asilo, ò rifugio tenuti, & quindi è che appresso Virgilio. Priamo di ogni altra speranza di salute priuo, se ne suggi all'altare.

Et Ouidio nel lib. de Trist. dice, Unica fortunis gra reperta meis. Vn sol refugio alle disgratie mie.

Cioè.

REALTA.

D'on NA, che aprendossi il petto, mostri il cuore; perche all'hora si dice vn'huomo reale, quando hà quelle medesime cose nell'opre, & nella lingua, le quali porta nel cuore, & nell'intentione.

Regalità,
Onna giouane, allegra, la quale stia in atto gratioso di porgere con la destra
mano vna coppa d'oro, & a canto vi sia vn'Aquila.

Si dipinge giouane & che porghi la coppa d'oro nella guisa, che diciamo, percioche è propio de i giouani di donare, & regalare altrui, per hauer loro l'animo grande, & generoso, come anco dimostra questo istello l'Aquila, per esser fra gli vecelli magnanimo, & liberale.

A and the Bar Camillia Stale Sellis

ONNA vestita d'un Camiscio, Stola, & Piuiale, starà sopra d'una pietra quadra ta come habbiamo detto in altre sigure della Religione, terrà con la sinustra mano, con bella gratia, un bellissimo Tempio, & per terra vi sarà una Cleogna con una Serpe nel becco.

### RELIGIONE VERA CRHISTIANA.

D'NNA di bello aspetto, circondata intorno di risplendenti raggi, hauerà il petto bianco, & scoperto, & alle spalle l'ali, sarà vestita con una veste firacciata, e vile, le starà una Croce a lato, terrà nella man dritta alzata verso il cielo un Libro aperto in modo, che paia vi si specchij, nel quale sia scritto:

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex omnibus viribus tuis. Hoc est primum, & maximum mandatum, secundum autem simile huic. Diliges proximum sicut te ipsum. In his duobus mandatis tota lex pender, & Prophete.

Starà appoggiata con la man sinistra in modo, che paia si riposi sopra la banda di itta del tronco trauerso della croce, & dalla banda sinistra del detto tronco, penderà vn freno, & calcard con li piedi vna morte in terra quiui prostrata, in modo, che sia la Caluaria di esta al piede della Coce. Alla significatione della det ta sigura, perche tanto bene, & cosi facilmente è stata stesa, & dichiarata da vn bell'ingegno, nell'epigramma sequente, non occorre, che vi aggionga altra espositione.

Quænam tam lacero vestita incendis amictu? Religio summi vera Patris soboles.

Quis liber hie? Patris lex veneranda mei hier a contact e

Cur nudum pectus ? decet hoc candoris amicum.

Cur innixa Cruci? Crux mihi grata quies.
Cur alata? homines doceo super astra volare

Cur radians? mentis discutio tenebras
Quid ducet hoc frænum? mentis cohibere furores
Cur tibi mors premitur? mors quia mortis ego.

RE-LIGIONE ....



ONNA allaquale, vn sottil velo cuopra il viso, tenga nella destra mano en Libro, & vna Croce, con la sinistra vna siamma di suoco, & appresso detta figura sia vn'Elesante.

Secondo la diffinitione di S. Tomaso nella 2. della 2. parte, alla quest. 72. & art. 7. & alla quest. 84. art. 2. & de gl'altri Scolastici, è virtù morale, per la quale l'huomo porta honore, & riuerenza interiormente nell'animo, & esteriormente col corpo al vero Dio. E anco ne gli huomini talmente inserta da natura la religione, che come dice Aristotile per quella più, che per essere tagione vole, sono disserenti da bruti animali, vedendosi ciò chiaramente da questo, che ne' pericoli improuisi, senz' altra deliberatione, ci volgiamo a chiamare il diuino aiuto.

Se le fa velato il viso, perche la religione ne gli huomini risuarda Dio, come dice S. Pauolo per speculum in anigmate, essendo egline legatia questi sensi corporei; & perche la religione è stata sempre segreta, conseruandos in misserij,

che sono figure, riti, & cerimonie, come sotto certi velami ascosa.

La Croce, d ne significhi Christo N.S. Crocissso, d cosa d'esso Christo, è gloriosa insegna della Religione Christiana, a quale i Christiani portono somme veneratione, riconoscendo per quella il singolar benesicio della redention loro.

Il Libro, ne dà ad intendere le dinine Scritture, reuelationi, & traditioni, del-

le quali vien formata ne gli animi la religione.

Il fuoco, significa la deuotione della pura, & sincera nostra mente tendente

verso Dio, il che è propio della religione.

Le si dipinge a lato l'Elefante, per essere più d'ogn'altro animale religioso, come si dirà: Narra Plinio nel lib. 8. al cap. r. che questo animale è raro in bontà, prudente, amator dell'equità, e humano, percioche incontrando l'huomo a caso ne' deserti, che habbia smarrito il camino, tutto amoreuole, & mansueto gli mostra la via; è discreto, perche come dice l'istesso Plinio, occorrendoli di passare fra armenti si scanza tanto destramente, per non sar lor male, che eglino medesimi non se ne auuedono.

Ma quel che sa più a nostro proposito, è quesso raro animale il Hieroglisico della Keligione; raccontando pur esso l'linio al luego citato, che egli hà in veneratione il Sole, & le-Stelle, & apparendo la nuoua Luna, spontaneamente va a lauarsi in acqua di viuo siume, & amalandosi chiama aiuto dal Cielo, buttando verso il cielo dell'herbe, come mezze, per intercedere gratia di sanità.

Il che tutto vien confirmato da Pierio Valeriano, & altri Autori, & il San-

nazaro nella sua Arcadia, così dice.

Dimmi qual fera, è sì di mente humana, Che s'inginocchia alraggio della Luna, E per purgarsi scende alla sontana?

Onde vedendo io tante rare qualità in quello nobilissimo animale, non poco piacere, & sodisfattione ho preso, considerando, che tal sigura è propia insegna dell'Illustrissimo Cardinal Montelparo mio Signore, per vedere, che singolarmente conuengono in S.S. Illustrissima le sudette qualità di Religione, Prudenza, Giustitia, & Mansuetudine, che con rarissimo essempio risplendono nella Persona d'esso Sig. Cardinale; in modo, che non pure l'hanno reso degnadel grado del Cardinalato, ma lo sanno anco dignissimo di maggior honore, & esaltazione, come viene per i suoi gran meriti da tutto il mondo desiderato.

Religione.

Atrona, d'aspetto venerabile, vestita di panno lino bianco, terrà la destra mano aperta, & la sinistra sopra vn'altare, nel quale as derà vna.

fiamma di fuoco.

Il suo o sopra l'altare, è stato in vso di sacrissicio presso a molte, & antichissimre nationi sino alla venura di Christo, il quale placò l'ira di Dio, non col sargue de Tori, ò degl'Agnessi, ma con sè stesso, & con la sua propia carne, & col propio sangue, il quale miracolosamente si cela per salute nostra sotto specie di Pane, & di Vino nel Santissimo Sacramento dell' i ucharistia. Et si vede questa sigura con la mano aperta, & con l'altare in vna Medaglia antica di Elio Antonino.

DICESARE RIPA. 189

Vestesi di panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si ricerca in materia di religione, & però gl'Egitti, non voleuano, che ne' loro Tempij si por tassero panni di lana, anzi ancora i morti sepelliuano con panni di lino, mostran do cosi la religione, & purità di essi. Et Plutarco nel lib. d'Iside, & Osinde, dice, che a Dio non si conuiene cosa alcuna, che non sia pura, & candida, & perche il panno lino bianco si purga, e netta più degl'altri, giudicorno g'i systij, che sosse più conueneuole a Sacerdoti, & alle cose di Religione, che ciascun' altra sorte di panno, ò di drappo.

Religione.

Onna di maestà, & di gravità, vestita con manto ticco satto a vso di Piuiale, hauerà velata la testa, sopra la quale lo Spirito santo risplenda con
la luce de suoi raggi in sorma di Colomba. Starà detta figura sopra vna pietra
riquadrata, che dinota Christo Signor nostro, il quale è la vera pietra angolare, che disse il Proseta riprovata da gli Ediscatori della vecchia Legge, & è
per esser posta poi nel principal cantone della sua santa Chiesa; non è alcuno,

che possa porui altro fondamento, come disse S. Pauolo. Hà questa figura da vna banda vn fanciullo con le tauole di Mosè, con alcu-

Hà questa figura da vna banda vn fanciullo con le taucse di Mose, con alcune rose, & alcuni rami secchi, per mostrare le passate cerimonie de sacrisicij antichi, & dall'altra banda sard vn'altro fanciullo, che sostiene il libro de Vangelij, perche in Christo terminorono tutte le prosetie, & le cerimonie della vec-

chia legge.

Tiene ella nella sinistra mano la verga del Sacerdote Aron, & nella destrale chiaui della Potestà Ecclesiastica, per aprire, & serrare il Cielo, a gli hucmini
conforme a' loro meriti. Dunque da questo vero, & viuo ritratto, è nata la nostra santa, & vera Religione modello di salute, fabricato da santi Dottori sopra
le pietre riquadrate da quattro Euangelisti Scrittori della Legge piena di Spirito santo, di Religione, di suoco, d'amore, & carità.

RELIGIONE FINTA.

ONNA con habito graue, e lungo, a sedere in vna Sedia d'oro, sopravn'Hidra di sette capi, hauendo detta Donna vna corona in testa pienadi gioie risplendenti con molti ornamenti di veli, & d'oro, nella destra mano ha vna tazza d'oro con vna serpe dentro. Inanzi a lei sono molti inginocchiati in atto di adorarla, & alcuni ne sono morri per terra; perche i salsi ammaestramenti degl'esempij allettano con qualche apparenza di piacere, di sinta commodità terrena, ma al sine preparano l'Inferno nell'altra vita, & le calamità nel-

REPVLSA DE PENSIER I GATTIVI.

N'huomo che tenghi per li piedi vn picciolo fanciullino, e che con difposta attitudine lo sbatta in vna pietra quadra, e per terra vene sieno morti di quelli, che già sieno stati percossi in detta pietra.

la presente, che per secreti giuditij di Dio, vengono in tempo non aspettato.

Perche tutti i Theologi consentono, che Cristo è pietra, si deue attentamente auuertire nel Salmo 36. Super slumina Babylonis, L'vitimo terzetto, que si parla de' piccioli fanciulli sbattuti sopra la pietra, Beatus qui tenebit, & allidet

DE PENSIERI CATTIVI.



allidet paruulos suos ad petram. Cosi da le Parafrasi esposto . Beato è chi fi terrd, ouero contenerà dali vitij, & romperà i piccioli (uoi, cioè primi moti alla pietra di Christo, che è stabile sostentamento, & base dell'anima nostra. Però noi tutti douemo rompere li nostri pensieri di cattiui affetti mentre sono piccioli auanti, che creschino, & s'attacchino alla deliberatione sbattendoli, come habbiamo detto, ne la pietra di Christo, cioè volgendo la mente nostra, e'l cor nostro verso Che ste, collocando in lui ogni nostro pensiero, & questo è parere di Euthimio, cosa che prima di lui detra l'haueua Adamantio, Ouidio anch'egli ancorche poera gentile ci de configlio da Christiano, quando nel primolibro de remedij ci audestisce, che facciamo resistenza alli primi moti intal maniera.

> Dum licer, & modici tangunt præcordia morus, St piges in primo hmine fifte pedem. Opprime dum noua hant fubiti mala temina morbi

Nam morat dat vires, teneras mora percoquit vuas Et validas segetes, que fuit herba, facit

Quæ præbet latus arbos spatiantibus vembras, Quo posita est primum tempore, virga suit. Tunc poterat manibus summa tellure reuelli,

Nunc flat in immensum viribus aucta suis.

Principijs obsta, sero medicina paratur, Cum mala per longas conualuere moras.

Restituitione.

Onna, laquale conta danari con la man destra sopra la sinistra sua, & a canto vi sarà vna cassa, & vn sacchetto di danari.

Il contare i danati d'vna mano nell'altra, ci dimostra, che vno, che sà restitutione della robba non sua, non si priua di cosa alcuna, anzi moltiplica in sè stesso le facoltà, disponendo così il Creditore ad esser liberale verso di se; ouero mostra che la restitutione deue esser libera, & la deue sare ciascuno da sè stesso, senz'altra mezzanità.

La cassa, & il sacchetto, ci danno segno, che tanto il poco, quanto l'assa, si deue restituire a' proprij Padroni.

Resurrettione.

Onna ignuda, che esca suora d'vna sepoltura.

R-ESVRRETTIONE.

ONNA ignuda, che a trauerso habbia vn velo, & con la siristra tengavna Fenice, la quale per opinione d'alcuni Scrittori, è vecello, che si troua nell'Arabia, oue se ne stà tenza compagnia della sua spetie, & quando è vecchia, per lunga età, accende il suoco con l'ali al calor del Sole, e s'abbrugia; poi
dalle sue ceneri ne nasce vn'ouo, & da questo ella risorge giouane a viuere vn'altra volta, per sar l'intesso alla vecchiaia, & è molto bene questa attione celebrata da Lattantio Firmiano.

ONNA bella, vestita riccamente, con nobile acconciatura di testa, mo-

firandosi allegra, & piaceuole, tertà la destra mano alto. & aperta, & nella tinistra vno scertto., & vn libro portando nel lembo della veste scritte queste parole. Ornatus persuasio: & il color del viso sarà robicondo, & alli piedi vi sarà vna chimiera; si come si vede dipinta al suo suogo.

Non è huomo si rustico. & sì seluaggio, che non senta la dolcezza d'un'artificioso tagionamento in bocca di per'ona faconda, che si sserza persuadere qual
che cosa, però si dipinge bella, nobile, & piaceuole, tiene la destra mano alta, &
aperta, percioche la Rettorica discorre per vie larghe, & dimostrationi aperte,
onde Zenone per le dita qu'à, & là sparse, & per le mani allargate per tal gesto,
la Rettorica interpretaua. Et Quintiliano riprende quelli, che orando in qualche causa, tengono le mani sotto il mantello, come che s'egli trattassero le cose pigramente.

Lo scettro è segno, che la Rettorica, è dominatrice degli animi, & gli spero-

na, raffrena, piega in quel modo, che più gli piace.

Il libro dimostra, che quest'arte s'impara con lo studio, per non hauersi da alcuno in perfettione perdono di natura.

Le parole Ornatus, & persuasio, insegnano l'offitio del Rettorica, che è di

istruire altrui a parlare connenientemente per persuadere.

La Chimiera, come è dipinta al suo luogo, Nazianzeno, e lo spositore d'Hesiodo intendono per questo mostro le tre parti della Rettorica, cioè la giudiciale per lo Leone, per cagione del terrore, che dà i rei, la dimostratiua per la capra, percioche in quel genere la fauella suole andare molto lasciuamente vagando: & vltimamente la Deliberatiua per lo dragone per cagione della varietà degl'argomenti, & per li allai lunghi giri , & auuolgimenti, de' quali fa di meltiere per il persuadere.

RICCHBZZA.

ONNA vecchia, cieca, & vestita di panno d'oro. Cieca dipinge Aristofane la Ricchezza nella Comedia intitolata Pluto, perche per lo più se ne va in casa d'huomini poco meriteuoli, a quali se hauesse occhij, che le seruissero, non si aunicinarebbe giammai; ouero perche sa gli huomini ciechi alla cognitione del bene, con vn finco raggio, che appresenta loro de commodi, & de piaceri mondani, senza lasciar loro veder la vera luce della virtu, le per particolar gratia non è superata la sua inclinatione.

Si dipinge vecchia, perche inuecchia alcuni col pensiero d'acquistarla; altri

coltimore di non perderla, hauendone il possesso.

Il vestimento dell'oro, mostra, che le ricchezze sono beni esteriori, & che non fauno all'interna quiete, & al ripolo dell'huomo.

Ricchezze.

Onna in habito regale ricamato con d uerse gioie di gran stima, chenella man destra tenga vna corona Imperiale, & nella linistra vno Scettro, & vn valo d'oro a' piedi.

Ricchezza è possessione d'oro, d'argento, gioie, Stati, terreni, edificij, giumen-

ti, serui, vestimenti, &c. 📑

La corona in mano, lo Scettro, & il vaso a' piedi, mostrano, che la prima. & principal ricchezza, è possedere la volontà de gli huomini, come sanno i Re; la seconda, è il denaro.

RICONCILIATIONE D'AMORE

del Sig. Giouanni Zarattini Castellini.

O N N A giouane, allegra, coronata d'una ghirlanda d'herba, chiamata Anacampterote; porti al collo vn bel zafiro, nella man dritta vna coppa,

con la sinistra tenga per mano due pargoletti Amori.

La Riconciliatione è vua rinouatione d'amore, che si fa col ritornare in gratia della cosa amata; Impercio che dall'amore tra gli amanti nascono continnamente sospetti, ingiurie, a quali succedono lo sdegno, l'ira, & la guerra, come vagamente esprime l'erentio, la amore hec omnia insunt vitia : iniurie, suspiciones, inim citiz, inducia, Bellum, pax turfum. Il medesimo dice Horatio nella Satira 3. lib.2.

RICONCILIATIONE.



In amore hac funt mala, bellum Pax rucium.

Lequali disserve occorreno tanto più spesso, quanto più si ama, & quanto più vno ama, tanto più ogni minima cosa l'ossende, riputand si di non essere stimato da la cosa amata conforme a lo smissurato amor sao, & che si saccia torto a i meriti suoi, onde sacilmente concepisce l'amante dentro di se sdegno, & ira, in tal modo che non pensa di portare più amore, anzi s'incrudelisce nell'odio, ma ssogata l'ira con sar dispetti alla cosa amata, si pente de l'odio, che le hà portato, non può più stare in ira, & in guerra, ma brama, or cerca la pace, laquale ottenuta gode ne la Riconciliatione d'Amore, da la quale è rinouato, noto è quello di Terentio, Amantium iræ amoris redintegratio est.

L'herba Anacampserote sarà figura della Riconciliatione, poiche gl'antichi tennero, che al tatto di essa ritornassero gli amori, ancorche con odio sullere

deposti, si come riserisce Plinio lib. 24 cap. 17. nel fine ?

104 ICONOLOGIA

Il zassiro di colore azzurro, simile al Cielo sereno, serui à per simbolo della Riconciliatione, che arreca all'animo sereno stato di tranquilità, perche hà virtù riconciliatiua, & molto vale a risormare la pace per quanto attesta Bartolomeo Anglico, lib. xvi. cap. 83. per autorità di Dioscoride. Sapphirus itaq; seundum Diascoridem habet virtutem discordiarum reconciliatiuam, multumetiam valet, vt dicitur, ad pacem resormandam: ma ciò sia posto per curiosità de' scrittori, non per essicacia, si habbia l'herba Anacampserote, & la pietra del zassiro. Se bene può essere che il zassiro habbia virtù riconciliatiua donando si vn bel zassiro all'irata Dama, la quale per rispetto del dono facilmente si può di ponere a restituite l'amante nella pristina gratia, perche li doni, & presenti, hanno gran sorza.

La coppa, l'habbiamo posta per figura del presente, poi che in essa si pongono i donatiui, che si mandano a presentare: I presenti vagliano molto nel conciliari, & riconciliatione l'amore, & mitigare gli animi sdegnati, & placar l'ira

de le persone, come dice Ouidio nel 2. dell'arte amatoria.

Munera crede mihi , placant hominesq; Deosq;

Placatur donis Iuppiter ipse datis.

Detto preso dal terzo della Repub. di Platone citato da Suida, & derinato da vn verso di Hesiodo, secondo l'opinione di molti, ma appresso Greci era voce corrente, Euripide nella Medea.

Persuadere munera etiam Deos dicterium est Aurum vero potius est mille dictis, hominibus.

Onde Seneca per motto d'vn Filosofo dice, che non ci è la più dolce cosa che il riceuere.

Omnium esse dulcissimum accipere.

I presenti dunque hanno gran sorza di indurre la cosa amata alla riconciliatione, tanto se è dama interessata, quanto nobile, & liberale d'animo, perche s'è interessata si mouerà alla riconciliatione per l'interesse di quel presente, se è no bile, & liberale d'animo si mouerà da la gentil cortessa del donatore, essendo quel dono, come inditio, è tributo dell'amor suo.

Li due Parzoletti Amori significano il doppio amore, che doppo l'ira si genera, & si radoppia nella riconciliatione con maggior godimento, & gusto de-

gli amanti, il tutto vien descritto da Plauto nell'Ansitrione.

Nam in hominum ætate multa eueniunt huiulmodi, Capiunt voluptates, mox tutlum milerias.

Iræinteruenium, redeunt rurlum in gratiam, Verum iræ: fi que forre eueniunt huiulmodi.

Inter eos, rurlum fi reuentum in gratiam est.

Bis tanto amici funt inter le, quam prius.

Riforzandosi l'amore ne la riconciliatione, & crescendo due volte più di prima, non mancano amanti, & amici, che a bella posta cercano occasioni di sdegni, e risse, per duplicare più volte la beneuolenza, & l'amore, & prouar spesso i suozui frutti della riconciliatione. Discordia sit carior concordia, disse quel Mimo Publiano; e però Agathone poeta era vno di quelli, che daua occasione a Pau-

DICESARE RIPA. 195

a Paulania suo cordialissimo amico di aditarsi, acciò che prouasse doppio contento nella riconcisiatione; di che ne sa mentione Eliano sib. 2. cap. 21. sucundissimum amantibus esse reperio, si ex contentione, & sitobus cum amassi si acgiatiam redeant. Et sanò missi viderur nissi illis desectabilius accidete posse. Huius ergo voluptatis persape eum participem sacio, frequenter cum co contendens. Gaudium enim capit, si contentionem, cum eo subisde dissoluam, econcilem.

RIGORE.

II vomo rigido, & spauenteuole, che nella destra tiene vna bacchetta di serro, & a canto vno Struzzo.

Si deue dipingere quest'huomo rigido, & spauenteuole, essendo il rigore sempre dispiaceuole, & risoluto ad indur timore ne gli animi de sudditi.

Onde la verga di ferro si pone per l'asprezza del castigo, d di fatti, o di parole. Perciò S. Pauolo minacciando a Co ossens, dimandò se volcuano, che egli andasse a loro con la piaceuolezza, d pure con la verga di ferro.

Dipingeli apprello lo Struzzo, per dimestrare, che il Rigore, è ministro del-

la Giultitia puniciua, & che supera per se stesso qualsiuoglia contrasto,

RIPRENSIONE.

ONNA horrida, & armata con corazza, elmo, & spada a canto, nela la man destra tiene vn valo di suoco, & nella sinistra vn corno, in atto

La Riprensione, è vn rimpronerare altrui i d'setti, a fine chè le ne astenga, & però si dipinge horrida, & armata, per generaisi dalla riprensione il timore, & si come l'huomo s'arma di spada, & altri atnesi per serire il corpo, così la riprezsione di parole serisce l'animo.

Tiene il suoco in mano, per accender nell'huomo colpeuole il rossore della

vergogna.

Il corpo, è per legno del dispiaceuol suono, generato dalle voci di riprensione,
R I F O R M A.

ONNA vecchia, vestita d'habito semplice, corto, & senz'ornamento alcuno; con la destra mano terrà vn roncietto, ouero vn par di sorbice, & con la sinistra vn libro aperto, nel quale vi siano scritte le seguenti parole.

Pereunt discrimine nullo.

Vecchia si dipinge, percioche a questa età più conuiene, & è più atta a risormare, & reggere altrui, secondo Platone nel V. della Rep. onde per la risorma intendiamo i buoni vsi conformi alle leggi, i quali siano tralasciati per licentioso abuso de gli huomini, che poi si riducano alla lor sorma, & consiste principalmente la risorma esteriore, & interiore.

Si veste d'habito semplice, & corto, perche gli habiti riccamenti guarniti, non solo sono nota di superfiuità, ma ancora alle volte di licentiosi cossumi, & ciò causano la morbidezza, & gli agi di tali habiti nelle persone, che quelli vsano soprabondantemente.

N a Hrong

स्तित्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त

Il roncietto ancora, è chiara significatione di riforma, percioche si come. gl'arbori, i rami de' quali superfluamente cresciuti sono, con esso si risormano tagliando via quello, che soprabonda, & che toglie all'albero il vigore. Cosi la riforma leua trai gl'abbusi di quegl'huomini in quelle cose,nellequali licentiosamente si sono lasciati trascorrere più oltre di quello, che comportano le leggi. Il simile anchora si può dire delle forbici, che tagliano le superfluità, come è manifesto a tutti.

Il libro dinota le leggi, & constitutioni, secondo le quali si deue viuere, & riformare i trasgressori, che se bene quanto a essi le leggi sono perdute, che non le osseruano, anzi fanno il contrario, non però quelle periscono per caso alcuno, come bene dimostrano quelle parole di Lucano nel libro 3. De bello Civili, che dicono.

DICESARE RIPA.

Percunt discrimine nullo. Ammissa leges

Et cosi per esso libro si riducono all'asso antico le leggi tralosciate, tanto ne costumi, come ne gli habiti. & di nuouo si risorma ne gli huomini la virra dell'ossetuanza, & lo stato di buon reggimento.

EPIGRAMMA.

Quos ratio mores docet, & lex prauus abulus
Deformat, longa diminuito; die.
Hinc velut arboribus late ramalia crescunt
Nec matura suo tempore poma ferunt.
Sic vana exurgunt vitiorum germina, & alta
Virtus humano in pectore presa iacet.
Noxia rerum igitur fortis censura recidat
Vt vita redeat splendida forma noua.
R. I. F. O. R. M. A.

ATRONA vecchia, vestita d'habito graue, ma semplice senz'alcun' ornamento, con la destramano terrà vna sferza, & con la sinistra vn libro aperto col motto, Argue, in vna sacciata, & Obsecra, nell'altra.

Per la riforma intendiamo quelle ordinationi de Superiori , con le quali n' buoni costumi tralasciati per licentioso abuso de gli huomini si dà nuona, e miglior forma, conforme alle leggi, e si tornano di nuono ad introdurre tra i medesimi, e questo con quei due principali, e conuenienti mezzi, cioè con l'elorcare dimostrato per il libro aperto; e col riprendere, e castigare dimostrato per la sferza, ambedue meglio fignificati con le due parole del motto cauate da S. Paolo nel cap.4. della 2. a Timoteo, e del facro Concilio di Trento alla fest. 13. nel c.t.della Riforma, ricordato a detti Superiori, accidche sene seruano in que sta materia, cioè, che debbono esser Pator: , & non perculiori , che deuono ilcercare di ritirare i sudditi da gli abbusi più con l'esortationi, che col cattigo, operando più in uerso quelli l'amoreuelezza, che l'austerita, più l'esortationi, che le minaccie, e più la carità, che l'imperio. Ma non bastando poi l'esortatione, fi potrà venire alla sferza, sempre perd mitigando il rigore con la spansuetudine, il giuditio con la misericordia, e la seuerità con la piaceuolezza, che cofi s'introdurrà facilmente ogni riforma ne' popoli loggetti, e tanto i il quanto il tutto fi farà con maturo configlio, che però li dipinge in età di Matrona. and hard and RIPARO DA A TRADIMENTI.

H VOMO che tenghi in braccio vna Cicogna, la quale habbia in becca vn ramuscello di Platano.

La Cicogna hà naturale inimicitia con la ciuetta, e però la ciuerta le ordiffe spesso insidie, & tradimenti: Cerca di trounce si suoi nidi percorrompengii
gl'vuoua couandole essa medessma, cosa molto nocua al parto desse. Crogna,
per l'odio intessino che le porta. Intimedendo la Cicogna quello, cioche mtermenir le potrebbe si promede d'un tamo di Piatano, & lo un ute nel nido,
perche sà benissimo, che la ciuetta abborrisce tal piante, & che non s'accosta
done sente l'odore del Platano. In tal riparo resta sicuia dan insidie, & trade
menti della ciuetta.

N 3 RI

RIPRENSIONE GIOVEVOLE.

ONNA d'admatura, vestita d'habito graue, e di colore rosso, terrà con la destita mano voa lingua, in cima della quale vissa voi occhio, porterà in capo voa ghislanda d'assentio, & della medesima herba ne terrà con la finistra mano.

Si rappresenta d'età matura, percioche il vero sondamento di riprendere, aunertire altrui, conuiene a persone di molta esperienza, & per essere l'età senile attissima, & di molta veneratione appresso ogn'yno, nella correttione, &

nella tiprensione è di maggior autorità, e sa maggior effetto.

Vtendum est sorte in obiurgationibus, & vocis contentione maiore, & verborum grauitane acriore, dice Cicer. lib. primo, de ossit. & questo dice il Sannazaro nell'Arcadia nell' xi. prosa. I Priuilegij della vecchiezza figliuol mio sono si grandi, che vogliamo, ò no, siamo costretti ad'obedirli, essendo che per mezzo dell'especienza sono atti a sar frutto nelle riprensioni, perche come dice C cerone nella v. epistola del primo libr. delle sue samiliari. L'especienza più in-

fegna, che lo ftudio delle le ttere.

L'habito graue, & di color rosso dimostra, che la riprensione conuiene di farla con grauit à, e non suor de termini-accioche sia di prositto, e gioueuole, essentio che tale operatione si può dire, che sia segno di vero amore, & atto di catità. Nunquam alieni peccati obiurgandi suscipiendum est negotium nisi cum
internis cogitationibus examinantes coscientiam liquido nobis coram Deo responderimus dilectione. S. Agustino supra epist. ad Galat. essendo, che quando si corregge, & riprende con animo appassionato, & con impeto, e surore,
non è dilectione, e amore quindi soggiunge l'istesso Agustino nel medesimo
suogo citato Dilige, & dic quid voles, & sà a proposito quello, che dice Grisostomo in S. Matteo al cap. 18. intorno alla tua vita si Austero, intorno a quella degl'altri benigno.

La lingua con l'occhio sopra significa vna persetta regola di parlare, percioche, come dice Chilone Filosofo, & lo riferisce Laertio lib. primo Cap. 4. Conuiene all'huomo di pensare molto ben prima, che parla quello, che ha da.

esprimere con la lingua.

Cogitandum prius quid loquaris quam lingua prorumpat in verba, & Aulo Gelio lib. 8. Noct. Attic. Sapiens sermones suos præcogitat, & examinat prius in pectore, quam present in ore; & per ragione potiamo anco dire, che la lingua per non c'esser ella stata concessa, accioche l'vsiamo in ruina, danno, o detrimento altrui, essere accost, & anueduti in adoperarla con ogni affetto gioue-uole in aiuto, & aiuto di quelli, i quali hanno necessità, non che bisogno d'esser ripresi.

La ghirlanda d'assentio, che tiene in capo, com'anco con la sinistra mano gl'
Egit i per quest'herba (come narra Pierio Valeriano nel lib. Cinquantottesimo)
significauano con esta vna riprensione gioueuole, & che haueste fatto vtile a
vno, che sosse sinistra della buona strada, & trascorso ne i vitii, & che poi aumertito, & ripreto si rauuedesse viuendo per l'aumenire costumatissi mamente,
percioche l'assentio è amarissimo al gusto, si come ancora le riprensioni paio-

DICESARE RIPA.

799.

no a ciascuno malageuoli, ma se mandato giù si ritiene, purga tutte le collere dello itomaco, & per il contrario il Mele l'accresce, il quale significa le dolci, & grate adulationi, percioche dicesi negli Aforismi de' Medici, che le cose dolci si conuertono in collere, onde sanno cadere l'hucmo in qualche mala, dispositione.

RISO.

10 VANE, vago, vestito di varij colori, in mezzo d'vn verde, &

fiorito prato, in capo hauerà vna ghirlanda di rose, le quali comincino
ad aprivii.

Il Riso è figliuolo dell'allegrezza. & vno spargimento di spiriti sottili mos fi nel diastramma per cagione della marauiglia, che prendono li sensi mezzani.

Si dipinge il Riso giouane, perche all'età più giouenile, & più tenera, più facilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dall'allegrezza; però si dipinge giouane, & bello.

I Prati s suol dire, che ridono quando verdeggiano, & i siori quando si apro-

no, però ambedue conuengono a questa figura.

fouanetto, vestito d'habito verde, dipinto di sicri con vn cappelletto in testa pieno di varie penne, le quali significano leggierezza, & instabilità, onde suol nascere s'immoderato riso, secondo il detto del Sauio:

Risus abundat in ore stultorum.

Riso.

N Giouane, allegro, & bello: terrà in vna mano vna Maschera con la faccia distorta, & biutta, perchè il brutto, & l'indecente, e senza de coro, come disse Aristotile nella Poetica, da materia di tiso, & vi sarà vn motto.

Amara risutempera.

NA giouanetta coronata di rose pomposamente vessita, che con la des stra mano porghi in atto liberalissimo vna collana d'oro, & che auanti di ella vi sieno due montoni, che stiano in atto siero di vrtassi con la testa.

Giouane, & coronata di tose si dipinge perche il Riuale pone studio in comparire con gratia, & di dare buono odote di se, se come gratiosa, & odotisera di la rosa, la quale non è senzaspine, volendo significare, che li diletteuoli penaseri amorosi, che hà in testa vn riuale, non sono senza spine di Gelosia.

Vestesi pomposamente, & mostra di porgete la collana d'oro nella guisa, che si è detto, percioche l'huomo, che ama, & ha altri concorrenti, vuol mostrare di non ellere inferiore del suo riuale, ma con l'apparenza, & con l'opete cerca di essere superiore, & sa a gara di sporgere liberalmente più pretiosi doni alla cosa amata.

Li due montoni, che con le corna si ssidano a combattere insieme, fignisica (come natra Pierio Valeriano nel lib. 102) la Riualità, poiche a simili combattimenti mostro, che cozzino per causa di Amore, come quei, che vengono a conoscere d'essere offesi, se le pecorelle da loto amate vedono essere da altri montate, onde il Ben. bo nelle sue stanze, disse

N 4 Pafee

R. Lieva A . Li logT . A.



Pasce la Pecorella i verdi campi E sente il suo monton cozzar vicino.

Ma di questi simili contese di Riualità ne sono piene quasi tutte l'egloghe.

R V M OR E.

H VOMO armato, che mandi saette, cosi lo dipingenano gli Egitti vedi in Oro Apolline.

SALVTE DIPAVSANTA.

DONNA a sedere sopra vn'alto seggio, con una tazza in mano, & a canto vi sard vn'Altare, sopra al quale sia una Serpe raccolta con la testa alta.

Questa

Questa sigura, è formata secondo la più antica intelligenz, dall quale s'ampara facilmente, che sia salute, & in che consssa.

Primieramente l'Alcare presso gli Antichi, era vltimo risugio di quelli, che mon haueuano altro modo per scampar dall'ira dec'is imico, & se ad cito alcuno s'auurcinsua, non si trouana huomo tanto prosontucso, d di si poca teligione, che l'e stendesse; però Virgilio introducendo Priamo neil'vltima necessità senza alcuna speranza humana, sinse che da Creusa sosse estore con serma credenza di conservare la vita per mezzo della religione;

Adunque esser saluo, come di qui si raccoglie, non è altro, che esser sibero da

grane pericolo soprastante, per opta ò di sè, ò d'altri.

Il seggio, & il sedere, dimostra, che la salute partorisce riposo, il quale è sene d'essa, ouero di quello, che la riceue. Però Numa Pompilio primo introduttore delle cerimonie sacre in Roma, vosse, che dappoi che il sacristitio sosse compito, il Sacerdote sedesse, dando indicio della serma sede del popolo, per ottenimento delle gratie dimandata nel sacrisscare.

La tazza dimostra, che der mezzo del beuere si riceue la salute molte volte,

con le medicine, & con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancora, è segno di salute, perche ogn'anno si rinoua, & ringiouanisce, è tenacissimo della vita, sorte, & sano, & buono per moltissime medicine.
Si scriue, che per sè stello troua vn'herba da consolidar la vista, & vn'altra, che
è molto puì da suscitar se stello ancora mo. to. Et nelle sacre lettere misteriosamente dal Signor Iddio su ordinato da Mosè, che sabricasse vn Serpente di
bronzo su'i legno, nel qual guardando, chi si trouaua serito, riceueua solo con
lo sguardo la sanità.

Si notano adunque in questa figura quattro cagioni, onde nasce la salute, quali sono prima Iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene, & si dimostra con l'altare; Poi le modicine, & le cose necessarie alla vita per nutrimento, & si fignificano con la tazz: , l'altra l'euacuatione de gli humori souerchi mostrati nei Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiouenire. Il quarto è il caso accidentale nato senz'opra, ò pensamento alcuno, ilche si mostra nel seder otioso, come auuenne a quello, che si risanò della pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda postema.

Et perche si distingue la salute de Sacri Theologi in salute d'anima, & di corpo, diremo quella dell'anima possedersi, quando si spoglia l'huomo delle proprie passioni, & cerca in tutte le cote conformarsi con la volontà di Dio, & quella del corpo quando si ha commodità da nodrirsi in quiete, & senza sasti-

dio. Il che si mostra nella tazza, & nella seggia.

### SALVTE.

Rella Medaglia d'Antonino Piostà scolpita.

FANCIVLLA, che nella destra mano tiene vna tazza, con la quale porge a beuere ad vna Serpe, & nella sinistra vna verga, col titolo, salus publica, sur:

Şalute

Salute.

N vn'altra del medelimo, si vede vna Donna, la quale con la sinistra mano tiene vn'haita, & con la destra vna tazza, dando da beie ad vna Serpe-

inu dea ad vn piedestallo.

L'hasta, & il piedestallo, mostrano la sermezza, & stabilità in luogo della. seggit detra di sopra, perche non si può dimandare salute, quando non sia sicura, & stabile, ò che habbia pericolo di sinistro accidente, ò pur di cadere. D. Le che l'assicura l'hasta, sopra alla quale si sostenga questa sigura.

### SALVIE DEL GENERE HVMANO,

come dipinta nella libraria Vaticana.

NA donna in piedi con vna gran Croce, & appresso detta figura vn fanciullo, che regge su le spalle l'arca di Noè.

SALVBRITA, O PVRITA DELL"ARIA.

D'ONNA di aspetto sereno, & bello, vestita d'oro, che con vnamano tenghi vna colomba, & cons'altra solleuato in alto il vento Zestito altrimente detto Fauonio tra le nubi con questo motto. SPIRAT LEVIS AVERA FAVONI, & a canto vi assista vn'aquila...

Si fa di aspetto sereno, & bello, come principal segne di salubri di.

Il vestimento d'oro, perche l'oro è desto da l'ora; ouero aura. Au um en mab aura est dictum, secondo sidoro libi 16. perche tanto più ritp'ende, quanto che è ripercosso dall'aria, la quase quanto è più pura, tento più è descuabile. Se salubre, di che n'è simbolo in questa nostra figura l'oro metallo più d'ogni altro puro, dilettabile, salubre, & consortatino, come dice Bartolomeo Anglico. lib 16. cap.iiii. Nihil inter metalla quoade virturem inuenitur esticas usuaurumenim temperantius est omni metallo, e purius, & ideo virtutem habet consortatium; cossi l'aria temperata, & pura, & consortatiua vale tanto oto.

Tiene con na mano la coloniba, percicche (come narra Pietio Valerianolib. 22. è gierogiiste dell'aria, & nel tempo pestilente, & cont. gioso quelli, che altra carne non mangiano, che di colombe, non son maida contag one alcuna off si, & era in vso, che se la peste ominciana a offendere gi' huemini, non si, preparaua astro cibo a i'Re, che la carne delle colombe, quantunque Diodoroaffermi, che il vitello, & l'ocha solamente sosse il nutrimenti di quei Rè.

Ilivento Zestro, che tiene in alto, gli si dà, perche secondo alcuni Autori i ventinascono dall'aria, come attesta Isidoro de natura rerum, cap. 36. & s'atia vien purgata da' venti benigni, e téperati, si come da venti maligni, & intéperati vien corrotta, come dall'Austro vento detto, b hi uriendo, da trahere s'acqui, che sa l'aria grossa, nutrisce, & congrega se nubi. & chiamasi notho in Greco, perche corrompe l'aria, la peste che nasce dalla corrottione dell'atia per la distemperanza d'elle pioggie, e della sicità sossimando l'Austro vien trasportata in vani paesi, ma sossimado Zestiro, che significa partatore di vita discaccia la peste; rende pura l'aria, & dissipa le nubi, la medisma virtà ha il vento Borea altrimente detto Aquilone, ma noi habbiamo eletto zestro, come vento più d'ogn'altro, benigno,

SALVBRITA, O PVRITA DELL'ARIA.



benigno, e grato, a Poeti. Homero padre di tutti gl'altri volendo nella quarta Odillea descriuere l'aria salubre, pura, e temperata dal campo Elisio, cosi dice.

Sed te ad Elysium campum, & sines terræ Immortales mittent, vbi flauus Radamanthus est. Vbi vtiq; facillima viuendi ratio est hominibus. Non nix, neque hyems longa, neq; vnquam imber, Sed semper Zephyti suauter spirantes omnes Oceanus emittit, ad resrigendum homines. cioè.

Ma te ne li confini de la Terra Al campo Elisio li celesti numi Ti manderanno doue è Radamantho Oue è tranquilla vita a li mortali, Oue neue non è, ne lungo verno Ne pioggia mai; ma sol zestro spira

# ICONOLOGIA

Aura soaue, che da l'Oceano

Mandata fora refrigerio apporta.

Ne quali versi auuertisce Plutarco sopra Homero, ch'egli conobbe la temperanza dell'auia essere salubre, & confarsi alla sanita de corpi, & che il principio de i venti deriua dall'humore, & che l'innato calore de gli animali ha di bisogro di restrigerio d'aura suane. Onde per significare questa salubrità, & temperanza d'aria, habbi amo posto quel motto, Spirat senis Aura fanoni, cioè, che doue è salubrità d'aria, spira la suane, & delicata aura di sauonio; che d'istesso, che zestro, habbiamo figurato detto vento solleuato in alto dall'aria, per dinotare, che l'aria quanto più è lontana dalla terra, tanto più è pura, & simile alla purità celeste, & per conseguenza più salubre: quanto pòi è più vicina alla terra, tanto più è aria fredda, & grossa simile alla qualità di essa, & per conseguenza meno salubre.

L'Aquila, che vi assiste, significa la salubrità dell'aria, perche essa conoscequando in vn paese vi è l'aria insetta, donde ne sugge, & vda sar stanza, done d'aria salubre, & ciò naturalmente sanno tutti gli augelli, ma basti a dimostrar

ciò con l'aquila, come regina di tutti gl'altri augelli.

SALVEZZA.

S E dipinge, come natra Pierio Valeriano hbr. 27, per la faluezza il Dessino Co'l freno, il quale ci da inditio, & degni di saluezza, il che senza dubbio pensiamo, che sia stato fatto per esse stati molti dall'acque con l'aiuto di quello saluati, poiche nel Tempo di Netunno, che era in Isthmo spesso s'andaua a vedere sopra il Dessino Palemone fanciullo d'oro, & auorio fatto, il quale haueua consacrato Hercole Atheniele, percioche i nocchieri per hauere sicue nanigatione san riuerenza a Palemone, dunque per la Saluezza si potradipingere Palemone sopra il Dessino.

Vedi Gagliardez za

Sanita.

ONNA d'età matura, nella man destra hauerà vn Gal'o, & nella sinistra vn bastone nodoso, al quale sarà auuiticchiata intorno vna serpe.

Il Gallo, è consectato ad E culapio inuentore della medicina, per la vigilanza, che deue hauere continuamente il buon Medico. Questo animale da gli
Antichi era tenuto in tanta veneratione, che gli saccuano sacrisicio, come d
Dio; soctate, come si legge presso a Platone, quando si trouaua vicino alla mor
te, sasciò per testamento vn Gallo ad Esculapio, volendo significare, che come
saggio Filososo rendeua gratie alla diuina bontà, la quale medica facilmente
tutte le nostre mo estie; se però è intesa per Esculapio la participatione della vita presente.

Il serpe, nel modo detto, è segno di savità per esser sanissimo, & molto più de gli altri animali, che vanno per ter a; & posti instema il bastone, & la serpe, cholo circonda, significano la sanità del corpo mantenuta per vigore dell'ani-

mo, & degli 'piriti.

Et cost

SANIIA.

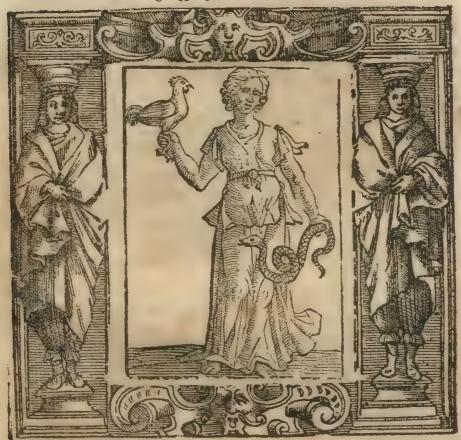

Et cosi si dichiara ancora da alcuni, il serpente di Mosè posto medelimas mente sopra il legno.

S A N I T A.

DONNA di aspetto robusto, & di età matura, che con la destra mane tenghi vua gallina, & con la sinistra vua serpe.

Le si dà la gallina, perche appresso gl'antichi, si soleua sacrificare a Esculapie, & era segno di sanità, imperò che quella sorte di sacrifitio dicono, che su ordinato, perche la carne delle galline è di sacilissima digestione, & per questo a gli infermi è cosa gioueuole, di questa cosa si hà vn chiarissimo testimonio appresso M. Angelo Colotio, & questo su vna gran copia di piedi di galline, la quale su cauata di sotto terra appresso a quel monte, nel quale in Roma èra stata posta la statua di Esculapio, in quel luogo, ch' hoggi è detto il Viuaio, però che chi mai tanto numero di piedi in quel luogo hauerebbe ragunato, se quini nos sosse stata costume lasciare le reliquie de sacrifici è

Il Serpe anch'egli è segno di salute, & di sanità, perche ogni anno si rinuoua, ringiouanisce, è tenacissimo della vita, forte, & lane, & come has bramo detto in altro luogo, è buono per molte medicine.

APAENZA.

ONNA ignuda, & bella, solo con un velo ricuopra le parti vergognose, stard in piedi sopra vno Scettro, mirando vn raggio, che dal cielo le til-

plenda nel viso, con le mani libere da ogni impaccio.

Quà si dipinge la Sapienza, che risponde alla fede, & confiste nella contemplatione di Dio, & nel dispregio delle cose terrene, dalla quale si dice; Qui inmenerit me, inveniet vitam, & hauriet salutem à Domino. Et però li dipinge. ignuda, come quella, che per sè stella non ha bisogno di molto ornamento, ne di ricchezze, potendo dire con ragione chi la polliede d'hauer leco ogni bene, non con l'arroganza di Filosofo, come Biante, ma con l'humiltà di Christiano, come gli Apostoli di Christo, perche chi possiede Iddio per intelligenza, & per amore, possiede il principio, nel quale ogni cosa creata più pertettamente, che in sè stella li truoua.

Calca questa figura lo Scettro, per segno di dispregio de gli honori del mondo, i quali tenuti in credito d'ambitione, fanno, che l'huomo non può aunicimarfi alia lapienza, ellendo propio di quelta illuminare, 8 di quella render la mente tenebrola.

Mira con giubbilo il raggio celeste, con le mani libere d'agni impaccio, per essere propio suo il contemplate la diminità, al che sono d'impedimento l'attio-

ni esteriori, & le occupationi terrene.

APIENZ

710VANE in vna notte oscura, vestità di color turchino, nella destra I mano tiene vna lampada piena d'olio accesa, & nella sinistia vn Libro. Si dipinge giouane, perche ha dominio sopra le It Ale, che non l'inuecchiano, ne le tolgano l'intelligenza de secreti di Dio, i quali sono viui, & veri

La lampada accesa, è il lume dell'intelletto, il qua'e per particolare dono di Dio arde nell'anima nostra senza mai consumarsi, di sminursi; tolo auniene per nostro particolare mancamento, che venza spello in gran parte offuscato, & ricoperto da vitij, che sono le tenebre, le quali soprabb indano nell'anima, & occupando la vilta del lume, fanno estinguere la lapienza, & introducono in luo luogo l'ignoranza, & i cattiui penheri; Quindi è, che ellendo pratichi poi per le vie del Cielo, le quali sono aspre, & difficili, insieme con le cinque vergini incaute, & imprudenti, restiamo serrati suota della casa nuttiale.

Il libro si pone per la Bibia, che vuol dir libro de' libri, perche in esso s'im-

para tutta la sapienza, che è necessatia per farci salui.

Sapienza humana.

N Giouane ignudo con quattro mani, & quattro orecchi, con la man. deltra disteta con la Tibia istromento musicale consacrato ad Apollo, & con la faretra al fianco.

Questa su inuentione de Lacedemoni, iquali volsero dimostrare, che non ba-: staua .. "



stauz per esser sapiente la contemplatione, ma vi era necessar o il molto vso, & la pratica de negotij, significata per le mani. & l'ascoltare i configli altrui, il che s'accenna pet gli otecchi, cosi sortificandosi, & allettato dal suono delle propie lodi, come dimostra l'istromento musicale, con la faretra appresso, s'acquista, & ritiene il nome di sapiente.

ONNA quasi ignuda, la quale stende le mani, & il viso in alto, mirando do vna luce, che gli soprastà; hauerà i piedi eleuati da terra, mostrando estere assorta in Dio, & spogliata delle cose terrene

Non è la tapienza numerata fra gli habiti vutuofi acquistati con vso, & espetienza; ma è particolar dono dello Spirito santo, il quale spira doue gli piace, senza a certatione di persona. E gli Antichi che parlauano d'essa, & discorreuano non hauer do lume di cognitione di Christo Signor nustro vera Sapienza e del Padre eterno, con tutto ciò ne ragionauano con gran religione, molto cap-

tamente

mente, & volevano, che il nome di sapiente non si potesse dare ad alcun huomo mortale, se non solle compito, & irreprensibile. Quindi è, che in tutta la Grocia madre delle scienze, & delle virtù, sette huomini solo seppero sciegliere, per dar loro questo nome, reputando, che ò solle cosa maggiore di virtù, dalmeno virtù dalla quale l'altre virtù deriuassero, essendo ella ab eterno genera, come dice Salamone, innanzi alla terra, & innanzi al cielo, godendo nel seno dell'eterno Dio, & quindi secondo i giusti giuditii di lui, communicandos particolarmente nel petto di pochi mortali. Però si dipinge cleuata da tetra, con la luce, che le scende nel viso, dimostrando che sia il sapiente distaccato col cuore da gli afferti terreni, & illuminato dalla Diuina gratia, & che chi la rituoua, senza consondersi fra la sinta sapienza de gli sciocchi, ritruoua la vita, ne conseguisce la salute.

Commune opinione, che gl' Antichi nell' imagine di Minerua con l'oliuo appresso, volessero rappresentate la Sapienza, secondo il modo, che eta
conosciuta da essi, & pero sinsero, che sosse nata dalla testa di Gioue, come
conosciuta per molto più persetta, non sapendo errare in cosa alcuna, di quel
che comporta la potenza dell'huomo, & singeuano che hauesse tre teste, per
consigliare altrui, intender per sè, & operare virtuosamente; il che più chiaro si comprende per l'armatura, & per l'hasta, con le quali si resiste ageuolmente alla sorza esteriore d'altrui, essendo l'huomo sortificato in sè stesso, & si gioa a chi è debole, & impotente, come si è detto in altro proposito.

Lo Scudo con la testa di Medusa, dimostra che il sapiente deue troncare tutti gli habiti cattiui da sè stesso, & dimostrarli, insegnando a gl'ignoranti, accio-

che li fuggano, & che si emendino.

L'oliuo dimostra, che dalla sapienza nasce la pace interiore, & esteriore, & però ancora interpretano molti, che il ramo finto necessario da Virgilio all'andata di Eneza i campi Elisij, non sia altro, che la sapienza, saqual conduce, & riduce l'huomo a selice termine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figurauano col cribro, ouero criuello, per dimostrate, che dessetto di sapienza saper distinguere, & separar il grano dal gioglio, & la buona.

dalla cattiua semenza ne' costumi, & nell'attioni dell'huomo.

### SAPIENZA DIVINA.

Dilectio Dei Honorabilis Sapienza.
Nell'Ecclesiastico cap. primo del Sig. Giouanni Zaratino Castollini.

PERCHE in altro luogo si è ragionato della Sapienza profana sotto la sigura di Pallade, mi par quasi necellario, che si sormi vna sigura, che rappresentati la Sapienza Diuina, la quale sarà in cotal guisa.

NA donna di bellissimo, & santissimo aspetto, sopra vn quadrato, vostita di traueria bianca, armata nel petto di consalecto, & di cimiero in
testa, sopra del quale stia vn gallo: da le cui tempie tra l'orecchie, & l'elmetto
n'esclaino

a eschino i raggi della Diuinità, nella man destra terrà vno scudo rotondo con lo Spiritosanto in mezzo, nella man sinistra il libro della Sapienza, dal quale

pendano sette segnacoli con l'Agnello pasquale sopra il libro.

Si pone sopra il quadrato, per significare, che è sondata stabilmente sopraferma sede, doue non può vacillare, ne titubare da niquo lato. Pierio Valeriano libr. 39. de quadrato nel titolo che la Sapienza. Si veste di bianco, perche tal
colore puro, è grato a Dio, & l'hanno detto sino i Gentili. Cicerone lib. 2. delegibus. Color autem albus præcipue decorus Deo est. Et i sauij della Persia
diceuono Deum ipsum non delectari ni si in albis vestibus, il che l'ierio Valeriano libr. 4. crede, che l'habbino preso da Salamone. In omni tempore, inquit,
candidit sint vestimenta tua.

In quanto all'armature sudette, sono armature missiche, delle quali l'issessa Sapienza d'Iddio s'armerà nel giorno suo, in Sapienza cap. 5. inducet pro thorace iustitiam, & accipiet pro galea iudicium certum, sumet scutum inexpugnabile æquitatem. Il corsaletto da latini detto Thorax, si poneua per segno di munitione, & sicurezza, perche disende tutte le parti vitali intorno al corpo, & pigliasi per simbolo di virtù, che non si può rapire, perche la spada, & il murione si ponno shattere a terra, e perdere, ma l'armi della Sapienza delle quali vno sarà cinto, sono ferme, e stabili; impercioche si tiene, che il petto sia la stanza della sapienza, anzi alle volte pigliasi il petto per l'istessa sapienza. Onde Horatio ad'Albio Tibullo. Non tu corpus eras sine pectore, cioè, non eri per-

fona fenza Sapienza.

Il Gallo sopra il cimieto in testa il pigliaremo per l'intelligenza, & lume rationale, che risiede nel capo, secondo Platone, che si figuri il gallo per l'intelligenza non è cosa absurda. Da Pithagora, & Socrate misticamente per il gallo è stata chiamata l'anima, nelta quale sola vi è la vera intelligenza, per che il gallo ha molta intelligenza, conosce le stelle, & come animale solare, risguarda, il Cielo, & considera il corso del Sole, & dai suo canto si comprende la quantità del giorno, & la varietà de' tempi, per tal sapienza, & intelligenza era ded cato ad Apollo, & a Mercurio riputati sopra la Sapienza, & intelligenza di varie scienze, & arti liberali Oltre che Dio di sua bocca dille a sob nel cap. 28. Quis dedit Gallo intelligentiam, nel qual luogo da gli scrittori il gallo è interpretato per il predicatore, & Dottore Ecclesiassico, che canta, & pul lica nella Chiesa Santa la Sapienza Divina. Le corna di raggio tra l'elmetto, & l'orecchi nelle tempie pigliansi per simbolo della sacrosanta dignità, Inde Moses cornibus insignibus effigitur, dice Pierio lib. 7. & sigurasi, come raggi, e siamme di divinità.

Lo scudo hauerà in mezzo lo Spiritosanto, poiche Sapietiam do, et spiritus Dei, lob, c. 3 2. e nell'Ecclesiastico parlandosi della Sapienza, ipse creauit illam in spiritusancto, perche se ricerchi lo scudo di forma rotonda leggasi Pierio Valieriano lib. 42. volendosi dimostrare il mondo, il quale sotto la figura rotonda dello scudo si regge la Sapienza, laquale deuono procurare con tutte le sorze di acquistarla coloro, a quali tocca il gouerno del mondo, consorme a quelle gravi, ce sententiose parole della sapienza nel 6. cap. Si ergo delectamini se dibus, & sceptris, de Reges Populi, deligite Sapientiam, vt in perpetuum regnetis. diligite

O lumen

tumen sapientiæ omnes qui præestis populis, & perciò si pone lo spiritosante in mezzo allo scudo rotondo sigura d'orbe, si per che la somma sapienza diuina gouerna persettamente tutto il mondo col suo medesimo spirito, anco perche egli può insondere il persetto lume, & persetta sapienza a i Prencipi per gouernare il Mondo consorme alla sapienza, poiche si come detto habbiamo, Spiritus Dei Sapientiam docet. Il libro della Sapier tia con i sette segnacoli, signistica li giuditi della Sapienza diuina essere occulti, il che i Gentili so denotauano con ponere au inti i tempo se singi, se quali anco al tempo nostro habbiamo ve dute auanti il Pantheon detto la rotonda, & per denotare, che i dogmati sacri, & precetti, si deuono cuttodire inuiolati sontari dalla profana multitudine.

Il libo, fimbolo della sapienza ferrato con i sette signacoli significa primieramente li giuditij della sapienza diuina essere occulti. Gloria Dei est calareverbum, gloria Regum inuestigare sermonem: impercioche appartiene all'honer del somma Giudice ascondere le ragioni de i suoi giuditij, dice il Cardinal Caetano sopra le parabole di Salamone cap. xxv. occultissime ci sono le ragioni delli diuini giuditij, che spesso ellercita. Tra Dio, & i Rè vi è dispar tà; alli Rè è ignominia celare la ragione de suoi giuditij, perche deue manisestare le ragioni per le quali giudica, perche condanni vno all'essilio, ouero alla morte; all'honor di Dio appartiene occultar le ragioni delli giudicij suoi, perche non ha superioce, ne vguale, perche il suo dominio depende solamente della sua volontà, & retto giuditio.

Secondariamente il libro sigillato con sette sigilli denota l'occulta mente della diuina scienza respetto alle cole suture, che è per sare Dio sinche le riueli, come espone il Pererio nell'Apocalisse cap. 5. disput. 3. Septenarius numerus sigilsorum denotat vniue sitatem obscuriratum, & disticultatum latentium in diuiuina præscientia suturorum. Nel medesimo luogo dice, che quelli sigilli nonsono altro, che la volontà di Dio. Sigilla illa non esse aliud, susi Dei voluntatem, que arcana sua præscientiæ claudit, & aperit, quam diu vult, & prout

vult, & quibus vult.

Terzo significa l'oscurità, nella quale è inuolta la sapienza, & per la quale difficile si rende ad aquistars, però Salomone l'assimigliò ad vn tesoro nascosto nel 2. cap. delle parabole. Si quæsieris eam quasi pecuniam, & sicut Thefauros effoderis illam, tunc intelliges timorem Domini, & scientiam Dei inuen es. Std nascosta appresso Dio, & sigillata la sapienza, non perche gli huomini ne restino priui, ma perche la dimandino a Dio, & cerchino acquistarla con industria, e fatica, acciòche non s'insuperbilchi di se stelli, ma riconoschino tanco dono dalla somina sapienza. Santo Agostino parlando dell'oscurità della scrittura nel Tom.3. de de ct. Christi. Quod totum prorsum diuinitus. esse non dubito ad edomandam labore superbiam. L'istesso de Trinitate. Ve autem nos exerceat fermo dininus non res in promptu fitas, fed in abdito ferutandas, & ex abdito eruendas maiore studio fecit inquiri, nella questione 5 3. cost dice. Deus noster sic ad la lutem animarum diuinos libros spiritusancto moderatus est, vt non solum manifestis pascere, sed etiam obscuris exercere nos vellet, Degna è da riportarsi quella sua sentenza, che è nelle sentenze. Tom-3, bone

3. bonæ funt in scripturis sanctis mysteriorum profunditates, quæ ob hoc teguntur, ne vilescant, ob hoc queruntur vt exerceant, ob hoc autem aperiuntur vt pascant. Molte cagioni di ciò raccoglie anco Francesco Petrarcha nel terzo libr, delle inuettiue cap.vi, tra lequali è questa pur di Santo Agostino nel Salmo 126. ideo enim inquit obscurius positum est, vt multos intellectus generet, & ditiores discedant homines, qui clausum inuenerunt, quod multis mod's aperiretur, quam si vno modo apertum inuenicent. L'oscurità del patlar diumo è vtile, perche partorisce più sentenze di verità & le produce in luce di notitia, mentre che vno l'intende in vn modo, & l'altro in vn'altro modo. Deus alius eum sic, alius sic intelligit, disse nell'undecimo de Ciuitate Dei, per vitima pone quella di S. Gregorio sopra Ezechiele Magna inquit vtilitatis est obscuritas eloquiorum Dei, quia exercet sensum, vt fatigatione dilatetur, & exercitatus capiat qued capere non posset ociosus, habet quoq; adhuc aliquid, quia scripturæ sacræ intelligentia si cunctis esset operta vilesceret, sed in quibusdam lo. cis obscuribus, tanto maiori dulcedine inuenta reficit quanto maiori labore cafligat animum quæsita. Et queste sono le cagioni, per le quali la sapienza diuina habbia nascosto molti suoi misterij dentro oscura nube di parole. Nubedico conforme a Santo Agostino, De Genesi contra Manicheos, que chiama l'oscurità della scrittura nube. De nubibus eas irrigat i l'est de scripturis Prophetarum, & Apostolorum; recte appellantue nubes, quia verba ista, que sonant, scisso, & percusso aere transeunt, addita ableutitate al goriatum, quasi aliqua caligine obducta velut nubes fiant. Tanta è l'oscu ità della scrittura in Il uni passi, che Santo Agostino, il quale senza maestro apprese molte discipline,& ciò che trattano i Filotofi sopra i dieci categorij, confessa di non hauer potuto intendere il principio di Elaia: ne matauiglia è che il Tostato nella prefatione sopra la Genesi dica, Scriptura sacra adeo est difficilis, ve in quibuidam locis, viq; hodie non pateat intellectus. Gli Egittijl'olcutità della s pietzi, & vana dottrina loro di cose sacre la denotauano con ponere auanti i tempij le ssingi, lequali anco nel tempo nostro habbiamo vedute con o'cure note gierog'ista che, nelle bise, auanti il Pantheon, detto la Rotonda, trasferite per ordine di Sisto V. alla fontana de Termine; delle quali sfingi Plutarco in Inde, & Olivide. Ante templa Sphinges plerumq; collocantes : quo innuunt suam resum sacrarum doctrinam constare perplexa, & sub inuolu ris latente sapientia. Mi noi habbiamo figurato l'oscurità, & difficoltà della sapienza divina col libro ferrato con lette legnacoli presi dalla sacra Apocalisse, volendo inferire, che nella recondita sapienza diuina vi sono cose tanto oscure, quanto pretiose, di certissima fede, & autorità: liquali sette signacoli a quelli facilmente saranno aperti, che ch'uderanno le fenestre de i tensi alli sette capitali vitij, con le sette virtu a toro contrarie; & ce caranno di conseguire con la pietà, e timor di Dio la sapienza, & scienza doni dello Spiritosanto.

L'Agnello Pasquale sopra il libro si pone, perche Dignus est Agnus qui occisus est, accipere virtutem, & diuinitatem, & sapientiam Apoc. cap. 5. Vn'altra ragione vi si può addurre, rispetto l'humana conditione delle creature, lequali per ottenere la Sapienza, non deuono essere superbe, e inique in Anima

O 2 enim

# 212 ICONOLOGIA

SAPIENZA DIVINA.



enim maleuolam non intrabit Sapientiatma deuono essere humili, puti: in questa guisa si piglierà l'agnello per la mansuetudine, ouer timor di Dio, che tutti dobbiamo hauere, Initium enim sapientiæ est timor Domini: volendo inferire per l'agnello ausmal timoroso, innocente, puro, e mansueto, che li mortali non ponno acquistare la sapienza se non con il timor di Dio, e con la mansuetudine, con il cui mezzo stamo satti partecipi de tesori Celesti, si come accenna l'Ecclesiastico cap. 1. Fili concupiscens sapientiam, conserua iustitiam, se præbebit illam tibi: sapientia enim, & disciplina timor Domini: & quod bene placitum est illi sides, & mansuetudo, & adimplebit thesauros illius, i quali il Sig. Dio per sua infinita bontà ce li conserui nell'eterna gloria.

N vecchio, con bocca aperta, con i capelli artifitiosamente ricciuti, & barba bianca, d'habito vago, & con ricamo di grandi spesa, terrà con la destra mano in atto publico vn mazzo di carte da giuocare, con la sinistra vn



leuto, & alli piedi vi sarà vn f. auto, & vn libro di mufica aperto.

Si dipinge vecchio lo Scandolo, percioche ono di maggior confiderationi gli errori commessi dal vecchio, che dal giouane, & perciò ben disse il Petrarca in vna sua Canzone, il principio della quale,

Ben mi credea passar, &c. Ch n gionanil fallire, è men vergogna,

Il tenere la bocca aperta fignifica, che non tolo con i fatti mà con le pare le fuor de i termini giutti, & ragioneuoli, si da grandemente Scandolo, os si sa con esse cale cadere altrui in qualche mala operatione, con danno, & con ruina grandissima, come ben dimostra S. Thomaso in 2.2. quest. 43. art. prime, dicendo, che Scandolo è detto, ò fatto meno dritto, che dà occasione a gl'altri di ruina.

L'apelli ricciuti, la barba bianca artificiosamente acconcia, l'habito vago, & gli stromenti sopradetti dimostrano, che nel vecchio è di molto Scando o lastare in disparte le cole graui, & attendere alle lasciuie, conuiti, giuochi, seste, canti, & altre vanità conforme al detto di Cornelio Gallo.

O 3 Turpe

Turpe seni vultus nitidi, vestesso; decora, Atq; etiam est ipsum viuere turpe senem Crimen amare iocos crimen conuiuia cantus. O miseri, quorum gaudia crimen habet,

Perche, si come dice Seneca in Hippolito Atto, 2. Al gio uanel'allegrezza, a vecchio si conuien seuero il ciglio.

Latitia iuuenem, frons decet triffis senem .

Il tenere, ch'ogn'vn veda, le carte da giocare, è chiaro segno come habbiamo detto di Scandolo, e particolarmente nel vecchio, essendo che non solo non sugge il giuoco, ma dà materia, che li giouani faccino il medesimo ad' imitatione del suo male essempio.

SCELERATEZZA, O VITIO,

N Nano sproportionato, guercio, di carnagione bruna, di pelo rosso, & che abbracci vn'Hidra.

Le sproportioni del corpo si domandano vitij della natura, perche come in vn'huomo atto ad opera e bene, che s'impiega al male, quel male si domar da vitio & sceleratezza; perche pende dalla votontà per elettione male habituata.

Cosi si chiama vitio tutto qu'llo, che non è secondo la sua proportione in vn corpo, che perciò si dipinge la forma d'esso, che habbia v'tij della natura, come al cotrario si sa per significare la vittù, essendo che secondo il Filotoso, la pro por tione di belli lineamenti del corpo, arguisce l'animo bello, e bene operante; stimandosi, che come i panni s'acconciano al dosso, così i lineamenti, e le qualità del corpo si consormino con le persettioni dess'anima; però Socrate su anch'egli d'opinione, che le qualità del corpo, e dell'anima, habbino inseme couenienza.

Guercio, brutto, e di pelo rosso si rappresenta, percioche queste qualità sono si rappresenta percioche queste qualità sono si rappresenta, percioche queste con si rappresenta della sono si rappresenta della si rappresenta della sono si rappresenta della si rapprese

Crineruber, niger ore, breuis pedc, lumine lasus,

Remmagnam præstas, Zoile, si bonus es.

Si dipie s', che abbracci l'Hidra, laquale hà sette teste, e vien messa per i sette peccati mortali; percioche s'auuiene, che alcuna d'esse teste sia tagliata, si come in essa rinascono dell'altre & acquista maggior forza, con chi gli s'oppone, così il vitio in vn corpo, il quale tutto che venga combattuto dalla virtù, nondimeno per hauer egli più capi in esso per la volontà habituata nel male, tosto per essa ri sorge più rigoroso, & ostinato nelle peruerse operationi, ma al fine conu ene che resti superato, & vinto con resisterli, ò suggirlo, come quello che sin dal principio del mondo, gabbando il nostro primo Padre, è stato, & è la rouina di nos misseri mortali, come si dimostra per il seguente Anagramma, che dice così.

VITIVM. MVTIVI.

Cepisti primum submissa voce Parentem,
Hinc nos clamores tollere ad astra facis.
Heu (celus: heu vtinam mutescas tempus in omne,
Quam tua nos tradant amplius ora neci.
EPIGRAMMA.

Mira-

Miraris sceleris monstrum desorme nesandi, Talia non, dices, stix & Auernus habent. Aspice quam facie, quam somidabile vultu

Quam turpes macule corpora nigra notant.

Quam facile arridens lernæam amplectitur hidram.

Porrigit, & collo brachia nexa feræ.

Nil mirum hec sceleris sunt argumenta probrosa Quo nil aspectu fædius esse potest.

Tale igitur monstrum, dum se mortalis iniquis Obstringit vitijs criminibusq; refert.

S C I E N Z A.

ONNA con l'ali al capo, nella destra mano tenghi vno specchio, & con
la sinistra vna palla, sopra della quale sia vn triangolo.

Scienza, è habito dell'intelletto speculativo di conoscere, & considerar le cose per le sue cause.

Si dipinge con l'ali, perche non è scienza doue l'intelletto non s'alza alla comtemplatione delle cose; onde disse Lucretio nel lib.4.della natura delle cose.

Nam nihil egregius quam res discerneres apertas, At dubis animi quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quel, che dicono i Filososi, che scientia sit abstrahende, perche il senso nel capire gli accidenti, porge all'intelletto la cognitione delle sostanze ideali, come vedendosi nello specchio la sona accidentale delle cose esistenti si considera la loro essenza.

La palla dimostra, che la scienza non hà contrarietà d'opinioni, come l'orbe non hà contrarietà di moto.

Il triangolo mostra, che si come i tre lati fanno vna sola figura, cosi tre termini nelle propositioni causano la dimostratione, & scienza.

In scientiam ab eodem descriptam.

Cæsar scientiam pinxit mulierem serre In alia vero orbem manu apparere,
Alatam in capite desuper cristam,
Et super o bé sigura triangularis mest
Et in dextera rectè continere speculum Hæc scientiæ imago at si aspicias
Cóspicuis è longe imaginib splédens,
Cesaré, scientia.

Onna giouane, con vn libro in mano, e in capo vn deschetto d'oro da tre piedi, perche senza libri solo con la voce del Maestro dissicilmète si può ca pire, e ritenere gran copia di cose, che partoriscono la cognitione, e la scienza in noi stessi. Il deschetto, ouero tripode, è inditio della scienza, e per la nobiltà del metallo, colquale adornandosi le cose più care, si honorano; e per lo numero de piedi, essendo il numero ternario persetto, come racconta Aristotile nel prime del Cielo, per esser primo numero, à cui couiene il nome del tutto, come la scie za è persetta, e persettione dell'anima nostra: e però racconta Plutarco nella vita di Solone, che hauendo alcuni Milesi a risico comperata vna tirata di rete di certi pescatori nella Città di Coo, i quali hauendo tirato in luogo del pesce va desco d'oro, dubitandosi poi fra di loro di chi douesse essere tal pescagione.

mas endo perciò nella Città molto disturbo, secero sinalmente conuentione, che si douesse andare all'Oracolo d'Apolline Pitheo, e che da lui si aspettasse risolutione, ilqu se rispose douersi dar in dono al più sauio della Grecia; Onde di comun consenso si porrato a Socrate, il quale essendo consapeuole del significate d'esso, subbito lo rimandò all'Oracolo, dicendo, che suor di lui medesimo non si doueua ad alcuno, perche solo Dio penetra, sà, & conosce tutte le cose.

SCIOCEHEZZA.

ONNA mal vestita, la quale tide di vna girella, che tiene in mano di quel ie, che sanno vestare i sanciulli al vento, co vna malla di biobo in capo, alsudendosi al detto latino, Plumbeŭ ingenium, per che come il piombo è graue, & se ne stà di sua natura al basso, così ancora è lo sciocco, che non alza mai l'ingegno, à la mente a termine di discorso, ouero per che, come il piombo acquista lo pledore, e tosto lo perde, così lo sciocco facilmete s'allotana da buoni proposita.

Il riso senza occasione, è effecto di seiocchezza; però disse Salomone, molto

tiso abbonda nella bocca delli sciocchi.

La girella, dimostra, che come i suoi pensieri, cosi l'opre sono di nessun va-

lore, & si girano continuamente.

SEOETVEA.

O IO VA NE bella, con l'acconciatura della testa semplice, & negligente son la quale satà vn ramo di lauro verde, si farà vestita di drappo di vasgo colore, con la destra mano sopra al capo di vna statua di sallo, nell'altra tenghi varij istromenti necessarij per l'essercitio di quest'arte, co' piedi posati sopra va ricco tappeto.

Si dipinge la scoltura di faccia piaceuole, ma poco ornata, perche mentre con la san tassa l'huomo s'occupa in conformare le cose dell'atte con quelle della natura, sasendo l'una, & l'altra somigliante, non può impiegarsi molto nella

cura delle cofe delleorpo.

Il ramo del lauro, che nella seuerità del verno conserua la verdezza nelle. sue frondi, dimostra, che la scoltura nell'opere sue, si conserua sella, & viua contro alla malignità del rempo.

Il vestito di drappo di vago colore, sarà conforme alla scoltura istessa, laquale

f esercita per diletto, & frmantiene per magnificenza

La mano ancora sopra alla statua, dimostra, che se bene la scoltura è principalmente oggetto degl'occhi, può esser medesimamente ancor del tatto, perahe la quantità soda, circa la quale artistiosamente composta dalla natura si essercita quest'arte, può esser egualmente oggetto dell'occhio, e del tatto. Onde sappiamo, che Michel'Angelo Buonarrota, lume, e splendore di essa, essendogli in vecchiezza per lo continuo studio mancara quasi assatto la luce, soleua col tatto palpeggiando le statue, ò antiche, e moderne che si sossero, dar giuditio, del prezzo, del valore.

Il tapeto fotto i piedi, dimostra, come si è detto, che dalla magnificenza vien

sostenuta la scoltura, & che senza ella sarebbe vile, è sorse nulla.

H VOMO con vn Guso in capo, e con la veste mal composta, discinta.

Lo scorno è una subbita offesa nell'honore, & si dipinge col Guso, il quale è vecello di cattiuo augurio, secondo l'opinione sciocca de Gentili, & notturnos perche sa impiegar gli animi sacilmente a cattiui pensieri.

S D E G N O.

VOMO armato, e vestito di rosso, có alcune siamme di suoco, starà con se braccia ignude, porterà ricoperte le gabe, có due pelli di piedi di Leoni satte a vso di calza, tenendo in capo vna testa d'Osso, dalla quale esca siama, e sume. Il suo viso sarà rosso, e sdegnoso, e in mano porterà alcune catene rotte in pezzi Il vestimento rosso, & le siamme, mostrano, che lo sdegno, è vn viuace si-

Le gambe, & le braccia, nel modo detto, danno indicio, che lo sdegno può esser si potente nell'huomo per opra delle passioni meno nobili, che si renda semile a gli animali bruti, & alle siere seluaggie. Et però ancora vi si dipinge la pelle dell'Orso, il quale è incitatissimo allo sdegno.

Le catene rotte mostrano, che lo sdegno suscita la forza, & il vigere per supe-

perar tutte le difficultà.

SECRETEZZA.

DONNA, che non solo habbia cinta la bocca con una benda, ma anco sigillata, & il resto della persona sia da un gran manto neto sutta coperta.

Soleuano gl'Antichi con la hocca legata, e sigillata rappresentare Angerona Dea della secretezza, per denot, re l'obligo di tacere i suoi, & gli altrui secreti.

Si dipinge con il manto nella guisa ch'habbiam detto, percioche si com'egli ricuopre tutte le parti del corpo, così la secretezza cela, & siene occulte tutte quelle cose, che le vengono cos sidate.

SECOLO.

H VOMO vecchio con vna Fenice in mano, che si arde, & stà dentro alla nona sfera.

Si fà vecchio, perche il secolo, è lo spatio della più longa età dell'huomo, ouero di cent' anni, & lo spatio della vita della Fenice; ouero il moto d'vn grado della nona sfera.

SECRETEZZA, OVERO TACITVRNITA.

DONNA graue in habito nero, che con la destra mano si ponga vn'anello sopra la bocca in atto d'imprimerla, & alli piedi da vn canto vi sia vna Ranocchia.

Vuol esser graue, perche il riferir secreti è atto di leggiere 22, ilche non fanno le persone sode, & graui. L'habito nero significa la buona considenza, e costanza, perche il nero non passa in altri colori: così vna persona stabile, e costante non passa il secreto in altri, masse lo ritiene in bona considenza.

Tiene l'ane lo in atto di suggilarsi la bocca , per segno di titenere i secreti.

Arcanum vi celet claudenda est lingua figillo. Duse Luciano Gieco, altri dissero metaforicamente la chiaue nella lingua, volendo inferire, che li socreti si deuono tenere chiusi in bocca. Sed est mini in lingua clauis custodiens. Varso d'Eschilo Greco Poeta, cosi tradotto da Gentiano in Clemente Alesandrino Stromate V: Nell'Edipo Coloneo di Sosocle tragico, parla il coro in questa guisa.

## ICONOLOGIA

SECRETEZZA, OVERO TACITVENITA.



Vbi veneranda Sacerdotes
Fouent Sacra Cereris

Clauis lingua claudit Ministri Eumolpidæ,

Ho vinibus: & quo: u aurea Et ciò dice per dimostrare, che quelli teneua? no occulti i secreti misteri di Cerere, come le hauessero la lingua serrata in bocca a chiaue, nel che hanno mira i detti autori a quelle piccole chiaui antiche fat te a guisa d'anello atte a 'errare, aprire, segnare, & sigillate le cose, accid si mantenellero custodite, & non fussero da serui tolte senza conoscers, de quali anelli da segnare ne tratta Giusto Lipsio nel 2. lib. degl'Annali di Cornelio Tacito; - dagl'Autori citati da lui fi raccoglie che quelle picciole chiaui erano anco chia mate anelli, malfimaméte da Plauto, quando fa dire a quella madre di famiglia. Obsignate cellas, referte anulum ad me. De' quali anelli con chiauette annessi; se ne vedo o infiniti in Roma da studiosi raccolti. Vsauasi anco da gli antichi sigillar, come hora, e lettere con anelli, che si portano in deto, 'acciò non si vedino, ò palesino li negotij, onde occorse vna volta che essendo presentata vna lettera ad Alellandro Magno di sua madre contra Antipatro in, presenza di Ese-· Gione suo caro amico, senza scostarsi ne guardarsi da lui la leste: ma subito letta fi leno

fi leud l'anello dal dito, colquale solea segnare le sue lettere, e lo pose in bocca ad Ensestione, per ricordo di Secretezza, acciò non riserisse il contenuto. Ne è marauiglia, che Augusto come racconta Suetonio al cap. 5. vsasse significa le lettere con vno anello, nel cui improto era vna ssinge; perche la ssinge è gieroglissico nel l'occultare i secreti, secondo Pierio lib. 6. Altri vsarono per impronto s'imagine d'Harpocrate reputato dalla supersitivosa gentilità Dio del silettio, per dare ad in tendere co tali segni a chi scriucuano che stesse occultassero i recreti.

La Ranocchia fà imp. efa di Mecenate per fimbolo della taciturnit? : trousfi in Plinio lib. 32.c.7. che vi è vna so te di Ranocchie nelli canneti, e nell'herba, mute, senza voce, e simili sono in Mac donia, nell'Africa in Ci. ene, in T. in glia nel lago Sicendo, & in Serifo Itola del Ma e Egeo 20 miglia discosto va Delo ne laquale Isola vi nascono le Rane mute, onde passa in prouesbio, Stiphia R. na, per vna persona cheta e tacicuma, vegg insi gi'Adaghe Suid i nella nas no Batrachos seriphios, oue dice Ran scriphia de de mutis, quod rang seria, açun scy rum perlate, non vociferabantur. Le Mana Serifia dicesi di persone mute, e taciturne: perche le rine Serifie non gridauano, ancorche fullero portate in Ccito, oue le natiue rane gridanano: e però quelli di Sciro marauigliandosi delle rane mute di Serifo foteano dir Barrachos ech seriphu, noè Rona Serifa, laqual voce passo poi in prouerbio. Si che no è suor di proposito pensare (si come anco giudica il Paradino nel li fimboli heroici) che Mecen te vialle nel tuo anotto la rana per fimbolo della Taciturnità, e Secretzza, medifie la quale en molco grato ad Augusto Imp.come narra Eurropi. ne bene Suctoni val c. 66. dice che Augusto resto disgustato di lui, perche riserì vn secreto della conciera scoperta di Mu rena a Terentia sua moglie; mancamento inuero grade, perche li lecci ti masiimaminte de Principi non fi deuono riuelare a niubo bomo, rocue a Donne di natura loquaci, come le gazze, he ridicono ciò, he odond hiese se bene la secre tezza, e taciturnità è feminamondameno li se reti, che sono maschi no possono star rinchitti nel pett i desle fémine. Ben ne be ragione Flopo dar quel ricordo, Mulieri nun quam comileris arcana. diceli di Catone, c'. 'og ni volta che conferiua qualche tecreto alla moglie sempre le ne trougua nétit : ben se ne troud pen tito Fuluio amico d' Augosto, ilquale hauendo vn giorno fentito piangere l'Imperat, e lamentarfi della folitudine di casa, di due nepoti da canto di figlia tolti di vita, di Postumio vnico rimasto, che in escalio per calunnia di i iuia sua moglie viuena, e che era sforzato lassare il figliastro in cessore de l'Imperio, co tutto che haueile compassione del nipote, e desideralse di richiamarlo dall'essilio, Fuluio riferi questi lamenti alla moglie, la moglie . Liui : Imperatrice, diche ella acerbamente se ne lamentò con Augusto: Fulu o andatosene la mattina, secondo il costume a salutare, e dare il buon giorno a l'Imper, gli rispose Augusto. Sanam mentem Fului, cioè, Dio ti dia buon senno, dandogli ad intéder, con tal motto, che haucua hauuto poco ceruello a ridir il fecreto alla moglie, co laquale poi le ne dolle fortemente, dicendo, Augusto s'è accorto, ch'io ho scoperto il suo animosperò da me stello mi voglio dar mortese mericamete rispote la moglie, essen do stato tanco tempo meco, non ti sei accorro della nua leggierezza, dallaquale guardar et doueui? ma lassa ch'io muota prima di teje prete vn cortello s'vecile

auanti il marito. Onde molto si deue auertir non conferir secreti con donne: ne meno lassarsi cauar niente di bocca dalle loro attidue preghiere, potéti lusinghe, e carezze, che bene spello, come curiose d'intédere i fatti altrui, a bella posta fan no:ma in tali casi bisogna gabbarle per leuarsele dauanti con qualche artifitiosa inuentione, come fece Papirio pretestato giou inetto accorto, che taciturno tene occulti i secreti del Senato, e alla Madre che co istaza grade da lun ricercana che cola s'era confultato nel Senato, rispole dopò lunga resistenza, che s'era trattato s'era meglio per la Republica, ch'vn huomo solo hauesse due mogli, o vna donna due mariți, ciò lubito inteso, lo riferì a l'altre matione, lequali le n'andorno vnite insieme piene d'ansietà al Senato, e lo pregorno có lacrime a gl'occhi, che si terminasse più tosto di date per moglie vna donna sola a due huomini, che vn' huomo a due donne. Il Senato si stupi di simile domanda: intesa la cosa, come era pallata, fece gran felta a Papirio abbracciadolo ogn'yno per la sua fede, e fecretezza, dandogli privilegio, ch'egli solo de' putti per l'auuenire potesse in con seglio interueni, e, come riferisce Macrobio ne Saturnali li. 1. c. 6. no è inseriore la burla, che narra Plutarco, nel trattato de'Garrulitate, profiteuole in questa mate ria, d'vn Senator Romano, ilquale stan do molto pensoso sopra vn configlio occulto del senatostà con mille scongiuri pregato dalla moglie, che la facelle colspeuole del secreto, dandoli giuramento di non douerlo ridir mai: il marito fingédo effer convinto dalle sue preghiere, diste sappi che è venuto auuiso, ch'vna lodola è volata armata con lancia, e celata d'oto : hora stiamo con gl'Auguri a consultare se sia buono, d cattiuo augurio, ma di gratia taci, non lo ridire a niuno, la secreta mogli : partitosi il marito dubitando di sinistro augusio, cominciò a piangere, e dar materia alla serva d'accorgensene, che disgratia vi era, si come fece, la Padrona narrolle il tutto, co la solita clau ul paunerti no lo due a niuno; ma ella discostatasi daria Padron, raccontò il tutto ad vu suo amante, l'amante ad vn altro, & in breue si sparse per il foro Romano, doue peruenne all'orecchie dell'Autore della nuoua, ilche tornatosene a casa, disse alla moglie, tù m'hai rouinato, già s'è saputo in piazza il secreto, che t'ho d. tto, sò che'l Senato si lamen tarà di me,bilogna ch'io muti paese per la tua incontinenza, & essa rispose, nó è vero, non ho detto niente, no lei tù il trecentelimo senatore del Senato? perche ha da ester data la colpa più a te ch'a gl'altri?come il trecentesimo? rispose il ma rito, questo non lo sà niuno del Senato le no io, che ho trouato simil fintione per prouare la tua secretezza. Ma per l'auuenire no accade sur proua della secretezza delle donne, che per l'ord nario tutte cantano volétieri. Meglio anco sarà di andar cauto in ciòse riferuato con gl'huominise non confidare i suoi secreti con niuno, e chi li confide, de si diuol zano, non si lamenti d'altri, ma di se stesso, che è stato il primo a dirli, perilche deuesi elleruare la continua taciturnità della Rana Serifia, laquale le bene è presa da gl'Adag j per vitiosa, e souerchia tociturni. tà in altre cole; nulladimeno è commendabile in questo particolare della secretezza; perche il secreto deue esser tenuto in bocca chiuso, e sigillato.

S E D I T I O N E C I V I L E.

ONNA armata con vn'asta nella mano ditta, nella finistra vn ramo di
Elce, alli piedi due Cani, che si azzusfano, vno incontro l'altro.

SEDITIONE CIVILE.



Le seditioni, le guerre, & le disserenze Ciuili niuna a'tra cosa se commuoue, che il corpo, & li suoi appetiti, & cupidigie, tutte le guerre nascono dall'acquissto delle ricchezze, & le ricchezze ci ssorzano d'acquistare per le commodità del corpo, al quale cerchiamo seruire, & anco procuriamo di satiare tutti gli appetiti nostri, & cacciarci tutte le cupidigie, & voglie, che dal senso ci vengono somentate, o per vitile di robba, o per amor di Dame, o per ambitione di dominare, & pretensione di magioranza, non volendo cedere a gli altri, massuperarli in ogni conto: per quali rispetti vengono i Cittadini a perturbare il tranquillo stato della patria, & seminano per la Città dissensoni, & si pongono in arme per le Seditioni suscitate, & perciò la figuriamo armata, dalla quale. Seditione deuono in ogni modo astenersi li Cittadini, per la quiete publica, & deuono esterminarla a satto, come dice Filostrato lib. 4. cap. 2. Seditio, que ad ad arma, mutuaso, plagas ciues deducit, a ciuitatibus exterminanda penitus est: impercioche è cosa impia a cittadini machinare tra loro mali, & sciar

gure : per deteftare questa seditione domestica, conuiene assai quel verso d'Ho-

Impia res meliori inter sele mala

Non è da lodare Solone in quella sua legge, in vigor dellaquale riputaua insame vno, che non si aderiua ad'vna parte, nata che susse vna Seditione Ciuile, dellaqual legge ne fà mentione Plutarcho ad'Apollonio, & nel trattato del gouernare la Republica verso il fine : ne si deue pensare vno, che non si accompagna con vna patte in fare ingiuria, alienato da Cittadini, ma più tosto cittadino commune in dare aiuto, ne se gli porterà inuidia, perche non sa dimentato partecipe della calamità, poiche apparisce, che vgualmente gli duole della infelice forte di tutti, anzi tra le ciuile opere maggiore si deue riputare di procurate, che non nasca niuna seditione, come si comprende da Plutarco. Est autem preclarissimum in id operain dare, nul'a vt viquam oriatur seditio: idque artis quasi ciuilis : opus maximum e 1,& pulcherrimum existimandum. Et però deue vn'huomo ciuile interponei si alle differenz ,ancor che priuate,ne i principijsacciò che non sorghino seditioni tra cittadini; essendo che di priuate molte volte diuentano publiche, impercioche non sempre vn grande incendio piglia origine da luoghi publichi, ma per lo più vna picciola scintilla, vna lucerna disprezzata in vna particolare casa suole attaccare gran fiamma in dan no publico. Et però soggiunge Plut. Ex officio ciuilis vir subiectis rebus hoc vnum ei restat, quod nulli alteri bono præstantia cedit, vt cines suos concordia, mutuaq; amicitia inter sese vti doceat, lites, discordias, seditiones, inimicitias vique omnes aboleat.

Tiene vn ramo d'Elce nella mano sinistra per simbolo della Seditione ciuile, poiche questi arbori se tra loro si sbattono, & vrtano, si romposso, Atist. nel 3. della Retthorica per autorità di Pericle, che i Boeti jerano simili a gli Elci, impercioche si come quelli tra loro si rompono, così li Boeti jera loro combatteuano. Pericles, inquit ille, Boetios ilicibus esse similes dixit, vt enim ilices sese vicissim frangunt, ita Boetios inter se præliari; onde ne deriud l'Alciati

l'Emblema . 203.

Duritiæ nimia quod se se rumperet ilex, Symbola ciuilis seditionis habet.

Dalla cui figura dell'Elce si raccoglie, che si come gl'Elci piante grandi, gagliarde, salde, dense, & dure, dissicili a spiantarsi, & tagliarsi da colpi di ferro,
nondimeno vrtandosi tra loro facilmente si rompono, così le Republiche ancorche ben munite, & fortisicate, difficile ad essere spiantate da ferro, & nemica
mano, nondimeno se si cittadini tra loro s'vrtano, facilmente cadono, & rouinano a satto per le Seditioni ciuisi, onde Plutarco disse, Ciuitates in vniue sum
seditionibus contuibatæ, sunditus perierunt.

Li cani che alli piedi della figura si azzustano, con ragione seruono per simbolo della seditione ciui e, poiche se bene sono animali domessici, e d'una medesima spetie, nondimeno sono soliti d'azzusta si per lo nutrimento del corpo, per gl'interessi loro venerei. & per irritarsi tra loro con l'abbaiare, & ringhiare corche domestici d'una medesim. Città per gli istessi rispetti di sopra toccati vengono in contesa, & partoriscono alla patria, & Città loro pernitiose turbulenze di seditioni ciusi, dimodo che sono, come tanti cani arrabbiati, samenci, & sittibondi del sangue ciuile, riputati da tutti gl'huomini ssacciati, audaci, & cattiui, si come esclama Cic. nell'Oratione pro Sessio. Hi,& audaces, & mali, & pernitiosi ciues putantur, qui incitant populi animos ad seditionem.

#### SENTIMENTI. VISO.

IOVANETTO, che nella destra mano tenga vn' Auostoio, cosi le rappresentauano gl'Egittij, come racconta Oro Apolline, nella sinistra terrà vno specchio, & sotto al braccio, & a canto si vedrà vno Scudo, oue sia dipinta vn' Aquila con due, o tre Aquilette, che guardino il Sole, col motto che dica, Cognitionis via:

Lo specchio dimostra, che questa nobil qualità non è altro, che vn'apprensione, che sa l'occhio nostro, il quale è risplendente, come lo specchio, ouero
diasano, come l'acqua delle sorme accidentali, visibili de' corpi naturali, & le
riceue in sè non altrimenti, che le riceue lo specchio, porgendole al senso commune, & quindi alla santasia, le quali sanno l'apprensione, se bene molte volte
salsa; & di qui nasce la difficoltà nelle scienze, & nelle cognitioni appartenenti
alla varietà delle cose; da questo Aristotile giudicò la nobiltà di questo sentimento, e che più ageuolmente de gli altri sa cio strada a gli occulti secreti della
natura, sepolti nelle sostanze delle cose istesse; che si cauano poi alla luce conquesti mezzi dell'intelletto.

L'Aquila hà per costume, come raccontano i diligenti Osseruatori, di pora tare i suoi sigliuoli vicino al Sole, per sospetto che non gli siano stati cambiati, & se vede che stanno immobili, sopportando lo splendore, li raccoglie, & li nutrisce, ma se troua il contrario come parto alieno li scaccia; da che s'impara que sta singolar potenza quando non serua per sin nobile, & per essercitio di operationi lodenoli, torna in danno, & in vituperio di chi l'adopra; Et sorse a questo sine durò nell'Italia, & nell'Europa per molti anni, mentre durorno le seditioni de Vandali, che i Signori principali, i quali hauessero mancato di debito, d con Dio, d con gli huomini, si faceuano accecare, accioche viuessero in quele la miseria.

Si può ancora vicino a questa immagine dipingere il Lupo Ceruino, da Latini dimandato Lincio, per l'acutezza del suo vedere.

VDITO.

Toro, perche quando la Vacca appetisce il coito (il che è solo per termine di tre hore) manda suori grandissimi mugiti, nel qual tempo non soprauenendo il Toro (il che rare volte auuiene) non si suol piegare a tal atto sino all'altro tempo determinato; però stà il Toro continuamente desto a questa vog

ce, come

224 ICONOLOGIA

ce, come racconta Oro Apolline, fignificando forse in ta' modo, che si deue ascoltare diligentemente quello in particolare più d'ogn'altra cosa, che è necessario alla duratione, & alla conservatione di noi stessi, in quel miglior modo, che è possibile. Et perche meglio si conosca questa sigura, si potra dipingere detta immagine, che tenga con le mani l'orecchia d'vn Toto.

Vaite.

Onna che suoni vn Liuto, & a canto vi sard vna Cerua.
O D O R A T O.

IOVANETTO, che nella mano finistra tenga vn vaso, & nella defira vn mazzo di fiori, con vn Bracco a' piedi, e sarà vestito di cosor verde dipinto di rose, & altri fiori, angli in transcripto.

Il vaso fignifica l'odore artificiale, & il mazzo di fiori il naturale.

Il Cane bracco si pone, perche la virtù di questo sentimento, come in tutti a cani è di molto vigore, così è di grandissimo ne' Bracchi, che col solo odorato ritrouano le siere ascose molte volte in luoghi secretissimi, & all'odore si sono veduti spesso fare allegrezza de Padroni vicini, che altramente non si vedeuano.

Si veste di color verde, perche dalla verdura delle frondi, si tolgono i siori

teneri, & odoriferi...

G V S T O.

DONNA, che con la destra tenga vn cesto pieno di diuersi frutti, & nella sinistra vn frutto di persico.

Il Gusto, è vno de cinque sentimenti del corpo, ouero vno delle cinque parti, per le quali entrano l'idee, & l'apprensioni ad habitat l'anima, della quale sanno i loro consigli bene spesso in vtile, & spessioni anche in ruina di ella, ingannati dalla salsa immagine delle cose apparenti, che sono gli esploratori, & spie tal volta salse, & però cagionano gian male a lei, & ad essi; fasse spie hebbero in particolare gli Epicurei, si quali gli riseriuano, che buona cosa sosse tendete alla crapula senza molti pensieri d'honore, ò di gloria humana.

Si aipinge con varietà di fiutti, perche questi senza art sicio, diuersamente dal gusto si fanno sentire, & il frutto del persico si prende spello a simile pro-

posito da gli Antichi.

TATTO.

DONNA col braccio sinistro ignudo, sopra del quale tiene un Falcone, che con gl'artigli lo stringe, & per terra vi sarà una Testuggine.

SENTIMEMTA DEL CORPO:

N' huomo, che tenga da vna mano legati con cinque cingoli alquanto larghi quetti animali, vno Sparauiero, vna Lepre, vn Cane, vn Falcone, & vna Scimia, nel primo cingolo in mezzo sia figurato vn'occhio, nel secondo vna orecchia, nel terzo vn naso, nel quarto vna lingua, nel quinto vna mano.

Cinque sono i sentimenti, come ogn'vn sà; Vista, Vdito, Odorato, Gusto, & Tatto: altrettanti sono gli instromenti, & organi sensori, per liquali si riceuono i detti senso dall'anima, quali stromenti figurati habbiamo per ogni cingolo.
Non saremo lunghi in dilcorrere sopra cio, potendosi ordinatamente ucuere tal

materia în Arist, in Galeno, in Auicena, & in altri fisici, & Filosoft, come ance in Plin. lib. x. cap. 69. in Aulo Gellio lib. 7. cap. 6. in Plutarcho de placitis Philosophorum in Lattantio sitmiano, in Santo Damasceno, & in Celio Rodigino : basti a noi arrecare le ragioni , per le quali mossi ci siamo a sigurarli cen li fudetti animali.

La vista si saria potuta rappresentare con il lupo ceruiere, da cui diconsi gli occhi di acuta vista lincei : con tutto ciò la figuramo con lo sparauiere augello di potentissima virtù visiua, che sia nel sole sista lo sguardo, il cui fele rischiara la vista, & leua le macchie, & le caligini da gli occhi, come l'Aquila, ma noi habbiamo più tosto eletto quello, che questa; perche egli è di più simbolo dell'Ethere, dello splendore, & della luce dedicato al sole, luce, splendore, & lampa del Mondo, chiamato da gli Egittij Osiride, di cui n'era detto Augello figura per l'acutezza della sua vista: Plutarcho nel trattato d'Iside, & Osiride. Accipitre etiam picto Ofirin læpe proponunt, auis enim ea pollet acumine visus. che la vista habbia affinità con la luce, con lo splendore, & con l'Ethere affermasi da Plutarcho ne morali, que dice che il Mondo se bene è vn solo non dimeno è composto in vn certo modo di cinque corpi, del corpo della terra, dell'aqua, dell'are, del foco, & del Cielo, chiamato da Aristotele quinta sostanza, da altri luce, & da altri Ethere, ne mancano di quelli che applicano le facultà de i sensi, eguali di numero alli sudetti cinque corpi, il tatto alla terra, perche resiste ; il gusto all'aqua, perche pigliansi le qualità de sapori per l'humidità della lingua spongosa & humida ; l'vdito all'aria, la quale ripercossa, sì sà la voce, e'l sono; l'odorato di natura ignea ethere, & alla luce, perche l'occhio lucido stromento della vista ha puro humore christallino, & nel Timeo si sa partecipe de i raggi & lumi Celesti. Visus, sulgore, ether, & lux res cognatæ contemperantur, lensumq; concordi motu percellunt, dice plut. nel discorso. d'Ei, apprello Delfi.

L'vdito ha per simbolo il lepre, che da gli egittij per l'vdito figurauasi. Plus tarcho nel quarto simposio questione quarta., Celeritate exaudiendi videtur alijs anteire, cuius admiratione ducti AEgiptij in suis sacris litteris picto lepore

auditum fignificant.

L'odorato si dimostraua da gli egittij col cane, il quale all'odore scopre le cose natcoste, conosce la venuta di gente incognita, & del Patrone, ancorche lungo tempo sia stato lontano, e sente nella caccia doue sieno passate le fiere, & le perseguita fin cl.e le trona, onde si suol dire come in prouerbio, naso da bracco. per vno che habbia bono odorato: della sagacità, & odorato de cani veggasi quel vago libretto della Caccia di Senosonte: Questi tre sensi che fin qui esplicati habbiamo, non sono communi a tutti gli animali, poiche alcuni nascono ciechi senz'occhi, altri sordi senza orecchie, altri senza natici, & odorato, se bene i pesci ancorche non habbino membro, o forami di vdi o, & odorato, nondimeno, & odeno, & odorano: delli due seguenti sensi ne sono, partecipi tutti gli animali perfetti, come piace ad Arist. nel 3. lib. de Anima cap. 13. & nel lib. del sonno, & della vigilia. Omnia animalia tactum, & gustum habent præterý; animalia imperfecta: l'huomo avanza tutti gli altri animali nel gusto, & nel tatto, ne gli altri sensi è auanzato egli da altri, l'aquila vede piu chiaramente di lui dice (che Plinio, l'Auoltore ha più sagace odorato, la talpa, ode più siquidamen te se bene è coperta dalla Terra elemento denso. dice il medemo Plinio, che l'ossirica ha solamente il tatto priua d'ogni altro senso, ma potemo dire che in vn

certo modo habbia anco gusto, poiche di rugiada si pasce.

Il Gusto è da credere, che sia in ogni Animale, perche ogni Animale si nutrisce di qualche cibo & sap ore; conforme al parere dell'istesso Plinio. Existimauerim omnibus, sensum, & gustatus este, cur enimalios alia sapores appetunt? se bene appresso il medemo narrasi, che nel fine dell'India circa il fiume Gange masce certa gente de gli Astomi senza bocca, che non mangiano, ne beueno, ma viueno d'halito, & di Odore che per le narici tirano, onde sempre portano in mano radiche, flori, & pomi siluestri, ne i lunghi viaggi, accio non gli manchi da odorare:ma questi sono mostri di natura senza bocca, però sono priui del gusto. Il Porco ha gusto d'ogni cosa per fine del loto & delle immonditie, & perche cio è vitio di gola l'habbiamo lassato da parte, si come anco lassiamo gli au. gelli di lungo collo come la grue, & l'Onocrotalo simile al cigno, perche questi sono simbolo della gola, attesoche Filoxene figlio d'Erixide si lamentaua della natura che non gli hauesse dato lingo collo come alla Giue per poter più lungo tempo godere del gusto delli cibi,& delle beuande, si come anco Melanthio del quale Atheneo nel primo libro. Melanthius voluptatis desiderio captus auis cuiuspiam longam ceruicem dari sibi postulabat, vt quam diutissime in voluptatis lenfu moraretur. Onde Martiale nell'x 1, libro,

Turpe Rauennatis guttur Onocrotali.

Et l'Alciato nell'emblema nouantesimo.

Eurcullione gruis tumida vit pingitur aluo, Qui Laron, aut manibus gestat Onocrotalum.

Per sfuggir noi vitiolo Gieroglifico, facciamo simbolo del gusto l'Herodio detto il Falcone augello di ottimo gusto, poiche per gran fame ch'egli habbia, come narra San Gregorio, non vuol mangiare mai carni putride, ma la compor-

ta finche troui pasto degno dei suo purgato gusto.

E necessario che ragioniamo alquanto sopra la lingua posta nel cingolo del gusto, poiche non tutti concedono il sentimento del gusto alla lingua, ma chi al palato solamente, chi alla lingua, & insieme al palato, chi alla lingua sola. Marco Tullio nella natura degli Dei mostra d'attribuirlo al Palato quando dice che Epicuro dedito alli gusti del palato, cioè della gola, non hebbe risguardo al Cielo, il cui concauo, & volto, da Ennio chiamasi Palato. Epicurus dum Palato quid sit optimum iudicat, Cœli palatum, vt ait Ennius, non suspexit. Et nel libro intitolato, de sinibus, Voluptas quæ palato percipitur, quæ auribus intendendo del piacere del gusto, che si piglia col palato, & del piacere deli vidito, che si piglia con le orecchie Quintiliano lib. p. cap. 2. lamentandos che li putti s'instituiscono prima nelle delitie, & gusti, che nel parlare, ancor esso l'attribuice al palato. Non dum prima verba exprimit, & iam coccum intelligit, iam conchilium poscit, ante palatum eorum, quam os instituimus. Horatio nel secondo del le epist. sacendo mentione di tre conuitati, che haueuano diuerso gusto, dice ch'e-

ch'erano di vario palato.

Tres mihi conuiuz prope dissentire videntur Poscentes vario vultum diuersa palato.

Fauoriuo appresso Gellio lib. 15. cap. 8. dice che quelli non hanno palato, cioè gusto, che mangiano la parte superiore de gli augelli, & de gli animali ingrassati. Superiorem partem auium, atq; altilium, qui edunt, eos palatum non habere.

Altri l'attribuiscono tanto alla lingua, quanto al palato, dicendo che il gusto sa vn senso, che piglia i sapori nella lingua, ouero nel palato: Plinio nell' x1. libro cap. 37. l'attribuisce ad ambedue. Intellectus saporum est ceteris in pri-

ma lingua, homini & in palato.

Altri, co li quali ci fiamo tenuti, l'attribuilcono solamente alla lingua, tra qua li Lattantio firmiano, che nell'opifitio di Dio cap. x. specificatamente assegna il fapore, non altrimenti al palato, ma alla lingua, ne a tutta la lingua, ma alle par ti che sono d'ogni canto, le quali come più tenere tirano il sapore con sottilissimi sensi. Nam quod attinet ad saporem capiendum, fallitur quisquis, hunc senfum palato inesse arbitratur: lingua est enim, qua sapores sentiuntur, nec tamen tota, nam partes eius, quæ sunt ab vtroq; latere teneriores, saporem subtilissimis sensibus trahunt. Aristotele nel p. lib. dell'historia de gli animali cap. x I. dice che la forza di questo gusto l'ottiene spetialmente la parte anteriore della lingua: ci sono anco filosofi che pongono l'organo, & l'origine di questo gusto in vna pelletta sotto la lingua, & sotto carne spongosa, & porosa nella superficie della lingua; & perche fanno che simile pelletta sia anco nel palato, quindi è che si pone da molti il gusto nella lingua, & nel palato: onde Aristot, dice che certi pelci che non hanno lingua riceueno guito dal palato loro carnolo; Anco la gola è parte cipe del gusto, anzi Cic. d ce, che il Gusto habita nelle fauci della gola. Gustatus habitat in ea parte Oris, qua elculentis, & poculentis iter natura patefecit; ma non per quelto si ha da far fimbolo del gusto altro che la lingua, perche in lei è il principio del gusto, ella moue il senso de sapori ; il godimento poi & il piacere delle cofe, che si mangiano consiste nell'ingollare, per la socuità delli cibi che nel descendere toccano la gola; come si raccoglie da Arist. nel lib. 4. cap. x1. delle parti de gli animali: lingua fenfum mouet saporum, esculentorum autem. omnium voluptas in descendendo contingit,& più a ballo,in deuorando gulæ tuctione suauitas existit, & gratia: però dice il medemo nel terzo a Nicomacho, cap. x. che filoxeno erixio defiderana la gola piu lunga del collo della grua, come che si compiacesse del tatto dentro la gola, si che la lingua desta il gusto, di cui fattone partecipe il palato-giù per la go'a con gusto si consuma, onde habbia mo in Aristotele nel lib. 4. ca. 8. dell'Historia de gli animal', che la lingua è ministra de sapori, però noi con ragione attribuimo il gusto alla lingua, & la facemo nel cingolo simbolo del gusto.

Il tatto è senza dubio commune a tutti gli animali ancorche priui d'ogni altro senso. Aristo, nella Histode gli animali cap. 3, lib. p. Omnibus sensus inest communis tassusses è distrio per tutto il corpo, il quale per mezzo della peter za del tatto riccue, & sente le potentie delle cose che si toccano il'oggeteo del tatto sono le qualità prime il freddo, l'humido, il caldo, e'l secco, per cio disse Cic. nel 2. de Nat. Deorum Tactus to to corpore aquabiliter susus est, ve omnes ictus omnesso, sus frigoris, & caloris appulsus sentire possimus: sono anco le qualità seconde il molle il duro, le cose graui, deggeri, morbide lisce, ruuide, & pungenti: se bene è disuso in tutto il corpo nodimeno il tatto stà principalmente nelle mani, con le quali toccamo, & pigliamo nelle nostre attioni ogni cosa, però l'habbiamo rappresentato con la figura della scimia, la quale s'accosta alla similitudine dell'homo principalmente alle mani, alle dita, ali vinghie, con le quali tocca, piglia, palpeggia, & maneggia ogni cosa, & imita li gesti, & le attioni humane, onde Minisco chiamò Callipide histrione scimia, & Demostene, Eschine per i loro spessi mouimenti, & gesti, che saccuano con le mani; gli stessi atti con mano, sanno i Cinocesali, o gattimammoni che dir vogliamo: ma noi lo siguramo con la scimia, essendo la sua simiglianza humana da poetà celebrata; da Ennio primeramente.

Simia quam turpis simillima bestia nobis.

A sua imitatione Q. Sereno dille.

Siue homo, seu similis turpissima bestia nobis.

Vualnera dente dedit.

Claudiano Humano qualis simulator simius oris.

Et Ouidio nella trasformatione de cercopi in Scimie così cantò.
In deforme vicos animal mutauit vt ijdem

Distimiles homini, postent similetq; videri.

Se bene li Cercopitheci sono propriamente i sudetti gatti mammoni, scimie son la coda, per la cui discrenza disse Martiale.

Callidus emissas eludere simius hastas, Si mihi cauda foret Cercopithecus eram.

Habbiamo rapresentato li sentimenti del corpo legati tutti in vin imagine, perche è necessario, che si trouino annessi tutti in vin corpo, che senza vin di loro, è impersetto, e sconcertato, come vi iltromento senza vina corda.

Si potria ad'ogni occasione capresentare anco ciascuno sentimento separato col suo cingolo, & animale, aggiungendo in tal caso alla vista vn mazza di finocchietti nella finistra mano, il sugo de quali toglie via la caligine da gli occhi, & rischiara la vista. Plinio nel penultimo Capitolo del decimonono lib. dice che il finocchietto, è nobilitato dalli serpe, perche col sugo suo si ricuperano la vista, dalche si è poi compreso che gioui alla caligine de gli huomini : Fæniculum nobilitauere serpentes, gultatu, vt diximus, senectam exeundo, oculorumq; aciem succo eius reficiendo. Vnde intellectum ett, hominum quoq; caliginem pracipue eo leuari. All'vdito aggiongasi vn ramo di Proppo bianco, ouero di mirro, perche il sugo caldo delle foglie del Pioppo bianco leua il dolore dall'orecchie, di che Plinio lib. 24. cap. 8. il mirto, perche l'oglio tratto dalle sue foglie. & bacche stillato nelle orecchie le purga. Ali'odorato aggiongafi la rofa, dalla quale spira soauissimo odore, più che da ogni altro store; Al gusto vn pomo, che se bene i pomi sono giocondi anco all'odorato, & alla vista, nondimeno l'vitimo fin loro è il gusto. Al

Al tatto si potrà aggiongere nella sinistra mano ve so il petto vn'Armellino, & vn Riccio, per denotare le seconde qualità diverse del tatto, l'aspero, & il morbido; questo al tasto è ruvido, & pungente, per il contrario la pelle di quello è di liscio, morbido, & delicato tasto.

SENSO.

G 10 V A N E, ignudo, & grasso, stando in vn Ruscello d'acqua à mezza gamba, & nelle riue vi sieno varie piante, da vna delle quali esso con la destra mano colga il frutto, & con la sinistra tenga vn mazzo di siori.

Il senso si dipinge ignudo, perche sà gl'huomini andat nudi de' beni dell'anima, & del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere, non si proueden-

do ne si preuedendo per le suture calamità.

La grassezza, è indicio d'anima sensitiua, di pensieri bassi, & di poca speculatione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo, & indebolisce le membra, come confermano i Fisiognomici.

Stà co' piedi nell'acqua corrente, per dimostrare, che i piaceri del senso, sono in continuo moto, & corrono, & menano via l'età senza profitto, & senza me-

rito. Et è difficile il sostenersi, come pericoloso il caminar per essi.

Si piglia alcune volte l'acqua per i peccati, & l'huomo, che vi stà per lo peccatore, secondo il detto di Dauid: Intrauerunt aqua ossa animam meam. Et in questo proposito si mostra, che seguitando l'huomo la vita del senso, stà ingran pericolo di non sommergersi per mezzo d'esso, mortalmente cascando.

I fiori, & i frutti, notano più particolarmente quattro effetti del senso, cioè il vedere, il gusto, l'odorato, & il tatto, i quali si oprano ne' fiori, & ne' frutti, scoprendo l'altro dell' vdito nel mormorio, che saculmente si può venire in co-

gnitione, che faccia l'acqua corrente.

Sensi, come si possono rappresentare in vna figura sola.

Iouane, vestito di varij colori, hauerà in capo vna ghirlanda di diuersi siori, & frutti, con vn pennacchio, il quale mostri d'esser mosso dal vento; nella sinistra mano hauerà vna Cetera, ò Libia, ouero Fistula, & la destra terrà nel guanto.

Giouane si dipinge, per dimostrare con quest'età la volubilezza de i sensi. Li varij colori del vestimento, dinotano il senso del vedere, di cui insteme con la luce sono obietto; così i siori l'odorato, & i srutti il gusto dimostrano; & l'istromento da sonare significa quello dell'vdito, riserendo Pierio Valeriano nel 7, lib. de suoi Hieroglissici gli Egittij hauer con alcani de derti istromenti significato il senso dell'orecchio.

Il tatto si dimostra col guanto, il cui vso è di difendere la mano dal freddo,

da Sole, & somiglianti cole, che al senso del tatto fanno alteratione.

Gli si pone il pennacchio in capo, perche i sensi facilmente si mutano, come si muoue il pennacchio a picciol vento.

S E N S I.

PER rappresentare i cinque sentimenti del corpo in vna sola figura, si dipinge vn giouane vestito di bianco, che in capo habbia vn ragnatelo, che gli sieno appresso vna Scimia, vn'Auoltoio, vn Cignale, & vn Lupo ceruie-

P -3 -- 10; cia-



ro; ciescuno di questi animali si crede, che habbia vn senso più acuto, & più esquisito, che non hal'huomo; però si dicono questi versi.

Nos aper auditu, linx vilu, Simia gustu, Vultur, odoratu, superat Aranea tactu.

SERVITW.

NA Giouane scapighata, vestita d'habito corto, e spedito, di color bianco, che tenghi in spalla vn giogo, ouero vn grosso, & pesante sallo: Hauerà i pied, nudi alati, & cam'ni per luogo disastroso, & pieno di spine, essendole à canto vna Grue, che tenghi vn salso con vn piede

Le si potrà anco mettere in capo vna candela accesa, con vn motto, che di-

chi lo seruo altrui, e me stesso consumo

Seru'tul non è al ro (si come si caua dal primo libro dell'Instituta ciuile, nel titolo de jure personarum) che vn stato della legge de gl'huomini, col quale viene qualch'uno à esser sottoposto all'altrui dominio non per natura. DICESARE RIPA. 23

Giouane si dipinge la seruitu, percioche resiste a gl'incommodi, a i disaggi, &

alle fatiche.

L'esser scapigliata, dimostra, che essendo chi stà in seruit dobligato alli seruiti del Padrone, non può attendere alli suoi; come ben dimostra Aristotele nel primo sib. della Politica, dicendo, che il seruo sia istromento attiuo animato con ragione tutto d'altri, & nulla di sè stesso.

Il color bianco del vestimento, denota la candida & pura fedeltà, la quale

continuamente deue regnare nel seruo, come dice San Matteo xxv.

Euge serue bone, o fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, &c.

Il giogo in spalla anticamente era posto per simbolo della seruità, come narra Pierio Valeriano nel lib. 47, de suoi Hieroglifici, come anco sa mentione Seneca in Hercole Furente, coue dice.

Quot iste famulus tradidit Reges neci Cur ergo Regi seruit, & patitur iugum ?

Et Plauto in Milite,

Nam homini seruo suos

Domitos oportet habere oculos, & manus.

Et come habbiamo detto, in cambio del giogo si potrà rappresentare, che cenghi vn graue sasso; percioche veramente, è duro, & graue, il sopportare il peso della seruiti, come dice Seneca in Troade.

Durum, inuisum, graue est servitium ferre.

L'habito corto, & i piedi nudi, & alati, fignificano, che conuiene alla seruitif

la prontezza, & velocità.

Il caminar con li piedi sopra le spine, dinota gl'incommodi, & disficultà, che patisce di continuo chi in seruità si trous. Onde Dante nel V. del Pura gatorio, così dice.

Tu prouerai fi come sà di fale. Lo pane altrui, & quanto è duro calle Lo scendere, el falire per l'altrui scale.

La Grue con il sasso nel piede, come dicemmo, significa la vigilanza, che i seruitoti debbano hauere per seruigio de i lor Padreni, come il Signot Nostro Giestì Christo. Beati serui illi, quos cum venerit dominus inuenetit vigilantes.

SERVITY PER FORZA.

Donna con il capó raso, magra, scalza, e mal vestita, che habbia segnato il viso da qualche carattere, e che sia legata con catene, e ferri alli piedi.

La seruiti, di cui parliamo vien detta à le uando, percioche essendo alcuni presi alta guerra, non s'ammazzauano, ma si seruauano, & si saceuano serui, i quali si chiamauano per sorza.

Si dipinge con il capo taso, percioche appresso i Greci, & Latini (come tiferisco Pierio Valeriano lib. 32. ne' suoi Hieroglifici) era manifesto segno di

Seruitil.

L'esser magra, scalza, & mal vestita, dimostra in questa specie di seruitù la pouettà del vitto, gl'incommodi, e non hauete cosa alcuna, che la sollieui, ripari, & che cuopra le sue miserie.

132 ICONOLOGIA

Il viso segnato nella guisa, che dicemmo, è chiarissimo segno di prinatione della libertà, come chiaramente hoggidì anco si vede.

Le catene, & gli ferri denotano i duri legami, che di continuo tengono oppressa l'infelice vita dello schiauo.

Seruita.

Donna scapigliata, scalza, magra, & legara con catene, manette, & ferti

Scapigliata si dipinge la servitti, perche essendo il suo pensiero occupato insciorsi da' fastidij importantissimi delle catene, non attende a gl'ornamenti: Mostra ancora, che i pensieri servisi sono bassi, vili, & terreni.

E scalza, perche non hà cosa alcuna, che solleui le sue speranze, che ripari i

suoi intoppi, & che ticuopra le sue bruttezze.

E magra, per la pouertà del vitto, che leguita principalmente gli huomini di ferniti.

Le legaccie di catene, & di ferri, sono indicio di ammissione di libertà, & d'yn possesso di pene, & di dolori.

SETE DI GIVSTITIA.

Vedi la quarta Beatitudine

SFACCIATAGGINE.

DONNA con occhi hene aperti, & fronte grande, & palpebre sanguinofe, sard lasciuamente vestita, & alzandosi i panni con ambe le mani, scuopra le gambe, & le coscie ignude, appresso vi sarà vna Scimia, che mostri le
parti dishoneste.

La sfacciataggine, è vn'essetto vituperabile opposto alla vergogna, che per

male operatione apporta bialimo.

Ha gli occhi con segni sopradetti, perche notano sfacciataggine, come dice

Aristotile nel 6. cap. della Fisonomia.

Et lascinamente si veste, per lo desiderio d'impiegare l'opere sue in danno, & vitupetio dell'honor proprio.

Parimente scuopre le celate parti del corpo, perche lo sfacciato non prezza.

l'honore posto in quel modo, che lo mantengono gl'altri huomini:

La Scimia fignifica sfacciataggine, perche quelle parti, che si deuono tenere celate, esta per naturale instinto, scuopre, & manisesta senza alcuna auuertenza, come dimostra Pierio Valeriano lib. 6.

SFORZO CON INGANNO.

N Giouane robusto, armato da guerriero, nel destro braccio tenga auuolta vna pelle di Leone, & nella sinistra mano vna di Volpe, in atto di esser pronto a tutti i bisogni per ossendere il nimico con la sorza significata per il Leone; & con la fraude, ouero inganno dimostrato nella Volpe.

## SICVREZZA TRANQVILLITA

Nella Medaglia di Gordiano.

DONNA in piedi appoggiata no vna colonna, & tiene con mano vn'hasta, ouero yn Scettro, & auanti va Altare...

Possiamo intendere, che colui, che stà bene con Dio, al quale si conuiene il facrificio, può sicuramente riposare.

SICVRTA, O SICVREZZA.

ONNA, che si appoggia ad vn'hasta con la destra mano, & con la fini-I ftra ad vna colonna, cosi si vede in vna Medagha di Macrino.

E sicurtà si dice, quella fermezza, che sente l'huomo nello stato suo, come in ogn'altra cola, senza pericolo d'esser rimosso; Però si fa appoggiata alla crlonna, che dimoftra fermezza, & all'hasta, che dimostra imperio, & maggioranza, dalla quale è pericolo calcare a terra, come è virtu saperuisi conseruare. con honore. Gii si potrà anco sar che tenghi in capo vna ghirlanda di selce, dimostrando per esta la sicurezza, per tenere lei i serpi lontani, animali sopraogni altra sorte motto pericolosi, e nociui, & questa essere la potissima cagione, che i contadini vallero d'empirne i lor lett. si come hanno detto gli espositori di Teocrito.

Sicurtà.

Onna, che in capo tiene vna gl irlanda d'oliuo, stà a sedere dormendo, con la destra tiene vn'hasta, nella sinistra mano posa la guancia, e la testa, tenendo il gomito del biaccio della medefima mano fopra vna colonna.

Sicurtà. Ta nella Medaglia d'Otone vna donna, che nella destra mano tiene la coroona, & nella finistra vn'hasta, con lettere, Securitas P. R.

N Ella Medaglia d'Opilio Macrino si dipinge vna donna, la quale con la finistra mano s'appoggia ad vna mazza, e con l'altra sopra d'vna colonna, con lettere, Securitas temporum.

SILENTIO APPVLEIO.

T VOMO senza faccia, con vn cappelletto in testa, ignudo, con vna pelle di Lupo a trauerlo, e tutto il corpo suo sarà pieno d'occhi, e d'orecchi. Questo huomo senza faccia, dimostra, che con tutto il viso si parla, & prestamente con la lingua, tacitamente con gli occhi, con la fronte, & con le ciglia; & però per dat ad intendere il filentio Apuleio formò questa imagine.

Il cappello sopra alla testa, significa la libertà, che l'huomo ha di parlare, & di tacere, ma sopra d'una testa senza lingua dimostra esser meglio il tacere, che il parlare, quando non sia necessario, perche gli occhi, e gli orecchi per la veste, auuertiscono, che molto si deue vedere, & vdire, ma parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo, se vede alcuno auanti, che sia veduto da. lui, gli fa perdere subbito la parola, in modo che con gran sforzo quello, che è veduto, a pena può mandar fuori vn debolissimo suono, e tacendo, a gran passi questo animale se no sugge con la preda rapida. Però giudicorno gl'antichi, che si douesse adoperare per memoria del silentio.

Silentio.

Onna, con vna benda legata a trauerso del viso, che le ricuopra la bocca.

E sentenza di Macrobio, che la figura di Angerona con la bocca legata, &

fuggellata insegni, che chi sa patire, & tacere, distimulando gli asianni, li vince al fine facilmente, & ne gode poi vita liet:, & piaceuole.

7 N Giouanetto, che si tenga il dito indice alla bocca in atto di far cenno, che si taccia, & che nella smistra mano tenghi vn persico con le

foglic Fù il Persico dedicato ad Arpocrate Dio del silentio, perche ha le foglie simili alla lingua humana, & il frutto rassomiglia al cuere, volsero forse lignificare, che il tacere a luoi tempi è virtù, però l'huomo prudente non dee costamare il tempo in molte parole vane, & senza frutto, ma tacendo ha da conside-

rare le cose prima, che ne parli.

Si sa giouane, perche ne i giouani principalmente il silentio è segno di modestia, & effetto virtuoso, seguitando l'vio de gli Antichi, che dipingeuano Arpocrate giouane con l'ali, e col viso di color nero, percioche il silentio, è amico della notte, come dicono i Poeti. Ne mi pare di douer tralasciare i versi dell'Ariosto, che del silentio dicono cosi.

Il silentio và intorno, està la scorta. Hà le scarpe di feltro, e'l mantel bruno, Et a quanti n'incontra di iontano, Che non debban venir cenna con mano.

Silentio.

VOMO vecchio, il quale si tenga vn dito alle labbra della bocca, & appresso vi sarà vn'Oca con vn sasso in bocca.

Perche l'etd seuile persuade facilmente il silentio, come quella che confida. più ne' meriti, e nella f. ma acquistata, che nelle parole, si fa il silentio da alcuni

di questa età.

L'Oca, è molta dedita al continuo stridere, & cingottire con molta garrulità, & fenza confon.nza, darmonia alcuna; perd tenendo il sasso in bocca, c'insegna, che non ci trouando noi atti à poter parlare in modo, che ne possiamo acquistare lode, dobbiamo tacere più tosto; accioche se non si cresce, almeno non si sminuisca l'opinione del nostro sapere; essendo che il silentio agguaglia più i più ignoranti, à più dotti, & però diceua vn fauio, che l'huomo s'assomigliaua alle pentole, le quali non si conoscano se siano sane, ò totte, se non si fanno sonare. Et Socrate douendo dar giuditio di vno nuono Scolare della sua scuola, dille di volerlo sentire, per poterlo vedere . Scriue Ammiano dell'Oche, che partendosi per lo troppo calore del Sole dall'Oriente, all'Occidente, & essendo loro necessitad passare per lo monte Tauro, oue è grand'abbondanza d'Aqu le, timide della forza loro, per non manifestarsi con lo strepito naturale della bocca, prendono con ella vn fasso, & lo sostentano uno che si esce fuora del pericolo.

P Anciullo, come si è detto, col dito alla bocca, con l'ali alle spalle di color nero; stà sedendo, & mostrando di non potersi reggere in piedi, per difetto della debolezza delle gambe; tiene in mano vn corno di divitia, & d'intorno alcuni

euni vasi pieni di lenticchie, & d'altri legum i, con le persiche, che sono le primitie, che al silentio per religione si offeriuano.

Gli si sancora appresso vn Cocodrillo, il quale non hauendo lingua da sare alcuna sorte di strepito, a ragione si potrà dire hieroglissico del silentio.

SIMPLICITA.

10 VANETTA, vestita di bianco, la quale tenga in mano vna Colomba bianca, & vn Fagiano.

Gou netta si dipinge, per la proportione dell'età, la quale nel principio del sapere, è simile ad vina carta bianca, que non sia scritto, non essendo altro la simplicità, che vn'ignoranzi iscusabile del bene, & del male senza cattiua intentione. Et si prende in questo luogo in buona parte per coloro, che non hanno applicato l'animo a' vitij, se bene ancora si domandano semplici gli huamini di poco partito.

Vesteli di bianco, per essere questo colore semplicissimo, ouero senza com-

politione .

E la colomba ancora si pone per esse da Christo Sign. Nostro data per inditio della vera, & lodenole semplicità con la quale si arr ua al Cielo. Et per questo egli medesimo chiamana i fanciulli, dicendo. Sinite parunlos venire ad me.

Et in proposito di simplicità biasimeuole si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser veduto da astrui, quando esso hà nascosta la testa, e che non può vedete, come raccontano molti. Et Ouidio nel 6. delle Metam.

SIMVLATIONE.

DONNA con una mascara sopra al viso, in modo che mostri due saccie, sarà vestita di cangiante, nella destra mano terrà una pica, nella sinistre un pomo granato. & alli piedi vi sarà una Monna, o Scimia, che dir vogliamo.

Simulatione, è il nascondere con doppiezza di parole, e di cenni l'animo, ci il cuor propio, però tiene la mascara sopra il volto ricoprendo il vero per sar vedere il fasso il che si mostra ancora per lo colore cangiante della veste.

l iene con la destra mano la pica, essendo che detto vccello fignifica simulas

tione, percioche ha vna parte della penna bianca, e l'altra nera.

Il pomo granato, che tiene con la sinistra, Pierio Valeriano lib. cinquanta quatresimo, narra che la maggior parte degl'huomini più dell'apparenza, che dell'essenza è studiosa; e perche la melagranata sopra tutti gl'altri pomi il compratore solennemente schernisce, & al saggio non corrisponde, allettando coloro, che la guardano con porporino, rossegiante, e gradito colore, ma scorrendo il più delle volte a quelli, che l'approno la musta, il puzzo e, e la marcia, quindi auuiene, che molti degl'antichi scrissero la simulata bonta, per cotal pomo significarsi. Laonde quello scolassico maestro della più seuera dotti ina hebbe a dire, il superbo essere a guisa della melagrana, dentro puzzolente, & di suori ornata di marauigliosa bellezza.

Questa sorte d'huomini da Horatio è notata con questi versi tradotti di la

tino in volgare.

Chi del nome di buon si rende degno? Chi de Padri i decreti almi, e graditi

# ICONOLOGIA

Offerna, està dela ragione al fegno? Per sentenza di cui molte, e gran liti Si troncano, e la cui promella à fede Difende i piati con honeste liti : Ma che? se dentro poi ciascuno il vede Diforme, e rio di fuor vestito tutto. Di bella veste dalle spalle al piede.

Luciano agguaglia questi tali ad'alcuni libri di tragedie con coperta, & ornamento d'oro, e di porpora, che con vna vaga legatura, fanno di fuora belliffima vista, ma dentro non contengono altro, che incesti, stupri, surori, paricidi, trauagli, pianti, rouine di famiglie, di Città, & ogni sorte di atrocissime , & bestialissime sceleratezze.

Le fi mette a canto la monna, percioche gl'Egittij, per dimostrare vna persona dissimulatrice de i suoi difetti, & ricopritrice delle propie lordure, prendeuano la Monna, che piscia, per esser quella cosi schifa, & vergognosa di natura, che votata, ch' essa ha la vescica nella maniera, che vsa il gatto di fare dell' altre feccie, scauando in terra nasconde tal superfluità, ò sopra gittandoui qual sia altra cola la ricuopre tutta.

SCIAGVRATAGGINE.

V NA donna bruttissima, mal vestita, & scapigliata, e che i capelli sieno difordinatamente sparsi, terra in braccio vna Scimia, d Berta che dir vogliamo.

Brutta, e mal vestita si rappresenta la Sciagurataggine, percioche non ciè più brutta, & abomineuole cola, quanto vn'huomo, che non opera virtuosamente, & con quella ragione datali dalla natura, che lo sà differente dagl'animali irrationali, i capelli nella guifa, che dicemmo, fono i penfieri volti al male.

operare. Tiene in braccio la Scimia, percioche è cosa volgatissima, & dal testimonio degli scrittori di tutte l'età approuata, che per la Scimia, d Berta s'intenda vn' huomo da gli altri sprezzatissimo,& tenuto per vn manigoldo,& sciagurato; si come lo mostro Demostene nell'Oratione, che sece per Tesisonte, dicendo, che Eschine era vna Bertuccia tragica, mentre ei s'andaua in certo modo con grauità di parole mascherando, essendo egli tuttavia vn gran pezzo di tristo, e Dione historico, Io, dice, non fo de i miei maldicenti più stima, che si faccia, come si suol dire, delle berte. Trouarete ancora appresso Cicerone nel e Epistole, la berta non essere posta se non per huomo da niente. Ne scioccamente è chia. mata da Piauto la berta hora cosa da nulla, hora sciaguratissima, come sa nella Commedia del Milite, & del Seudolo, & in quella del Rudente la mette per il rustiano, che dietro a sogni si và lamb ccando. Conciosia cosa, che non si truoui generatione di persone più scelerata, e più perduta des uffi ; essendo essi si come egli afferina, in disgratia, & odio a Dio, & a gi'huomini.

IGNORIA.

Fallbirg " ( in wilder of & home

Vedi Imperio.

SINCFRITA.



ONNA vestita d'oro, che con la destra mano tenghi vna Colomba bisa, & con la sinistra porghi in atto gratioso, & bello vn cuore.

E' la fincerità pura, & l'enza finta apparenza, & artificio alcuno; però si rappre enta, che tenghi la bianca Colomba, & il vestimento d'oro.

Il porgere il cuore, denota l'integrità sua, perche non hauendo l'huomo sincero vitio alcuno di volontà, non cela l'intrinseco del cuor suo, ma lo sa palese ad ogn'uno.

Sincerità.

Na bellissima giouanetta con capelli biondi com'oro, spatsi giù per le spal le, senz'artificio alcuno, sarà vestita d'vn sottilissimo, & candido velo, che con la destra mano mostri d'haues si scoperto il petto, mostrando ambe le mammelle, & con la sinistra tenghi vn Caduceo, in cima del quale sio vna colomba bianca.

SOBRIETA.

De NNA vestita semplicemente, che con la destra mano tenghi vna chia ue, la sinistra sopra il petto, & sotto alli piedi vn pesce, & da vn lato di detta sigura vi sia vna sontana, dalla quale scaturisca acqua chiara.

SOCCORSO.

IT VOMO armato, che nella destra mano porti vna spada ignuda, & nella sinistra vn ramo di Quercia col suo frutto.

Il Soccorso hà due parti principali, l'vna aiuta, & soccorte altrui con vettouze glia, per scacciare il pericolo della same, con l'altra resiste alla socca de gl'inimici, per salute di quello, che si soccorre; però si dipinge armato per aiutare i debeli, & bisognosi, contro alla potenza de gl'inimici, & co ramo di quercia carco di ghiande, per aiutare nelle necessità della same, hauendo anticamente soccorso à sè stessi gli huomini in tempo di necessità per mezzo di questo frutto, che è de dicato à Gioue, il qual gioua, & soccorre tutto il mondo, essendo Gioue l'aria più pura, & purgata, onde noi respiriamo, e viuiamo.

SOLITVDINE.

ONNA vestita di bianco, con vn Passaro solitario in cima del capo; terrà sotto il braccio destro vn Lepre, & nella sinistra vn libro, stando in luego remoto, & solitario; & però dicesi, che la solitudine è habitatione de gibuomini in luogo rustico, & remoto, lungi dalle conuersationi del volgo, & da publici, & priuati maneggi della Patria, essercitando religione, dottrine, à qualche virtuosa attione; & il Petrarca nel Sonetto 28.

Solo e pensoso i più deserti campi Vò misurando à passi tardise lenti.

Il color bianco del vestimento, significa l'intentione di colui, che habita nella solitudine, che è di mantenersi candido, & puro da ognissa di macchia, che possa imbrattare l'anima, da negoti, che la coloriscono, da gl'amori mondani, che la rendono sossa, onde il Petrarca nel Sonetto 222, sopra di ciò così dica.

Cercato hò sempre solitaria vita. Le riue il fanno, le campagne, e i boschi. Per suggir quest'ingegni sordi, e loschi. Che la strada del Cielo hanno smarrita.

El Passaro, come diceino, è per sua natura vecello solitario, come dice il Salmo o sa Factus sum sicut passer satitarius in tecto.

Gli si mette so to il braccio destro il Lepre, percioche volendo gl'Egittij, (come narra Pierio Valeriano nel lib. 13.) tignificare l'huomo solitario, si dipingeuono vn Lepore nel suo couile, atteso, che questo animale 11 à solo, & rare voltase ne trouano nel medesimo couile due, ò quando stanno vicino, stanno lontano l'uno dall'altro per spatio d'una pezza di terra.

Il libro, ci dimostra, che i I sine dell'huomo solitario, deue essere lo studio di sapienza, & di dottrina, altrimente la solitudi: e è cosa degna d'insamiz petò disse Aristotile nel primosib, della Politica, che l'huonio solitario ò è Angelo, ò bestia, per Angelo intendendo quel, che satio delle cose mondane si riuolta alle conteplationi, & gode in sè stesso ne gl'Angeli, ne gl'huomini, nelle piante, & in tutte

DICESARE RIPA.

239

le cose, rendendo le lodi, che d'eue al suo Creatore; per bestia dall'altra bada, quel che viue in solitudine per poltroneria, perche la vita solitaria à chi non hà dottrina, è piena d'insidie, e di paura, come disse Cicerone nel primo lib. de fini: & à chi non hà religione è biasmeuole, & vituperosa.

SOLLECIT V D I N E.

DONNA vestita di rosso, & verde, nella destra mano tenga vn stimolo, ouero sperone, & nella sinistra vna facella.

Il vestimento rosso, & verde, significa la speranza insieme col desiderio & l'a-

more, onde si genera la sollecitudine.

Il stimolo significa il desiderio essicace di conseguire, di sinire alcuaz cosa; però Teocrito vsaua spesso di nominare la sollecitudine, amorosa punta, ouero simolo d'amore.

Per la facella, ancora si dimostra il desiderio, & la sollecitudine intenta, che ar dendo nel cuore non lascia viuere in pace, sin che non si è venuto dibuon sine.

Et la fiamma significa la sollectudine, perche con cald. ZZ3, & prestezza sa l'o pera sua, consumando quel che bisogna, per mantenere nell'esser suo il proprio splendore.

SOLLECIT VDINE.

ONN A Giouane, on l'ale nelle spille, & à piedi, hauer à le braccia, & le gambe ignude, & hauer à vna trauer sina rossa con vn'arco teso nella sinisira mano, cauando con la destra vna saetta dalla faretra, & à piedi vi sarà vn Gallo.

L'ali alle spalle, & à piedi, mostrano velocità, & sol'ecitudine, & però si dice, alcun'hauere messe l'ali, quando è sollecito nelle sue attioni, così disse Vergilio di Caco ladrone perseguitato da Hercole.

Speculamq. petit, pedibus addidit alas.

Le braccia, & gambe ignude, significano destrezza, & speditione.

Il color rosso, è per la somiglianza del suoco, il quale significa sollecitudine, per la già detta ragione.

L'arco teso, & lo itrale apparecchiato per saettare, è la continua intentione

della mente, che drizza i pensieri ali opera, come à suo fine.

Si dipinge il Gallo come animale foliecito, il quale ali'hore sue determinate, si desta cantando, perche non lascia la sollecitudi..e finire li sonni intieri, conforme al detto di Homero.

SOLLECITYDINE.

ELLA Donna leuata sopra due ali, con vn Gallo sotto a' piedi, & il Sole che spunti suori dall'onde marine, & in ambe le mani orologio da poluere.

Si dipinge questa figura bella, perche la sollecitudine piglia per i capelli l'oc-

casione, & la ritiene con tutto il bene, & bello, che porta seco.

L'ali significano velocità, & il Gallo diligenza. Et per mostrare, che deue essere perseuerante la sollecitudine, per essere commendabile, si aggionge l'horologij, & il Sole, il quale nel suo veloce corso, è durabile, & permanente.

Solle-

Sollecitudine.

Onna con vn'Orologio in mano. L'Orologio si pone per il tempo, il quale è tanto veloce, che propriamente l'andar suo si puol dire volo, & ammonisce noi altri, che nelle nostre attioni, siamo presti, & solleciti, per non esser, tatdando, oppressi da lui, & presi nelle insidie, che tutta via ci ordisce.

### SOLSTITIO ESTIVO.



N Giouane d'età di 25, anni, tutto nudo, eccetto le parti vergogno e, quali saranno coperte con vn velo di colore purpurino, starà detta figura in atto di ritornare indietro, hauendo in capo vna ghirlanda di spighe di grano. Hauerà sopra la testa à vso d'vna corona, vn circolo turchino, largo quanto sarà la figura nelle spalle, nel qual circolo si scolpiranno noue stelle, & in mezzo d'esse il segno del granchio, o ver Cancro. Con la destra mano terrà vn globo, ò palla, che dir vogliamo, della quale surà oscura la quarta parte, che sarà la parte verso

verso terra, & il restante, cioè li tre quarti di sopra, saranno luminosi: con s'altra mano terra vn Granchio, & alli piedi hauera quattro alette, dal piede de-

Aro due alette bianche, & dal finistro vna bianca, e l'altra negra.

Il Solstitio, è in quel tempo, che il Sole è più vicino a noi, & in quel tempo, che è più lontano. & si dimanda l'vno estiuo, & fassi alli : 1. di G'ugne, & l'altro Hiemale, e fassi a 21. di Decembre, 8t si domanda Schtitio, cios stato del Sole, perche il Sole non palla più auanti, & in questo suo viaggio ne descriue due circoli, che terminano il suo corso, vno verso il polo Artico, & l'altro verso il polo Antartico, & ciascuno di essi è distante dal suo polo gradi 66. & dall'equinottiale gradi 24. & ciascuno diuide la sfera in due parti ineguali, & si chiamano circoli Iropici, che vuol dire conuersione, ouero ritorno, perche stando il Sole nel primo punto del Cancro, ne sa il circolo detto nel moto del firmamento, & el'vitimo da lui fatto nella parte Settentrionale, & è quello, che si dice circolo del Solttitio estino, & doue per il passato si aunicinaua 20 noi, per l'auuenire si discosta, & allontana sino che arriua al punto del Capricorno, facendo l'altro vitimo circolo nel moto del firmamento dall'altre parti verso il polo Antartico, & è quello, che si dice circolo del Sossititio Hiemale, & doue prima sempre si allontanaua da noi, per l'auuenire si vien' accostando, & l'offino de i detti circoli, è di distinguere i Solstitij nelle maggiori declinationi del Sole, come si è detto nelli primi gradi del Cancro, e del Capricorno, e Il dice estiuo nel primo punto del Cancro, perche essendo più vicino, che possa essere a noi, ne porta l'estate, & in tal tempo è il maggior giorno di tutto l'anno, & la minor notte, & nel primo punto di Capricorno chiamasi Solstitio brumale, cioè dell'Inuerno, & è quando il Sole se ne stà più lontano da noi, che possa ellere, apportandoci l'Inuerno, & in tal tempo è la maggior notte di tutto l'anno, & il minor giorno, & tanto è il giorno del Solstitio estiuo, quanto è la notte del Solftitio hiemale.

Si dipinge giouane di età di 25. anni, perche essendosi partito il Sole dal primo punto di Ariete, & arrivato al primo punto del Cancro, hà fatto la quar-

ta parte del suo corso.

Si fà nudo, & con il velo, come dicemmo, di color purpurino, per segno de' maggiori caldi dell'anno.

Sta in atto di ritornare indietro, perche il Sole toccando il circolo equino-

tiale, non si ferma, ma ritorna indietro.

Il circolo con il segno del Cancro, & le noue stelle si domanda Tropico del Cancro, & vi sono le noue stelle, per essere le più notabili nel detto segno, & gli si pone in cima del capo, perche il Sole in tal tempo è più vicino à noi, & toccando detto circolo, fa il Solstitio.

Il Globo ouero palla, lo deue tenere con la mano destra, per essere il Sole in quel tempo della parte di Settentrione, che è la parte destra del mondo.

Li tie quarti luminosi ne significano la lunghezza delli giorni in tal tempo, & il quarto oscuro ne denota la cortezza della notte, facendo il Sole sale effetto.

Tiene con la finistra mano il Cancro, cioè Granchio, per essere vno delli do-





dici. segni del Zodiaco, & questo segno hà propietà del detto animale, essendo, che egli camina all' indietro, facendo in tal tempo il Sole similmente tale effetto, ritornando indietro.

L'alette alli piedi, significano il moto del tempo, perche come vogliono alcuni Filosofi, il tempo non è altro, che vn moto circolare successivamente, & ne porta le stagioni vna doppo l'altra . L'Estate doppo la Primauera, l'Inuerno doppo l'Autunno, & di nuono ritornando per modo di successione ciascuna stagione, ne porta l'effetti suoi.

Le tre bianche, ne dimostrano tanto maggiore essere il giorno, quanto minore la norte figuificata per la negra, che tanto l'vno quanto l'altro caminano.

La ghirlanda di spigi e di grano, dinota tal legno portarci l'estate, per disserenga del Solttitio hiemale, che ne porta l'Inuerno.

SOLSTITIO HIEMALE.

VOMO maturo quasi vecchio, vestito tutto di pelle, con vn circolo alli piedi a vso di corona di color turchino, in mezzo del quale vi DI CESARE RIPA. 243

sardil segno del Capricorno, & a torno a derro circolo, vi saranno scolpite.

Con la finistra mano terrà vn globo, ouero palla, della quale la quarta parte sard luminosa, & il restante oscura.

Sotto al braccio destro terrà con bella gratia vna capra.

Alli piedi hauerà quattro alette, al piede destro l'vna sarà bianca, & l'al-

tra negra, & al piè finittro, saranno ambedue negre.

Si deue figurare quasi vecchio, perche essendosi partito il Sole dal primo punto dell'Ariete, aunicinato al Capricorno, ha satte le tre parti del suo viaggio.

Vestesi di pelle, per essere in quella stagione li maggiori freddi di tutto l'anno. Hauerà alli piedi il circolo con il segno di Capricorno, & le 12. stelle, atteso che il Sole sia arrivato doue hà potuto arrivare lontano da noi verso il polo An-

tartico, & chiamali circolo Tropico di Capricorno

Tiene con la sinistra mano il globo, ouero palla simile all'altre, eccetto, che dalla parte da basso li tre quarti sono oscuri, & il quarto di sopra luminoso, per dimostrare, che tal tempo ne porta la notte più longa, & il gierno più breue.

Lo tiene con la mano sinistra o perche il Sole in questo tempo si ritruoua a

manfinistra verso il polo Antartico.

Tiene sotto al braccio destro vna Capra, animale appropiato a detto legno, perche si come la capra si pasce nell'alte rupi, & ne gl'alti precipitij, così il Sole in questo tempo è nell'altissimo grado verso mezzo giorno aouero perche il Capricorno suole salire li monti, così il Sole in questo tempo comincia a salire verso soi.

L'alerte alli piedi, ne significano, come si è detto, il moto del tempo, le tre parti negre per la notte, & la bianca per il giorno; & pendare ad intendere la dilaguaghanga, che è da un'altro, la bianca sarà dal piede destro, perche la

luce precede alle tenebre.

SONNO.

H vomo corpolento, & graue, vestito di pelle di Tasso, stando sopra vn letto di papaueri, & vna vira carica d'vua matura gli sarà ombra, & hauerd vna grotta vicina, que si veda vn zampollo d'acqua.

SONNO.

Eome dipinto da Filostrato Greco nell'immagine di Ansiarao,

VOMO di saccia languida, e molle, che habbia via velle bianca sopra
via nera, quasi che denoti il giorno, e la notte, in mano tenga vi cotno
polito, e netto, dalquale manda sogni veri, perche il cotno assottigliato per la
ratità traluce, ed i sogni, che son veri, latinamente cornea dicuntur, chiamansi
Cotnei, di corno, però da' poeti pur latini gli si da il corno. Silio Italico lib. s.
Curuoq; volacris

Per tenebras portat medicata papauera cornu,

E poco doppo.

Q 2 Quatin

Quatit inde soporas.

Deut xo capit pennas, oculique quietens prorat tangens letea tempora virga.

Il medefi no fa Statio nella 6. Thebaide. Et cornu fugiebat somnus inani.

Dal corno voto ne fuggiua il sonno.

Nel qual luogo Lattantio grammatio dice. Statio disse il corno voto, perche lo haueua tutto dissuso la notte: impercioche così da' pittori si rappresentard il sonno in modo che paia insonda, e versi dal corno il liquido sogno sopra quelli, che dormono, però si potta dipingere, che dal detto corno n'esca, come sumo, il qual dimostra la cagione del sonno essere i vapori, i quali salendo alla testa, so cangiano, & per mezzo di esso si risoluono,

Ed oltre a quello, che hà descritto Filostrato, saremo anco con l'autorità di Tibullo, che le detta sigura del sonno habbia l'ali, dicendo in un verso tradotato in nostra fautella, & il sonno spiegando le negri ali, dalle quali parole si connosce, che il sonno si può dipingere con l'ali, dimostrando con esse le la velocità del sonno, & la praceuolezza dell'hore, che dormendo si passano.

Faremo anco, che con l'altra mano tenga vna verga, per fignificare il dominio, che hà il sonno sopra i mortali. E Virgilio nel v. dell' Eneide delcriuendo il sonno, che sece cadere Palinuro dalla naue in mare, dice, che portaua vn ramo insuso, e bagnato nell'onde stigie, e per non mi stendere più a longo, di o solo, che tutte le cose sopradette non hanno bisogno di altra dichiaratione, per esser ampla descrittione poetica, tirata da gli essetti, che si vedono, si fi trouano del sonno.

Sonno.

I L Doni finse per lo sonno vn'huomo, che dorme tra due Tassi, con alcuni
ghiri appresso; i quali sono animali inclinatissimi a dormire.

## SORTE.

DONNA vestita di color mischio, nella destra mano tiene una coronad'oro, & una borsa piena, & nella finistra una corda.

Il color mischio, significa la varietà delle sorti.

La corona d'oro, & il laccio, sono segno, che per sorte ad alcuno tocca la selicità, ad altri l'infortunio; & il discorrere se la sorte sia, o che cosa sia, è oprada trattare in altra occasione Basta solo, che noi sotte dimandiamo i rati auuenimenti delle cose, che sono suor dell'intentione dell'agente. Il che sù espresso benissimo conforme a questa sigura, in quei quattro versi tradotti d'Ausonio di Greco in questa guisa.

Thesauro invento, qui limina motti inibat
Liquit ouans laqueum, quo periturus esat,
At, qui, quod terræ abdiderat, non repperit aurum,
Quem laqueum invenit, nexuit, & perijt.

SORTE

SORTE



Ci louanetta cieca, toà di fresca et à, alla quale sossiando da vna banda il vento, mostri di gonsiare la veste, & porti nel grembo alcune gioie, & dinamienti di nobiltà.

Poéa distintione si da fra la sotte, & la sortuna, & però l'vna, & l'altra si dipinge cieca; perche non seguitano il merito degli huomini, anzi quasi naturalmente ambedue attendono a fauorir il merito di minor prezzo; però diciamo, che l'età fresca, & giouenile suol esser madre de pochi meriti.

parole, & dal fauore de gl'huomini efficaci, ouero dall'aura populate, & porta il grembo pieno di gemme, perche elia si esfercita in sar abbondare gl'huomini de beni non a settati, & si dice tal'hora sorte ancora, il successo de gli aurenimenti cattini.

### SOSPITIONE.

ONNA vecchia, magra, atmata, & per cimiero portarà vn Gallo, sa tal vestita sotto all'atmatura d'una trauersina di color torchino, & giallo; nel sinistro braccio porterà un Scudo, nel quale sia dipinta una Tigre, pora gerà il detto braccio in suori in atto di guardia, & con la destra terra una spada ignuda in atto disferire.

Vecchia si dipinge, per la lunga esperienza, dalla quale ella è solita di nascere, & però si veggono i giouani ellere pochusimi, & i vecchi moltissimi sospettosi.

L'Elmo, & lo scudo con la spada in atto di se re, significa timore, con che il sospettoto è solito di prouedere a se stesso, onde sopra di ciò l'Ariosto nel secondo degl'ultimi cinque Canti del sopradetto, così dice.

Grida da merli; & tien le guardie deste,
Ne mai riposa al Sol, ne al ciel oscuro.
Eferro sopra ferro, e ferro veste,
Quanto più s'arma, è tanto men sicuro.
Muta, & accresce hor quelle cose, hor queste
Alle porte, al serraglio, al sosso al muro
Per darne altrui monition, gli auanzi,
E non par che mai ne habbia à bastanza.

Il Gallo nel cimiero, dimostra la vigilanza de sospettos, essendo il galle, come dice Appiano, animale egualmente vigilante, & sospettoso.

La Tigre posta nello Scudo, secondo Aristorile nell'historia degl'animali significa sospettione; forse perche il sospettolo prede in sinistra parte le cose, che si fanno, come la Tigre, che sentendo l'armonia del suono, che è per sè stesso piaceuole, prende sastidio, & rammarico.

# SOSTANZA:

DONNA vestita d'oro, nella destra mano tiene vn mazzo di spiche di grano, & nella sinistra alcuni grappi d'vua, gettando latte dalle mammelle.

## SOTTILITA.

A Sottilità ha somiglianza con la pundenza, perche come il prudente penetra tutte le cose, così anco la sottilità nel corpo de' Beati penetra tutti gli spatii; Però si dipinge Donna, che trapassi vna muraglia da vna parte all'aitra, & si diccono per metasora, sottili i pensieri alti, & dissicili de belli ingegni.

SPAVENTO.

SI dipinge con faccia, & habito di femmina, ma alterato, & spauenteuole, vna così fatta immagine dello spauento dedicorno i Corinthi a' si-

gliuoli

SPAVENTO.



gliuoli di Medea da loro vecisi già, per lo dono, che haueuano portato alla figliuola di Creonte, la quale ne perì con tutta la casa regale.

H vo MO di bruttissimo aspetto, armato, che con la destra mano tenghi una spada ignuda in atto minaccieuole, e con la sinistra mano la testa di Medusa, & alli piedi vu serocissimo, & spauenteuole leone.

Si rappresenta di brutti simo aspetto, & si arma lo spauento, per dar temas con le minaccie, & l'opera.

Le si sà tenere la testa di Medusa, a similitudine di Domitiano, che per impresa solea portare vna Medusa, per il terrore, che cercaua metter di sè negl'animi de i popusi: Gli si mette a canto lo spauenteuole, & serocissimo Leone per cio che gli Egitij volendo dimostrate vn'huomo spauenteuole, il quale con lo sguardo solo sacesse tremare altiui, lo significauano con questo animale, Ondo agamennone per mostrare d'essere spauenteuole, & tremendo, solea portare il



Leone per insegna, essendo che la natura di questo animale, quantunque egst sia pacifico, nondimeno sa paura a chi lo guarda: tanta è la forza, & la maesta de i suoi ocohi, & i poeti cosi greci, come latini douendo scriuere lo Spaueno to, hanno volentieri presa la comparazione dalla sierezza di questo animale.

SPERANZA.

vn giglio in mano, perche il siore ci dimostra la speranza, laquale è vna aspettatione del bene, si come all'incontro il timore è vn commouimento dell'animo nell'aspettatione del male, onde noi vedendo i siori, segliamo sperare i strutti, si quali poi col corso qualche giorno ci dà la natura, per non ingannar le nostre speranze, & se bene i siori tutti destato in noi la speranza, il giglio nondimeno, come siore molto più suaue de gi'altii, la porge maggiore, come dice il Pierio nel lib. 55.

Veilteli

DICESARE RIPA.

44

Vestesi questa figura di verde per la similitudine dell'herbe, che danno speranza di buona raccolta.

SPERANZA.

DONNA vestita di verde, con una ghirlanda di siori, tenendo Amore.
in braccio, alquale dia à suggere le proprie mammelle.

La ghirlanda de' fiori, per la ragione detta del giglio nell'altra figura, figui-

fica speranza, sperandosi, i frutti all'apparire, che fanno i fiori.

Amore, che prende il latte dal petto di questa, èvno inditio, che dimostre la speranza elser vero somento d'amore, & che doue manca la speranza, amore in vn subbito sparisce, perche estendo vna passione alteratiua del desiderio per possedere vna cosa amata, non è dubbio, che ne senza amore ella, ne amore senza lei, può durare lungo tempo. Et come non si desidera già mai il male, cosi sempre si spera il bene da vn'huomo, che viue con la guida della natura, e dalla ragione, & per essere il bene ageuolmente conosciuto, facilmente muoue ad amare, & à sperare d'essere posseduto, & goduto. Però disse S. Agostino nel Salmo 104, che l'amore senza la speranza, non può venir à fine de dessidesij.

Onna vestita di giallo, con vn'atbolcello fiorito in capo, la veste sarà ture ta piena di varie piante, & nella similtra terrà vn'anchora.

Due sono le qualit d'el bene, che si può desiderare, vna è l'honestà, l'altral'vtilità, quella si accenna con la pianta siorita, che sono gl'ornamenti d'honose; l'altro con l'anchora che aiuta ne i pericoli maggiori della sortuna.

Si veste di giallo la speranza, & di tal colore vestes l'Aurora, & non sen-Ra tagione gl'Atheniesi addimandorno Aurora speranza, perche nel nascer di quella insieme col giorno, ogni cosa si rinouella, & si incomincia nuouamenre a sperare alcuna cosa già persa.

Onna vestita di verde, con la sinistra mano alzi vn lembo della veste... & nella destra tenga vna tazza, dentro alla quale sia vn giglio, così si vede scolpita in vna Medaglia d'oro d'Adriano Imperatore con queste lestere P. R.

SPERANZA DELLE FATICHE.

D ONNA vestica di verde, che nel grembo tiene dei grano, & con l'altra mano lo semina.

Questa figura moltra, che la speranza è vn desiderio di cosa buona, con la sognitione dell'attitudine a potersi conseguire, o acquistare, petche serninando il grano con debito modo, si sa per esperienza passara, che moltiplica, o volentieri si gitta via il poco presente, con la speranza del molto da venire. Il che può ancora essere impedito da molto accidenti; l'esò disse Danto.

Speranza è va certo mel misto d'assentio, Che hor dolce, hor aspro il tempo al gusto porge 250

# ICONOLOGIA

SPERANZA D'AMORE.



In cui nostro desio s'abbassa, & sorge, Fin che la morte al tutto pon silentio.

## SPERANZA.

come dipinta dagl'antichi.

NA fanciulletta allegra, con un vestito longo, & trasparente, & senza cingersi, tiene con due dita della mano un'herba di tre soglie, & cona l'altra mano s'alza la veste, & par che camini in punta de piedi.

Fanciulla si rappresenta la speranza, percioche ella comincia come i fanciulli, perche si come di loro si tiene speranza, che saranno buoni, così quello che l'huomo spera, non lo gode ancora persettamente.

Si dimottra allegra, perche ogni seguace di quello, che l'huomo spera, gli cau-

· Il ve-

Il vestimento longo, e trasparente denota, che tutte le speranze sono longhe, & per este si strauede il desiderio.

Si dimostra esto vestimento senza cingersi, perche la speranza non piglia, ne stringe la verità, ma solamente prende quello, che gli vien portato dall'aria, se di quà, se di là.

L'herba chiamata trifoglio, è quel'a prima herba, che nasce dal grano semi-

mato, & questo è quello, che si chiama il verde della speranza.

Il camminare in punta di piedi, perche la speranza non sta ferma, e non si zaggiunge mai se non à caso, & sempre ci pare assa ineggiore quel, che d. sideriamo, che quello, che habbiamo.

SPERANZA DIVINA, E CERTA:

IOVANETTA, vestita nel modo detto di sopra, con le mani giun-

te vers'il cielo, & gl'occhi alzati.

Come il mondo, e gl'huomini, cne sono mortali, & incerti della durazione di se stelli non possono partorire essetto di ben certo, & sicuro, così l'idio che è datore di tutti i bei i, & il vero sondamento delle speranze humare li dona, & si possiede in se stello persettamente, & però si dipinge questa figura con gli occhi alzati al cielo, & con le mani giunte, dicendo ancora il Proseta, è beato coini, che non ha sissi gli occhi alle vanità, & alle salse pazzie, ma con la mente, & con l'intentione nobilita se stello, d siderando, & sperando cose incotatt bili, non so gette alla mutatione de' tempi, ne sottoposte a gs'accidenti della vita mortale.

Sistanco gi. uanetta, perche deue essere sana, & ben sondata, gagliarda, & piaceuole, non si potendo sperare quel, che non si ama en amar quel, che non ha speranza di bene, ò di bello, & questa speranza non daltro, come dice San Gitolamo nella quinta Epistola, che una aspettatione delle cose, delle qua- li habbiamo sede.

SPERANZA FALLACE.

CIOVANETTA di grande statura, con capelli diritti verso il cielo, con le mammelle ignude, con vn' occhio solo in fronte, hauerà due grande ali a gl'homeri, nella destra mano tenendo vna nuuola, & con la sinistra vna nottola, vna zucca.

Si dipinge giouanetta, perche si come quell'età è infibile, cosi questa speranza vacilla, sperando senza sondamento cose suor di ragione, & del douese,

Hàvi occhio folo, perche l'huomo, a cui manca il lume delle cose mondane, non hauendo altra confidenza, d'altro lume nato dalla sede, d'dalla religione, che è la vera tauola nel naufragio delle speranze cascate, perde la lusea fatto, & si dispera.

Sisà con l'ali molto grandi, perche all' ombra d'esse corre assai gente, perche

infinita è la turba delli (ciocchi.

La nuuola ci mostra, che questa speranza quasi nuuola dal vento scacciata in vn subbito, senza che l'huomo se n'auueda tugge, & sparisce.

Viene ancora assimigliata la speranza mondana alla nottola, la quale la più parte del tempo vola nell'oscuro, mon hauendo lo splendore della luce, che è

Christo,

Christo S. N. & il fauore della sua gratia. Però si dipinge con essa, si dice esser Gguaci della speranza, bugie, sogni, atti fallaci, & mentite conietture.

Dipingesi con le mammelle ignude, perche volentieri ciascuno nodrisce col

Guo latte ..

La zucca, la quale in pochissimo tempo assai cresce, & s'inalza, ma' poi inon subbito casca in terra, & si secca, dimostra che questa speranza, che è mali sondata, quanto più si vede in alto, tanto più stà in pericolo d'annichilatis, & l'andare in sumo.

SPIA.

TYOMO vestito nobilmente, tenghi coperto quasi tutto il viso con sa cappa, di ferraiolo, che dir vogliamo, ilquale sia tutto contesto d'occhi, erecchi, e lingue: terrà con la sinistra mano vna lanterna, i piedi taranno alati; vicino a quali vi sarà vn bracco, che stia con il muso per terra odorando in attori cercare la stera.

Il vestimento nobile dimostra che a la Spia conuiene hauere habito riceo, e mobile per potere praticare non solo tra la plebe, ma anco sta gl'huomini di conditione, che altrimente sarebbe seacciato dal comertio loro, en non potrebbe dare alla corte relatione di mometo: le conuiene anco il detto habito per che vistono anco di quelli, che fanno la spia, che sono tali, che per non accreserere l'orbrobrio, l'insamia, en il vituperio lor grandissimo, taccio, en lasso di nominarii; dicobene, che la Republica Romana non permise mai, che vi Senatore potes se sare spia, come auuertisce Asconio Pediano ne la verrina detta diuinatione, oue dice, Neque senatoria persona potesti indicium profiteri saluis legibus.

Vergogna de nostri tempi, che si ammettono alla spia più nobili che pleber nome

pregiudicando però gl'huomini d'honore, & di stima,

Tiene coperto il viso, come habb amo detto, ellendo che chi sa tale eserciatio, se ne và incognito, ne si lassa conoscere da nissuno, per poter meglio esercitare l'visicio suo, & per dimostrate anco quelli, che sono di maggior consideratione, i quali se ne stanno nelle corti, & altri suoghi si pubblici, com'anco primuati, che per acquistare la gratia de i lor patroni, sanno secretamente la saia, e non curano, ne stimano l'honor loro, & non hanno riguardo di tradire, & assassa fasinare qual si voglia amico quantunque caro gli sia; com'anco potiamo dire che il tenere coperto il viso, denota che essendo la spia huomo vituperoso, & infame, non può come gl'huomini d'honore tenerso scoperto, & però si suol dire da quegli, i quali risplendono si honorata, & chiara sama, posso audare con la fronte scoperta.

Gl'occhi, & l'orecchie significano gli strumenti, con quali le spie essercitano sal'arte per compiacere a signoti, & patroni, conforme a quello, Adagio Mulse Regum aures, atq; ocusi; iiqual prouerbio pighasi per le spie, perche i principi col mezzo degl'occhi, & orecchie d'altri vedono, & odono quelto, che si sa, & he si dice, & cotali spie si dimandano da Greci Otacusta, che vuol dire hitomini che sempre vanno pergendo orecchie per intendere quello che si sa, che si dice, come habbiamo detto di sopra. Da Dionisio Siracusano sono

chia-



chiamati Profagogida qui fingulorum dicta factaq; referebant, come dice Plus tarco, & Alessandro ne li Geniali lib. 4. cap. 22. a' quali dalla Legge Papia 61 constituito per premio la metà della pena, & per ingordigia di tal sozzo pagamento, sempre se ne sono trouati fino adesso in gran numero, somentati da superiori; Come da Tiberio Imperatore parimente per il guadagno. Qui sane Imperator causa præcipui quæstus, tantum delatoribas tribuit, ve neminifidem abrogaret, fiue quid veil fide vani referrent, & perd crebbero in colmo grandissimo, per il che il Senato, acciò scemasse il numero de spioni trattò di Iminuire loro il salario, ma Tiberio non volse, dicendo in fauore di spioni, che le leggi si souerteriano le li custodi di este si lenattero. Iura suberti, si Custodes legum amouerentur, & D. mitiano Imperatore, che nel principio dell'imperio cercaua dar buon saggio d le, & di parere clemente per acquiitar la gratia del popolo, volle opprimere le calunnie fiscali delle ipie, dicendo spesso, Princeps, qui delatores non castigat, irritat. Il Prencipe che non castiga le spie, le somenta, & irrita a far l'officio della spia, per ilche la fanno poi alla peggio, querelando altri a torto con falle accuse colorite col verissimile, per escluderli dalla gratia de Principi, & Signori. In processo poi di poco tempo trascorso in reprobo senso diede tanto oltre l'orecchie a gli spioni, per far rapina, & confiscar beni de' viui, & de' morti, che niuna cosa era ad alcuno sicura, ne vno spione dell'altro si fidaua, ma ciascuno temena l'altro, & in tanto sauore appresso l'Imperatore erano gli spioni, che li Procuratori, & altri causidici lassate le cause. si dauano alla spia. Vituperio di quelli Principi, che tengono aperte l'orecchie a gli accusatori, & danno loro subbita credenza. Ammiano Marcellino vitupera Costango Imperatore, che tutte le relationi di spioni teneua per chiare, & vere, & bastaua solo, che vno fosse stato nominato, & imputato da Sarimicho spione; quindi nasce che difficilmente si può ssuggire da le molestie. della corte per innocente, che sia vno standosi a detto loro; Onde Giuliano Imperatore prudentemente per raffrenate la lingua ad uno spione disse. Quis inno cens elle poterit, si acculasse sufficiet? Sono da essere escluse le viperine lingue da palazzi de'buoni Principi, acciò non turbino la innocente vita de' buoni Cortegiani, & deuono essere abborriti, che peste, veleno, & morte, si come diceua Annibale, & immitare quelli due ottimi Imperatori padre, & figlio Vespesiano, e Tito, i quali odiorno gli spioni, come huomini destinati al pubblico danno, & spesso ne fecero frustare per li Teatri, acciò s'astenellero gl'altri dall'vstitio dello spione. Antonino Imperatore, che meritamente Pio chiamossi, hebbe per costume di condannare a morte gli spioni quando non si prouaua il delitto, & quando si prouaua, li pagaua scacciandoli da se come infami, & questo principalmente doueriasi osseruare di castigare le spie false, che a questa guisa molti galant'huomini non patirebbono persecutioni a torto. Trouasi ancora che Teodorico Gotho Rè d'Italia, ancorche barbaro come giusto Principe tenne gli spioni per essecrabili, e volse che si abbrugiassero gli accusatori che no prouauano il delitto: Odasi il suo Editto registrato da Cassiodoro Senatore. Is qui sub specie vtilitatis pubblica, vt sie necessarie faciat delator existat, quem tamen nos execrari omnino profitemur, quamvis vel uera dicens legibus prohibeatur audiri , tamen si ea quæ ad aures publicas detulerit, inter 2012 constitutus non potuerit ad probare flammis debet absumi.

Le lingue dimostrano l'oggetto, e l'operationi delle spie, essendo che non si tosto vidito, & visto ch'habbino ogni minima cosa (ancorche degna nen sia di riprensione, per esser 'eglino di pessima natura) subbito riseriscono, & danno relatione il più delle volte empie, & ingiuste. Ed aciò non hauendo consideratione alcuni di qualche grado, pongono cuta che spijno i ragionamenti de popoli, & gli gloriano di scoprirli. Gloria Regum inuestigare sermonem. Prouesbio nel Capitolo Vigesimo quinto di Salomone: ma spesse volte accade, che danno orecchie alle bugie de Calunniatori, in talcaso, come indiscreti a credere sacilmente. Dipinse Apelle vn Rè con orecchie d'Asino: auuiene poi che nelle Corti non si può con pace dimorare, perche quei Prencipi, che volontieri danno orecchia alle salte, & mendaci relationi, hanno tutti i loro ministri empij, & scelerati: Ciò non è detto mio, ma d'vn Principe, d'vn Rè

Salomone nel cap.29. de suoi prouerbij Princeps qui libenter audit verba mendacij, omnes ministros habet impios.

La lanteina, che tiene con la finistra mano, significa che non solo si sala spia di giorno, ma anco di notte, onde Luciano nel dialogo intitolaco il Tiranno introduce la lanterna a sar la spia a Radamanto giudice dell' Inserno de i

misfatti, & sceleratezze di Megapente.

I piedi alati, dinotano, che alla spia conviene essere diligente, & presta che altrimente non sarebbe prositto se non sosse sollicita, & veioce come Mercurio alato, il quale come nel sudetto dialogo, dice Luciano, che conduceua l'anime dannate all'infernal pene, così gli spioni conducono li rei al supphtio mediante le parole, Alata verba dicuntur ab Homero, & però Mercurio reserendario delli sauolosi Dei si dipinge alato da gl'Antichi, significare volentes volucrem per aera ferri sermonem ideoq; & Nuncius dictus est Mercurius quoniam per sermonem omnia enunciatur, dice Lilio Giradi.

Il bracco, che stà in atto di cercare la siera, vi si pone per significare la spia, il cui ossitio consiste in cercare, & inuestigare ogni giorno li satti d'altri, atteso che il bracco và sempre indagando le siere con l'odorato, che in latino per traslatione odorari pigliasi per presentire, & inuestigare l'altrui cose con diligentia, & secreta sollecitudine, si come sanno le spie, dallequali Dio ce ne guare

di sempre.

### SPLENDORE DEL NOME.

VOMO proportionato, & di bellissimo aspetto, d'età virile, vestito di broccato d'oro misto di porpora, sarà coronato d'vna ghirlanda di di fiori, cioè di Giacinti rossi, Porterà al collo vna collana d'oro, con la destramano si appoggierà ad vna Claua, o dir vogliamo mazza d'Hercole, & con la sinistra tetrà con bella gratia vna facella accesa.

Se dipinge proportinato, & di bellissimo aspetto, percio che la bellezzacorporale (secondo l'opinione Platonica) è argumento d'vn'animo virtuoso; & Aristotile, ancora nel primo dell'Etica dice, che la bellezza del corpo è inditio, che l'animo, il quale stà nascoso dentro d'vn corpo bello, sia nella beltà

fimile a quello, che si vede di fuori.

Si rappresenta d'età virile, essendo ch'ella hà tutti quei beni, che nella gionentù, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gl'eccessi, che si ritronano nell'altre età, in questa ci si troua il mezzo, & il conueneuose, dice Ari-

stotile nel 2. della Rettorica.

Vestesi di broccato d'oro, perche il primo metallo, che mostra colore, è l'oro, il quale è il più nobile di tutti gl'altri metalli, come quello che naturalmente è chiaro, lucido, & virtuolo, & però portauasi da persone, che haueuano acquistato splendido nome in valorote imprese quando trionsauano, si come portò Tarquinio Prisco, quinto Rè de Romani, che primo di tutti entrò in Roma. Trionsante, Come dice Eutropio. Primusq; si riumphans Roma intrauit, & Plinio lib. 33. cap. 3. Tunica aurea triumphasse Tarquinium Priscum Verrius

tradit

SPLENDORE DEL NOME.



tradit. Lo facemo misto, ouero tessuto con la porpora percioche la veste trion sale su anco di tal drappo. Plinio lib. 9. c. 36. ragionando della porpora, Omnem vestimentum illuminat, in triumphali miscetur auro, cioè, che la porpera illumina ogni vista, & si meschia con l'oro trionfale, le quali veste hanno origine da la veste chiamata pinta da diuersi poeti, & Plinio Historico lib. 8. cap. 48. dice, Pictas vestes iam apud Homerum suisse vnde triumphales nat, che queste sellero le vesti trionfali l'asserma Alessandro nelli Genitali lib. 4. ca. 28. Quidem purpureæ auro intexte erant, & nist triumphalibus visi excapitolio, & palatio haud aliter dari solitæ. Ne solamente da Gentili dau si la veste di porpora, & d'oro a persone Illustri di chiato nome, ma anco nelle sacre lettere habbiamo il medesimo costume al cap. 28. dell'exodo. Accipienta; aurum & hyacintum. & poco doppo, sacient autem super humerali de auro, & hyacinto. Faranno vna sopraueste d'oro, & di Gracinto, cioè di porpora, perche il Giacinto era di rosso colore, come dice Ouidio ragionando de' Giacinti nel X.

sel X. delle Metamorf. Purpureus color his, & Virg. Suaue rubens Hyacintus, si che tal habito d'oro, & di porpora, siendoche è solito darsi a generosi personaggi, molto ben si conu ene a lo splendore del nome, Si corona de i sopradetti siori, percioche Giacinto bellissimo giouane su (come canta Ouidio nel x. delle Metamor.) conuertito d'Apollo in sior purpureo detto Giacinto; & per esse re Apollo delle Mule, dell'ingegno, & delle lettere protettore, dicesi che detto siore sia Simbolo della Pruder z1, & Sapier z4, dalla quale spirano suauissimi odori, si che non suor di proposito conviene detta ghirlanda a quelli, liquali risplendono, & operano virtuosamente dando buone odore di loro stessi, & però Apollo nel sudetto libro di Ouidio così conclude nel caso di Giacinto ad' honore, & splendore del suo nome.

Semper etis mecum memorq; hærebis in ore Telyra pulsa manu, te carmina nostra sonabant.

La collana d'oro si daua per premio a valorosi, & virtuosi huomini, al nome de' quali molte volte li Romani drizzauano inscrittioni, nelle quali faceuano mentione delle collane, che a loro si dauano, come specialmente vedesi nella nobile memoria di L. Lincinio Dentato, delche ne sa mentione Aulo Gello lib.

2. c.x1. antichissimo Scrittore celebrato da Sant'Agostino de Ciuit. Dei li. 9.c. 4.

L. Sicinius Dentatus Trib. 1. Centies vicies præliatus céties ex prouocatione victor. XLV. Cicatricibus aduerso corpore infignis nulla, in terge, idem spolia copit XXXIII. Donatus hastis puris IIXX. Phaleris XXV. Torquibus III. & LXXX a millis CLX. coronis XXXV. ciuicis. XIII. Aureis. VIII. Mural, III. Obsid.onal. I. tisso AERIS. captiuis. XX. Imperatores VIIII. ipsius maxime opera triumphantes seuitus.

S'appoggia con la destra mano alla Claua d'Hercole, perche gl'Antichi soleuano sign sicare con essa l'idea di tutte le virtù. Onde quelli, che cercano lafama, & lo splendore del nome, si appoggiano alla virtù, & lassano in disparte i vitij, di doue ne nascano le tenebie, che oscurano la buona sama, dicendo Cicerone nel 3. de gl'oss. Est ergo vlla res tanti, aut comodum vullum t. m expetendum, vt viu bon; & splendorem, & nomen amittas. Quid est quod afferre tantum vti itas ista quam dicitut possit, quantum auserie, si boni viri nomen eripuerit i sidem, sussitiamq; detraxerit.

Tiene con la sinistra mano con bella gratia la facella accesa, dicendo S. Matteo cap.v. Sic luceat lux vestra coram hominibus, vt videant opera vestra bona. & gloriscent patrem vestrum, qui in Cœlis est. Et gi' Antichi sono stati solità porre gierogliscamente il lume per signistrare quell'huomo, ilquale nelle forze dell'ingegno, ò del corpo hauesse operato con fatti Illustri, & preclari; & gl'interpreti espongono per tal signisticato la Gloria, & lo splendore del nome degl'huomini giusti, e virtuosi, liquali sempre per ogni posterità risplenderanno, secondo la Sapienza al cap. 3. Fulgebunt iusti, & tanquam Scintillæ in arundineto discurrent, & non solo in questo caduco suolo, ma nell'eterno ancora. S. Mattheo nel 13. Iusti sulgebunt sicut sol in Regno Patris eorum. Und'io considerando i chiati lumi, & lo Splendore grandissimo dell'immortal

1 ome dell' Illustrissima Casa Saluiati, mi pare di dire senza allontanarmi punto dal vero, che sì nell'vniuersale, come particularmente nell'Eccellenza Illustrissima del Sig. Marchese Saluiati, risplendano tutti gl'honori, & tutte le virtù, che possono sare di eterna sama, & Gloria selicissimo l'huomo; a cui molto bene può applicare per tal conto quel nobil verso di Vergilio nel pri. dell'Eneide.

Semper honos, nomeno, tuum laudeo, manebunt.

### SOPRA LO SPLENDOR DEL NOME.

Colori di Virtu l'immenso Apelle
Si viuo ardor', ch'appena anime belle.
Terminaro il gioir col Ciel superno.
Quindi tentò del Mar l'aspro gouerno
Iasone, în ricercar glorie nouelle.,
E vinse i Mostri, e'l Sol resse, e le Stelle
Alcide inuitto, e soggiogò l'Inserno.
In mille specchi allor Fama ritenne.
L'alto splendor dell'immortali imprese,
E del ver cantatrice alzò le penne.
Cosi per bell' oprar' nome si stele
- D'Olimpo in seno, e in tale ardor peruenne,
Che men sucidi il Sol snoi lampi accese.

## ALL'ILLYSTRISS. SIG. MARCHESE SAZVIATI.

VESTO, che'n voi Signor viuace splende
Sublime honor' d'altera stirpe, e d'oro
Di Palme onusto, e di sacrato Alloro
Pompa degl'Aui, a gran Nipote scende.
Ma nuono Sol, ch'a serenarsi intende,
Giungete i raggi Vostri a i lampi loro
Lucidi sì, ch' Eterno alto sanoto
Tesse la fama, e's nome vostro accende.
Onde la gloria innamorata ammira
Voi di bella virtù tempio terreno,
E cosi poi dal cor dice, e sospira;
Da questo Eroe d'alte vaghezze pieno
Oggi l'antico Onor' sorge, e sospira,
Non ha pari il valor' che gl'arde in seno.
S T A B 1 L I T A.

ONNA vestita di nero, con la man destra, & col dito indice alto, starà in piedi sopra vna base quadrata, e con la sinistra si appoggiarà ad vn'asta, laquale sarà posata sopra vna statua di Saturno, che stia per terra.

Velten

Vestesi di nero, perche ral colore dimostra stabilità, conciossa cosa che ogni astro suor che questo colore può essere commutato, & conuertito in qualunque altro colore si voglia, ma questo in altro non può ellere trasferito, dunque dimostra stabilità, & costanza.

Lo stare in piedi sopra la base quadrata, ci dimostra essere la stabilità costan. te, & salda apparenza delle cose, la quale primieramente noi esperimentiamo, & conosciamo ne' corpi materiaii, dalla stabilità de' quali sacciamo poi nascere l'analogia delle cofe materiali, & diciamo stabilità essere nell'intelletto, nell'operationi del discorso, & in Dio istesto, il quale disse di propia bocca; Ego Deus, & non mutor .

La mano destra, & il dito alto si fà per simiglianza del gesto di coloro, che

dimostrano di voler star fermi nel lor proponimento.

L'hasta di legno mostra stabilità, come la canna il contratio; per la debolez-Za lui, come si è detto al suo luogo, perche, come si suol dire volgarmente: Chi

male si appoggia presto cade.

La statua os saturno, sopra laquale stà posata l'hasta, è inditio, che vera stabilita non può ellere, oue è il tempo, ellendo tutte le cofe, nellequali esso opra, soggette inviolabilmente alla mutatione; onde il Petrarca voiendo dire vn miracolo, & effetto di beatitudine nel trionfo della diumità scriffe.

Vidi ristar colui , che mai no sterre, Ma variando suol tutto cangiare.

Et doue è il tempo vi è tanto annella la mutatione, che si stima ancor esser opra da sapiente il sapersi mutare d'opinione, & di giuditio; onde l'utesse Poeta diffe ...

Per tanto variar Natura è bella.

Se bene ricorda l'Apostolo, che chi stà in piedi con se virtu, sopra se quali non può ne tempo, ne moto, deue auuertire molto bene di non cascare in qualche vitio, acciò poi non si dica: Stultus, pt Luna mutatur.

STABILIMENTO.

7 N' Huomo vestico con una Ciamarra longa da Filosofo, che stia a sedere in mezzo di due anchore incrociate, che tenghi la destra mano posata sopra l'a sello dell'una dell'ancore, e il simile faccia con la finistra dal'altra parte. Si veste con detta Ciamarra da Filosofo, si come viene descritto Socrate, e tal habito conuiensi appunto a lo Stabilimento, il quale suole esfere in tali persone togate, e Filosofiche più, che in altri d'habito succinto, & men graue del toga-

to, ilquale è grave, stabile, & di cernello.

Soleuano gli Egitti per fignificare lo stabilimento dimostrarlo con due anchore insieme, & saceuano di questo comparatione alla naue, laquale all'hora sprezza la suria de' venti, e dell'acque da essi commosta, che con due anchore è fermata, e di questa comparatione fi serue Aristide ne Panatenaici, & Pindaro nell'Isthmia vsa per denorare fermezza, & stabilimento, vn'anchora, dicendo l'anchora hà fermato per la felicità sua, cioè è stabilito in vita tranquilla, & felice .

510

Stabilità.

Douna, che stia a sedere sopra d'un piedestallo alto, tenendo sotto a i piede di una palla di colonna in grembo molte medaglie.

Stagioni.

Auasi la Pittura delle stagioni, da i quattro vers, che pone Giosesso See-

Carpit blanda suis Ver almum dona rosetis.
Torrida collectis exultat frugibus Aestas.
Indicat Autumnum redimitis palmite vertex.
Frigore pallet hiems designans alite tempus.

Furno queste da Gentili assegnate a particolari Dei loro. La Primauera a Vez nere, l'Estate a Cerere, l'Autunno a Bacco, l'Inuerno a li venti.

Vere Venus gaudet florentibus autea fertis.
Flaua Ceres æstatis habet sua tempora regna:
Vinisero Autumno summa est tibi Bacche potestas.
Imperium sæuus hyberno tempore ventis.

Veggansi altri dodici tetrastici ne gli opusculi di Vergilio, doue in varij medi si si descriuono gli stutti, & essetti delle quattro stagioni.

STAGIONI DELL'ANNO.

Primauera.

NA Fanciulla coronata di mortella, e che habbia piene le mani di varij fori, hauerà appresso di sè alcuni animali giouanetti, che scherzano. Fanciullà si dipinge, percioche la Primauera si chiama l'infantia dell'anno, per essere la terra piena d'humori generatiui, da quali si vede crescere frondi, fori, & frutti na gl'arbori, & nell'herbe.

Le si dà la ghirlanda di mortella, percioche Horatio nel libro primo Ode.

4 cost dice.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto, Aut floræ, terræ quem ferunt solutæ.

I fiori, & gl'animali, che scheizano, sono conforme a quello, cl

dio nel lib. primo de Fasti.

Omnia tunc florent, tunc est noua temporis ætas,
Et noua de grauido palmite gemma tumet.
Et modo formatis operitur frondibus arbor,
Prodit, & in summum seminis herba solum.
Et tepidum volucres concentibus aera mulcent,
Ludit, & in pratis, luxuriat q; pecus.
Tunc blandi soles, ignotaq; prodit hirundo.
Et luteum cessa sub trahe singit opus

Tunc patitur cultus ager, & renouatur aratro; Hæc anni nouitas iure vocanda fuit.

Si dipinge anco pet la Primauera Flora, coronata di fiori, de quali ha anco piene le mani, & Ouidio poi descriuendo la Primauera, dice nel 2. libro delle Metamorfosi.

Gli stà dalla man destra vna donzella.

Ne mai stà, che non rida, giuochi, ò balli,

E la stagion che verde hà la gonnella

Sparta di bianchi fior, vermigli, & gialli.

Di tose, e latte, è la sua faccia bella,

Son perle i denti, e le labbra coralli,

Eghirlande le fan di varij fiori,

Scherzando seco i suoi latciui amori .

### ESTATE.

N A Giouane d'aspetto robusto, coronata di spighe di grano, vestita di color giallo, & che con la destra mano tenghi vna sacella accesa.

Giou metta, & d'aspetto robusto si dipinge, percioche l'Estate si chiama la giouenti dell'anno, per estere il caldo della terra più sorte, & robusto a maturare i siori prodotti dalla primauera, il qual tempo descriuendo Onidio nel 15. lib. delle metamors. così dice:

Transit in æstatem post ver robustior annus, Fitq; valens inuenis, neque enim robustior ætas VII2, nec vberior, nec quæ magis ardeat vIIa est.

La ghirlanca di spighe di grano, dimostra il principalissimo frutto, che rende questa stagione.

Le si da il vestimento del color giallo, per la similitudine del color delle biade mature.

Tiene con la destra mano la facella accesa, per dimostrar il gran celore, che rende in questo tempo il Sole, come piace à Manilio libro quinto così dicendo.

Cum verò in vastos surgit Nemæus hiatus Exoriturq; canis, latratq; canicula flammas Et rapit igne suo, geminatq; incendia Solis Qua subdente sacem terris radiosq; mouente.

Et Ouidio cosi la dipinge nel 2. libro delle metamorfosi.

Vna donna il cui viso arde, & risplende V'è di varie spighe il capo ha cinto.

Con vn specchio, che al Sol il fuoco accende Doue il suo raggio è ribattuto, e spinto.

Tutto quel che percuote in mondo offende; Che resta secco, strutto, arso, & estinto.

Ouunque si riuerberi, & allumi

Cuoce l'herbe, arde i boschi, & secca i fiumi.

Soleuano anco gli Antichi (come dice Gregorio Giraldi nella sua opera della deità) dipingete per l'Estate Cetere in habito di Matrona con vin mazzo di spighe di grano, & di papauero con altre cose a lei appartenenti.

A. V. T. V. N. N. O.

NA Donna di età vitile, grassa, & vestita riccamente, hauerd in capo vna ghirlanda d'vue con le sue soglie, & con la destra mano tenghi vn cornucopia di diuersi frutti.

Dipingesi di età virile, percioche la tragione dell' Autunno si chiama la virilità dell' anno per essere la terra disposta à rendere i frutti già maturi dal calote estinto, & diporre i semi, & le foglie quasi stanca del generare, come si legge in Ouidio liz. xv. Metamors.

Excipit autumnus polito feruore inventa Maturus mitisse, inter invenemo, senemo, Temperie medius sparsus quoque tempora canis:

Grassa, & vestita riccamente si rappresenta, percioche l'Autunno è più ricco

dell'altre stagioni.

La ghirlanda di vue, & il cornucopia pieno di diuerli frutti, fignificano che l'Autunno è abbondantissimo di vini, frutti, & di tutte le cole per l'vso de mortali.

Et Ouidio lib. 2. Metamorf. con lo dipinge ancor egli.

Staua vn'huomo più maturo da man manca,

Duo de tre meli à quai precede Agosto,

Che'l viso ha rosso, e già la barba imbianca,

E stà tordido, e grasso, e pien di misto,

Hàil siato insetto, e tardi si rinsresea,

Che vien dat suo venen nel letto posto.

Di vue mature sono le sue ghirlande,

Di fichi, e ricci di castagne, e ghiande.
Si può ancora rappresentare per l'Autunno Bacco carieo d'vue con la Tigre, che saltando, gli voglia rapire l'vue di mano, ouero dipingerassi vna Baccante nella guisa, che si iuole rappresentare, come anco Pomona.

INVERNO.

H vomo, è donna vecchia, canuta, e grinza, vestita de panni, & di pelle, che stando ad vna tauola bene apparecchiata appresso al suoco, mo

stri di mangiare, & scaldarfi

Si rappresenta vecchia, canuta, e grinza, percioche l'Inuerno si chiama vecchiezza dell'anno, per essere la terra già lassa delle sue naturali fatiche, & attione annuali, & rendesi fredda, malinconica, e priua di bellezza, il qual tempo descriuendo Ouidio nel xv. libro delle Metamorf, così disse,

Inde senilis hyems tremulo venit horrida passu,
Aut sposiata suos, aut quos habet alba capillos,

L'habito de panni, di pelle, & tauola apparecchiata appresso al suoco, significa, (come narra Pierio Valeriano) perche il freddo, e la quiete doppo i molto trauagli dell'Estate, & le ricchezze dateci della terra, pare che ci inuitino d viuere più lautamente di quello, he si è fatto delle stagioni antecedenti; & Oratio nell'Ode 9. lib. primo, così dice.

Vides; vt alta stet niue candidum
Soracte; nec iam sutineant onus
Sylux laborantes, geluque
Flumina constites int àcuto s

Dissolue seigus; ligna super soco Large reponens: atq; benignius. Deprome quadrimum Sabina O Thaliarche merum dyota.

Ouidio

Ouidio ancor'egli, dipingendo l'Inuerno, nel 2. libro delle Metaun.ofcii,

Vn vecchio v'è, che ogn' vn d'horrore eccede, E sa tremar ciascun, che d lui pon mente.

Sol per trauerso il Sol taluolta il vede, Ei stà rigido, e freme, e batte il dente.

E ghiaccio ogni suo pel dal capo, al piede, Ne menbrama ghiacciar quel raggio ardente,

Et nel fiatar tal nebbia spirar suole.

Che offusca quani il suo splendore al Sole.

Dipingesi anco per l'Inuerno Vulcano alla sucina, come anco Eolo con iventi, perche questi sanno le tempeste, che nell'Inuerno son più frequenti che me gl'altri tempi.

STAGIONI.

Le quattro stagioni dell'Anno nella Medaglia d'Antonino Caracalla.

S I rappresentano le sopradette stagioni per quattro bellissime sigure di fanciulli vn maggior dell'altro.

Il primo porta sopra le spalle una cesta piena di fiori.

Il lecondo tiene con la destra mano vna falce.

Il terzo con la sinistra porta vn cesto pieno de varij frutti , & con la destra.

wn'animale morto, & questi tre fanciulli sono ignudi.

Il quarto è vestito, & hd velato il capo, & porta sopra le spalle un bastone, dal quale pende un' vecello morto, & con la sinistra mano parimente porta un'altro vecello morto un differente dall'altro.

Stagioni.

Come rappresentate in Fiorenza da Francesco Gran Duca di Toscana in un bellissimo apparato.

PRIMAVERA.

R E Fanciulle con bionde, & crespe treccie, sopra le quali vierano belle lissimi adornamenti di perle, & altre gioie, ghirlandate di varij, & vaghi fiori, si che esse treccie saccuano acconciatura, & basa a i segni celesti, & la prima rappresentana Marzo, & come habbiamo detto, in cima della testa fralle gioie, & fiori, era il segno dell'Ariete

La seconda Aprile, & haueua il Taurt.

La terza Maggio con il Gemini, & il vestimento di ciascuna era di color verde, tutto ticamato di varij fiori, com'anco d'essi ne teneuano con ambe le mani, & ne i piedi stiualetti d'oro.

ESTATE.

R E Giouane ghirlandate de spighe di grano.

La prima era Giugno, & hauea sopra il capo il segno del Granchio.

La seconda Luglio con il Leone.

La terza Agosto, & portaua la Vergine; il colore del vestimento era giallo,

R 4 con-

contesto di gigli, & ne i piedi portauano stivaletti d'oro. VTVNNO.

RE Donne d'età virile, che per acconciatura del capo haueuano ador= namenti di gioie, & ghirlandate di foglie di vite, con vue, & altri frutti.

La prima era Settembre, & per il segno haueua la Libra.

La seconda Ottobre con il Scorpione.

La terza Novembre, & hauea il sagittario; il colore del vestimento era di cangiante rosso, & turchino fregiato delli medesimi frutti delle ghirlande, con stiualetti d'oro alli piedi. ERNO.

RE vecchie per acconciatura del capo portauano veli panonazzi, & vedeuansi sopra di esti la brina, e la neue, & chiarissimi cristalli somiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre, & hauena il fegno di Capticotno.

La seconda Genaro, co'l segno dell' Aquario.

La terza Febbraio, & per insegna portava il Pesce; il color del vestimento era pauonazzo scuro, ma pieno di neue, brina, & di ghiaccio, & il medelimo erano guarniti i stiualetti.

ER

ONNA incoronata d'Apio involto con l'herba Climene, sieda sopravna mulettastenga nella destra mano insieme con la briglia vn ramo di Salice, con la finistra vna tazza di vino, nella quale vi sia vna Triglia.

Si come la fecondità, e felicità, che arreca piacere, & allegrezza, cofi la sterilità, e infelicità, che arreca dispiacere, & meltitia, quale si scuopre particolarmente in Sarra moglie di Abraam, in Anna moglie di Elcana, & in Elisabetta. moglie di Zacchatia; & quanto più vna persona è facultosa, & ricca tanto maggior dolore prende dalla sterilità della sua consorte, & di se medesimo, non hauendo successore del sangue, & della robba.

Dolorifica res est si quis homo diues Nullum habet domi suæ successorem.

Diffe Menandro: & se bene Euripide mette in dubbio qual sia meglio la prole, dla Sterilità, & giudica che sia tanto miseria, & infelicità il non hauer sigliuoli, quanto l'hauerne, perche se si hanno cattiui, arrecano estrema calamità alla casa, & dolore continuo ne gli animi del padre, & della madre loro : se a hanno buoni i loro Genitori gli amano tanto, che temeno sempre interuenga loro qualche male, le parole di Euripide nell' Enomao sono quelte tradotte in latino.

Dubius equidem sum, neg; diudicare possim, Vtrum melius lit progigni liberos Mortalibus, aut Sterili vita frui. Istos enim, quibus liberi nulli funt, miferos effe video. Et contra illos, qui prolem genuerunt, nihilo feliciores. Nam si mali fuerint, extrema calamitas est, Rursus si probi euadant magnum pariunt malum:

Affligunt enim genitorem, dum ne quid patiantur metuit.

Nondimeno molto meglio è hauerne, che non hauerne, non è mai tanta cattiuo vn figliuolo, che non dia qualche consolatione al Padre, il quale natutalmente ama il figlio ancorche cattiuo sia, & se scorge qualche vitio in lui, spera, che si habbia col tempo a mutare, & sente gusto in alleuarlo, in dargli buoni configli, & documenti paterni, anzi è tanto grande in alcuni l'amor paterno, che accecati da quello non scorgono i disetti dal figlio tanto dell'animo, quanto del corpo, e se gli scorgeno, li copreno appresso le genti, ne possono comportare sentirne dir male ; se vn Padte ha vn figliuolo guercio lo chiama peto diguardo gratioso alquanto veloce, come riferiscono i poeti che hauesse Venere: se ha yn figlio oltramodo piccolo lo chiama pupino, se lo ha storto, sciancato lo chiama scauro di piede grosso, come dice Horatio nella Satira 3. del primo lib.

At pater ve gnati, sic nos debemus amici Si quod fi vitium, non fastidire, strabonem Appellat Pætum Pater, & pullum, male paruus Si cui filius est, yt abortiuus fuit olim Sifyphus, hunc varum, distortis cruribus illum Balbutit scaurum, paruis sultum male talis.

Et perche l'amore della prole è cieco gode il padre, & la madre del figlio and corche imperfetto, & cattiuo, come l'amante dell'amata ancorche brutta sia, Amatorem quod amicæ, Turpiæ decipiunt cæcum vitia. Cosi li vitij delli sigl'uoli agabbano i Padri, a' quali i figliuoli ancorche brutti paiono belli, ancore che vitiofi, & i poltroni paiono virtuofi, & forti , è ne li Prouerbij.

Me quoq; Pollucem mea Mater vincere dixit.

Dice mia madre, ch'io Vincere posso Polluce . Si che la cecità dell' amor paterno fa che si goda del figliuolo, ancorche cattiuo. La contentezza poi di hauere i figliuoli buoni lupera il timore, che si ha di loro, che non patiscono qualche male, dunque meglio è la prote, o buona, o cattiua che sia, che la sterilità; la quale non arreca mai aliegrezza, ma sempre dolore, per lo continuo

desiderio, che si ha di hauerne. L'Apio ha le foghe cretpe, onde è quel prouerbio detto per le vecchie Crifpiores Apio, della cui forma Plinio lib. 20. cap. 11. n'habbiamo incoronata la. sterilità, petche nel gambo dell' Apio nascono alcuni vermicelli, i quali mangiati fanno diuentare sterili coloro che li mangiano tanto maschi, quanto femmine. Pinio nel sudetto luogo, Caule vermiculos gigni. Ideoq; eos qui ederint sterile cere maies, feminaiq;. L'habbiamo innolto con l'herba Climene, laquale dillero i Greci eller simile alla piantagine, di questa Plinio lib.26. cap.7. dice che benuta rimedia a molti mali, ma che cagiona sterilità anco negl'huomini; dum medeatur, sterilitatem pota etiam in vitis fieri.

Siede l'ipra vna muletta, perche vna donna sterile ha la medesima conditio. ne della mula, che di natura è sterile. Ogni sorte di muli è sterile, la cagione di che non su bene intesa da Empedocle, & da Democrito, questo l'attribul a à

meati corrotti nell'vtero delli muli ; & quello alla miltira de semi den'a dall'vna, & l'altra genitura molle: sebene altra cagione d'Empedocle si assegna da. Plutarco de Placitis Philosophorum, in quanto che la mula habbia stretta naetura nata nel ventre al contrario, perloche non può riceuere la genitura. Ma · Aristotile nel z. libro della generatione degl'animali cap. 6. non accetta simili cagioni, ma attribuisce la sterilità de' muli alla frigidità delli suoi genitori, perche tanto l'Asino, quanto la caualla è di frigida natura, da' quali nato il mulo ritiene la frigidità di ambedue. Plin. lib. 8. c. 44. dice, che si è offernato che gli animali nati da due diuerse sorti, diuentano d'una terza sorte, & che non sono simili 2 niuno de' suoi genitori, & che quelli, che sono cosi nati, non ingenerano in qualfiuoglia sorte d'animali : e che perciò le mule non partoriscono : ma che nondimeno alle volte hanno partorito; cosa tenuta in luogo di prodigio. Elt ·in annalibus nostris, Mulas peperisse sepe, verum prodigij loco habitum. Giulio Obsequente nel consolato di Caso Valerio, & di M. Herennio 665. anno dop po l'edificatione di Roma mette per prodigio, chè vna Mula partori nella Puglia. In Apulia Mula peperit. Perche è cosa insolita; quando si vuole inserite ch'vna cosa non sarà, dicesi; cum Mula pepererit. Quando la Mula partotità. Ilche sù detto a Dario Redi Persia da uno di Babilonia, quando i Persiani la Rauano assediando, che cosa sate qui d Persiani andateuene via, allhora ci pigliarete quando le Mule partoriranno, non molto doppo occorse, che vna Mula di Zopiro Amicissimo di Dario partorì, perilche presero animo di pigliar Babi-Ionia, & la pigliarono: vi è anco vn detto simile in Suetonio Tranquillo nella vita di Galba Imperatore cap.4. quando al suo Auo facendo sacrifitio vn' Aquila tolse di mano le interiora della vittima, che se ne suggi sopra una fruttisera. quercia, per loche essendogli augurato, che la sua famiglia otterrebbe col tempo l'imperio ma tardi: egli rispose, quando la mula partorirà. Theofrasto dice che nella Cappadocia, ò nell'Arcadia le mule partorilcono, & Aristotile nel 1. de Nat. Animal.cap. 6. riferisce, che nella Siria le Mule similmente partorisco. no, ma sono d'vna sorte d'Animali particolari di quel paese simili alle nostre Mule; non che siano veramente Mule. Si che la Mula come Sterile pigliasi per simbolo della sterilità.

Il Salice tenuto dalla man sinistra serue anch'esso per simbolo della Sterilità, se bene alcuni tengono, che vaglia contro la sterilità delle donne, malamente, intendendo quel luogo di Plinio lib. 16.cap. 26. Semen salicis mulieri steristratis medicamentum esse constat, nel qual luogo altro non vuol dire, se non che il seme del salice è rimedio della sterilità alle donne, cioè di sarle diuentare sterili, titrouandosi molti, che doppo hauer riceuuti assai figliuoli, per non crescere più in samiglia sanno adoperare rimedii alle lor donne atti a sarle diuentare, sterili, sicome sogliono sare anco zitelle, & Vedoue per non essere scoperte ingrauidanza, sceleraggine detestata non solo da Christiani, ma anco da Gentili, onde Musonio Greco Autore disse. Quamobrem Mulieribus ne abortum sacerent interdierunt, non obedientibus autem pænam scripserunt: item nec medicamentis sterilitatem inducentibus, & conceptum adimentibus vterentur, prohibuerunt. Eandem ob causam multitudinis liberorum virique sexui pre-

Mia, & sterilitatis panam statuerunt. Che il Salice induca sterilità chiaramenta firafferma Dioscoride lib. 1. cap. 16. dicendo, che le sue frondi, seme, corteccia, & liquore hanno virti costrettius, le frondi trite, & beuute sole con acqua non lasciano ingranidat le donne; Ne solamente le donne, ma anco gl'huomini rende sterili si come apertamente Santo Isidoro nel lib. 17. dell'Etimologia dice. Salix dicta, quod celeriter saliat, & velociter crescat, cuius seminis dicunt hane esse naturam, ve si quis illud in poculo hauserit, liberis careat, sed & saminae infecundas essicit.

La Triglia tenuta dalla sinistra mano in vna tazza di vino da vgual segno della sterilità. Atheneo curiose cose riferisce della Triglia nel settimo libro, per autorità di Platone poeta comico in Faone dice, che è casto, & pudico pesce, & però consacrato a Diana in questi versi.

Dedignatur mullus, necamat virilia

Elt enim Dianæ sacer, proptereaq; arrectum pudendum odit.

Se bene Egesandro Delso nelle seste di Diana dice, che se le osserisce, perche perseguita, & vecide il veneroso, & mortisero lepre marino: sacendo ciò per salute dell'huomo alla Dea Cacciatrice, la cacciatrice Triglia si dedica. Ma Apollodoro vuole, che per essere Diana stata detta sotto nome di Hecate Dea. I risorme, la Triglia per simistitudine del nome a lei si sacrificasse: onde in Athene vi era un luogo detto Triglia, perche vi si vedeua la statua di Hecate Triglianthina, diche Heraclite poeta nella catena disse.

O hera Reginaq, Hecate Triviorum præses,

Triformis, triplici facie spectabilis, que Triglis propitiaris.

Il qual pesce è anco detto da poeti latini Baibatus Mullus, si come su chiamato da Sosrone greco. Ma noi non lo pigliamo per sigura della Sterilità, come pesce dedicato alla Casta Diana, per la sua honeita continenza: ma perche se vn'huomo bette il vino, nelquale sia stata sossocata la Triglia, diuenta impotente alli piaceri venerei, & se lo beue vna Donna, come sterile non concepità, il che conferma Atheneo con l'Autorità di Terpside nel libro delle cose Veneree. Vinum, n quo suffocatus Mullus suerit, si vir bibat ad Venerem impotens erit, si Mulier non concipiet, vt resert Terpsides libro de Venereis.

#### STYPIDITA, OVERO STOLIDITA.

NA Donna, che ponga la man dritta sopra la testa d'una capra, laquale tenga in bocca l'herba detta Eringion; nella man sinistra habbia un sior

di Narciso, & del medesimo sia incoronata.

La stupidit dè una tardanza di mente, ò di animo tanto nel dire, quanto nel fare qualche cosa, così definita da Theosrasto nelli caratteri ettici, la cui definitione, non è dissimile alla descrittione satta da Arist. suo maestro sopra lo stupido nelli morali grandi lib. primo cap. 27. in tal forma di parole. Stupidus, seu attonitus, 8: cuncta, & cunctos veritus tam agendo, tam dicendo selertiæ expers. talis est qui in cunctis obstupescit. Lo stupido, ouero attonito impaurito d'ogni cosa, & d'ogn'uno, tanto nel sare, quanto nel dire, priuo d'industria,

è tale

STYPIDITA, OVERO STOLIDITA.



è tale che in ogni cosa resta stupido; & altroue nell'Ethica dice, che lo stolido si trattiene anco doue non occotre: secondo l'autorità del medesimo Filosofo lo stupido da vn canto è contrario nel bene alla diligenza, & industria, dall'altro canto nel male alla sfacciatezza, perche lo sfacciato, è temerario, & ardito insegni luogo contro ogni cosa, & contro ogn' vno nel parlaie, & nell'operare, ma lo stupido è freddo, e timido tanto nel bene, quanto nel male, per la stupidità del suo animo, e tardanza della sua mente. La stupidità nelle persone, ò per natura, ò per accidente, per natura è tatdo di mente quello, ch'è d'ingegno grosso, e d'animo timido; per accidente auuiene in vary modi, ò per infermità, ò per marauiglia, e stupesattione d'vna cosa insolita, che s'oda, si vegga insaltri, ò si proui in se, ouero dalla contemplatione de studi, stando quelle che situatiano per l'ordina io tanto intenti alle materie, che paiono stupidi, insensati, astratti; & però meteoria in Greco tanto significa speculatione di cose sublimi, quanto shupidità, onero stolidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volenquanto shupidità, onero stolidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volenquanto shupidità, onero stolidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volenquanto shupidità, onero stolidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volenquanto shupidità, onero stolidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volenquanto shupidità, onero stolidità.

To esprimere, che Claudio Imperadore era smemorato astratto stupido, & inconsiderato disse. Inter cetera in eo mirati sunt homines, & obliuionem, & inconsiderantiam, vel vt grecè dicam meteoriam, chie Aulepsian, id est, stupiditatem, & inconsiderantiam. Superasi la stolidità, ò stupidità naturale conl'esercitio delle virtù, sicome con l'otio si accresce, poiche l'ingegno in quello si marcisce, e diviene più obtuso, & offuscato dalla caligine dell'ignoranza Zopiro Filonomico eslendosegli presentato auanti Socrate Filosofo da lui non conosciuto guardandolo in faccia disse, costui è di natura stupido, balerdo; li citcostanti, che sapeuano la sapienza di Socrate, e che discorreua con accorto giudicio, & solleuato intelletto, si misero à ridere: ma Soctate rispose, non ve ne ridete, che Zopiro dice il vero, & tale io ero, se non hauessi superata la mia via tiosa natura con lo studio della Filosofia, vi è vn detto preso da Galeno. Ne Mercurius ipse quidem cum Musis sanarit. Ilquale si dice versojvno, che sia oltra modo stupido, & ignorante, volendo inferire, che è tanto stolido, e supido, che non lo sanarebbe Mercurio inuentore delle scienze con tutte le muse: talche lo esercitio delle scienze, e delle virtuè atto ad assortigliare l'intelletto, e toglierne via la stupidità, & stolidità.

La capra tenuta dalla man dritta è simbolo della stolidità. Aristot. nel capa a. della sisonomia dice che, chi ha gli occhi simili al color di vino, è stolido, perche tali occhi si riseriscono alla capra. Quibus autem vino colore similes siunt, stolidi sunt reservatura de capras. Il medesimo Atistotile sib. 9. cap. 3. d'animali, dice che se dalla greggia delle capre se ne piglia vna per si peli che gli pendano dal mento, chiamato atunco, tutte se altre stanno, come stupide con gli occhi sisti verso quella: veggasi parimenti Plin. lib. 8. c. 50. L'erba Eringion, che tiene in bocca, ha il gambo alto vn cubito con si nodi, & le soglie spinose, de la cui sorma veggasi più distintamente nel Mattielo, & in Plitto sib. 21. cap. 15. & lib. 22 cap. 7. Plutarco nel trattato, che si debbia disputare con Principi da vn Filosofo, riferisce, che se vna capra piglia in bocca l'Eringio, ella primieramente, & dapoi tutta la greggia stupesatta si sorma, sin che accostandosi il

Pastore gliela leui di bocca.

Il Narcilo, che porta nella sinistra mano, come anco in capo, è siore, che aggrana, & balordisce la testa, & però chiamasi Narcito, non da Narciso sanoloso giouanetto, come dice Plinio lib. 21. cap. 19. ma da Narce parola greca, che significa torpore, e stupore: anzi il sinto giouanetto piglia il nome da Narce, perche egli mirandosi nella sonte, prese tanto stupore della sua imagine, che langui, & si conuertì in siore, che induce stupore, & tosto languisce: mentre si stupiua pareua vn simulacro di marmo, come canta Ouidio nel 3 delle Metamors.

Ac stupet ipse sibi, vultuq; immotus eodem Hæret, vt è patio formatum marmore signum.

Plutarco nel terzo simposio questione prima conforma, che il Narciso siore. 
è detto da Narce parola greca, perche ingenera ne i nerui torpore, & granezza stupida: perilche Sosocle lo chiama antica corona de gli gran Dei Infernali, cioè de morti. Narcisum dixerunt, quia temporem (qui narce gracis est) neruis incutiat, granedinema; torpidama: vnde, & sophocles eum veterem magnorum Deorum

Deorum coronam appellat, nimitum Manium.

TO LTITIA.

DONNA ignuda, e ridente, e gettata per terra in atto sconcio, in modo però, che non si mostrino le parti dishoneste, con vna pecora vicino, perche il pazzo palesa i suoi disetti ad ogn'vno, & il sauio cela, os perciò si dipinge ignuda, & senza vergogna.

La pecora da gl'antichi, secondo che segna il Pierio Valeriano, fil posta mol-

te volte per la stoltezza, però disfe Dante.

Huomini fiate, & non pecore matte.

Hauerà in vna mano la Luna, perche ad ella stanno molto soggetti i pazzi, fentono facilmente le loro mutationi.

STYDIO DELL' AGRICOLTYRA.

Vedi Agricoltura.

STVDIO

N Giouane di volto pallido, vestito d'habito modesto, sarà à sedere, con la sinistra mano terrà vn libro aperto, nel quale mini attentamente, con la destra vna penna da scriuere, & gli sarà a canto vn lume acceso, de vn Gallo.

Giouane si dipinge, percioche il giouane è atto alle satiche dello studio.

Pallido, perche quelle sogliono estenuare, occimpedire il corpo, come dissoltra Giouenale satirà vi

At te noctarnis viuat impallescere cartis.

Si veste d'habito modesto, percioche gli studiosi sogliono attendere alle cose

Si dipinge, che stia a sedere, dimostrando la quiete, & assiduità, che ricer-

L'attentione sopra il libro aperto, dimostra che lo studio è vna vehemente

applier tione d'animo alla cognitione delle cole.

La penna, che tiene con la destra mano, sign fica l'operatione, & l'intentione di lasciare, scriuendo, memoria di sè stesso, come dimostra Persio, satira prima.

Scire tuum nihil eff, nifi te scire hoc alter.

Il lume accelo, dimostra, che gli studiosi consumano più olio, che vino.
Il Gallo si pone da diuersi per la sollecitudine, & per la vigilanza, ambedue
conuenienti, & necessarie also studio.

### S V P P L I C A T I O N E.

Nelle Medaglie di Nerone.

NA verginella coronata di lauro, con la finistra mano tiene vn cestello pieno di varij siori, e frondi odorisere, i quali con la destra mano sparga sopra d'vn'Altare con gran sommissione, al piè del quale Altare vi è vn letto con grandi, & varij adornamenti.

Hauendo i Romani in vio per supplicare i Dij, i settisternij, che erano alcumi setti, i quali sten seuano ne i te mpij, quando voleusno pregare gli Dij, gli

folicio

fossero propitij, e queste supplicationi, & lettisternij si saceuano, o per allegrezza, o per placare l'ira delli Dei, nelqual tempo gli Senatori con le mogli, & sigliuoli andauano a i tempij, & alli altari delli Dei, & alcune volte soleuano anco in tale occasione andare i nobili sanciulli, & li libertini, & anco le vergini tutte coronate, portando la laurea, hauendo seco con pompa i sacri Carri delli Dei, & soleuano dimandare, & pregare con sacri versi la pace a quelli, e si stendeuano i lettisternij appresso gli altari delli Dei con varij ornamenti, & spargeuano, come habbiamo detto verdi, & odorisere stondi, & siori d'ogni sorte, & le verbene auanti, & dentro delli tempij.

### SVBLIMITA DELLA GLORIA.

ONGASI vna statua sopra vna gran colonna fregiata di bellissima scottuta, tenga con la man destra vna corona d'alloro, con la sinistra vn'asta. Soleuano i Romani essaltare i loro più valorosi Cittadini alla sublimità della gloria drizzando statue sopra colonne ad honor loro; Onde Ennio parlanco in sode di Scipione, così disse.

Quantam statuam saciet Populus Romanus.

Quantam Columnam, quæ res tuas gestas loquatur? Volendo infetire, ch'era meriteuole d'essere inalgato sopra gli altri a supreana Gloria, e per tal ragione le si fabricauano dette statue sopra colonne si come dice Plinio lib. 34. cap. 6. Columnarum ratio erat, attolli supra ceteros mortales. Il primo, a cui soile eretta vna colonna, chiamasi Caio Mevio, che superò gli Antichi latini del 416. da l'edificatione di Roma secondo Plinio nel medesimo libro cap. 5. Se bene Liuio nell'ottauo lib. non dice che gli fusse eretta vna colonna, ma tiferisce, che Menio trionsi insieme con Futio Camillo nel consolato loro, che su secondo alcuni del 41 8. dall'edificatione di Roma, per hauer superato i Tiuolesi, i Velletrani, i Nettunesi, & altre nationi del Latio, & che il Senato pose pel foro ad amendue le statue equestri. Certo è che Caio Duellio da altri detto Duilio, su il primo ad ascendere alla gloriosa colonna rostrata, che primiero trionfò de impresa nauale contro li Cartaginesi del 493. dalla sondatione di Roma, secondo il Computo d'Onofrio Panuino nelli fasti, la qual colonna Rostrata, dice Plinio, & Quintiliano lib. 1. cap. 7. Hauer veduta nel soro Romano, oue apunto è stata trouata sotto terra, a' tempi nostri vn fragmento della base di detta colonna con l'inscrittione, ch'hoggidi si vede nel Palazzo de' Conservatori in Campidoglio: in sauor di questa nostra figura due colonne al presente si veggono in Roma vna di Traiano Imperatore, con la scala Lumaca, alta piedi 123. l'altra fatta dentro pur a chiocciole, è di Antonino Imperatore alta piedi 175. nella cui sommità fu posta vna statua nuda, che tiene vna Cotona nella man destra, nella sinistra vn'asta, come si scorge nella sua Medaglia, che di lui si troua.lequali colonne sono di fuora ornate di Eccellente Scoltura, che rappresenta molte imprese, battaglie, vittorie, e trosei de nemici per gloria di questi inuitti Imperatori.

Hora sopra questa di Antonino vi è vn S. Pauolo di bronzo indorato. Sopra quella

#### SVBLIMITA DELLA GLORIA.



quella di Traiano vn S. Pietro postoni per ordine di Papa Sisto V. a gloria delli due Santi Apostoli, per esser quelli due Eccesse Colonne, sopra sequali è sondata la Santa Romana Chiesa. Intorno a tal materia di Colonne, si statue drizzate dal Senato Romano a Gloria de loro Cittadini, & anco Cittadine, veggasi Plinio ne i suoghi citati, & Andrea Fuluio nel 4. lib. dal cap. 26. sino al 29. & nel cap. 36. veggasi anco se antiche Romane inscrittioni stampate da Aldo Manutio, da lo Smetio, da Giusto Lipsio, & dal Gruterio. A tempi nostri l'inclito Popolo Romano hà di nuouo posta in vso cosi gloriosa attione: & però nel Campidoglio si vedono statue drizzate sopra nobili basi con loro inscrittioni. A Papa Leone X. a Pauolo III. a Gregorio XIII. & a Sisto V. che stanno a sedere in Pontificale. Vitimamente non solo a i loro Pontesici Massimi, ma anco a Cittadini di gloriosa virtù, & sama hanno in vn'altra nobile Sala de Conserva della statue ad Alessandro Farnese Duca di Patma, a M. Antonio

tonio Colonna, & a Gio. Francesco Aldobrandini Generali di Eserciti contra nemici di Santa Chiesa Romana contali inscrittioni.

Quod. Alexander. Farnesius. Parmæ. Et. Placentie. Dux. III. Maximo. In. Imperio. Res. Pro. Rep. Christiana. Preclare. Gesserit. Mortem. Obierit. Romaniq; Nominis. Gloriam. Auxerit.

S. P. Q. R.

Honoris. Ergo. Maiorum. Morem. Seculis. Multis. Intermissum. Reuocandum. Censuit. Statuamá; Ciui. Optimo. In. Capitolio. Eius. Virtutis. Suæ. In. Illum. Voluntatis. Testimonium.

## EX. S. C. P.

Clementis. V III. Pont. Max. An. II. Gabriele. Cæsarino. I. V. C. Iacobo. Rubeo. Papirio. Albero. Coss. Celfo. Celfo. Cap. Reg. Priore.

M. Antonio. Columne. Ciui. Clarissimo. Triumphali. Debitum. Virtutis. Premium. Vthe. Posteritati. Exemplum. Grata. Patria. Posuit.

EX. S. C. Anno. M. D. XLVL

Io. Francisco. Aldobrandino. Ciui Romano. Belli. Æque. Ac. Pacis. Artibus. Inclito.

Quod. Multis. Domi. Forisq. Preclare. Gestis. Rebus. Italici. Nommis. Gloriam. Longe. Lateq. Protulerit.

S. . Part Q. var Reit ist John Jones of the

Virturis. Ergo. Maiorum. Exemplo. In. Capitolio. Collocauit.

Anno. Salatis: M. DC. II. Clementis. VIII. Pont Lagran Miniscinio.

1111111

Ponemo in vna mano la corona d'alloro, e l'alta dall'altra, perche tali cole; s'applicano tanto a quelli sublimi spiriti, che acquistano gloria per l'armi, quanto a quelli; che l'acquistano per le lettere: atteso che con corone di lauro s'in coronaumo di virtuost poeti, e li valorosi Capitani. Ouidio nel primo delle Metamors, sa, che Apollo capo delle Muse così canti.

Atbor eris certe, dixit, mea semper habebunt Te comz, te citharz, te nostrz laure pharetrz Tu Ducibus sztis aderis, cum, szta triumphum Vox canet, & longas visent Capitolia pompas.

L'asta poi è simbolo della guerra, e però ponesi in mano a Bellona, auanti al tempio della quale erà la colonna bellica; donde i Romani (si come vin altra volta habbiamo detto:) lanciauano vin asta verso quella parte, contro laquale voleuano muouer guerra: è Simbolo anco della Sapienza, e però punesi in mano a Pallade riputata da Gentili Dea della Sapienza, mediante laquale; come anco mediante la eccellenza delle disciplina militare; s'arriua alla Sublimita della Gloria:

# Description of the second of t

ARIE figure si possono formare sopra i sospiti, perche varij sono gli affetti dell'Animo, e le passioni, da quali sono formentati. Nascono i sospiti dalla memoria delle afflictioni, & percosse riceuute, dal pentimento de' falli commessi, del tempo, & delle occasioni perdute; dalla rimembranza delle felicità possedute; dalle perturbationi presenti per il dolore, e detiderio di qualche cosa, tali sono i sospiti de gl'amanti, che sospitano dal desiderio della cosa amata. dal desiderio di gloria, & di trouare vin sublime ingegno simile ad Home20, chi cantasse le sue lodi sospito il gran Macedone.

Giunto Alessandro, alla famoso tomba
Del siero Achille sospirando disse;
O fortunato, che si chiara tromba

Ne solamente da casi passati, & presenti li sospiri deriuano, ma anco da sucuri, poiche dall'opinione, e timore de mali auuenire, che la persona soprastar si vede sospira; ne sempre i sospiri sono veri, alle volte sono sinti, come i sospiri delle meretrici, & delli salsi traditori Amici: Alcune volte sono per accidenti d'infirmità, alcune volte quasi naturali, per vna certa consuetudine, ch'esser suole in quelli, che spesso sospirano, dal pensare alli negotij, & a gli studij lorossi come spesso Virgilio sospirar solea (per quanto narra il Sabellico, lib. 7. capito-lo quarto) onde è quel faceto motto d'Augusto, il quale sedendo in mezzo à Virgilio, che sospiraua, & ad Horatio, che come lippo patiua di lacrimatione d'ecchi, su addimandato da vn' amico, che cosa faceua, rispose, seggo tra le lacrime, e

me, e' sopspiri. Se bene qui li sospiri sono dalle lacrime separati, nondimeno il pianto è sompre col sospiro accompagnato, però con molta gratia gli amorosi. Poeti spesso l'vniscono. Il Montemagno Coetaneo del Petrarca.

Mille lagrime poi, mille sospiri

Il Petrarca istello I instituta ily and on Quel viso lieto

Monsignor della Casa, della controlla della Casa della controlla c

Schermo miglior, che lacrimo, & fospiri.

Lacrime, & folpir, noui d'freschi affannisme

Si può ben sospirar senza piangere, ma non piangere senza sospirare, vene gono a punto le lacrime con i sospiri, come pioggia, evento insieme: il Bembo, Et nubiloso tempo

Sol l'ire, e'i pianto piogga, i lospie venti et on

destra verso il petto pur vu par d'ale, in mezzo le quali sia vu cuore; la ragione di ciò l'artecaremo più a basso: nella sinistra poi pongasi cosa atta a denotat l'affetto, per il quale si sospira, che da questo istesso nostro libro pender si può a suoi luoghi particolari, iquali però non accade ripetere.

Al sospiro d'infirmità pongasi nella sinistra vn ramo d'Anemone, perche scri ne Oro Egittio ne i suoi gieroglissici, che gli Antichi per quest' erba signissicauano la malatia; sal siore purpureo, bello, ma poco dura il siore, & l'erba, & pet

questo denotauano l'infirmità:

Il sospiro quasi naturale nutrito da vna consuetudine, essendo egli spetie di malinconia hauerà in capo vna ghirlanda d'Assentio, alludendo quello, che aquesto proposito disse il Petrarea.

Lacrimar sempre è il mio sommo diletto

Lacrimar sempre è il mio sommo diletto

ll'arider doglia, il ribe assentio, e tosco:

Si che quella persona, che pensando alli negorij, estudij, e che continuamente sossimando stà malenconico, per rimedio di esso si rappresenterà, che sia per la man sinistra congiunto con la destra di Bacco, che dall'altra mano habbia la sua solita tazza, percioche altro temperamento non ci è, che vo' allegrià di cui n'è simbolo Bacco da Poeti, & Filososi tenuto per figura di spirito divino. & sublime intelletto, Disso Comico in Atheneo lib. secondo chiama Bacco (che col suo liquore rallegra il cuore) sapientissimo soque, Amico a prudenti, animosi, il quala escita l'animo de gli abietti, & vili, persuade li seueri à ridere, i polttuni apiendere ardire, & i timidi ad esser forti.

2. 08. 1000 Prudentibus, as cordatis omnibus amicissime
Bacche, atq; sapientissime; quam suavis est.
Abjecti magnifice vestentiant, de se tu solus essicis:
Supercilioses, & tetricis persuades ve rideants de services la suaventa de services persuades ve rideants de services de servi

ONOLOGICA

Eneremone Tragico anerma, che col vino si concilia il riso, la sapienza, la do cilità, & il buon configlio: noniè maraviglia, che Homero nella nuova lliade induce persone di gran maneggio nella dieta Imperiale di Agamenone Ima peratore, auanti si consigli, e tracti di negotij militari, far si molti brindisi l'yn. l'altro: ciò poi tanto più è lecito a persone di fludij, specialmente a Poeti, de" quali è Presidenti Bazzo, seriue Filocoro, che gli Antichi Poeti non sempre can tauano i Dithirambi: ma folo quando haucuano beuuto: all'hora inuocando Baccos ouero Apollo ordinatamente cantauano odasi Archilocho.

Bacchi Regis canticum elegans Dityrambicum auspicari scio.

Vinifulmina percussa mente.

Però Demetrio Alicarnasseo sotto il titolo di Nicerate chiama il vino cauali le del Poeta, senza il quale non si può sar viaggio in Parnaso.

Vinum equus est lepido promptus veloxque Poetes

Si potantur aquæ nil paris egregium.

Più volte habbiamo noi veduto ester consolato con ottimi, e coldiali vini de Amici Torquato Tasso, che era sempre pensolo, pieno di malentonia, e sospiri.

. Al sospiro finto delle Meretrici , & delli falsi traditori amici , sotto il finistro braccio si può mettere vn teschio di Cocodrillo, perche viospiri loto finti, sono a' punto come le finte lacrime del cocodrillo, che prima piange, e poi ammazzas : de quelle in eller und ich.

Tal plange del mio mal, che poi mi lacera Dietro le spalle con acuta limula.

Tal meretrice sospira, & fà la passionata in presenza dell'amanté per co glierlo affatto nella rete, e pelario ben bene; che in ablenza poi di lui fi ride, & l'odia, come la volpe il cane: ma se questo è finto, si conviene anco figurato il Bud and of the fall of the control of vero sospiro d'Amore.

Il sospiro d'amore, oltre le ali in testa, habbia vna corona di Mitto, de porti ancor esso nella destra verso il petto, il cuore in mezzo a due ali, nella simitra יון ווות ול ביוור כי ול מיוח יו בוחיב בילניום vna face accela

Le ali sono figura della velocità del sospiro , che per lo pentiero che nellas mente vola penetrando nel cuote da lui subbito si spicea a volo, il Petrarcha te logurande fla makenconio goer timedie di cilia e apre ele a sono mande

Se il penfier che mi struggi Viene ad affegnare A volo a folpiri

Od.'I til verdi riua,

E presta a miei sospiri si largo volo & ... cla. Che otto nom nesqu

Il cuore lecond Indoro è detto dalla cura, perche ogni cura, e penfiero passa nel core, ilquale riceuendo lo spirito vitale dall'aere, tirato a se, mediante l'ordinato moto del polmone, le da qualche accidente vien sopraprete, s'opprime l'alito, e'l fiato, onde la persona sa ogni ssorzo di rompere quella oppressione con l'esalatione de' sospiri, per riceuere refrigerio dall'aria temperata : Ma si me spello ocorrer suole, che dall'aria troppo calda, per accrescimento di caldo al natural calore s'aggraua il cuoce, non potendo ellere refrigerato; attelo che s'impediscono i meati del fiato:e si come damatia troppo fredda, per la frigidità

che stringe insieme i nerui del petto, si distringe, & congela il cuore: così auuiene, che gl'amanti, oper troppa gelosia, che restringe loro lo spirito, o per trop po ardor d'Amore, che sossocia il cuore, concepiscono passioni tali, che souente sono ssorzati a trar suora dal petto loro sospiri a mille, a mille, de' quali pasconsi gl'Amanti. il Petrarca.

Pasco il cor di sospir, ch'altro non chiede

Però gli suol chiamar hor dolci, hor soaui, & perche il sospiro è nutrimento, e refrigerio degl'Amorosi cuori, & dal cuore escono à volo isospiri, però gli ponemo tra le ali nella destra il cuore verso il petto. Petrarca.

Sospir del petto, & degli occhi escon onde.

Il medesimo altroue.

Ma per me, lasso, tornano i più graui Sospiri , che del cor prosondo tragge Quella , che al Ciel sene porta le chiaui.

Ben disse graui, perche inuero ogni amoroso sospiro per dolce, & soaue che paia, è vn penoso nutrimento, & cocente refrigerio all'amante. La corona di acuto Mitto, che porta in testa, è simbolo dell'amoroso pensiero acuto, e sisso, che stringi a sospirar gli Amanti. Virgilio dà per pena a gl'Amanti nel sesto, oue sigura l'Inserno, di star in boschi di mitto.

Nec procul hinc partem sus monstrantur in omnem Lugentes Campi. Sic illos nomine dicunt. Hic quos durus Amor ctudeli tabe peredit. Secresi celant calles, & myrthea circum Sylua tegit: Curæ non ipsa in morte relinquent.

Ma che pena è questa : star in selua di verdeggianti, e vaghi mirti senza dub bio vuol inserire il Poeta l'inserno, che patiscono gli Amanti per lo stimolo del continuo pensiero, della rimembranza, e desiderio de' loro Amori. Poiche con l'occasione di vedere il Mirto grato a Venere Madre d'Amore, si ricordano con acuta pena de' loro amorosi piaceti. Simili pena si consegna a Megapente nel sine del Dialogo di Luciano intitolato Cataplo, ouer Tiranno, per inuentione di Cinisco Filosofo, il quale consiglia Rhadamanto, che non li saccia bere nel siume Lethe d'Obliuione, perche grauissima, & molestissima pena è, à chi è caduto in miseria, ricordarsi della potenza, e selicità passata. Così gl'Aman ti priui delle delitie, & gusti loro, e degli amati oggetti, per il desiderio, che han no quelli di, pensandoci di continuo piangono, e sospirano tra boschi di Mirto, che il Poeta chiama di sopra campi di pianto, Lugentes campi, per conseguenza anco di sospiri cagionati dal pensiero, però dice da basso. Cura non in ipsa morte relinquunt. Ne meno i lor pensier lassano in morte: alche risguarda in parte quello del Petrarca.

S'io credessi per morte essere scarco
Dal pensier amoroso, che m'atterra
Con le mie mani haurei gia posto in terra
Queste membra noiose.

Ne' quali versi, massimamente in quelli di Virgilio si esprime il pertinace.

humore, l'ostinato costume, & l'inquieta conditione de gli Amanti, che quanto più languiscono, & muoiono, per la cosa amata, tanto più portano la mente cinta d'acuti mirti, cioè de' pensieri amorosi ; ne quali s'imboscano, e per quali piangendo, e sospirando, sempre vengono a prouare in questa vita vn perpetue inferno: l'amoroso pensiero, che hanno in testa somministra soro materia di sospirare presa da ogni minima cosa; la rimembranza d'vn atto li sa consumare, & distruggere de la signa de mantandia.

Ardomi, & struggo ancor, com' io solia:

Laura mi volue: & son pur quel ch'io m'era.

Qui tutta humile, & qui la vidi altera;

Hor aspra, hor piana, hor dispierata, hor pia.

Et quel che segue per fin l'vitimo terzetto.

Quì diffe vna parola, & qui forrife:
Quì cangiò'l viso. În questi pensier lasso
Notte, & di tiemmi il Signor nostro Amore.

Il veder luoghi, doue con diletto habbiano veduto vna volta la lor dama gli, fa sospirare: Il Petrarca rimirando l'amenità di Sorga, e le acque, dentro lequali la sua donna ignuda vidde, sospirando, così cantò.

Chiare, fresche, & dolvi acque

Oue le belle membra

Pose colei che sola a me par Donna,

Gentil ramo, oue piacque

(Con sospir mi rimembra)

Dopo morte dell'amara sua scorgendo da alti colli la casa di lei natina piani-

D'aspri colli mirando il dolce piano ali analizza il anuile ano l' Oue nacque colei, ch'hauendo in mano.

Mio cor, in sul fiorire, e'n sulfar frutto.

Corone di Mirto, simbolo del pensiero amoroso, parimente sono i capelli testi suti con perle, i sioti verdi, & secchi, & li siotetti di seta, che con altri sauori di Dame si portano inuolti nella treccia, e nel velo del cappello in testa, come trosfei amorosi, la memoria de quali trauaglia, & punge la mente, il cuore, & l'anima de miserelli amanti con infiniti sossiri.

La face accela, che nella finistra tiene, dimostra l'ardore, & la caldezza de i sospiri, perciò l'Amoroso Poeta pregana i sospiri, che andattero a rusaldate il streddo core della sua Dama.

Rompete il ghiaccio, che pietà contende :

Aktre volte Fiamma li reputa 43311 mand a controlle and and la Cl

Fiamma i sospir, le lagrime cristallo.

Il medesimo in morte dell'amata Laura

Quel viuo lauro, que solcan far aido

Gli alți sospiri, e i miei sospiri ardenti.

Et per fine concludiamo con quello dell' Ariosto

Di cocenti sospir l'aria, accendea

Effetti della face d'Amore dalla quale sfauillano infocati sospiri.

#### SVPERBIA.

ONNA bella, & altera, vestita nobilmente di rosso, comata d'oro, di gemme in gran copia, nella destra mano tiene va pauone, & nella sinistra va o specchio, nel quale miri, & contempli se stessa.

La Superbia, come dice San Bernardo, è vn'appetito disordinato della propia eccellenza, & però suol cadere per lo più ne gii animi gagliardi, & d'ingegno instabile, quindi è che si dipinge bella, & altera, & riccamente vestita.

Lo specchiarsi dimostra, che il superbo si rappresenta buono, & bello, d se istello vagheggiando in quel bene, che è in se, col quale somenta l'ardire senza volger giamai gl'occhi all'impersettione, che lo possono molestare, però si assomiglia al pauone, il quale compiacendosi della sua piuma esteriore, non degna la compagnia degli altri vecelli.

La corona nel modo detto, dimostra che il superbo è desideroso di regnare, redominare a gl'altri, & che la superbia è regina, ouero radice, come dice Salamone, di tutti vitij. & che fra le corone, & nelle grandezze s'acquista, & si conserva principalmente la superbia; di che porge manifesto essempio Lucisfero, che nel colmo delle sue fesicità cadde nelle milerie della superbia. Però
disse Dante nel 29. del Paradiso.

Principio del cader fii il maledetto Superbir di colui ; che tu vedesti Da tutto i p si del mondo costretto.

Et però si dice per prouerbio.

A cader và chi troppo in alto fale.

restimento rolle, cisà conoscere, che la Superbia si troua particolarmente ne gli huomini colerici, & sanguigni, li quali sempre si mostrano alteri, sforzandosi mantenere questa opinione di se stessi con gli ornamenti esteriori del corpo.

#### STYPER STRITTED ONNE.

NA vecchia, che tenga in testa vna Ciuetta, alli piedi vn Guso da vna banda, da l'altra vna cornacchia, & al collo vn silo con molti polizini, nella man sinistra vna candela accesa, & sotto il medesimo bracció vna sepre, nella man dritta vn circolo di stelle con si pianeti, verso le quali con aspetto timido riguardi.

La Superstitione è nata dalla Toscama, la quale da Arnobio libr. 7. chiamasi madre della superstitione. Neq; genitrix, 8: mater superstitionis Entruia opinionem eius nouit aut samam: è nominata superstitione dalla voce superstite latina, che significa sopraniuente, Onde Marco Tullio nel 2. lib. de nat. Dec-



rum, dice, che li supetstition sono con chiamati, perche tutto il di pregano Dio, che li fuoi figliuoli soprauiuano a loro; ma Lattantio firmiano lib. 4.cap. 28.dice, che questi non sono superstitiosi , perche ciascuno desidera , che i suoi figli soprauluano, & quelli chiamana superstitiosi, i quali riuerinano la memoria, che soprastaua de morti souero quellis che sopraudiuti al padre, & alla madre teneuano, & celebravano le immagini loro in cala, come Dei penati: Impercioche quelli, che pigliauano nuoui riti, o che in luogo de' Dei honorauano i morti, erano chiamati superstitiosi. Religiosi poi chiamansi quelli, che honorauano i Pubblici, & antichi Dei, & proua ciò Lattantio da quel verso di Vergilio nel lib. 8. dell'Eneide.

Vana superstitio, veterumq; ignara Deorum,

Meglio di tutti Seruio, sopra il detto verto, dice che la superstitione è vn superfluo, & sciocco timore nominata superfitione dalle vecch e, perche molte sopravissute, dall'età delirano, & stoke sono, onde per tal cagione vecchia la dipingemon of the same a second power of E chiara

Et chiara cosa è, che le vecchie sono più superstitiole, perche sono piu timide. Il Tiraquello nelle leggi Connubiali part. 9. dice che le vecchie sono spetialmen te dedite alla superstitione, & però Cicerone in più suoghi la chiama Anile, riputandola cosa particulate da vecchia, quindi è che le donne sono dedite alle stregonarie, & alla magia, arti familiari alle donne, come dice Apuleo nel 9. lib. del suo Asino d'oro.

Le ponemo vna Ciuetta in testa, perche è presa dalle timide, e superstiose persone pet animale di cattiuo augurio, & come notturno è fatto simbolo della morte nelli Gieroglisici di Pierio Valeriano, il quale dice, che col canto suo notturno sempre minaccia qualche infortunio, & narra l'infelice caso di Pirro Rè de gli Epiroti, ilquale reputò per segno cattiuo della sua sutura, e ignominio sa morte, quando andando a espugnare Argo, vidde per viaggio vna Ciuetta po nersi sopra l'asta sua, impercioche ne segni, che giunto a dar l'assalto sù leggiermente serito da vn sigliuolo d'vna vecchiarella, la quale vedendo da alto, che. Pirro perseguitaua detto suo sigliuolo, gli buttò in testa vna tegola có tutte due le mani, per ilqual colpo cadè morto, & questa è superstitione a credere, che tal morte di Pirro susse agurata da quella Ciuettà. Per il medesimo rispetto se le po re alli piedi il guso, & cornacchia animali, che sogliono essere tenuti di male augurio da superstitiosi ancor hoggi, della Cornacchia Verg. Eglola prima.

Sæpe sinistra caua prædixit ab ilice conix. Et Plinio la tiene per augello d'infelice canto, quando nel x. li.c. 12. dice di lei.

Ipla Ales est inauspicatæ garrulitatis.

Del Guso nell'istesso loco, dice Plinio, che è animale di pessimo prodigio.

Bubo sun di luce visus, di maxime abominatus, & più abasso. Itaq; in vrbibus aut omnino in luce visus, dirum ostentum est. L'istesso riferisce Isidoro arrecando li seguenti versi d'Ouidio nel 5. delle Metamors.

Fordaque sit volucris venturi nuntia luctus,

Ignauus Bubo dirum mortalibus omen. Nel Consolato di Servio Flacco, & Q. Calfurnio, su vdito cantare vn Guso sopra il Campidoglio, & allhora appretso Nomantia le cose de Romani andanano male. & perche era cosi abominenole concetto, narra Plinio, che nel Contolato di Selto Palleio Istro, & di Lucio Pediano, perche vn Gufo entrò nella cella di Campidoglio, fii la Città in quell'anno purgata con sacrifitio, pensieri tutti superstitiofi; poiche superstitione è quando si crede, che vna cosa habbia da eslete da qualche segno, il quale naturalmente non paia denotare simil cosa, dico naturalmente, perche ci sono animali, da' quali naturalmente si preuede. vna cola, come la ficura tranquillità del mare dall'Alcione, il quale augello fà il nido d'Inuerno, & mentre coua per l'ette giotni, sicuramente, il Mare stà tranquillo, di che n'è testimonio Santo Isidoro lib. 1 2.cap.7. Alcyon pelagi vo-Jucris d'éta quasi ales Oceanea, eo quod Hyeme in stagnis Oceani nidos facie. pullosq; educit, qua excubante feitur extento æquore pelagus filentibus ventis continua septem dierum tranquillitate mitelcere, & eius sætibus educandis obsequium rerum natura præbere. Et perciò Plutarco de Solertia Animalium dice, che niuno animale merita d'essere più amato di questo, Alcyoni autem.

.circa brumam parienti totum mare Deus fluctuum, & pluuiarum vacuum. prabet, vt iam aliud animal fit nullum , quod homines ita merito ament:huic cenim, acceptum referre debent, qued media Hyeme septem diebus totidemas moctibus abiq; vilo periculo nauigant, iterque marinum, tum terrestie tutius habet. Così anco quando apparisce il Cigno è segno di bonaccia, onde il suo aspetto è grato a Marinari Cycnus in augurijs nautis gratissimus ales, Hunc optant semper, quia nunquam mergitur vndis. Versi addutti da Sernio nel primo dell'Eneide sopra quelli 1 2. Cigni, che doppo tante turbulenze surno di felice Auspicio alla nauigatione d'Enea, & per lo contratio la tempesta è preueduta dal pesce Echine. Che auanti venga si cuopre con arena, & piccole pietre per stabilirsi nelle ondose procelle, il che vedendo li Marinari buttano l'anchore, & si preparano per la futura tempesta, la quale è anco presentita da gli animali nominati da Plinio lib. 18. cap. 34.8 del Polipo Plutar. nelle quistioni naturali num. 18. dice, che preuedendo la tempesta corre verso terra, e cerca di abbracciare qualche sasso. Ne è marauiglia, perche questi animali aquatili conoscono la natura dell'acqua, & si accorgono della mutatione del Mare, & però facendo essi li sudetti motiui, si può predire senza superstitione la tempe. sta, ma da Ciuetta, Cornacchia Gufo, & altri animali non si può senza superttitione predire bene,o male alcuno, non hauendo essi naturalità alcuna col bene, o col male, che ci ha da venire, ma li superstitiosi timidi attendono a leggerezze simili, & mostrano d'hauere il ceruello di Ciuetta, che in testa alla superstitione habbiamo posta, e d'essere come intensate cornacchie, e come Gust gossi, & sciocchi, che li stanno intorno alli piedi, poiche pongono i loro studij, e' penfieri se pra di quelli, & sondano sopra loro cosi vane olleruationi . Onde Budeo nelle Pandette, dice, Propterea factum, vt superstitio pro inani etiam obseruatione ponatur; amentis est enim superstitione preceptorum contra naturam causæ trahi. Anzi Santo Isidoro non solo tiene tale superstitione insensata, & vana, ma anco reputa cola nefanda a credere, che Dio faccia partecipi de' suoi disegni le Cornacchie, Magnum nefas hæ credere ve Deus confilia sua cornicibus mandet . Porta al collo molti polizini, eslendo costume di persone superstitiose, timide di male portare addosso caratteri . lettere, & parole per sanità, per armi, per isfuggire pericoli, & per altre cose a' quali non possono recate gio uamento alcuno, perche non hanno virtù, ne forza alcuna. Ma piacellea Dio, che simili superstitiose cose fussero estinte con la gentilità; poiche tuttauia ne sono anco tra' Christiani, ne mancano di quelli, che aggrauano bene spello il peccato della superstitione con seruirsi in cole, che non si conuiene delle parole della serittura sacra, le quali si deueno portare semplicemente per deuotione, come si auuertisce nel Manuale del Nauarro. Qui consulunt, fingunt, vel portant cum certa spe quedam nomina scripta ad aliquid habendum, vel sugiendum peccat mortaliter, quia talia nomina nullam vim habent, nisi simpliciter portent verba scriptura ob deuotionem, similiter, & illi qui viuunt superstitiose in actionibus suis.

Tiene la candela accesa per denotare l'ardente zelo, che pensano d'hauere i superstitiosi, riputandosi d'essere timorati di Dio, & pieni di Religione, come gli Hippocriti . Superstitio etiam proxime accedit ad hypocrisim, dice il Tiraquello, ma non s'accorgono i melchini, che sono priui di religione, & che il lor timore, è timore vitiolo, poiche la superstitione (come dice Polidoro Virgilio nel dialogo della verità ) non è altro, che vna importuna, & iciocca religione, non punto vera, & fanta, conciossacosa che, come la religione adora, & konora Dio, costall'incontro l'offende la superstitione. Laquale è vitiosa estremità della religione, che la religione; come ogni viettì è posta tra due vitij, tra la superstitione, e tra l'impietà l'vno de' quali vitij pecca in troppo, & l'altro in poco, iklupet l'ittolo teme più del douere, l'empio non teme niente: Concetto di Francelco Conano li 3.cap. 1. Elt ergo religio, ve omnis virtus, inter duo vitia polita, & modus quidam inter nimium, & paruum, nam superstitiosus dicitur, qui plus iulta metuens est religionis, ex quo metu fallos sibi Deos imaginatur, quos veneretur, & colat, neglecto interim vnius veri Dei honore, & cultu, Impius autem est; qui nullos omnino Deos esse credital che si conforma col det: to di Seneca, citato dal Beroaldo sopra Suetonio nella vita d'Othone cap. 4. Superstitio est error insanus superstitio autem nihil aliud est quam fals Dei cultus, & ficut religio colit Deum, ita superstitio violat.

Tal cosa deuesi tanto più abborrire da ogni Christiano, quanto che è costume derivato da superstitiosi Gentili, si come consta appresso antichi Poeti.

Tibullo nella seconda elegia.

Et me lustrauit tædis.

Duidio nel 7: della Metamorforfi.

Multi fidalq; faces in folia fanguinis atra

Tingit, & infectas geminis accendit in aris;

Terq; lenem framma, ter aqua, ter sulphure purgati

Et Luciano nel dialogo di Menippo. Medio noctis filentio ad Tigridem me: fluuium ducens, purgauit, fimulato; abstersit, saceo; illustrauit. Più a basso.

Interim accensam facem tenens, haud amplius iam summisso muture, sed voce quam poterat maxima clamitans simul omnes conuocat Erynnes, Hecaten nocturnam, excelsamo; Proserpinam. Essendo già la Gentilità spenta dal la celeste, & salutisera luce del nostro Saluatore, spengasi anco in tutto, & per

tutto da noi la di lei pernitiola, & infernal face della superstitione.

La religione honora, & osserua il culto diuino, la superstitione viola il culto di Dio; il religioso dal superstitioso con questa distintione si discerne, il superstitioso ha paura di Dio, ma il Religioso lo teme con riuerenza come padre, non come nemico, bellissima distintione posta da Budeo sopra le Pandette, per autorità di Vartone. Quale autem illud est quod Varto religiosum a superstitiono so ea dissinctione discernit, vt a superstitioso dicat timeri. Deos a religioso autorità di Vartone. A disidamona superstitioso, ab inconsulta, & absurda dissinam appellant, & disidamonas superstitiosos, ab inconsulta, & absurda dissinam appellant, & disidamona superstitiosos, ab inconsulta, & absurda dissinam potentia formidine, huiusmodi meticulos. Scrupulos nunc appellant non inepto verbo, & inde superstitiosos scrupulosos, inest enim semper aliquid, quod male eos habeat, & tanquam lapillus, idest scrupulus in calceo identidem punctitet; Si che li superstitiosi per tal spauento, ch'hanno della potenza diuina.

fipen-

284 ICONOLOGIA

fi pensano d'essere giustamente timorati di Dio, & ardenti nella buona religione, ma s'ingannano, perche totalmente fono agghiacciati, & freddi nel culto diuino costretti dal gelido timore, che hanno, impercioche non basta adorare Iddio per timore, ma u deue temere, & amare insieme, & con ardente amore honorarlo, & riuerirlo: Ancora li tiranni, & huomini facinorosi si temeno, temendosi non s'amano, ma si odiano, & con tutto ciò per timore si sà leto honore, ne per questo quell' honore è volontario dato di buon cuore, perchenon si porta a quelli amore, ma Iddio si deue ben temere, ma con amore, douendo noi conforme al principale precetto dell'ardente carità amare Diosfopra ogni cola; Onde li superstitiosi temendo, & non amando Dio, ancorche per val timore essercitino digiuni, & s'occupino in oratione, & altre religiose opere, non per questo sono ardenti nella religione, si come in apparenza mostrano d'essere, ma sono più tosto spenti, e morti, essendo priui del zelante amore ve;sa Iddio, contro il quale per timore comettono sacrilegy bene spesso, seruendosi di cose sacre, & benedette in empio, & maladetto vso applicandole a loro superstitiote imaginationi per suggire quel che temeno, o per ottenere quel che desiderano per commodo, & vtil loro in questa vita mortale; Onde con molta ragione il Tiraquello dice, che s'accosta all'Hippocrissa, anzi Budeo asserisce nelle Pandette, che si piglia anco a per l'Hipocrissa. Ponetur etiam a doctis superstitio pro eo quam heresim vocamus. Piutarco nel trattato della superstitione prouz, che per il dannoso, vitioso, & spauenteuole timore di Dio chiamato da Greci D. sidemonia, li superstitics sieno nemici di Dio, Necesse est superstitiosum, & odille Deos, & metuere, quid ni enim, cum ab ijs maxima sibi illata elle, illatumque iri mala existimet,iam qui Deum odit,& metuit eius est inimieus, Neque interim mirum est, quod eos timens adorat ac sacris veneratur, & ad templa assidet, Nam tyrannos quoque coli videmus, & salutari, ijfq; aureas statuas poni ab ijs, qui tacitè eos derunt, oderetur, & execratunt, e nel medesimo trattato proua che li superstitiosi sono più empij degl'empij, e che la superflitione è origine dell'impietà; dimodo che non possono essere altrimenti ai denti di zelo di religione ancorche mostrino d'essere infiammati nel culto di essa, essendo la superstitione separata dalla religione, come proua Santo Agostino de Ciuitate Dei. lib.4, cap. 30. & a lungo ne discorre per tutto il sesto libr, imperciocne la religione osterua il vero culto, & la superstitione il fallo. dice Lattantio Firmiano. Nimicum religio veri Cultus est, superstitio falli. Habbiamo posto satto il medesimo braccio sinisteo, che tiene la Candela accesa, il lepre verso il seno, per mottrare, che il zelo apparente di religione del superliticio è congionto con il vitioso timore, & lo tiene celato dentro del luo seno, del qual timore n'è simbolo il lepre, che le stà nel lato manco del cuore, essendo che alli timidi superstitiosi palpita il cuore, come alli timidi lepri; Cornificio poeta, chiamar soleua i soldati paurosi, che suggiuano, lepotes galcatos, lepri con la celata. E Suida riferilce, che li Calabresi da Reggio erano, como timidi, chiamati lepri Timidum animalculum est lepus; vnde Regini leporesdicti sunt, tanquam timidi, oltre di ciò i timidi superft.tiofi, quando s'incontrano per viaggio in vna lepre la sogliono pigliare per male augurio, & tenerio

per anistro incontro, onde è quel verso greco riportato da Suida.

Phanis o lagos dystychis plj tribus Cospectus lepus infelices facit calles . L'incontro del lepre fa le strade infelici.

Nella man dritta tiene vn circolo di stelle, e di pianeti, verso si quasi risguarda con timore, perche, secondo Lucretio, la superstitione è vn superstito, e vamo timore delle cose, che stanno sopra di noi, cioè delle cesessi, e delle divine.

Autorità allegata da Servio nel luogo sopra citato: Secundum Lucretium Superstitio est superstantium retum, idest Calessium, & divinarum, que super nos stant inanis, & superstantium timor: è propio costume de superstitio si di hautere timore delle Stelle, Cossellationi, & segui del Cielo, & di regolarsi con si Pianeti, & sare vna cosa più tosto di Mercordi, e Giouedì, che di Venerdì, & Sabbato, & più d'un giorno, che d'un'altro, & farla allhora, che con ordine retrogrado si deputala giorno del pianeta, che corre e del quale errore n'è cagione l'Astrologia, dal'aquale è derittata la superstitione, si come afferma Celio Rodigino lib. 5. cap. 39. per autorità di Varrone. Ex Astrologia pourò sinu pro sluxisse superstitioni o mnium vanitates, locupletissimus auctor Varro testatur.

Ma li timidi superititiosi, lassino pure la vana superstitione, & il vano timote, che hanno delle stelle, costellationi, Pianeti, & del li segni, che nel Cielo
appariscono, poiche non possono a loro sare, ne bene, ne male, & dieno più
tosto credenza a Dio padre della verità, che a gli Astrologi sigli della bugia,
il quale in Gieremia capax, ci ammonisce che non li terniamo. Suxta vias gentium nolite discere, & a fignis Coch nolite metuere, qua timent gentes, quialeges populorum vana sunt, & poco più abasso. Nolite ergo timere ea quianec male possunt sacere, nec bene: & però San Gregorio nell'homilia X.disse
Neque enim propter stellas homo, sed stella propter hominem sacta sunt.
L'huomo non è nato per star sottoposto alle influenze delle Stelle, ma le stelle.
Sono satre per seruitio dell'huomo.

# STRATAGEMMA MILITARE Del Sig. Giouanni Zarattino Castellino.

PINGASÍ vn'huomo atmato, che porti in telta nel Cimiero quello mot to Greco, he dolo; he biphi, tertà lo stocco cinto al sinistro lato, e dal bractio sinistro pa rotella, nellaquale sia dipinta vna Ranocchia, che porti in bocca per trauerso vn pezzo di canna sincontro all' Hidro animale aquatile satto a guisa di serpe; ilquale con la bocca aperta cerchi diuorarla, appoggierà la man destra al sianco con bratistra, gli sederà presso li piedi da vn canto vn Leopardo ardito con la testa alta, & in cima del Cimiero pongasi vn Delsino.

Questa figuta è totalmente contraria al parere di Alessandro Magno, ilquale abhorri oltramodo lo Stratagemma, & perciò essendo egli persuaso da Parmenione, che assattasse all'improviso li nemici di notte, tispose, che era brutta cosa ad un Capitano rubbare la vittoria, e che ad un Aless. si coueniua vincere senza inganni. Victoriam surari, inquit, tuspe est maniseste, ac sine dolo Alexandrum vincere

ICONOLOGIA

286

STRATAGEMMA MILITARE.



vincere oportet, riferisce Arriano, non ostante questo altiero detto considerando, che Alessanto Magno si nelle attioni sue precipitoso, debbe per l'ordenatio più temerità, de ardire, che virtù di sortezza, la quale vuole essere congiunta con la prudenza, de col consiglio. Habbiamo voluto sormate la presente sigura de lo Stratagema, come atto conuenierite, anzi necessario ad vn Capitanio, al quale s'appartiene non tanto con sorza, de brauura espugnate li nemici, quanto all'occorrenze per la salute propia della patria, de dell'esercito suo superarsi col conseglio, de con l'ingegno, nel quale consiste lo stratagema ma: perche lo stratagemma non è altro, che vn satto egregio militare trattato più coi conseglio, de ingegno, che con il valore, e sorze, in percioche sortezza e se alcuno con valore combattendo, si nemici vince: Conseglio poscia oltre al combattere con arte, de con assura conseguir la vittoria. Fortitudo enim est si quis robore pugnantes hostes deuincit: Consissium vero extra præsium, arte.

arte, atque delo victoriam adipisci: Dice Polieno Macedonio nel proe nio de gli suoi stratagemmi, Autore greco molto graue, & antico, che siorì nel tempo'di Antonino; X Vero Imperatori, dal quale hanno apertamente rubbato certi Autori volgari de i nostri tempi. Soggiunge il medesimo Autore, che la principal sapienza de' singulari Capitanise certamente senza periglio acquistar la vittoria i ottima cosa è poi andare imaginando qualche cosa, accioche col giuditio, e configuo feorgendo auanti il fine della battaglia fi riporti la v ttoria . Optimum vero est (dice egli lassando il testo greco, per non arrecar tedio) in ipla acie quiddam machinari, vt confilio praueniente finem pralij victoria. paretur. Ilche pare ancora ne persuada Homero, che spesse volte dice, he dolo he bijphi ; leu dolo ; feu vi ; cioè, ò con inganno, ò con forza, e questo è il mot. to; che habbiamo posto sopra il Cimiero del nostro Stratagemma, che parimente si legge in Polieno, dal cui detto si desitta quello di Vergilio nel 2. delle Eneide in persona di Corebo; Mutemus Clypeos: D. naumq; insignia nobis Apremus dolus, an virtus, quis in hoste requirat? qu'si dice dica procuriamo pur noi di confeguir vittoria con tal stratagemma, mutiamo gli stud j, accommodianci gli elmi, & l'insegne de' Greci, e chi poi vorrà andar cercando s'hab biamo vinto con inganni, ò con valore? oue l'interprete di Vergilio dice che non è vergogna vincere l'inimico con infidie. Turpe autem non elle infidijs hostem vincere, & periculum presens docere debuit, & captum de Gracia exemplum. Anzi non solamente non è vergogna, ma è più totto somma lode, impercioche l'ingegno, & l'industria prenale alla forza, & vno stratagemma ordito prudentemente, supera gran copia di soldati, dice Euripide in Antiope. Confilium saprenter initium multas manus vincit: imperitia vero cum multitudine deterius malum est, & il medesimo in Eolo. Exiguum est viri robur, præualeat autem animi indultria, semper enim virum imperitum, & robustum corpore minus timeo, quam imbecillem, & verlatum.

Veggasicirca ciò il sermone : a. di Stobeo, doue ci sono molte sentenze in fauor dello Stratagemma. Quindi è, che Lisandio essendogli rinfacciato, che con inganni facelle molte cose indegne, rispose, che quando non bastaua la pelle del Leone, faceua di mestiero cucirla con la pelle della Volpe: Vbi Leonina pellis non sustini adsuenda est Vulpina, dice Plutarco negli Apostemmi volendo inserire, che doue non bastando le sorze, deuono supplire l'astutie de lo stratagemma: Il primo che l'viasse tra Greci, riserisce Polieno su sissiso siglianolo di Eolo, il secondo Autolico sigliuolo di Mercurio, il terzo Proteo, & il quarto Vlisse che Hamero chiamo poyleretos; cioè vaser, astuto, & di piusta ch'egli stello nella nona Odissea s'auanti d'esserastuto, & fraudolente.

Sum Viviles, la ertiades, qui omnibus dolis

Hominibus cura fum, vt mea gloria celum attingit.

Vlille io fon del gran Laerte figlio,

Che per gl'inganni miei, de quali abbondo

Di kima fono a tutti gli mortali,

E la mia gloria giunge insino al Cielo.

Asturissimo Capitano su anco Anibale Cartaginese, e molto lesto in ritrouar

noui stratagemmi, e come scriue Emilio Probo nella sua vita, quando non eta eguale di sorze, combatteua con l'ingegno, e con gl'inganni, e per venire all'esplicatione della nostra figura, rappresentiamo lo stratagemma tutto armato, perche siasi il Capitanio inferiore, o superiore di sorze, siasi egli per combattere con sorza, o con inganni, sà mestiero, ch'agli sia sempre prouisto, onde Cinctuti, accincti, se præcincti Milites: detti sono quelli valorosi, e vigilanti soldati, che mai non stanno senz'arme, e come deue fare ogni accorto soldato, hanno sempre la spada alla cintura, e la mano pronta, ed apparecchiata al combattere, si come discinti sono li poltroni inabili alla militia, di che Seruiosopra Vergilio nel sine dell'Ottauo. Onde Augusto daua per ignominiosa pena a' soldati tra,

scurati, che stelsero discinti, senza cinta militare disarmati.

Rappresentiamo lo stratagemma tutto armato con lo stocco al fianco: perche siasi il Capitano inferiore,o superiore di forze; siasi egli per combattere con torza,o con inganni, fà melliere, ch'egli sia sempre prouitto; onde è che da latini cincti cinctuti, pracincti, & accincti milites sono detti quelli valorosi, & vigilanti soldati, che stanno cinti con le loro armi, ellendoche ogn'accorto soldato deue sempre tenere l'armi sue con se, la spada alla cinta, e la mano pronta, ed apparecchiata a combattere: per lo contrario Discincti sono detti li poltroni, inabili alla militia, diche Seruio sopra Verg. nel fine dell'Ottauo; però Augulto daua per pena ignominiola a' foldati delinquenti, che stello discinti, sen-Za cinta militare, cifarmati, come indegni di portare armi: ma castigati più seueramente erano quelli soldati, che volontariamente per pigritia, dapocaggine hauessero lassate le atmi, massimamente la spada. Corbulone Capitano di Claudio Imperadore, fece morire vn soldato, che senza spada, ed vn'altro che col pugnale solamente zappaua intorno ad vn Bastione. Cornelio Tacito libr. xi. Ferunt militem quia vallum non accinctus, & alium quia pugione tantum accinctus foderet, morte punitos. E se bene l'iftesso Historico non lo può credere, parendogli troppa seuerità; nondimeno tengo, che Corbulone, ilqual premeua in riformat la militia, pur troppo lo facelle; ne lo sece per senerità di suo capriccio, ma per rigore della disciplina, e legge militare; atteso che era debito de' soldati, quando essi zappauano, e faceuano sosse per fortificare gli alloggiamenti del campo, tener la ipada al fianco, deposti giù gli scudi, e le bagaglie loro sopra i propij segni intorno alla milura de' piedi allegnata a cialcuna. Centuria per scouatta, nella guisa che testifica Giulio Frontino, che serute del-Parte militare, molti, e molti anni innero doppo Tacito, ma conforme alli costumi de' maggiori tratti da diuersi Historici più antichi: dice egli nel terzo lib. cap. 8. Statiua autem castra æstate, vel hyeme, holte vicino, maiore cura, ac labore firmantibus. Nam fingulæ Centuriæ diuidentibus campiductoribus, & principibus, accipiunt pedaturus, & scutis, ac sarcinis suis in orbem circa propia ligna dilpolitis, cincti gladio follam aperiunt: oltreche costa per leggi, che si puniuano capitalmente quelli, che hauessero alienata, venduca, perduta, o lassata la spada. Pauolo Giurilconsulto nel libro delle pene de' soldati, l. Qui commeatus .ff.de re militari; e Modeltino lib.4.delle pene, lib. 3. ff.de re militari, Frano anco cinti d'arme per fine quando pranzauano, quando poi cenauano con l'Imperadore sciolti, e disarmati, come narra Giulio Capitosino nella vi ti di Salonino Galieno Imperadore, al cui tempo i conuitati cominciarono a cenarre con l'Imperadore cinti con le solite cinte soldatesche: poiche essendo putto Salonino, mentre si staua al conuito, andaua togliendo le cinte de' soldati conuitati stellate d'oro; & perche dissicil cosa era nella Corte Palatina trouse chi l'hauesse prese, i soldati quieti si comportauano la perdita, ma di nuovo inditati non volcuano più sciolersi le cinte. Postea rogati ad conuium cinciti accabuerunt. Cumq; ab his quareretur, cur non soluerent cingulum, respondit se dicuntur Salonino desermus, atque hinc trastum morem, vt deinceps cum

Imperatore cincti discumberent.

In quanto a gli animali figurati, prima ch'io venga alla loro espositione, metterò in consideratione, cho il Capitano per due esfetti si serue dello stratagemma, alle volte per saluar se stello solamente, quando è ponero di sorze, senza curarsi di superare il nemico, riputando assai guadagno mantenersi in vita insieme col suo essercito. Altre volte poi, quando è più potente, se ne serucper sbaragliare l'ellercito nemico con risoluto pensiero di rimanere vincitore s e questa due effetti sono rappresentati dalla natura degli animali proposti:e per Venire al primo, Racconta Eliano Historico nel primo lib. cap. 2. che in Egitto la Rana è dorata di particular prudenza, impercioche se s'incontra nell'Hidro alunno del Nilo nemico fuo, conoscendos inferiore di forze, subbito prende vn 2077, di canna in bocca, e la porta stretta per trauerso, ondel'Hidro non la può inghiortire, perche non ha tanto larga la bocca, quanto si stende la Canna, ed in questa guifa la ranocchia con la sua astutia scampa dalla forza dell'i-lidro. il quale è serpe di bella vista, ma di atroce veneno, di cui Plinio lib, 29. cap. 4 dice, In orbe terrarum pulcherrimum anguium genius est, quod in aqua viuit Hydri vocantur, nullius serpentium inferiores veneno: sotto questo effetto cade quello stratagemma de'Britanni, ò vogliamo dire Inglesi, i quali ritronandosi inferiori di Cesare, tagliorno buona quantità d'aibori, eli attrauersorno molti spessi in vna selua, per la quale passar douena Cesare, e ciò secero per impedirgli l'ingresso; Vn'altro stratagemma vsò Pompeo in Brundusso turbato dalla venuta, che intese di Cesare, donde tosto si parci, e per ritardar l'impero di Cesare, fece murar le porte, e fece fare fossi a trauerso le vie, piantandoui legni aguz gi coperti di terra. Il suo figliuolo ancora Sesto Pompeo in Ispagna ad Ategua temendo la venuta di Celare fece attrauersare Carri per le strade per trattenere l'esercito nimico, ed hauere più tempo di titirarli, e fortificaili in Cordona. done egliando; Anibale similmente vedendosi con difauantaggio clius qui si curti i passi da Q. Fabio Massimo; lo tenne a bida tutto il giotno, venendo poi la notte accesi certi satmenti in su le corna di molti bouiggii inuiò verso il monte, ilona e spettacolo shigotti di sorte l'esercito Romano, che non su alcuno, chi banette ag dire d'vscire de' ripari, e con tale stratagéma trattenuto il Campo nemico se ne fugol lenga detrimento del fuo efercito. Il fecondo effetto è, quando il Capitano ritrouandoli provillo di forze, ma però con qualche difauantaggio penfa di fuplire con l'ingegnoje con l'astutie indurre l'inimico à qualche passo no pensato, e di girarlo in modo, che con sua sicurezza venga a settomette lo per inalzra e alla

alla gloriosa vittoria: Di tal natura è il siero Leopardo, il quale non sidandossi neile sue forze contro il leone, cerca di mettersi al sicuro con sì fatta astutia : fà egli vna cauernasch'habbia due bocche, l'vna per entrare, l'altra per vicire latghe ambedue, ma strette nel mezzo, quando si vede perseguitato dal leone sugge nella cauerna, oue il leone dal desiderio di trionfar di lui sottentra con tanto impeto, che per la grossezza del suo corpo s'inalza in modo nella strettura di mezzo, che non può andare auanti, ilche sapendo il Leopardo, che per la sottigliezza del suo corpo passa veloce la buca fatta, ritorna dalla parte opposita. dentro la fossa, e con li denti, e l'unghie lacera, e sbrana il leone dal canto di die tro. Et sic expe atte potius, quam viribus de leone obtinet victoriam leopardus

dice Bartolomeo Anglico, De proprietatibus retum lib. 18.cap.65.

Simili altutie sono di quelli accorti guerrieri, che fanno dare nelle sue imboscate le nem che squadre, come sece Anibale a Tito Semprono Gracco, e Cesare a gli Heluetij, o dit vogliamo Suizzeri, iquali guereggiando con lui entratono ne i confini de i Franzesi, e de'Romani con numero intorno a ottanta milia, de' quali 20. milia poteuano portar l'armi; Cefare sempre ritirandosi cedeua loro, vn giorno, i Barbari perciò maggior fidutia prendendo lo perseguitauano, ma volendosi essi pattar il fiume Rodano, Cesare non molto inanzi accampò, onde i Barbari hauendo passato con gran satica l'impetuoso siume, ma non tutti, volendone passare ancora il giorno seguente, 30. milia, quelli, che erano passare stanchi sopra la rina si ripolauano, Cesare la notte assalendoli, gu vecise quasi tutti, essendo loro interrotta la facoltà di ritornarsene per lo fiume: altri stratagemmi a questo proposito recar si potriano, ma bastino questi, rimettendo il let tore curioso di saper varij stratagemmi al sudetto Polieno, a Giulio Frontino, a quelli pochi di Valerio Massimo, e di Rassael Volaterrano, ed alle copiole raccolte de' Moderni.

Il Delfino, sopra il Cimiero, su impresa di Visse autore delli stratagemmi, e se bene lo portaua nello scudo per grata memoria, ch'vn Delfino liberò Telemaco fuo figliuolo dall'onde, nelle quali era caduto, secondo la cagione esposta la Plu tarco per autorita di Zacinto, ed Criteho; nondimeno potiamo dire, che stia be ne ad Vlitle il Delfino animale astuto, e scaltro, come simbolo dello stratagema, ed astutia conueniente ad vn Capitano:petche il Delfino è capo, e Rè degl'aqua tili, veloce, pronto lagace, ed accorto; come deue effere ogni Re, Generale, e Capitano d'esferciti; sagace, ed accorto in saper pigliar partiti in ardue occasioni, veloce, e pronto in elleguirli: Ha l'astuto Delfino molto conoscimento, e consira quando è per combattere con il Ciocodillo feroce, e pestifera bestia, a cui egli è inferior di forza, ferirlo nella parte più debile senza tuo periglio: Vuol egli dal Mare entrar nel Nilo, il Crocodrillo non lo potendo comportare, come fe gli oc cupasse il suo regno, cerca di cacciarlo via ; deue il Delfino non potendo con la forza, lo vince con l'astutia;esso ha sul dosso penne taglienti come coltelli,e per che la natura ha dato ad ogni animale, che non folo conosca le cose a lui gioueuoli, ma anco le nociue al suo nemico, sa il Delfino quanto vaglia il taglio delle sue penne,e quanto sia tenera la panza del Cocodrillo; informato del tutto, non và il Delfino incontro al Crocodtillo, perche ha grande apertura di bocca for-

tificata intorno di terribilissimi denti, orditi a guisa di pettini, e perche anco è armato di vnghie spauenteuoli; ne l'assalta di sopra perche ha la schiena, e la pelle dura, che resiste ad ogni colpo, ma come accorto, e lesto singendo d'hauer paura fugge veloce sotto acqua,o và con le sue acute penne a ferirlo sotto il ven tre, perche comprende, che in tal parte tenera, e molle, è facile ad esser trapalsato; Solino, Crocodilos studio eliciunt ad natandum, demersique attu traudolento tenera ventrium subternatantes secant, & interimunt : in quella astutia fraudolente consiste lo stratagemma, adoperato per lo più da quelli, che sono disuguali di forze. Plinio lib.8. ca, 25. Delphini impares viribus attu interimunt, callent enim in hoc cuncta animalia, sciuntq; non modo sua commoda, verum & hostium aduersa, norunt sua tela, norunt occasiones, partesq; dissidentium imbelles : in ventre mollis est, tenuisq; cutis Crocodilo, iaeo le vt territi immergunt Delphini, subeuntesque aluum illa secant spina: poiche chiaramente apparisce, che il Delfino vince il suo nemico mediante l'a, stutia, totalmente per via di stratagemma; con ragione lo veniamo a figurase simbolo dell'istesso stratagemma nel cimiero in testa, per dimostrare la sollecitudine, & prestezza, con la quale ne' casi vrgenti si deue col pensiero immaginare lo stratagemma, ed immaginato con la medesima sollecitudine, es prestezza ponerlo in essecutione: come i Delsini, fanno quelli Capitani di giuditio, i quali informatisi del sito, & dell'ordinanza del capo nemico, l'assaltano da quella banda, doue conoscono sia più debile, e facile a romperlo, & metterlo in sbaraglio : essendo il Delfino minore di sorza, e di statura del Crocodillo, che per l'ordinario passa ventidue braccia di lunghezza, superandolo, e vincendolo, può seruire per simbolo a quelli, che sono minori, di non temere i nemici maggiori di loro : però quelli, che fono di più pollo, e di maggior nerbo, stiano auuertiti di non andar tanto altieri per le forze loro, chesprezzino li minori, e con brauure, ed orgoglio facciano loro oltraggio, perche non vi è niuno, per grande, che fia, che con lo stratagemma giunger non si polsa da qualsi uoglia infima persona.

A cane non magno sæpe tenetur aper. Spesso il Cignal da picciol can s'afferra.

Piccolo è lo Scarabeo, & nondimeno con astutia si vendica dell' Aquila, nella guisa, che narra l'Alciato nell' Emblema, cento sessanto, picciolo è l'Ichneumone, da Solino chiamato Enidro animaletto simile alla Donnola, come n'auuertisce Hermolao Barbaro sopra Plinio libro Decimo capilo settantaquattro da alcuni tenuto sorce d'india, & pure questa bessiolaattussandos nella creta se ne sa cotazza seccandosela al Sole, & contro l'Aspide combatte riparando con la coda i colpi, sinche con il capo obliquo sis
guardando si slancia dentro le fauci dell' Aspide; L'istesso quando ede il
Crocodillo con la bocca aperta (allettato dal Rè d'occelli detto Trochilo, che
glie la sa tenere aperta, grattandogliela delicatamente, & beccandogli lesanguisughe, come dice Herodoto, vi se gli auuenta dentro, gli rode le interiora, e come acuto dardo gli trapassa il ventre, donde se n'esce suora.

T 2 L'Egitho

L'Egitho parimenti è picciolo augello da Aristotele detto, Salo, da Achille, Bocchio nell'Emblema.91. Acanthe, che da alcuni pigliasi per il cardello, della qual differenza Hermolao Barbaro sopra Plinio libro Decimo capitolo 33652. 74. nondimeno simile augelletto si ssoga contra l'Asino, che trali pim doue l'Egitho coua, stregolandosi, gli guasta il nido, perciò gli salta con impeto addosso, e col becco gli punge gli occhi, e le piaghe, che tal volta suole hauere sul cello, e nella schiena. Il Deisso ancora vien su perato da vin picciol pesce, che per Enigma lo propone Bernardino Rota nella segloga x, piscatoria.

Dimmi qual picciol pesce il Mare accoglie; Che col Dessin combatte, & vincer pote;

Qual picciol pesce si voglia inferire, non sò di certo, mi souvien benè che il Dessino è nemico del Pompilo chiamato anco da alcuni Mautilio pesce picciolo; del quale Atheneo nel settimo libro ne tratta disusamente luogo molto curioso, oue tra le altre dice, che se il Dessino io mangia, non lo mangia senza pena; atteso che subbito mangiato, rimane addolorato, ed inquieto, tanto che stanco ed infermo vien ributtato dall'onde al lito, oue diventa esso preda, e cibo d'altri; ma siasi che pesce picciolo si voglia. La conclusione è, che si maggioti possono essere superati dalli minori, qualsiuoglia per abietto, che sia, è da temersi, Publio ne i mimi;

Inimicum quamuis humilem, docte est metuere :

Quelli dunque, che nelle forze loro si considano, nelle proue di crudelta, e missatti commessi, & fanno del brauaccio, si astengano di sare ingiurie ad altrui, e credano pure, che quelli stessi insulti, ch'essi hanno satto ad altri, possono esser fatti a loro, e si ricordino, che chi non può esser vinto con egual sorza, è vinto con astutie, e stratagemmi; & chi non può esser superato da vno, è superato da più; motto che sù detto in Greco a Massimino Imperator seroce; che per la sua robustezza, & grande statura si teneua inuincibile.

Qui ab vno non potest occidi, a multis occiditur; Elephas grandis est, & occiditur; Leo fortis est, & occiditur; Caue multos, si singulos non times:

Il senso de' quali versi porti da Giulio Capitolino si da Ludonico Dolce acconciamente tradotto, ma noi lassato ca parte ogni acconcio, e pompa, alle passole solamente ci teneremo:

Quel, che non può da vn fol esser veciso; Da molti ben s'vecide, E grande l'Elefante, e pur s'vecide, Forc'è il Leon, ed egli ancor s'vecide, Guardati pur da più, s'vn sol non temi.

Ben lo proud l'insolente Massimino, il quale riposandosi insieme col siglio sul mezzo giorno all'assedio d'Aquilea nel suo padiglione, su da' soldati

ammaz-

ammazzato col medesimo figlio, mandatene le teste d'ambedue a Roma; ne solamente da moltitudine di persone, ma da vn minimo solo ogni alto personaggio può essere superato, come il Crocodrillo dal Dessino per via di stratagem ma. Aod, nel terzo de' Giudici, portando presenti ad Eglon Rè de Moabiti. finse d'hauergli a dir parola di secreto, entrato solo dal Rè lo percosse a moste. nel ventre con un coltello, che tagliana d'ogni canto: caso rinouato a' tempi noistri nel 15.89, da Fra Giacopo Clemente dell' Ord. de' Pred, che sotto colore di spresentate alcune lettere ad Henrico Terzo Rè di Francia, nel porgerle chinandost a fargli riverenza inginocchione, lo fert parimenti con un simile coltello nel pettignone; se bene il suo esito su dissimile a quello d'Aod, poiche Aod suggi saluo, ed egli sù subbito da circostanti veciso, auanti che spirasse il Rè. Salua 11milmente l'animosa vedoua Giudith alla Patria sua tornò con la testa d'Holoferne Principe degli Assirij. Paulania giouane di niuno sospetto (come dice-Giustino) essendosi più volte querelato a Filippo Rè di Macedonia della violenza fattagli da Attalo, vedendo che il Rè non lo puniua, anzi se ne rideua. honorana l'aunersario, lassato il Reo, prese vendetta dall'iniquo Giudice, ammazzandolo in vno stretto passo lontano dalla sua guardia. Vna vecchiatella vedendo da alto sopra vn tetto, che suo figlio era alle strette col Re Pirro, per liberare il figliuolo dal pericolo, butto addosso a Pirro vna tegola, che l'vccile, per quanto narra Plutarco. Vn Perliano altutamente con vn'alta trafisse Giuliano Apostata Imperatore Gio, Batt. Egnatio. Persis (adepto imperio) bellum indixit, vbi dum inconsultius agit, Persæ viri dolo in deserta cum exercitu du-Aus, conto traiectus perijt. Stefano Procuratore, come le fulle infermo, comparue col braccio finistro infasciato auanti Domitiano Imperatore, ilquale men tre staua intento a leggere certi memoriali, che gli diede, su da lui serito nell'inguinaglia con vn coltello: con tale astutia vn Procuratore domò vn mostro di crudeltà formidabile a tutti per tanto sangue di nobili, ch'egli fece spargere: di maniera che li torti, e gl'ingiuriofi oltraggi publici, e prinati fatti da' Grandi, vengono vendicati etiamdio da vn minimo folo per via di stratagemma.

Ponemo il Delfino sopra il Cimiero, si perche il Delfino (come costa ne li geniali di Alessandro lib.6. cap. 21.) su impresa di Vlisse Autore di Stratagemmi, ne senza ragione, perche il Delfino capo, e Rè degl'aquatili, è animale sagace, accorto, pronto, e veloce, come deue estere ogni Rè, Generale, e Capitano d'esferciti, sagace, & accorto in saper pigliar partiti in ardue occasioni, veloce, & pronto in esseguirli: sì anco perche il Delsino è di molto conoscimento, & considera quando è per combattere con il Crocodillo seroce, & venenosa bestia serirlo nelle parte piu debile senza suo periglio, non gli và incontro per hauere il Cocodrillo grande apertura di bocca munita di terribili denti orditi a guisa di pettini, & perche anco è armato d'vnghie spauenteuoli, ne lo assalta di sopra, perche hà la schiena, & la pelle dura, che resiste ad ogni colpo, ma come accorto, & destro passa veloce sotto acqua, & và con l'acute penne, che sul dorso tiene à ferirlo nel ventre, perche sà che in tal parte è tenero, molle, & sacile a trapassa di giuditio informatisi del sito, & dell' ordinanza del campo nemico lo assalta il di giuditio informatisi del sito, & dell' ordinanza del campo nemico lo assalta.

T 3 tano

tano da quella banda, doue conoscono sia più debole, facile a romperlo, e mesterlo in sbaraglio, si che il Delfino, se bene minore di forze, e di statura al Cocodrillo, che per l'ordinario palla ventidue braccia di grandezza, lo supera, & l'vocide, dal che ponno prendere ardite quellì, che sono minori, di non temere de nemici maggiori di loro, e quelli, che sono dipiù posso, & di maggior nerbo, sije no autertiti di non andare tanto altieri delle sorze soro, che sprezzino si minori, & con braure sacciano soro ostraggio; percioche non ci è niuno per grande che sia, che con lo stratagemma giunger non si possa da qualsuogsia minimo,

A cane non magno sape tenetur Apes Spesso il Cignal da picciol can s'afferra.

Picciolo è l'Ichneumone da Solino chiamato Enidro animaletto simile allas donnola, come auuertisce Hermolao Parbaro fopra Plinio lib.x.cap: 74.da alcuni tenuto per sorce d'India, e pure quelta bestiola attufandoli nella Creta, se ne fa corazza leceandolela al Sole, & contra l'Aspide comoatte riparando con la coda i colpi nemici, finche con il capo obliquo rifguardando, si stancia dentro le fauci dell'aspide, & quando vede il Cocodillo con la bocca aperta allettato dal Red vecelli derto I hrochilo, & da Suetonio in Celare Regaliolo, che glie la fà tenere aperta grattandogliela delicatamente, se gli auenta dentro, gli rode le interiora, & come aeuto dardo gli trapassa il ventre, donde se n'esce suora -L'Égitho è anch'egli picciolo Augello da Aristotile detto Salo; da Achille Bocchio nell'Emblema or. A chante e a alcuni creduto il cardello, della qual differenz i de' nomi si potrà vedere Hermolao Barbaro sopra l'Imio lib.x. cap. 35. 52. & 74. & nondimeno amile augelletto animofamente si vendica dell'asino, che per stroppicciarsi tra gli spini doue coua, gli guasta il nido, & rompe l'oua, & perciò l'Egitho gli falta con impeto fu la faccia, & col becco gli punge gi'occhi, & le piaghe, che taluolta suole hauere nella sehi na, & il Deifino ancora suot effere superaco da un picciol pesce, & per enigma lo propone Bernardino Rota nella x. pifcatotia.

Dimmi qual picciol pesce il mar accoglie, che col Delsin combatte, e vinces puore. Ch'io per me credo, che sia il Pompilo detto anco Nautilio, pesce inimicissimo del Delsino, delquale Atheneo nel 7. li. ne tratta molto copiosamente, degno d'estere dagli studiosi veduto. Quelli adunque, che nelle sorze soro si considano, e sanno del branaccio, si astenghino di non sare inginia a niuno, ancorche inscriore di sorza, e di persona, se si ricordino, che chi non può ester vinto con vgual sorze, è vinto con astutie, e stratagemmi, se chi non può esfere superato da vno, e vinto da più; motto che su detto in greco a Massimino Imperatore, che per la sua sobustezza, e gran statura di corpo si teneua per im-

mortale, & inumcibile

Qui ab vno non potest occidi a multis occiditur; Elephas grandis est, & occiditur Leo fortis est, & occiditur.

Cane multos, si singulos non times.

Il senso de' quali versi posti da Giulio Capitolino nella vita del detto Imperatore è questo a verso, per verso.

Chi

Chi non si può da vn Sol, da più s'vecide, E grande l'Essante, e pur s'vecide. Forte è il Leon, ed'egli ancor s'vecide Se vn sol non temi, habbi timor di molti.

E ben lo proud l'insolente Massimino, ilquale ritrouandos a l'assedio di Aqui leia, mentre sul mezzo giorno si riposaua insieme col suo figlio nel suo Padiglio-ne su da' suoi propij soldati Romani, che erano da lui strappazzati, vecis scol me desimo siglio, mandatene d'ambedue le teste a Roma, in tal maniera si oprime l'insolenza delle genti peruerse, mediante lo stratagemma. Si come anco su Domitiano Imperatore percosso, & morto da Stesano procuratore con astuto stratagemma, fingendosi ammalato, portando il braccio sinistro inuolto confissicie di lana, tra' quali ascose il coltello per leuare ogni sospetto di macchinato stratagemma.

TARDITA.

ONNA vestita di berettino, & hauerà la faccia, & la fronte grande, starà cauallo lopra vna gran Testuggine, la quale regga con la briglia, & sarà coronata di giuggiolo, arboro tardissimo à seutto.

TEMPERANZA.

DONNA vestita di porpora, nella destra mano tenga vn ramo di pal-

La temperanza è vna mediocrità determinata con vera ragione circa i piaceri, & dispiaceri del corpo, per conto del giusto, & del tatto, vsandosi come si conviene per amor dell'honesto, & dell'vtile; che sia mediocrità si mostra col vestimento di porpora composto di due diversissimi colori, li quali cosi
posti insieme fanno apparire vna diletteuole, & vaga compositione, come due
estremi guardati da vn sagace, & accorto intelletto, nenasce vn'idea, &
vn concetto di molta persettione, laquale poi manisestata nell'opere dimandiamo con questo nome di temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, &
dispiaceri del corpo.

Le si dà la palma in mano, simbolo del premio, che hanno in cielo quelli, che

dominando alle palfioni, hanno foggiogati le ftelli-

La palma non si piega, ancorche le stiano sopra giandissimi pesi, anzi si solleua, come dicono li scrittori, così anco l'animo temperato, quanto più tono apparenti le passioni, che lo molestano, tanto più è auueduto, & accorto in superarle, & in procurarne vittoria-

Il freno dichiara, che deue essere la temperanza principalmente adoperatanel gusto, & nel tatto, l'vno de quali solo si partecipa per la bocca, & l'altro

è steso per tutto il corpo.

Gli antichi col freno dipingeuano Nemesis sigliuola della Giustitia, la quale con seuerità castigaua gli affetti intemperati de gli hu mini, & alcuni dipingono la temperanza con due vasi, che vno si versa nell'astro, per la similitudine del temperamento, che si sa di due liquori insieme, con quello, che si sa di due estremi diuersi.

Si potrebbe anchota fare in vna mano vn'arco di tirar frezze, per mostrare la mezzanita satta, & generata dalla temperatura nell'attioni, perchetiraro

# 1CONOLOGIA TEMPERANZA.



tirato con certa milura, manda fuori le saette con velocità, & non tirando la corda, o tirandola troppo, o non vale, o si spezza.

D'Onna, che nella deltra mano tiene vna palma, & nella finistra va freno, & a canto vi sia vn leone abbracciato con vn toro.

Il freno si piglia per la moderatione de gli appetiti, & la palma per la vittesia, che ha il temperante vincendo se medesimo, come si è detto.

Il Leone abbracciato col toro è fimbolo dell' huomo dato alla temperanza. Secondo l'opinione de gli Egittij, come racconta il l'ierio.

TEMPERANZA.

DONNA, la quale con la destra mano tiene vn freno, con la sinistra va tempo di horologio, & a canto vi tiene vn Elefante,

Dipin-

Dipingesi col freno in vna mano, & col tempo nell'altra, per dimostrare. l'ossitio della temperanza, che è di rassrenare, e moderare gli appetiti dell'ani mo, secondo i tempi, significandosi anco per lo tempo la misura del moto. Le della quiete, per che con la temperanza si misurano i monimenti dell'animo, se si danno i termini dell'vna, & dall'altra banda, da quali vscendo la temperanza,

a gualta come i fiumi, che vaniro fuori delle sponde loro.

L'Elefante dal Pierio nel 2. libro, è posto per la temperanza, perche essendo assure ad vna certa quantità di cibo, non vuol mai passare il solito, prendendo solo tanto, quanto è sua vsanza per cibassi; Ed à questo proposito Plutarco racconta, che in siria hauendo vn seruidore ordine dal suo signore di date vna misura di biada il giorno ad vno Elefante, che haueua, il seruidore per molti giorni sece stare detto animale solo con mezza misura, & essendoui vua volta il Padrone presente gli diede il seruidore tutta la misura insieme, di che l'Elefante auuedutosi, diuise in due parti l'orzo con la proboscide, & lasciatane vna, mangiò l'altra secondo il suo ordinario; dal che il Padrone venne in cognitione facilmente di quello, ch'eta, prendendo sdegno dell'ingordigia del seruidore poco sedele, e marauiglia della teperanza dell' Elefante molto contenente.

B Ella giouane, vestita di tela d'argento, con Clamidetta d'oro: sopra la testa per acconciatura portarà vna Testudine; nella destra mano vn freno d'argenro, & nella sinistra vn'ouato, oue sia dipinto vn paio di seste, con motto che

dica , Virtus instrumentum .

Temperanza.

Onna di bello aspetto, con capelli lunghi, & biondi, nella destra mano terrà vna tanaglia con vn serro insocato, & nella sinistra vn' valo di acqua, nel quale tempera quel serro ardente, & sarà vestita di velluto roilo, con lacci d'oro.

TEMPERAMENTO DELLE COSE TERRENE

Con le Celesti.

VOMO vestito con habito graue, che con la destra mano tenga vua pianta di Solissegua, cioè helitropio, e con la sinistra vn'altra pianta det

ta, Lunissequa, altrimente chiamata, Selinotropio.

Volendo gl'Egittij (come narra Pierio Valeriano nel lib. cinquantaottehmo) dimostrare l'vnione, concordia, & temperamento, che hanno le cose di questa natura inseriore con le Celesti, come quelle, che sono collegate intieme per alcune sorze occulte, non viauano di esprimerlo con più manisesto segno, e più propio gieroglisico, che figurare le sopradette due herbe, o piante, che dir vagliamo, cioè l'helitropio, e'l Selinotropio, percioche quella si muoue, e gira se condo il Sole, e questa secondo la Luna, e dicesi, che ci sono de gl'altri siori tanto d'alberi, quanto d'herbe, che dimostrano far il medesimo, ma non già più euidentemente di queste due, onde è da sapere, che gli Egittij teneuano, che tutte le cose hauessero vno istesso ordine, e modo, talche hauessero dipendenza dalle Superiori, e con quelle sossero collegate, vna per sorza dell'inteletto, vn'alcua per sorza della ragione, vn'altra della natura, vn'altra del senso, e così cia-

2.98 ICONOLOGIA

seuna seguisse la sua, con la quale benissimo si confacesse.

## TEMPESTA NINFA DELL'ARIA.

Vedi a Grandine.

TEMPO.

detto vestimento riccamente satto à stelle, perche di tempo, sin tempo esse sono dominatrici alle cose corrottibili, sarà coronato di rose, di spighe, di frutti, e di tronchi secchi come Rè, e signore dell'anno, e delle stagioni; starà sopra il circolo del Zodiaco, perche la sua virtù è la sù nel Cielo altamente collocata, & misurando a noi i moti del Sole, & de gli altri pianeti, ci distingue, & estingue i mesi, gli anni, & l'età; terrà vn specchio in mano, il quale ci sa conoscere, che del tempo solo il presente si vede, & hà l'esse, ilquale per ancoma è tanto breue, & incerto, che non auanza la falsa imagine dello specchio.

A canto hauerà vn fanciuilo magro, & macilente, da vna banda; & dall'altra vn'altro bello, & graffo, ambidue con lo specchio, & sono il tempo passato, che si va consumando nelle memorie degli huomini, & il suturo, che accresce

le speranze tuttauia. A' piedi sarà vn libro grande, nel quale due altri fanciulli scriuano, tenendo l'vno significato per lo giorno, il Sole in testa, & l'altro per la notte, la Luna.

Tempo.

V Ecchio vestito di varij colori, nella destra mano terrà vna serpe riuoltain circolo, mostrera di andare con la tardità, & lentezza, hauerà il capo coperto di vn velo di color verde, sopra alla chioma canuta, perche il freddo, & le neui significati nella canutezza sono cagione, che la terra si veste di
herbe, & di siori.

La Serpe, nel modo sopradetto, significa l'anno, secondo l'opinione de gli antichi, il quale si misura, & si distingue col tempo, & è immediatamente congiunto con se stesso.

Tempo.

Vomo vecchio alato, il quale tiene vn cerchio in mano: & stà in mezzo
d'vna ruina, hà la bocca aperta, mostrando i denti, li quali sieno del
colore del serro.

Si si alato, secondo il detto Volat irreparabile tempus, il che è tanto chiaro per especienza, che per non disacerbar le piaghe della nostra miseria, non occorre farui lungo discorso.

ll cerchio, e segno, che il tempo sempre gira, ne ha pel sua natura principio, ne fine, ma è principio, e fine de sè solo alle cole terrene; & à gli elementi, che sono sserici.

La ruma, e la bocca aperta, & i denti di ferro, mostrano, che il tempo strugge, guasta, consuma, & manda per terra tutte le cose senza spesa, & senza fatica.

Tempo.

Vomo vecchio, alato, col piede deltro sopra d'una ruota, & con le bilancie, ouero col peso geometrico in mano.

TENACITA.



Il piè destro sopra alla ruota, laquale con la sua circonferenza non tocca, le non in vn purto, che non stà mai fermo, ci sa comprendere, che il tempo non ha se non il preserito, & il suturo, essendo il preserito vn momento indiussibile.

Le bilancie, onero peso geometrico dimostrano, che il tempo, è quello, che agguaglia, & aggiusta tutte le cose.

TENACITA.

NA vecchia, che d'ogni intorno sia circondata di hellera, e de rami della medessma pianta ne tenga in ambe le mani.

Eattribuito di tal maniera il nome della Tenacità all'hellera, come fignificato di legare, e d'abbracciare, che già appresso i Romani al "acerdote di Giouenon solo era tristo augurio toccarla, ma anche il nominarla, accioche indi non
apparisse legato in alcun modo, ne in fatti ne pur col pensiero, e per questa cagione non gli era pur lecito di portame vn'anello, volendo, che a' Sacerdoti sussero tutte le cose libere. Unde appresso Virgilio si legge, che volendo far

Donra, laquale con la destra mano tiene vn vaso di suoco, e con la sinistra tenendo vn bastone lo stuzzica, & maneggia, perche tentare, non è altro, che somentare quello, che per sè stesso hà poca sorza, se bene è potente ad hauerne assai, & ad accelerar l'opera, ò di corpo, o di mente.

TENTATIONE D'AMORE.

NA bella verginella, di poueri habiti vestita, la quale mostri di stare, ambigua, se debba raccogliere alcune collane d'oro, & gioie, & denari, che stanno per terra, & si dipingerà in vna notte; dietro lei si vedrà vna vecchia brutta, & macilente.

Alia gagliardezza delle tentationi molto sà l'importanza delle cose, che si promettono, ma molto più stimola la necessità, che l'huomo sente in se stessa delle cose offerte. Però si dipinge questa giouanetta pouera, & mal vestita, con l'occasione d'aricchire in luogo, che col silentio, & con la secretezza, par che inclini, & pieghi l'animo a farlo con le persuasioni, che non cessano stimolare è gli orecchi, o il cuore, vedendo, o dalla concupiscenza, che per sè stessa non cessa, ò dalle parole di persona habituata nel vitio, che continuamente sprona, & tanto più se l'animo è seminile, che per sè stesso concorre a' somenti della natura, a queste inclinationi principalmente accompagnato dalla debolezza, che volentieti si sascia pattecipare, & dalla verginità, che per la poca esperienza incauta sacilmente si susinga, & tira.

La vecchia macilente, che vi stà dietro, è sigura della persona habituata nel vitio, che persuade a malitiosi amori, la conuersatione de quali deuesi suggire, e ciascuno deue procurare di non lassarle praticare in casa, essendo bene spesso egione della perditione delle samiglie, di che ne auuertisce Naumachio Poeta Greco, essottandoci a discacciare gli esterni amori, prima che da altri si conosca il disegno della mente loro.

Externos amores reice; priusquam ab alija
Reuera cognoscas studia, mentesq; ipsocuma
Nec Anum improbam tuis vaquam adibus recipiae
Multorum bene conditas samilias pessundederunt Anua.

TEOLOGIA.

ONNA con due faccie dissimili, guardando con l'una piu giouane de Cielo, con l'altra più vecchia la terra, starà a sedere sopra un globo, oues ro una palla turchina, piena di stelle, tenendo la destra mano al petro, de la sinissira stella verso la terra, de sostenendo il lembo della veste, vicino allaquale si vede una ruota, che è il propie hieroglissico nelle sacre lettere della scienza Theologica, perche come la ruota nó tocca la terra, se non con l'insima parte della sua circonferenza mouendos, così il vero Teologo si deue seruir del senso nella sua scienza, solo tanto, che l'aiuti a caminare inanzi, e non per assondarussi dentro.

Le due faccie, con le quali guarda il Cielo, e la Terra, dimostrano, este come disse S. Agostino à Volusiano, tutta la Teologia è fondata nel riguardate continuamente, & amare con perseueranza Dio, & il prossimo, & per non si poter alguardate, che l'altra non si abbassi, dimostra, che il Teologo non bisogna, che mai tanto s'inalzi con l'ingegno, che non si ricordi di essere suomo. Es che se cilmente può incorrere in moltierrori, & però deue andare cauto, & presidere con auuertenza nel riuolgersi per la bocca il testamento di Dio.

Si tomiglia all'età giouenile quello, che guarda il cielo, perche le cole alta, & remote, sono curiose, & piaceuoli, come le cose terrene, & basse per haute.

leco fastidij, & molestie, sono dispiaceuoli, & tediose.

Stà à sedere sopra il Cielo stellato, perche la teologia non si ripola in cosa alcuna inferiore, ma và direttamente à ferire alla cognitione di Dio, donde hà poi regola, & norma da sapere, & intendere tutte le cose, che le sia con sacilità osdinate, rendono maraniglia à gl'occhi nostri in terra.

La mano al petto, moltra grauità, per eller questa, scienza di tutte le scienze. Il lembo delle veste sostenuto dalla mano, che stà distesa verso terra, dimostra, ehe vna parte di Teologia si stende alle cose basse, ma necessatie, che sono il sormare debitamente le attioni nostre, regolarsi nelle virtù, suggire li vitij, henorar Dio esteriormente, & altre cose simili, le quali sono, come vna veste, sotto alla quale non penetrano, se non le menti illuminate da Dio.

TERRORE.

VOMO con la testa di Leone, vestito di cangiante, tenendo in mano vn flagello, perche par propietà del Leone, atterrire chi lo riguarda, però gl'antichi vsarono al terrore sar la faccia di questo animale.

Il flagello è indicio, che il terrore sforza gli animi, & gli guida a modo suo, & i colori ancora significano le varie passioni, alle quali impiega l'animo vn'-

huomo, che dal terrore fi lascia spauentare .

Sono ancora queste le tre cagioni, che atteriscono gli huomini, cioè gli aspetti formidabili, i successi nociui, & le subitanee mutationi delle cole; l'vno è nel

viso, l'altro nella sferza; il terzo nella veste di cangiante.

Paulania finge, che Marre per commissione di Gione vada à suscitar guerra stra gl'Argini, & i Thebani, & dice che pigliò lo spauento, & il terrore, & gli sece andare auanti, & lo disegna in parte, & in parte descriue gli essetti, che da lui vengono, & si è voltato in lingua nostra così.

Della plebe crudel, che ha intorno elegge Il terror, è a i destrier le manda inanzi Al cui poter non è, che il suo paregge, In far temer altrui, non che l'auanzi, Per costui par che l'huom, il ver dispregge, Se nel timido petto, autien, che stanzi Il mostro horrendo, che ha voci infinite, Et mani sempre al mal poste, è ardite.

Vna sola non è sempre la faccia, Ma molte, e tutte in variati aspetti.

Che si cangiano ogn'hor, purche a lui piaccia
Di accordar quei co'spauentosi detti,
Quelli ne' cuori humani si forte caccia,
Che a dar lore ogni fede sono astretti,

F con tanto spauento spesso assale

Il Terrore dipinto con la faccia di Leone, racconta Pausania, che si vededa scolpito presso a gl'Elei nello Scudo di Agamennone, ma che in molte altre oc casioni si dipingena donna infuriata, & terribile, forse per memoria di Medufa, la testa della quale era da Domitiano portata innanzi al petto nell'armatua, per date terrore, & spauento a chi lo miraua.

TERREMOTO,

L Terremoto si potrà rappresentare in disegno con sigura d'huomo, che gonsiando le guancie, & storcendo in strana, & siera attitudine il viso, mostri con gran sorza di vicire da vna spelonca, d dalle sissure della terra, & già si veda con i crini longhi, & sparsi.

La terra dintorno si potrà fare rotta, & solleuata con arbori gettati a terra.

fracassati, con le radiche riuolte al cielo.

Il terremoto, è quel tremore, che sa la terra per cagione dell'essalationi ristrette nelle viscere di essa, che cercando l'essto la scuotono, & si sanno strada all'vscire suora con euidente apertura di quella. Onde Lucretio disse.

Quod nisi prorumpit tamen impetus ire animai.

Et fera vis venti per crebra foramina terræ.

Dispertitus vt horror, & incutit inde tremoi

Timidita, o Timore.

Vomo vecchio, vestito di giallolino, col corpo curuo; la faccia alquante pallida, gli occhi piccioli, & bianchi, le mani lunghe, & sottili, & i piedi alati; starà mesto, & sotto il braccio sinistro terrà vn Lepore; se bene fra il timore, & la timidità vi è qualche poco di differenza, non è però tanta, che non si possano abbracciare sotto vn'istessa immagine; onde diciamo, che il timore è vna passione dell'animo, nata ne gl'huomini dal dubbio, che hanno, che l'opinioni fatte, non vengono giustificate à bastanza.

E vecchio, perche si genera doue non è abbondanza di sangue, ne viuacità di spiriti, il che si vede auuenire ne' vecchi, che perdono il vigore insieme con

l'età, & facilmente temono cutti gl'infortunij.

Il gia lolino, del qual colore è la veste, e impersetto, come il timore mostra impersettione dell' huomo non nascendo se non dalla cognitione della propiazia degnità.

I segni sopradetti del corpo, sono ne' timorosi notati da tutti i sissognomici,

& da Aristotile in particolare al cap. 6.9.10.

Il lepre sotto al braccio sinistro, come dice il medesimo Autore nel lib, dell'historia de gl'animali è tunidissimo di sua natura, & se ne vedono manifesti segni, & essetti.

I iedi

I piedi alati, significano la suza, che nasce per lo timore spessissimo, come se detto in altro proposito.

TIMORE.

CCHIO, pallido, vestito di pelle di ceruio, in modo che la testa del ceruio saccia l'acconciatura del capo, & ne gl'occhi del ceruio vi sarane no molte penne di color rosso.

Si dipinge pallido il timore, perche rende pallidi quelli, che l'hanno.

Vestesi di pelle di ceruio, perche il ceruio è animale tim dissimo, & suggendo da qualche sinistro, se troua correndo delle penne rosse, ferma il corso, & si aggira in modo, che spesse volte ne resta preso; il che Vergilio nel 12. dell'Eneide, accennò con queste parole.

Inclusi veluti si quando slumine nactus.

Ceruum, aut puniceæ sæptum formidine pennæ.

#### TIRANNIDE.

ONNA armata, alquanto pallida, superba, & crudele in vista, & stando in piedi, sotto all'armatura hauerà vna trauersina di porpora, in capo vna corona di ferro, nella destra mano vna spada ignuda, & con la sinistra terrà vn giogo.

Armata, & in piedi si dipinge, per di mostrare la vigitanza, che è necessaria al tiranno per conservare la grandezza dello stato violento; che però stà sempre con l'animo, & con is forze apparecchiate alla disesa di se stesso. Se all'offesa d'altrui.

E pallida, per lo timore continuo, & per l'ansietà, che perpetuamente la molestano, & affliggono.

Dimostra crudelta, esuperbia nell'aspetto, perche l'vna di queste due pesti, le sà la strada alle ingiuste grande zze, & l'altra ce la sa essere perseuerante.

Si veste di porpora, & si corona di ferro, per dimostratione di signoria, ma barbara, & crudele

In vece dello scettro segno di dominio, & di gouerno legittimo, tiene vna spada ignuda, come quella, che si procura l'obbedienza de sudditi, con terrore, patcendoli, non per I ben loro, come sa il buon pastore, ma per soggiogarli all'aratro, & per scorticarli, come sa il bisolco mercenario de buoi, hauendo per sine solo la propia vtilità; & però tiene il giogo in mano.

TOLERANZA.

Si dipinge donna, vestira di berrettino, d'aspetto senile, in atto di soportare sopra alle spalle vn tasso con molta fatica, con vn motto, che dica, Rebus meseruo secundis.

Toterare, è quasi portare qualche peso, dissimulando la grauezza di esso per qualche buon sine, & ion pesi dell'anima, alla quale appartiene il topportare, & tollerare per cagione di viitti gli fast dij, & le assittitioni, le quali si dimostrano coi sasso, che per la grauità sua, opprime quello, che gli sta sotto.

E vec-

· E vecchia d'aspetto, perche la toleranza nasce da maturità di consiglio, laquale è dell'età senile in maggior parte de gl'huomini mantenuta, & adoperata.

Ed il motto dà ad intendere il fine della toleranza, che è di quiete, & di riposo, perche la speranza sola di bene apparente sà tolerare, & sopportate volencieri tutti li fastidij .

### TORMENTO D'AMORE.

VOMO mesto, & malinconico, vestito di color bruno, & fosco, cinto di spine; nell'acconciatura del capo porterà un cuore passato da una frezza con due serpi, che lo circondano, mostrerà essa figura il petto aperto, & lacerato da vno Auoltore, stando in atto di mostrare con le mani le sue passiomi . & il suo tormento.

### TRADIMENTO.

TVOMO vestito di giallolino, con due teste, l'una di vaga giouane, & l'altra di vecchio orgoglioso; nella destra mano terrà vn vaso di suoco, & nella finistra vn'altro vaso d'acqua; sporgendo il braccio innanzi. . .

Il tradimento è vn vitio dell'animo di coloro, che macchinano male contr'alcuno, fotto pretesto di beneuolenza, & d'affettione, o con fatti, o con panole; & però la detta figura si veste di giallolino, che dimostra tradimento.

Dipingest con due teste, per la dimostratione di due passioni distinte, l'vna, che inclina alla beneuolenza finta, l'altra alla malauolenza vera, che tiene celata nel cuore per dimostrarla con l'occasione della ruina altrui.

I due vasi l'uno di suoco, & l'altro d'acqua insegnano, che il tradimento si serue di contrarij, perche quanto il tradimento deue essere maggiore, tanto mostra maggiore l'assettione, & la beneuolenza.

L'acqua, & il fuoco si prende per lo bene, e per lo male, secondo il detto dell'Apocalisse.

Aquam, & ignem apposui tibi, ad quodcunq; volueris porrige manum tuam. TRADIMENTO.

N' huomo armato, di brutto aspetto, il quale stia in atte di baciare vn" altro huomo bello, & senza armi; terrà la mano dritta al pugnale. dietro al fianco.

Si fà d'aspetto dispiacenole, perche questo vitio è macchia enorme, e deformità infame della vita dell'huomo.

Il bacio è inditio d'amicitia, & di beneuo'e- Za; dar la mano al pugnale per vecidere, è effetto d'odio, di rancore,& di tradimento.

L'huomo dilarmato, dimostra l'innocenza, la quale sà scoprir maggiore las macchia del tradimento, & che i traditori sono vigliacchi nell'esercitio dell'armi, non si cutando perdere l'honore, per esser sicuri nel risico della vita.

Tradimento.

Na furia infernale, acconciatamente vellità, tenga vha maschera sipra. il vise, & elzandola alquanto con vna mano, faccia scoprire in parte. la faccia

la faccia macilente, & brutta, la detta maschera hauerà i capelli biondi, & ticci, in capo porterà vn velo sottilissimo, dal quale traspariscano li capelli

lerpentini.

Fingono i Poeti, che le Furie, siemo alcune donne nell'Inferno destinate a toto menti altrui; & che sieno sempre inclinate alla ruina degli huomini, brutte, dispiaceuoli, fetenti, con capelli serpentini, & occhii di fuoco, & per questo estendo esse ministro di grandissimo male, ricoperte con la maschera, noteranno il tradimento, che è vn'effetto nociuo, e luttuoso ricoperto con apparenza di bene, & però hà la detta maschera i capelli biondi, e ricci, che sono i pensieri finti, per ricoprire la propia sceleraggine, & mantener celata la calamità, che preparano altrui. Il che notano i serpenti, che sono tutti veleno, & tossico, & i capelli serpentini, che appariscono sotto al velo, dimostrano, che ogni tradimento alla fine si scuopre, & ogni mal pensiero si sà, secondo il detto di Chri-Ro Nostro Signore.

## AGEDIA.

ONNA vestita di nero, nella destra mano tiene vn pugnale ignudo infanguinato, con'gli stiualetti ne' piedi, & in terra dietro alle spalle vi sarà vn vestimento d'oro, & di diuerse gemme pretiose.

Vestesi la Tragedia di color nero, per esser tal habito malinconico, & conucneuole in questa sorte di Poesia, non contenendo essa altro, che calamità, tuine di Principi con morte violenta, & crudele; il che dimostra il pugnale

infanguinato.

E fu questa Poesia ritrouata da gli antichi per molte ragioni, ma principala mente per ricreare, & confortare gli animi de' cittadini, li quali hauellero potuto pensare per confidenza de se stessi , di douer arrivare alla tirannide, & al reggimento de gli huomini, togliendo loro la speranza di buon successo, con l'e sempio dell'infelicità de gli altri, che a queste arrivati ci sono sabbricate grandiffime calamità.

Dal che si conchiude, esset bene contentarsi dell'honesta fortuna, & senza altra pompa viuere allegramente, con quei pochi commodi, che partorisce

la debole fortuna de' semplici Cittadini.

Integna ancora a' Prencipi, & Signori, a non violentar tanto il corfo della loro grandezza col danno de' Cittadini, che non si ricordino, che la loro fortu-

na, & la vita sta spesse volte riposta nelle mani de' Vassalti.

Il pugnale insanguinato dimostra, che non le morti simplicemente, ma le morti violente de' Prencipi ingiusti sono il suggetto della Tragedia, & , se bene dice Aristotile nell'arte Poetica, che possono essere le Tragedie senza auuenimento di morte, o spargimento di sangue, con tutto ciò è tanto ben seguitare in questo caso l'vso de' Poeti, che le hanno composte di tempo, in tempo, quanto i precetti, che ne dia vn filosofo, ancorche dottissimo.

Gli stiualetti erano portati da' Prencipi per mostrare preminenza alla plebe, & a gli huomini ordinarij, & però si introduceuano i rapprelentatori ad

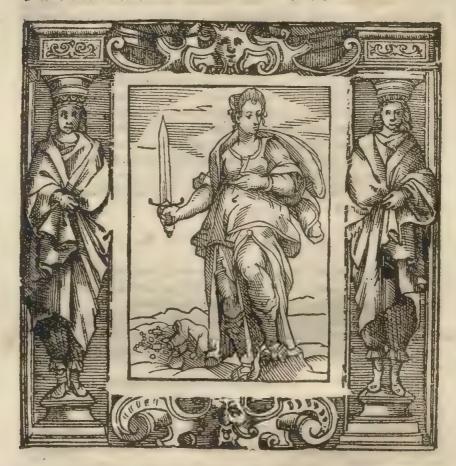

imitatione di quelli calzati, con questa sorte di scarpe, & li dimandavano coturni. E dimostra, che questa sorte di Poema, ha bisogno di parole graui, & di concetti, che non sieno plebei, ne triviali. Però disse Horatio. Effutire leues indigna Tragædia versus.

### TRANQVILLITA.

ONNA con allegro volto, tenga con ambe le mani vn'Alciene, vccello, il quale stia dentro al suo nido, & vn'altro ne voli intorno alla te-Ata di ella.

Gli Alcioni fanno il nido alla sipa del mare con mirabile artificio di officciuo li, & spine di pesci assai piccioli, & in tal modo intessuto, & fortificato, che è sicuro ancora da' colpi di spada; ha forma simile alla Zucca, & non ha se non. vn picciolo pertugio, per il quale a fatica entra, & esce l'Alcione istesso, ilquale fù presso a gl'antichi Egittij indicio di tranquillità, perche esso per naturale. Birati.

istinto conosce i tempi, & si pone a sar il nido, quando vede, che sia per continuare molti giorni tranquilli, & quieti; però tirando di qui la metasora, dimandauano i Romani giorni Alcionij, quei pochi dì, che non era lecito andare ingiuditio, & attendere alle liti nel Foro.

Tranquillità.

Onna bella d'aspetto, la quale stando appoggiata ad vna Naue, con la destra mano tenga vn Cornucopia, & con la sinistra le salde de' panni; per terra vi sarà vn'anchora arrugginita, & in cima all'albero della naue si vedrà vna siamma di suoco.

Si appoggia alla naue, per dimostrare la fermezza, & tranquillità, che consste nella quiete dell'onde, che non la solleuando, sanno, che sicuramente la det-

ta donna s'appoggi.

Il Cornucopia dimostra, che la tranquillità del Cielo, & del mare producono l'abbondanza, l'vna con l'arte delle mercanzie, l'altra con la natura delle nssuenze.

L'anchora è istromento da mantenere la naue salda, quando impetuosamen te è molestata dalle tempeste, gittandosi in mare, & però sarà segno di tranquillità, vedendosi applicata ad altro vso, che a quello di mare.

La fiamma del fuoco sopra alla naue dimostra quella, che i nauiganti dimandano luce di S. Ermo, dalla quale, quando apparisce sopra l'albero della naue, essi prendono certo presagio di vicina tranquillità.

Tranquillità.

Vedi a Sicurezza.

TRANQVILLITA

Nella Medaglia d'Antonino Pio.

ONNA, che tiene con la man destra vn Timone, & con la sinistra due spighe di grano, mostrando per esse spighe. l'abbondanza del grano, che si può hauere per mare in tempo tranquillo, & quieto.

TRIBVLATIONE.

DONNA vestita di nero, sarà scapigliata, nella destra mano terrà tre mat telli, & nella sinistra vn cuore.

E vestita di nero, perche porta neri, & oscuri li pensieri, i quali continnamen te macerano l'anima, & il cuore, non altrimente, che se sussero martelli, iquali con percosse continue lo tormentassero.

I capelli sparsi significano i pensieri, che dissipano, & si intricano insieme nel

multiplicare delle tribul tioni, & de trauagli.

Onna mesta, & afflitta, con le mani, & i piedi legati, & che a canto vi sia vn'assamato Lupo, in atto divolerlo diuorare.

TRISTITIA, OVERO Rammarico del ben'altrui.

Vedi Rammarico.

V 1 TRE

TREGVA.



NA donna, che si a in vna isoletta, nel mezzo del mar tranquillo a sedè re sopra vn fascio d'armi in asta legate, porti il petto armato, come Bellona; habbia sopra il ginocchio deltro il murione, e sopra il murione tenga posato il pugno, e con esto stringa vna verga, intorno laquale sarà inuolto il pesce supo, eil mugile, o muggine, che dir vogliamo vniti insieme; con la sinistra tenga legati con vn cingolo vn cane, e vn gatto, che pacificamente sedano al paro.

Marco Varrone definisce la tregua in due modi. Induciæ sunt pax castrensis paucorum dierum, vel, Inducie sunt belli seriæ. La tregua è vna pace di pochi di satta nel campo, ouero la tregua è una vacanza di guerra; lequali definitioni ad'Aulo Gellio nel pri. lib.cap. 25. non piaceno, & gli paiono più tosto bre 11, & gioconde descrittioni, che persette definitioni: inquanto alla seconda dice, ch'è più tosta gratiosa, che apertamente definita, & che più significantemente è da Greci detta Ecechiria, cioè, astinenza di menar le mani; perche nel tempo della tregua non è secito combattere.

Inquante

In quanto alla prima dice che non si può chiamar pace, perche stà anco in piedi la guerra, se ben l'atto di menar le mani cessa, ne pace castrense dir può, cioè fatta nel campo, o ne gli alloggiamenti de foldati, perche fi fà anco altroue fuor del campo, e de gli alloggiamenti militari; ne anco è per pochi di, perche si concede parimenti a mesi; tie mesi di tregua diedero i Romani a Cartaginesi, come narra Liuio nel x. lib. & sei mesi a Nabide l'iranno de Lacedemoni: Quadrigario poi nel primo de gli Annali lasso scritto, che Caio Pontio Sannito dimandò al Dittatore Romano tregua per sei hore, siche la Tregua non è come dice Varrone, per pochi giorni, ma anco per hore, e mesi, anzi leggiamo in Tito Liuio, che a Perugia, Cortona, & Arezzo, le quali erano quali capi della Toscana chiedendo pace da Romani, su conceduta tregua per trenta anni, & in Atheneo lib. 15. leggest, inducias tecum pacitor ad annos triginta, & tal tregua di 30. anni fu fatta da gli Atheniesi con i Lacedemoni: soggiogata, ch' hebbero l'Eubea ; il medesimo Tito Liuto riferitce, che alli Veietani su da Romani conceduta tregua di 20. & 40. anni, & di più nel primo lib. di cento anni . Subacti Veientes pacem petitum Oratores Komam mittunt, agri parte multatis, in cen-Eim annos induciæ date. Nel sertimo libro racconta vna tregua data a Ceripur di cento anni, essendo la tregua per hore, giorni, mesi, & anni di lungo, & breue tempo, potremo dire, che la Tregua sia vna conuentione di sospendere le armi per un certo tempo determinato . Non è da tralasciare la definitione, ch'è nella prima legge cap. primo soue si comprende interamente la conditione della, tregua, perche in ella si dà sicurezza alle cose, & alle persone, mentre che anco non è finita la discordia . Tregua est securitas præstita rebus, & personis discordia nondum finita, & quelto in quanto alla definitione,

In quanto alla Etimologia della voce latina Inducia, il sudetto Gellio, pensa ehe sia voce composta di tre parole inde, vti, iam. Cioè, che non si combatti per sine al giorno determinato, da indi in poi sia lecito trattare, come già si soleua da nemici per via di guerra. Aurelio Opilio la giudica voce deriuata, ab initu, & introitu, perche nel tempo della tregua li nemici sogliono hauer comertio.

infieme, & cial uno può entrare nello stato dell'altro sicuramente.

L'inuentore della Tregua secondo Plinio lib. 7. cap. 56. su Licanore; Indueias lycanor, sædera Theteus. Giudici tanto della Tregua, quanto della legaerano i Feciali, perche questi si deputauano sopra la sede Publica de' popoli, come si è detto nella sigura della lega, & Cic. pone questa legge. Nel lib. 2. delegibus. Fæderum, Pacis, belli, induciarum, oratorum seciales iudices sunto.
Ma io só d'opinione che il primo, ch'habbia proposta la Tregua, sia stato Priamo
Rè de' Troiani, il quale doppo vna battaglia satta contro i Greci, con mortalità
dell' vna, & l'altra parte, mandò Ideo per suo Antbasciatore ad Agamennone Imperadore de Greci a sormar tregua, sinche dessero condimento a i Cadaueri de suoi col suoco, per quanto si canta da Homero nella 7. Iliade.

Nune quidem cœnam sumite in V be sicut prius.

Et solitas excubias agite, ac vigilate quisque.

Mane autem Idæus eat concauas ad naues.

Vt dicat Atridis, Agamemnoni, & Menelao

## ICONOLOGIA

Sententiam Alexandri, cuius gratia contentio orta est, Illud etiam caute addant si velint, Cessare a bello tristi, donec cadauera Comburamus, postea iterum pugnabimus, donec fortuna Nos dirimat, detque alterutris victoriam,

1 equal tregua fil accettata da Agamennone Imperadore, & giurò di mantentila algando lo scettro alcielo.

Sed de mortuis cremandis nihil inuideo,
Neq; enim vius quisquam cadauerum mortuorum
Est; postquam occubuerint, igne cremandi sunt ocius;
Foederis autem esto testis suppiter altisonans, maritus sunonis,

Sic farus sceptrum sustulit omnibus Dijs.

Ne quali versi affatto si rappresenta la forma della tregua, ancorche vi sia la parola forderis, cosi posta in quanto che fordus genericamente parlando può figrificare ogni parto. & accordo stabilito con giuramento tra nemici, come è la tregua, tanto più, che nel testo-Greco leggesi Horcia, che significa giuramen to; ma in spetie la parola sædus non significa altro più propiamente, che amicitia, & pace, si come nella figura della lega habbiamo con autoritá prouato, & più certezza ne danno gl'Historici, che spesse volte pongon l'amicitia, & la pace sotto nome di sædus, si che propia, & distintamente parlando la tregua non fi può dir fædus, attesoche vi è differenza grande tra loro, perche la tregua da. latini detta inducia, è pace temporale, per un certo spatio di tempo, & fadus è parto d'amicitia, & pace perpetua, ne è marauiglia, che i Romani a parecchi oratori, che dimandarono loro lega, diedero più tosto tregua, si come ne anuertisce il Sigonio nel primo lib. de Antiquo sure Italie cap. primo. Et se la traduttione sudetta dice. Fæderie autem esto testis suppiter. Lo dice per isprimere. che Agamennone Imperadore, inuocò Gioue per testimonio del patto giurato nell'accettar la tregua: Dunque la proposta, che sa fare Priamo Re de Trojani da Ides suo nuntio a Greci, essendo vna sospension d'arme, finche s'abbrucino i Cadaueri, viene ad essere tregua formata, poiche finito di abbruciare detti Cadqueri, dice di voler combattere di nuouo: ne più antica tregua di questa fi legge', onde potemo dire, che l'inuentore della tregua sia stato Priamo Re de' Troiani.

Il corpo della nostra figura stà in una isoletta nel mezzo del mar tranquillo per dimostrare, che lo stato della tregua, è come il mare tranquillo, ma nonspet sempre, perche alsine prorempe in turbolenza, e tempesta, e si come cessata la tempesta dell'onde si può andare sicuramente nel mezzo del mare durante la tranquillità, così cessata la tempesta delle armi, per sin che dura il tranquillo tempo della tregua si può andare sicuramente nel mezzo dello stato nemico. E ciò cadde sotto la sudetta Etimologia d'Aurelio Opilio. Ab initu, introitu. Perche nel tempo della tregua s'entra nel paese de' nemici se pericolo.

Siede sopra vn sascio d'armi in asta legate, perche se bene nel tempo dellatregua si soprasedena le armi, & se riponeno, nullacimeno finito il tempo della tregua fa tregua si scioglicno le armi, & ritorna in piedi la guerra, come prima, e ciò cade sotto le definitioni di Varrone, & sotto l'Etimologia di Gellio di quelle tre parole. Inde, vii riam.

Portail petto armato, come Bellona, perche nel tempo della tregua stà nel pet

to de' Popoli la cura della guerra, ancorche si facci vacanza dalle armi .

Tiene sedendo il murione su'l ginocchio, e non in testa, per significare maggiormente il riposo, che si prende nel tempo della tregua, oce vi tiene la mano sopra per mosti are la protezza di ponerselo in testa, finito il tempo della tregua.

Il pesce Lupo vnito col Muggine, è simbolo della tregua, poiche questi due. pesci, ancorche siano capitali nemici, nondimeno ad vu certo determinato tem po logliono insieme congregarsi, per quanto il Filosofo nella Historia d'Animali lib. 9. cap. 2, cost narra. Lupus, & mugilis quanquam inimici sunt capitales, tamen stato tempore congregantur: sono inuolti poi interno alla vergo, per dimostrare, che la conuentione della tregua astringe le parti a stare vnite senza offenderii, non essendo lecito col dar noia, & molestia, compere la verga, cioè la legge della tregua, perche chi tompe la tregua, fà violenza alla legge delle genti, come si lea da Liuio lib. 40. riputandoli traudolenti quelli, che la rompeno. Omnes portas concionabundus iple Imperator circumije, & quibulcunq; irritamentis poterat, iras militum acuebat, nunc fraudem holtium ineulans, qui pace petita, inducijs datis, per iplum induciarum tempus, contra lus gentium, ad castra oppugnanda venissent. Fraudolenti surono i Cartaginesi, che violorono la tregua contro Romani prima, che spirasse il penultimo giorno della tregua, come riferisce Liuio lib. 20. fraudolenti surono i Longobardi , che nell'Imperio di Mauritio più volte romperono la tregua in Italia. Fraudolenti furono i Thraci, i quali vinti dalli Boetij alla palude Coapide se ne suggirono in Helicon, & fecero tregua co i Boetij per cinque giorni, secondo riferisce Suida; nel qual tempo i Boetij fatto configlio si patnono assicurati dalla Vittoria, & dalia treguaj: & mentre che a Minerua Itonia, come dice Polieno antichissimo Autore nell'ottavo lib. de gli stratagemmi, facrificavano, & conviti celebrava. hossurono di notte da Thraci aflattati, parte vecisi, & parte presi viui; I Boetij Ismentandosi con i loro nemici della violata tregua, rilposero i I hraci, ch'essi fecero tregua per i giorni, e non per le notti: con molta ragione simili fraudolen ti vengono meritamente vituperati da Cicerone nel primo degli offitij, perchesotto vua malitiosa, & astuta interpretatione di legge fanno ingiuria, come quel lo, che hauendo fatto col nemico per trenta giorni tregua, di notte saccheggiaua i campi, volendo che la tregua pattuita fulle per li giorni,& non per le notti. Vt ille qui cum triginta dierum ellent cum hoste pactæ induciæ, noctu populabatur agros, quod dierum essent pacta, non noctium induciç.

Per meglio dimostrare l'obbiligatione del patro conuenuto nella tregua vengono dalla nostra sigura tenuti legati vn cane, & vn gatto, perche il patro della tregua lega gli animi de' nemici, & sattioni contrarie, che nel tempo della tregua riposano, e stanno il pace, simta la tregua tomano ad ellere come cani, & gatti, i quali alle volte stanno pacificamente insieme, ma in breue tempo

por fi azzultano.

VALORE.



S I dipingerà per il valore la figura d'Hercule con la pelle del Leone attorno, & che fia cinto da vina gran serpe, allaquale con le mani strenga la gola, e la sossophi.

Essendo il Valore vna congiuntione della virtù del corpo, & dell'animo insieme, per quella del corpo si dimostra nella serpe, ch'vecide detta figura con le
mani rappresentandosi l'inuitta proua, che sece Hercule sanciullo mentre siaua
in culla, vecise vna grandissima serpe, & per quella dell'animo le spe glie del
Leone, & perciò gi'antichi figurarono il Valore nell'immagine d'Hercule, e lo
dimandarono con nome di Virtù.

Valore .

H Votno di età virile, vestito d'oro, nella destra mano tiene una ghirlanda d'Alloro, & une Scettro, e con la sinistra accarezza vn Leone, il quale gu appoggia al sinistro sianco.

All' etd

All'età virile si appoggia il valore facilmente, perche suol per sè stessa portare la fortezza dell'animo, & la robustezza del corpo vestesi d'oro, perciochesti come l'oro nelle fiamme si affina, cost la perfettione dell'huomo si acquista nelle fiamme de gli odij nodriti. o dall'Inuidia, o dalla Fortuna.

Gli si fa lo scettro, perche al valore si deuono di ragione i gouerni, le signorie; & la corona dell'Alloro, che sempre mantiene il verde lei Zi impalliditfi, dimostia l'ostitio dell'huomo valoroso, secondo il detto d' livratio nelle Epistole is a series of the contraction of the cont

'Nil conscire sibi, nulla pallescere culpatina cause de montre cultura

Perche la pallidezza, è segno ne' pericoli di poco valore.

Il Leone, col quale fi accasegga din offra, che è opera di vero valore, faper acquistate gli animi de gli huemim sen, & bestiali, con preuocatli alla bene. . uolenza, ipogliandogli con particolar garbo de' costumi maligiti, & nelie ma-

VANA GLORIANS CONTRACT

ONNA di vano aspetto con un paro di corna in testa, nellequali sia rauuolto del fieno. I luoi pendenti saranno due sarguisughe, vna per orecchia, terrà nella man destra vna tron ba, nella sinistra vn filo, al quale sia attaccato vna Veipa, che tuolazzi in alto, simile alle Api, ma più grossa, con le

ali maggiori.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

La Vana Gloria è vn moto inordinato dell'animo, col quale vno defidera la propia eccellenza, per esser più de gli altri honorato. S. Girolamo nell'Epistole. Gloria inanis est inordinatus animi motus, quo aliquis propriam debderat excellentiam, vt alios honore percellat. La Gloria veramente incita gl'animi de gli huomini alla virtù, impercioche se il corso delli caualii s'escuta col suono del la tromba, se nella caccia i Veltri con la voce, & grida de cacciatori prendono animo a conseguir la preda, le con lo strepiro delle mani si fà, che da gli animali muti si appetisca la velocità, quanto crediamo noi, che si possano simolare gli huomini, i quali nati sono alla auidità della lode, & della gli ma? Quello, che si commuoue dalla face, & dalto stimolo della gloria ad honorate impre'e,non si può dire se non, che habbia vn bell'animo, perche bella cota è, conte un buoana fama per mezzo d'honorate imprese.

Quid autem pulcrius Viro.

Quam gloriam bonam inter homines confequi?

Disse Theocrito tra tutti i premij della virti), amplishmo è quello della glocia, che ricompensa la brevità della vita con la memoria della porterità, e sa che lontani presenti siamo, e mosti viuiamo. Ma ce mmunemente gli hvomini sono tanto accecati dalla cupidigia della lode, & della gloria . cl.e per elle: tenuti sopra gli altri più eminenti, vanno mend cando la gloria con in mederat, affertatione, nel che fi d mostiano totalmente vani. La vera g'oria è co uparsi in opere buone solo per fine d'operat bene, per amor del icn n o bene Dio. & per ottenere da lui l'eterna gloria, disprezzat de l'applauso, & la gloria del Mot de alquale anco dil jaceno ; li buomini var agloriet, cer u uo che facciane per fne della gloria ej erationi degne di gloria. Dispiacque Melandro N'aj ne, an-

corche vittorioso Imperadore, perche gloriandosi di se stesso volcua esser tenute non figlio di Filippo Rè, ma di Gioue Hammone, & vn Dio riputandofi più che huomo. Dispiacque Silla a Mario Pretore in Africa, ch'egli si mostralle ambitioso, e troppo immerso nel gusto della gloria, quando che conduttogli auanti prigione il Rè Giugurta, scolpì l'imagine del Rè prigioniero nel suo anello, però lo priuo della questura, e lo scacció da le, diche sdegnato Silla, diede principio alle guerre Cinilizaccele per certo dalla vanagloria. Dispiacque l'Orator Romano, che si gloriasse tanto del suo Consolato e della cógiura di Catilina da lui estinta. mallimamente in quel verlo vanagloriolo. O fortunatam natam me confule Romam. Chi vuol ritener gloria anco appreffo il mondo disprezzi la gloria, laqua le difficilmente si custoditée, perche chi opera bene per desso di gloria non sa celare il suo vanaglorioso affetto, per lo quale affetto si perde parimente la conquistata Gloria, Santo Agostino nelle confessionidice, che spesso l'huomo vano fi g'oria dell'istesso dilprezzo della vanagloria, ma non la sprezza altrimenti, mentre dentro, si gloria della gloria, ch'egli abbraccia. Molto ingordo di vanagloria è colui ( tecondo Valerio Massimo) che si gloria esfer lontano dalla gloria, niuno è tanto-humile, che non sia tocco dalla dolcezza della gloria, laquale anco da huomini chiari, & Illustri, si chiede per fine di humili cose ; quelli ttes si, che cercano indurre il disprezzo di lei, non la sprezzano, quando che nellimedefimi volumi, ne quali pertuadeno il disprezzo della gloria vi aggiungono auanti il nome loro: però delle Tullio in Archia Poeta, Trahimur omnes laudis studio, & optimus quilque maxime gloria ducitur; ipsi illi philosophi etiams in illis libellis, quos de contemnenda gloria senbunt, nomen suum interibunt: in quo prædicationem, & nobilitatem despiciunt, prædicati, & nominati volunt. Vana sciocchezza dell'huomo, che s'applica ai bene solo per amor della Mandana gloria, & non fi accorge, che quel bene, ch'etercita è male, non effendo fatto per amor del sommo bene Dio, & per meritare l'eterna gloria. Di che fi gloria l'huomo? della sapienza fil gloriarsi della sapienza è ignominia : alche potiamo applicare quel detto della sapienza cap. 17. Sapientia gloria, correptio cum contumelia. Perche s'affatiga l'nuomo in componere libri? per mo-Itrare alli futuri secoli il suo sapere, e si sparga il suo nome per lo Mondo? O come riesce vana questa vanagloria, poiche alli suoi medetimi giorni da pochi vien conosciuto, quanti si conoscono a vista le virtu, & l'opere de' quali non fi sanno : & quanti sono conosciuti a nome, per l'opere, & virtu loso, che per vista non si conoscono, le dunque a tempi loro non conseguiscono appieno la bramata gloria, ne meno secondo l'intento loro la conseguiranno per tempi aunenire, poiche la langhezza, & mutatione de tempi opprime la famadelle cose pallace. Che guito sentiranno eili d'esser doppo morte citati, & nominati? & in vita in vece di gulto non le lente bene spesso disgusto in sentir lacerare le opere sue dainuidi, da maligni, & dalla moltitudine de giuditij critici, che in vece di gloriz danno biasimo ? oltre che diuerse tono le profeisioni, & i professori d'una scienza, & atte, per lo più non si curano di trate tati d' vn altra: trouandomi vn giorno in vn circolo honorato di letterate. perione vennia citare in vna occorenza Tito Liuio; mi dimando un Theologe

lago Spagnuolo Eccellente nella lua disciplina, chi fulle Tico Liuio, & di che trattalle: certo che apprello di lui la gloria di si nobile Autore, & de' Romani, de' quali egli tratta, era incognita: & pur Tito Liuio ( per quanto narra Plinio nella lua dedicatoria a Velpeliano Imperadore) si gloriaua, ch'egli haueua acquittata gloria a bastanza, & che haurebbe potuto lasciar di scriuere, se l'animo inquieto non si susse pasciuto della fatica, nondimene la sua, gloria col fuo vanto non è nota a tutti i litterati, tanto meno latà nota quella. d'altri di minore autorità: difficile cosa è conseguir la gloria, che si appetisce appresso ognuno, & in ogni luogo. I Cortigiani, che si gloriano d'hauer i primi gradi, & fauori in vna Corte, dalla vanaglotia gonfij, pensano, che non ci siano altri, che loro al Mondo, & che i nomi loro siano celebri, e noti da va Poloall'abro; ma quanto si aggabbano; che sappiamo noi, come si chiamano i Cortigian: Principali del Rè di Francia, di Spagna, di Pollonia, & dell'Imperadore? ne tanpoco quelli di là fanno questi di quà; anzi nein Roma medeama sono da tutta la nobiltà conosciuti, e stimati: ma che dico io de Cortegiani? quanti Principi, Marchefi, Conti, Duchi, Baroni, & Prelati ci fono al Mondo, il nome de quali non lappiamo, & se da vno si sa, dall'altro non si sà : quante flatue, arme di Principi, & infegne vediamo ne Palazzi, Tempij, & Sepoleri eretti solo per vanagloria da noi non conosciute? ne solo de passati, ma anco di quelli, ch'hoggi gioi no viuono sono da tutti, & per tutto conosciute. La maggior gloria, che più oltre sia dilatata è quella de Romani, & nondimeno a tempi di Marco Tullio la gloria loro, che pur haueuano riportato g'oriose vittorie d'Africa, de Parthi, & d'altre più remote regioni del Mondo, non haueua passato il fiume Gange, & asceso il Monte Caucasso, per lo che leggesi nel sogno di Scipione. Ex his ipsis cultis, notisq; terris, num aut tuum, aut cuiusque-nostrum nomen vel Caucasum hunc, quem cernis,transcendere potuit? vel ipsum Gangem transnare? poco dopo. Cernis profecto quantis in angu-Rijs vestra se gloria dilatare velit. Et più abasso, Non modo non æternam, sed ne diuturnam quidem gloriam assequi possumus, quid autem interest ab his. qui postea nascentur sermonem fore de te? Veggasi tutto il testo, che certo. degno d'effer veduto in tal materia di Vanagioria per nostra confusione, & con esto veggasi Macrobio cap.x. & Boetio de Consolatione lib. 2. prosa testa, il quale nel metro efforta i desidorosi della Vanagloria a timirar la Gloria del Cielo immento, in cotal guisa per vile terrà ciascuno la gloria del Mondo, & vergognaraffi, che il suo nome possa empire il breue spatio della Terra.

Quicumque solam mente pracipiti petit,
Summumque credit gloriam,
Late patens atheris cernat plagas.
Arcumque terrarum situm.
Breuemque replere non valentis ambitum.
Pudebir aucti nominis.

Verzogninsi ben meglio coloro, che prendono Vanagloria da quel caduo, e' fragil bene. Ch'è vento, & ombra, & ha nome beltate. Consondansi quelli ambitiosi, che per gloriarsi d'hauere amistà de' Prencipi, con presenti, e superflue spese comprano l'amicitia loro. Quelli, che per essere tenuti magnanimi, & ricchi pongono quanto hanno infabbriche, gloriandosi, che vi testi l'arme, il nome loro, & la sondatione col millesimo, vanità che cara lor costa; si come caro pagar voleua Firne Meretrice la Vanagloria della sua memoria, poiche il guadagno di molti anni osfesse d'impiegaslo in risar le mura de Thebani, ogni volta ch'e si hauestero posto que la inferittione intorno alle mura destrutte da Alessandro, & ri borate da lei. Alexander quidem subuertit, sed Physne restituit. Meschini, & infesici si reputino coloro, che si gloriano della ricchezza, & potenza loro, che sin yn punto perder possono, ne voggono la morte, che si approssima. Oude sossane Greco, ancorche gentile, non tanto da poeta, quanto da Christiano, cossi parlò.

Oinfelices vt plurimum, minimum vero felices: Mortales, quid gloriamini propter potestates, Quas vna lux vel dedit; vel abstuit? Cum primum aliqua fortuna affulierit, ho mines nihil illico

Ad calos caput erigitis, interea dominunt

Orcum, seu Plutonem astautem non videtis proxime,

Donna figurasi la Vana Gloria, perche se bene ogni sorte di persona è Vana gloriosa, nondimeno le Donne, come più vane, & leggiere hanno dentro di se vu particolare affetto, e studio di Vanagloria; ciò tiene il Tiraquello nelle leggi Connubiali per autorità di Santo Chritostomo. Vanè gloriosum omne genus hom num est (ve ita dicam) maxime autem muliebre: il medesimo Santo nelle epist. di s. Pauolo a gli estij Homilia. 13. Habent, inquit, mulieres in se

quoddam vanæ gloriæ studium

Gran bestialità è l'ester vanaglorioso, perche la Vanagloria è vna feroce bestia. Immanis bestia Vanagloria. Disse Filone Ebreo nella vita dell'huomo ciuile: come gran bettia porta in testa le corna, le quali apprello altri sono simbolo della potenza, & dignità, apprello noi in quelto luogo figurano la fuperbia. 🤘 che dalla dignità, potenza, & facultà di qualche dote, & viitù che vno in se conosce, per lo più si genera, & da lei nasce la vanagloria, che del pari con essa. sempre camina: poiche muno tuperbo è senza vanagloria, ne niuno vanagloriolo è lenze superbia. Lucifero vanamente gloriandosi della sua bellezza, & eminenza insuperbicosi meritò d'ellere incoronato dal Mondo con vin par di corna, le quali denotano l'alterezza, della superbia, & della vanagloria. Al Popolo Moab vanaglorioso, & superbo volse Dio gli susse rotto il corno della fua tuperbia, e'l braccio della fua potenza, Geremia cap. 48. Abscissum est cornu Moab, & brachium eius contiitum est; Audiuimus superbiam Moab, & altitudinem cordis eius. Cellabit Moab elle Populus, quoniam contra dominum gioriatus est. Ad Israel, che pigliò vanagloria delle sue selicità, & delitie temporali, he niente sono, minaccia Dio in Amos cap. 6. Qui lætamini in. nihili, qui dicitis, nunquid non in fortitudine nostra assumpsimus nobis cor-

aua? ecce enim suscitabo super vos domus Israel gentem, & conterent vos ab intioitu en ath viq; ad torrentem delerti. Onde il Regio Poeta nel lalmo 74 apertamente ci ammonisce, che non alziamo il corno della superbia, & della vanagloria. Nolite exaltare in altum cornu vestrum, ego autem annuntiabo in laculum: cantabo Deo lacob, & omnia cornua peccatorum confringam. Bettie Iono i vanagloriosi, perche seguitano la bestia della vanagloria. Bestia fil Crostrato ad abbruciare lo stupendo Tempio di Diana Efesia con manifesto pericolo della vita sua, solo per faisi nominare al Mondo. Bestia su Empedocle Filosofo riputato a suoi tempi di mente saggia, & austera, il quale per ambitione d'esser tenuto yn Dio, come le susse sparite, & asceso al C'elo, nou lapendoli nuoua di lui, si discostò la notte dalla Villa, oue egli sece la sera vn sacrificio, & vn conuito; Mentre i conuitati dorminano separati, chi sotto vn'albero, chi da vn canto,e chi dall'altro,s'andò a gettate nell'atdente voragine del Monte Etna, mala vehemenza della hamma shalzo in alto fuor della voragine le sue scarpe di bronzo, che portar solea ; in tal gussa il suoco palesò l'ardente desio della sua vanagloria. Bestie simili si sono vedute a tempi nostri, che. hanno ambito d'eller tenuti santi.

Il fieno intorno alle corna posto negl'Adagij sotto quelle parole di Horatio li-

beo primo Satira quarta.

Fænum habet in cornu, longe fuge !

Pigliali da Pierio per simbolo della ferocità, non lontana dalla vanagloria. perche sì come i Tori per l'abbondanza del pasto ingrassati diuentano più altieri, & infolenti, così le persone del Mondo per l'abbondanza delle commodità, felicità, e potenze loro diuengono più tuperbi, & vanaglorios: contuttociò noi per altro rispetto ponemo intorno alle corna della nanaglotia il fieno; per dimoflrare, che le graui corna dell'alterezza fi riducono in leggierezza di fieno, invanità, in niente, e che i superbi, & altı pensieri, che ha in testa il vanaglorioso restano ali'vitimo offuscati, & coperti da vna viltà abietta, e minima: poiche il pensiero del vanaglorioto è apunto come il sieno, gli sioritce nella men te per vn poco, ma tosto si risolue in aridita di fieno, che in vn'ameno prato bala dangolo verdeggia, ma in breue si secca, e'l fior gli cade. Esaia cap. 40. Omnis gloria eius quali flos agri, exiccatum est fænum, & cecidit flos. Concetto che si repete da S. Pietro, & da S. lacomo nella puma Epistola. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua, diues autem iu humilitate sua, quoniana ficut flos fæni transibit, exortum est enim sol cum ardore, & arescit sænum, flos eius decidit, & decor vulcus eius deperijt.

La sanguisuga, che alle orecchie attaccate stanno in vece di pendenti, sono figura, che la vanagloria è come vna magnatta, che mangia di continuo l'anima, & la mente, che non si stacca se non alla morte, poiche gli huomini, ancorche sapientissimi, sinche viuono sono dentro di loro nel pensiero tocchi dalla auidità della gloria: però disse Flatone, che la cupid gia della gloria è l'vitima spoglia, di che si spogli l'anima. Cupidinem gloria velut vitimam tunicame, anima solet deponere, alche risguarda quello di Cornelio Tacito nelle Historie lib.4. Erant quibus appetentios sama viduretur: quando etiam sapientibus cu-

pido gloria nouissima exuitur: nel qual luogo parla di Peto Trasea disprezzato. re di ricchezze, mantenitore del giusto, intrepido, costante; se non che ad alcuni parue troppo auido di fama, poiche anco ne gli huomini sauij l'yltimo affetto, che si lassi, è il desiderio di gloria: la quale sottilmente entra,ma ingordamente deuora il bene, che si fà, senza che ce ne sentiamo, come la sangisuga il sangue. S. Crisostomo. Quo inanis:gloria ingreditur omnia que intus sunt, infensibiliter aufert. Onde con proportionato nome S. Gio. Climaco chiama la vanagloria sanguisuga, il qual Santo (per quanto riferisce il Padre Granata in vna predica del tomo secondo ) espugnaua l'auaritia con la misericordia, l'accidia con la meditatione della morte, & la vanagloria col farsi veder di rado, & col parlar poco, con la solitudine, & con la tacitutnità, rimedij veramente atti a staccarfi da dosso questa sanguisuga, che si tenacemente s'attacca, che congran difficoltà da gli animi staccar si può : le cui forze Santo Agostino dice, che non si fanno, se non da chi cerca fargli resistenza: perche se ad alcuno è facile il non desiderar lode, quando non si porge; difficil cosa è non se ne pigliat diletto, quando s'offerisce. Quas vires nocendi habeat humanæ gloriæ Amor non sentit, nisi qui ei bellum indixerit. Quia esti cuiquam facile est laudem non cupere, dum negatur', difficile tamen est ea non delectari, cum oftertur. Ma questa sanguisuga è tanto giotta, che non ci lassa aspettare, che altri ci offerisca lode, ma sà che noi l'andiamo procaeciando, perche naturalcialcheduno ha dentro di se questa sanguisuga d'Amor di gloria, però non cola facilmente si può in tutto staccare dal senso.

La Tromba, che nella destra tiene è ordinario stromento della vanagloria, con che sa l'ossitio da se stessa della sama, & significa quelli, che nella vanagloria escedeno, & che di propia bocca cantano di se medesimi, & inalzano con magnisicenza, & sonoro circuito di parole le cose loro, e se sanno qualche opera buona, la sanno in modo, che si sappia, & acciò si sappia bene la publicano essi. S. Chrisostomo sopra quel passo di Santo Mattheo cap. 6. Cum facis Electrosinam noli tuba canere ante te: dice che la tromba, e ogni attione, oueto parola, per la quale il vanto dell'opera si rappresenta, & che il cantar con la tromba, è desiderar la pompa della vanagloria. Tuba est omnis actus vel sermo, per quam ipsa operis iactantia designatur, tuba ergo canere est, pompam vanæ laudis appetere: brutta cosa è il vantarsi, odiosa a gli huomini, & a Dio stesso, che odiaua Moab, perche era vanaglorioso, superbo, & perche si vantaua oltta modo. Ego scio, ait dominus, iactantiam eius, quod non sit iuxta ea virtus eius. Aristide Orator Greco, tiene che quando i fatti corrispondeno al vanto delle parole, che sia conueniente di lodar se stesso, per appoggiar la sua opi-

nione arreca le parole d'Achille nel nono dell'Iliade.

Oppida ter quatuor cœpi naualibus armis, Terrenis vnum, atq; decem circum Vbera Troiz, Thesauros quibus è cunctis multosq; bonosq; Eripui atq; omnes Atridæ munera seci.

Soggiunge Aristide. Nemo Grecorum indignatur. cur? quia congruunt sacta verbis. Ma dica pure quel, che si veglia. Non ci è cosa, che siminuisca

più la lode, che il vantarsi, & gloriarsi delle sue opere, ancorche vere. Laus in ore proprio sordescit. Non è d'approuare quella sua disesa, che sa Aristide, il-quale hauendo lodato vna sua Oratione sopra Minerua, perche ne su ripreso sostiene nel Parastegmate, che sece bene a gloriarsi, con molti essempi spetialmente d'Homero che s'attribuisca il principato della Poesia, & che Hesiodo ancor egli si glorij.

Musarum laudes infert

Quæ quondam Hesiodum docuerunt carmina pulcra.

Rispondo, che all'esempio de Poeti in auantarsi, & gloriarsi, non si deue poner mente, perche è loro propio vano costume, essendoche essi appetiscono più la gloria, che il cibo, e le sostanze, & se la danno bene spesso con apparato d'Hiperbole, e grande apertura di bocca, nel che i poeti d'hoggidì auanzano quanti poeti siano mai stati al Mondo, poiche ho sentito dire da alcuni di loro, che-Virgilio non è tanto mirabile, quanto si tiene, quasi ch'essi habbino più giuditio, del giuditio vniuersale, & che il loro stile è più sonoro, & naturale del suo senza durezza: altri dicono che hanno più culta, dolce, & soaue facondia di Gatullo, Tibullo, & Propertio: Altri nella poesia volgare, dicono che lo stile del Petrarca non è da imitarfi, perche non s'vsa più, quasi che lo stile d'vna lingua, sia qualche braga alla martingalla, o calzone alla siuigliana: & che lo stile de' capi principali non sa per ogni tempo buono: sicome sempre sarà degno d'essere imitato più d'ogni altro lo stile d'Homero, di Virgilio, di Pindato, & d'Horatio nel genere loro, cosi nel suo sarà quello del Petrarca: Se non s'vsa; non s'vía da chi non vuole, da chi non può, & da chi non sà víarlo, non che arriuarlo:tacciano per l'auuenire i nostri Poeti, ne dichino più, che se il Petrarcha fusse viuo mutarebbe maniera di dire, & componerebbe com'essi compongono; talmente che il Petrarca pigliarebbe norma da loro: soggiungono, che il Poe ma dell'Ariosto va terra, terra, & che quello del Tasso fà troppo alte coruette: Ma ch'essi hanno trouato la vera sorte di stile Heroico. Io per me vorrei che lo facessero per gloria dell'età nostra; ma non che il dicessero, il dire è facil cosa la difficultà è fare di propria inuentione cole nuoue, lenga repetere cole volgate d'altri, & di quelli medesimi, ch'essi biasimano, & di giungere al segno de i predetti Poeti non che passarlo: la verità è, ch'essi cercano opprimere con parole la gloria d'altri, per inalzar se stessi : ma ci vuole altro, che parole di vanto, per le quali si rendeno abomineuoli, & muoueno a riso le genti: quando benanco hauessero i fatti non per questo fariano bene a gloriarsi; la lode, che viena data da aitri, è soaue ad vditsi (dice Senosonte) ma noiosa è, quando vno da se stesso se la piglia: tanto più poi è noiosa, quando che si deroga alla gloria altrui per gloriar se stesso, non essendo cosa da ben creato. Nunquam ciuile est laudi, & gloriæ alienę se ipsum opponere. disse Plutarco. Ma torniamo ad Aristide vanaglorioso: che Hesiodo si lodi da se stesso in quel verso nel principio della Theogonia: a me non pare, che tanto si lodi, quanto che i iconosca la lode della sua Poesia dalle Muse: tollerabili sono coloro, che nel toccare qualche cofa di se, non s'attribuiscono il tutto, ma riconoscono la virtù, il valore, & il talento loro da Dio: & questa è la quinta cagione, che arrechi Plutarcho di poter lodar le stesso, quando che le sue lodi si trasferiscono in altrui, riceuendole principal-

Ł

cito essempio da lui Aristide, al quale come Oratore non si conuiene la licenza, & libertà Poetica: anzi al Poeta istesso è biasimeuole passare nelle sue lodio sicome Piutarco nel trattato di lodar se stesso nel principio biasima Pindaro, che si vanta, & non sa mai sine di magnificare la sua facoltà: Ho ben veduto in Homero, che le più principali, e saggie persone delli suoi Poemi suor di decoro si vantano, come Vlisse nella Odissea, il quale esponendo le sue calamità ad Alcinoo Imperatore narra le sue imprese ordinatamente in quattro libri dall'ot tauo al duodecimo, permetto l'occasione di raccontare l'imprese, le prodezze, & le vittorie sue dalle cose aunerse conforme al parer di Plutarco: ma nonammetto l'esordio, & la forma delle parole con le quali troppo s'innalza, massimamente ritrouandosi allhora in basso stato, conosciuto solo per bisognose

or the contract of the court of the contract o

Sum Vlysses Laertiades, qui omnibus dolis. Hominibus curæ sum: & mea gloria cœlum attingit.

foraltiere.

Se noi sentissimo dire ad vn sauio più d'Vhile, & di Salomone insieme, la mia gloria per fino al Ciel si spande, ci metteriamo a ridere, & lo giudicariamo non sauio, ma stolto, & tanto più rideriamo, se lo sentissimo dire da vn meschino forastiere da noi non conosciuto. Ma come arriua la sua sama, & gloria ranto alto, se si da a conoscere ad Alcinoo, che non sapeua chi si susse è che

ria tanto alto, le si da a conoscere ad Alcinoo, che non sapeua chi si susse e che sia il vero nel sine dell'ottauo vedendo Alcinoo, che Vlisse piangeua dirottamen te, come vna semmina, gli addimandò, perche piangeua, chi era , come si chiamaua, & di che loco. Onde Vlisse nel principio del nono gli risponde. Sum Vlysses. & quel che segue. Alcinoo poi, doppo hauerlo vdito mo'to, non mosstra di conoscerlo ne men per sama, quandoche nel mezzo dell' vndecima Od siste a non conoscendolo più che tanto, altro non dice ad Vlisse, che queste parole; Dail'aspetto non posso giudicare, che tu sia vn surbo, ne vn sallario, come molti huomini, che vanno vagabondi, per la terra a piantar pastocchie, canzone, e menzogne, dandosi vanto d'hauer satto, e detto; perche hai bella maniera di dire, & buoni pensieri: ma dato che anco Alcinoo l'hauesse conosciuto per sama, non conueniua, che Vlisse di se stessio dicesse. Mea gloria cœlum attingit. ne meno a sua immitatione l'Enea di Vergitio. Sum pius Æneas sa

ma super æthera notus.

Nestore patimente si gloria troppo, & parlando con Agamennone Imperatore, & con Achille Rè, & Capitano più de gli altri Greci principale, nel gloriarsi viene ad ingiuriarsi, dicendo loro, io ho pratticato con persone più sorti di voi, da quali sempre sui stimato.

lam enim aliquando ego & cum fortioribus, quam vos

Viris consuetudinem habui: & nunquam me ip parui penderunt.
Poteua ben essagetare la grandezza di quelli, con chi conuersò ingiouentù sua, senza venire ad vna noiota comparatione. Achille ha dell'arrogante a dire ad Agamennone suo Imperadore in presenza d'altri principali
Greci. Tu non hai honorato me, che sono il più sotte di tutti i Greci; & dolendosene con Theti madre sua conserma l'istesso.

Noscat autem, Atrides late dominans Agamemnon. Suam culpam: quod fortissimum Achinorum non honorauit.

Poteua ben mostrare le sue ragioni, & il torto fattogli da Agamennone, senza auantarsi d'ellere il più forte de Greci: certo che simili parole lo fanno fuperbe, & immodefto. Parla bene con giusta maniera nel nono dell'Iliade, in quel luogo citato da Ariltide, oue ricuta Achille di non tornare a feruire Agamennone, che gli mandò per Ambalciatori Vlille, Aiace, & Fenice, a quali rispose, d'hauer sempre combattuto, & esposta la vita sua per seruitio d'Agamennone, hauer preso dodici Città per Mare, per Terra vndici, & d'hauer fatti molti bottini di Thesori pretiosi, & datili tutti ad Agamennone, & ch'egli poi gli haueux tolto il premio, che se gli doueua. Tutto questo non lo dice a line di vantarti delle tue imprele, ma per far vedere i giulti meriti della lua leru tù, & l'ingiusto torto riceunto in ricompensa dal suo Imperadore, atteso che il contare i suoi fatti per difesa sua, & scolpar se stello, è la prima cagione, che permetta Plutarcho di lodar se stesso. Però Aristide non piglia eguale ellempio, perche ad Achille era necessario in tal caso per dir lesue ragioni, narcar le sue prodezze veramente satte. Ma a lui non era necesfario ne conueniua lodar l'oratione sua; concedest bene, che si difendano le opere fue, & che si mantenghino per buone, quando da altri sono riprese: ma non essendo stata a lui da alcuno biasimata, non doueua egli lodarla, ne softentare poi ch'hauesse fatto bene ad essetti lodato da se stello, quando sù ammonito, ch'egli si gloriaua. Il Maggiore Oratoi di tutti i Greci lo viene 20 conu ncere, dicendo, che niuna persona di sodezza; & dottrina segnalata. non solo non dirà cosa alcuna gloriosamente di se stesso, ma s'arrossirà anco sentirne due da altri. Quelli poi, che sono lontani dalla vera dottrina, che si attribuiscono, & presumono hauerla, per non sapere, parole noiosissime ad vdirsi di se stessi proferiscono. Tantum abest vlium ilhorum, qui solide docti sunt, quicquam de se gloriosus dicere, vt alio etiam dicente, erubescant. Qui vero longius a vera, quam fibi vendicant doctrine, absunt, propter inscitiam verba molestissime audienda de se ipsis proferunt. Niuno dunque deue fare il trombetta delle sue ladi, o vere,o non vere, che siano

La Vespa, che suolazza nalto, è di quella sorte similialle Api, ma più grossa; laquale perche manda suora vn suono, che rimbomba, da latini chiamasi Bambylius; è inutile a produr mele, e si sabrica i faui di luto voti dentro di sostanza, attissimo simbolo dell'huomo vanaglorioso, che per ordinario sa molte parole,

è fa molto strepito, del resto è inutile, & si forma nella mente castella in aria, chimere vuote di senno, e di sapere, fabricate apunto di loto, poiche si fonda sopra la vanagloria delle cose terrene; ond'è quell'Adagio. Bombylius homo. Tali sono quelli huomini, che descriue Theofrasto nelli Charatteri Ethici, cap. 57. & 62. I netti, ambitiofi, & Ostentatori, a quali s'assimigliano quelli, che pieni di boria volano col pensiero in alto, & compariscono sontuosi, & prosumati con paggi a liurea, & moretti appresso, per esser più risguardati, & ammirati, portando adoslo perle, e gioielli, contro iquali Plinio lib. 37. cap. primo, dice, che si gonsiano per vna certa vanagloria da Pisari. Quelli che ogni minima cola, che fanno cercano di farla con vano, & affettato apparecchio, tenendosene poi buoni appresso le genti, dando conto a ciascuno, dell'ordine che hanno tenuto: Quelli che con noiose ostentationi celebrano la nobiltà de gli aui loro, i gradi della casa, le ricchezze, & facultà, che convitano altri non per cortesia, ma per vanità, acciòche si vegghino i loro splendidi addobbamenti, & la loro politia, a quali non si può sar maggior dispetto, che non accettare l'innito, & non risguardore ciò, ch'essi reputano grandezza loro. Quelli che da tutti, & per tutto pigliano la precedenza, la man dritta, e'l primo luogo. Quelli che si compiacciono d'eller veduti appresso vn Principe, e stanno più sul graue, che l'istesso Principe. Quelli che per parere d'hauer gran negotij, maneggi, e secreti d'importanza si ritirano da banda per ogni poco di cosa, & s'ac costano all'orecchie delle persone, quasi che ragionassero d'occulte imprese,ne diranno cosa, che in palese dir non potessero. Quelli che fanno mostra d'yn soprascritto con titolo d'Illustre, o Molto Illustre, e taluolta d'Illustrissimo, & dicono di riceuere continuamente lettere hor da vn Principe, hor dall'altro, & offeriscono di fauoritti appresso quelli , non come offitiosi, ma come vanagloriofi, per darti ad intendere, ch'essi possono appresso Principi; di cosi fatte leggierezze si pascono, & sono inutili per se, non che vtili per altri, essendo tutto il loro studio posto nella vanità, che si risolue alfine in vn rimbombo, che in breue fuantice: ficome ogni Pompa,e Gloria di questo Mondo con tonoro rimbombo perifee . 🦿 Perijt memoria corum fonitu .

### VANITA.

IOVANETTA, ornatamente vestita, con la faecia lisciata, porti

fopra alla testa vna tagga con vn cuote.

Vanità si domanda nell' uomo tutto quello, che non è drizzato a fine perfetto, & stabile, per essere solo il fine regola delle nostre attioni, come dicono i Filosofi. E perche il venire pomposamente, & il lisciassi la faccia si sa per sine di piacer ad altrui con intentione di cosa vile, expoco durabile, però questi si pongono ragione uolmente per segno di vanità.

E Vanità medesimamente scoprire a tutti il suo cuore, & i suoi pensieri, perche è cosa, che non ha sine alcuno, & facilmente può nuocere senza speranza di giouamento, & però il cuore si dipinge apparente sopra al-

la celta.

### VBRIACHEZZA.

ONNA vecchia, rossa, & ridente, vestita del color de'le rose secche, in mano terrà vn vaso da beuere pieno di vino, & à cinto vi sarà vna Pantera.

Rappresentasi vecchia, perche il troppo vinosa, che gli huomini presto in-

uecchiano, & diuentano deboli.

La Pantera mostra, che gli vbriachi sono suriosi, di costumi crudeli, & seroci, come sono le Pantere, lequali, come dice Aristotile nella historia de gli animali, non si dimesticano mai.

Vecchiezza.

Onna grinza, & canuta, vestita di nero semplicemente, con vn ramo di Senicio in mano; perche i fiori di questa herba sono di color pallido, & nella loro più alta parte diuentano come canuti, & cadono.

Vecchiezza.

Donna con la testa canuta, macilenta, & con molte crespe per la faccia, vestita di quel colore delle foglie, quando hanno perduto il vigore, senza ornamento, tenendo nella man sinistra vn horologio da poluere, ilquale stia nel fine dell'hora, & vn paro d'occhiali, con l'altra appoggiandosi ad vn baftone, insegnerà col dito il detto horologio, & terrà vn piede alto, & sospeso sopra vna sossa mostrando il vicino pericolo.

Vecchiezza è quella età dell'huomo, che tiene da cinquanta fino a settanta anni, nella quale l'huomo, che và in declinatione per la freddezza del sangue, diuiene inhabile alle satighe corporali, & essercitij mentali, i quali per la debolezza de' sensi, non può sare senza dissicoltà, e questa età è tutta declinatione.

Che la vecchiezza fminuisca la vista, le forze, l'ambitione, le bellezze, & le speranze, si mostra con gli occhiali, col bastone, col vestimento, con la faccia, & con l'horologio, che stà in fine, ouero dal color della veste somigliante à quello delle frondi de gli alberi nell'Autunno, ouero dalla fossa, nella quale sta per cadere.

Si potrà ancora dipingere, che tenga in mano le spine, ouero la pianta d'al-

cune role, le quali siano sfrondate in gran porte, & languine.

Vecchiezza.

NA vecchia, magra, pallida, coperta d'vn manto nero, & che si appoggia d vna Crocciola, e con la sinistra mano tenga vn ramo seccho tenza soglie da vna parte vi sia vna tartaruca, e dall'altra vn horologio da poluere, e che mostri, che la detta poluere sia al sine.

### VELOCITA.

ONNA con l'ali alle spalle, in atto di correre, tenga vno Sparuiero incapo con l'ali aperte, il che è conforme ad vn detto di Homero, done si esprime vna gran velocità col volo dello Sparuiero.

X 2 Vc-

Onna con habito, con l'ali alle spalle, portando i Talari, ouero fi iualetti fimili a quelli di Mercurio, & nella destra mano vna saetta. I talari sono inditio di velocità, però disse Virg. di Mercurio.

Aurea, quæ sublimem alij siue æquora supra Seu terram rapido pariter cum flumine portant.

La saetta ancora nel suo moto velocissimo merita, che se ne faccia memoria

in questo proposito.

Appresso hauerà vn Delfino, & vna Vela, questa perche sà andare veloce la naue:quello, perche muoue se stesso velocemente.

VELOCITA DELLA VITA HVMANA.

C E dipinge per la velocità della vita humana vn Centauro, il quale anima-Ie fino alle parti estreme del ventre hanno forma humana, & il resto del corpo si finge simile a vn Cauallo.

Racconta Pierio Valeriano, che il termine della nostra vita con veloce corso saprauuiene, & questo, percioche noi con vna marauigliosa lubricità cadendo, siamo dalla morte rapiti.

N D E T T A.

ONNA armata, & vestita di rosso, nella destra tiene vn pugnale ignudo, & si morde vn dito della sinistra, a canto ha vn Leone ferito con vn dardo, il quale si veda in detta ferita, & il Leone stia in atto spauenteuole.

La vendetta si rappresenta con vn pugnale in mano, per dimostrare quello atto spontaneo della volontà, che corre a vendicare le ingiurie, con lo spargi-

mento del sangue, & però ancora si veste di rosso.

Si dipinge armata, perche per mezzo delle priopie forze facilmente può l'huomo vendicare l'offete.

E si morde il dito, perche chi è inclinato a vendicarsi, per hauer memoria più stabile, si serue cosi del male spontaneo, che si sà da sè stello, per memoria del

male violento, che pruoua per lo sforzo degl'altri.

Il Leone essendo ferito osserua mirabilmente il percussore, & non lascia mai occasione di vendicassi. Onde il Pierio racconta, che vn giouane compagno di Giuba Re de' Mori, mentre il detto Re andaua con l'Essercito per li deserti dell'Africa per cagione di prouedere alle sue cose, incontrandosi in vn Leone, lo percosse con vn dardo, & l'anno dapoi ripassando il detto Re già spedito per quel medesimo luogo, comparue il detto Leone, & osseruando il giouane, che l'haueua ferito, andando con velocissimo corso fra la gran moltitudine de Soldati, miserabilmente lo lacerò, partendosi senza offendere alcun'altro; solo sodisfacendosi d'hauer vendicata la vecchia offesa. Però gli Egittij dipingenauano nel detto modo il Leone per la vendetta.

Vendetta.

Onna armata, con vna fiamma di fuoco sopra all'elmo, hauerá mozza. la sinistra mano, & tenendo gli occhij fissi al tronco del braccio dimoftri con l'aspetto tu: bato, malinconia, & rabbia; dall' altra mano terrà il pugna - le in atto di voler ferire, sarà vestita di rosso, & a canto hauerà vn Coruo, con vno Scorpione in bocca, il quale punga có la punta della coda il Coruo nel collo. L'armatura dimostra il valore, & la sortezza del corpo esser necessario alla

"vendetta de' danni riceuuti.

Il fuoco è inditio del moto, & del feruore del sangue intorno al cuore, per ira,& per appetito di vendetta, a che corrisponde l'aspetto turbato.

E guarda il tronco del braccio, perche non è cosa alcuna, che inanimi mag-

giormente alla vendetta, che la memoria fresca de' danni riceuuti.

E però è dimostrata col Coruo punto dallo Scorpione, dal che l'Alciato tira va suo emblema dicendo.

Raptibat volucres captum pede Coruus in auras,
Scorpion, audaci pramia parta gula.

Astille infuso sensim per membra veneno,
Raptorem in stygias compulit vltor aquas.
O risu res digna; alus qui fata parabat,
Ipse perit, propris succubuita; dolis.
VEN VSTA.

Del Signor Giouanni Zarattino Castellino.

INFA bella di gratiolo aspetto vestita di cangiante, cinta con vn cingolo, nel quale vi siano ricamati intorno Cupido, le saci ardenti, & il caduceo di Mercurio, porti in testa vna corona di rose, tenga nella destra mano l'Helichriso siore giallo, & lucido come l'oro, nella sinistra l'augelletto chiama-

to da Greci Tinge.

La Venusta è vna certa gratia, che arreca perfetto condimento alla bellezza: perche non ogni persona bella ha venustà. Suetonio descriuendo le fattezze di Claudio Nerone, sece disserenza nel cap. 5 1. dalla bellezza alla venustà, in quel le parole. Fuit vultu pulcro magis, quam venusto. Fu di volto più tosto bello, che venusto, e gratioso. Catullo sacendo comparatione di Quintia con la sua diletta Lesbia, concede, che Quintia susse bella, non però totalmente bella, perche mon haueua alcuna venustà, ma proua, che Lesbia sua era tutta bella, perche haueua ogni venustà.

Quintia formosa est multis mihi candida, longa, Recta est. hac ego sic singula confiteor. Totum illud formosa nego, nam nulla Venustas. Nulla in tam magno est corpore mica salis. Lesbia formosa est, qua cum pulcherrima tota est. Tum omnibus vna omnes surripuit Veneres.

Dalquale Epigramma si raccoglie, che oltre alle satrezze d'un corpo grande; ben sormato, e d'un color candido, bisogna hauer anco Venusta, e questo so dimostra Catulo non tanto in quella sua voce Venusta, quanto in quella. Mica salis, cioè, che Quintia era insipida, non haueua niente di venusta, e gratia, sopra di che Alessandro Guarino Atauo del Caualier Guarino autore del Pastor sido, dice. Quemadmodum cibi son salaminima della santa una Quintia quoque.

dice. Quemadmodum cibi fine sale minime delectant, ita Quintia quoque, scilicet longa, & candida esset, sine venustate non videbatur sormola.

X 2 Sicome

# ICONOLOGIA

VEN. VSTA.



Sicome il cibo senza sale non gusta, così anco Quintia, ancorche susse bella, grande, e candida, nondimeno non pareua bella senz. Venustà, la quale non è altro, che vna certa gratia, sicome nell' vltimo verso espone il sudetto Autore in quel mezzo pentametro, Omnes surripuit Veneres. Videtur, inquit, ceteris mulieribus omnes venustates surripuisse, cum omnis gratia in ipsa sola appareat: cioè pare, che Lesbia habbia tubbato tutte le venustà alle altre donne, poie che in lei sola apparisce ogni gratia: a guisa del ritratto di Zeuxide Pitture, che per sigurare a gli Agrigentini in Sicilia Giunone La inia, sciesse le più belle bellezze dalle più belle, e gratiose donzelle, ch'hauessero: si conferma da Lucretio Poeta, che verso il sine del 4. lib. chiama la gratia, mero sale.

Paruula Pumilie, Charitonia tota, merum fal.

Volendo inferite, che a tal amante accecato dall'amore vna Dama piccola', di bassa statura da lui amata parerà vna delle Gratie, tutta saporita, e tutta gratiosa, impercioche Chatiton ia sono due parole in alcuni testi malamente con-

gionte,

gionte, che in greco significano gratiatum vna, vna delle gratie, laquale gratia sotto nome di sale vien da mosti Autori compresa, perche la Venustà, & la gratia è il condimento della bellezza, come il sale d'egni viuanda. Plutarco nel quinto Simposio nella questione decima. Factum est ve gratiarum nomen salibus imponeretur a quibusdam. Et più a basso. Acq; hac fortalle de causa pulchritudinem mulieris non ociosam, aut invenustam, sed gratiosam, & ad promouendum aptam, salsam vocant. Per questa cagione, dice egli la bellezza d'vna donna, che non sia otiosa, sciapita, & lenza venustà, ma che sia gratiosa, & atta a commuouere gli animi, è chiamata salsa, cioè saporita, & gratiosa; & però Venere riputata Dea della bellezza si finge nata dal Mare, che è falso: si che la Venustà, che dice Catullo, il Sale, & le Veneri, altro non sono, che la gratia, & la gratia non è altro, che la Venustà, parola deriuata da Venere; a Venere enim (vt inquit Cicero) dicitur Venustas, perciò disse Catullo, che Lesbia rubbò tutte le Veneri, cioè ogni gratia, & Venustà, perche Venere, come Dea delle bellezza, & capo delle gratie, oltre la bellezza del corpo hebbe in se tutte le gratie, che si ricercano ad vna persetta Venustà, la quale contiene due doti principali : la gratia dell'aspetto, & la gratia della voce ; circa l'aspetto consiste nel grato, & gratiolo colore, nel gratiolo moto, nel gratiofo tifo, & nel gratiolo iguardo. Circa la voce contitte nel gratiofo parlare, nel quale spetialmente si ricerca il saporito sale delle saggie, soaui, angeliche parole, e però dille Quintiliano lib.6, cap. 3. che la Venustà è quella cosa, che si dice con vna certa gratia. Venustum est, quod cum gratia quadam, & Venere dicitur. Et nel x.lib. capitolo primo dille. Mocrates omnes dicendi Veneres secutus est. Volendo elprimere, che Isocrate hebbe nel dire ogni gratiosa maniera. Tutte le sudette parti della Venustà vengono considerate più volte dal Petrarca nel caro oggetto dell'amata Laura : confiderò il grato colore di gratia , & di dolcezza pieno in quello quadernale,

Tosto che del mio stato fussi accorta, A me si volse in sì nuouo colore, Ch' haurebbe a Gioue nel maggior furore Tolto l'arme di mano, & l'ira morta.

In quel terzetto poi considerò il candido colore del volto, la biondezza del capello, la negrezza delle ciglia, lo splendore de gli occhi, la bianchezza delli denti, & la rossezza delle labora, colori che arrecano gratia, & Venustà, quando con proportione composti si ritrouano tutti in vn suggetto.

Latesta or sino, & calda neue il volto,

Hebeno i cigli, e gl'occhi eran due stelle

Ond'Amor l'arco non tendeua in fallo.

Perle, & rose vermiglie. Et quel che, segue.

Considerò il gratioso moto, è sguardo, quando disse.

Che dolcemente i piedi, e gli occhì muoue.

Et nel sonetto in qual patte del Cielo considerò insieme con lo sguardo il gratioso parlare, e'i dolce riso.

Per divina bellezza indarno mira
Chi gli occhi di costei giamai non vide
Come soauemente ella li gira.
Non sà com' Amor sano, & come ancide
Chi non sà come dolce ella sospira,
E come dolce parla, e dolce ride.

E nel seguente Sonetto.

Amor, & io sì pien di meraniglia, Come chi mai cofa incredibil vide Miriam coftei, quando ella parla, o ride.

Nell'altro Sonetto considerò medesimamente il gratioso passo, & moto del piede, 8t il soaue parlare.

Lieti fiori, & felici, & ben nat'herbe, Che Madonna passando premer suole, E del bel piede alcun vestigio serbe.

In queste parti dunque, nel colore,nel moto, nel riso,nello sguardo, e nel parlare confiste la Venusta, che rende gratia alla bellezza, perciò l'habbiamo vestita di cangiante composto di varij colori, per la varietà delle gratie, che si ricerca in vn bello oggetto, accioche habbia vna compita bellezza. Perche secondo il Platonico Ficino, la bellezza è una certa venustà, & gratia, la quale il più delle volte si deriua spetialmente da vno adornamento, & eleganza di più cose: & è di tre sorti. Primieramente per l'ornamento di più virtù si forma la gratia negli animi: secondariamente per la concordia, & proportione de colori, & linee nalce ne li corpi la venusta, e la gratia terzo venusta, e gratia parimenti gran dissima nasce dalla consonanza della voce, e della dolce armonia delle parole. fiche di tre sorti è la bellezza, dell'animo, del corpo, & della voce. La bellezza dell'animo si gode con la mente, la bellezza del corpo con gli occhi, la bellezza della voce con le orecchie; Onde l'ittello Ficino in Platone de Pulcro, dice, Pulcru esse gratiam quandam, que animum per mentem, visum, & auditum mouet, & allicit, oue in sostanza concluder si deue, che la bellezza consiste in vna certa gratia, & Venustà, che commuoue, e tira l'animo mediante la mente l'occhio, e l'vdito, tutte queste tre sorti di bellezza, nellequali vnite insieme ap. parisce la gratia, & la Venusta, sono dal Petrarca mediante specialmente la virtè, che forma la gratia ne gli animi, in quel Sonetto.

O d'ardenre virtute honesta, e bella

Alma gentil. Et in quello che comincia. Chi vuol veder.

Vedrà s'arriua a tempo, ogni virtute Ogni bellezza, ogni real costume, Giunti in vn corpo con mirabil tempre.

Nel Sonetto. Amor con la man destra.

Fama, honor, & virtute, & leggiadra

Casta bellezza in habitó celeste

Son la radici della nobil pianta.

Et nel Sonetto. Voglia mi sprona. Nel cui primo terzetto particolatinente. fono raccolte tutte le tre sudetre sorti di bellezza dell'animo del corpo, & della voce, nelle quali è la Venusta, & gratia.

Virtute, honor, bellezza, atto gentile, Dolci parole a i bei rami m'han giunto. Oue foauemente il cuor m'inuefea.

Virtute, honor, ecco la bellezza dell'animo, che ne gli animi concilia la gratia. Bellezza, atto gentil: Ecco la gratia del corpo. Dolci parole; ecco la gratia della voce. A i bei rami m'han giunto.

Oue soauemente il cuor m'iuuesca; ecco la possanza della gratia, che inuesca; commuoue, alletta, etira l'animo per mezzo della mente, l'occhio, el'vdito.

La gratiosa Venusta, dice Platone nelle leggi, che si conviene più alle semime. Venustum autem, modestumq; magis seminis esse accommodatius: quindi è, che M. Tullio per l'ordenario Platonico nel primo degli ossiti dice. Venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem Dobbiamo pensare, che la venusta sia cosa da semmina, la degnità, e gravità huome: ma è da credere, che vogliano intendere d'una certe delicatezza, morbidezza, e modestia seminile, non che la Venusta, & gratia stia male in un'huomo, perche un'huomo senza venusta, e gratia sarà disgratiato: anzi la Venusta & gratia rende l'huomo grato, e giocondo, ancorche brutto sia. Vlisse era desorme, nondimeno con la sua Venusta, e dolce persuasione s'acquistava gli animi di tutti i Greci, e con la sua gratiosa faconda puotè anco fare innamorar di se le Dee, come di sui testissica Ouidio.

Non formosus etat, sed etat facundus Vlysses. Et tamen æquoteas torsit amore Deas.

Quinto Roscio Comedo era guercio, e brutto d'aspetto, ond'egli per coprir la deformit sua su il primo, che vsalle comparire in Scena con la maschera: ma il popolo voleix più tosto vederlo, & vdirlo smascherato, perche oltre la dolce pronuntia, haueiti vna singolar venustà, & gratia nel moto, e nel 'attione in elprimere con gratiosi gesti, & mutatione di viso diuersi affetti: hora se in brutto corpo cagiona la venusta cosi grato affetto, tanto maggiormente cagionerà più grato effetto in vn bello : & però niuno certo affermard, che ad vn'huomo non si conuenghi la venusta! purche non sia di quella esseminata! ma di quella virile, che habbiamo veduta estere in Montign. Panicarola, che con la bellezza del corpo haueua accompagnata tanta ventist d,e gratia nel dire, che sariamo tta stati ad vdirlo senza prendere dalla mattina alla sera altro cibo, che la sua facondia: & più di quattro volte veduto habbiamo il Tasso starlo ad vdire auanti il Pergolo in piedi a becca aperta senza muouersi mai, effetti della Venustà, & gratia, che incanta le persone, & rapisce gli animi. Si come l'animo d'Alcibiade restaua incantato dal parlar di cocrate con tuttoche sozzo Filosofo, & brutto susse percioche solea dire Alcibiade, ch'egli rimaneua più addolcito dalle parele di Sociate, che dalla soaue melodia di Maisia, e Olimpio ecce 'imusici:

tanto vehemente, & efficace la sua gratiosa nelle parole, & gesti; la quale gratia è da tutti gli Oratori assai commendata: ne solamente la dolce gratia del dire, ma la bella Venustà del volto, & della persona è commendabile in vn huomo. Plutarcho celebra il gratioso volto di Pompeo, che perueniua la gratia del suo parlare. , Vultu initio præditus suit non mediocriter gratioso, qui præueniebat eius orationem : leguita . poi dire, che tutte le sue Veneri, cioè gratie piene di grauità erano con humanità congionte, & nel vigore, & fiore della giouentu tenile riluceua vna regia maesta. Suetonio in Augusto cap 79. loda la bellezza, & la venustà della sua presenza. Forma suit eximia, & per omnes ætatis gradus venustissima; di tal venustà per tutti i gradi d'età vien anco da Greci lodato Alcibiade. M Tullio istesso loda il volto, che arreca dignità, & venusta insieme. Vultus multum affert tum dignitatem, tum Venustatem. Taiche la Venustà in vn huomo è lodabile, e conueneuole: Nel'a donna non ne ragiono, poiche più tosto si amerà vna men bella, che sia virtuosa, gentile, gratiola nel camminare, ragionare, & conueríare, che vna più bella di volto, senza venustà, senza virtù alcuna, rustica nel procedere, sciocca nell'andare, & infipida nel parlare,

Habbiamo cinta la nostra figura della venusta col sudetto cingolo da Greci chiamato cesto, ouero baltheo, che Venere di natura Madre d'ogni Venustà, & gratia portar solea per comparire gratiosa, nel quale vi era tanta virtù, che negli amorosi sdegni placaua per fine l'iracondo, e suribondo Marte, & col medessimo Giunone riceuutolo impresto da Venere puotè placare l'Altitonante Gioue: scherzò gratiosamente sopra ciò Martiale nel 6. lib. volendo lodar Giulia di gratia, & bellezza, a cui disse, ch'era tanto bella, & gratiosa, che da lei Giunone, e Venere istessa sarebbe venuta a dimandare impresto il gratioso cingolo.

Vt Martis renocetur amor: summiq; tonantis. A te Inno petat cestum, & ipsa Venus.

Questo pretioso cingolo è descritto, sicome l'habbiamo figurato da Homero nel xiii. della sua lliade, oue a Giunone Venere l'impresta.

A pectoribus soluit acu pictum cingulum.

Varium: ibi autem în eo illecebra omnes faela erant, Ibi înerat quidem Amor, & desiderium, & colloquium

Blandiloquentic, qua decepit mentem valde etiam prudentium.

Hoc ei imposuit manibus, verbumq; dixit, & nominauit,

Accipe nunc hoc cingulum, twoq; impone sinui.

Contextum varie in quo omnia facta sunt, neq; tibi puta Inefficax futurum esse, quodcung, mentibus tuis cupis.

Apparisce da quetto testo d'Homero, che in detto cingolo vi erano ricamati a ponta d'aco Amore, i desiderij, e la soaue eloquenza del patlar dolce. Amore l'habbiamo presentato con la solita imagine di fanciullo alato, i desiderij con le faci ardenti, i quali sono quelli, che a guisa di facelle accese ardeno continuamente i cuori degli amanti. La soaue eloquenza, & il dolce parlare col caduceo di Mercurio riputato da Poeti padre della eloquenza, & ancora capo delle gratie, come dice il Giraldo nei Sintagmate xiii. Mercurium insuper

vet eres gratiarum Ducem constituerunt. E però I uciano antico Filososo nel dial go d'Apolline, & Vulcano d'ce, che Mercurio rubbò il cingolo a Venere, dalla quale fu abbracciato per la vittoria, che riportò mediante la sua gratia; ne senza cagione gli Atheniesi posero ( per quanto narra Pausania ) nell'andito della socca la statua di Mercurio insieme con le gratie. Siche il Caduceo, come frumento di Mercurio serue per simbolo della soque eloquenza,e della gra tiosa facondia del parlare: nel qual cingolo Homero ci volse date ad intendere la forza della gratia, senza la quale la beliezza non val niente; bella era Venere, ma senza il cingolo simbolo della gratia non poteua addolcire, & allettare Marte ; bella era Giunone, ma senza il cingolo di Venere, cioè senza la venusta, & giatia non potè mitigar Gioue, mediante laquale pur lo mitigò, sicome Venere Marte, volendo inferire, che la bellezza congionta con la gratia può adescare. ogni persona, ancorche sia di siero cuore, come Matte, e d'animo sublime,& alto come Gioue; ma che la bellezza non ha questa virtù senza la gratia, laquale induce Amore, & desiderij con la soauità del parlare nelle menti de' più prudenti huomini, allettandoli in tal maniera, che si ottiene da loro ciò, che si sà desiderare,

Libanio Filosofo Greco sopra il cesto, e sopra la rosa finge vn bellissimo scher zo rilegnato da Angelo Politiano nella Centuita prima cap. xi. & narra che Pallade, & Giunone, essendo comparite auanti il pastore Giudice delle bellezze loro, dissero a Venere, che si leuasse il detto cingolo, perche le daua tanta gratia che incantaua le persone: rispose Venere, ch'era contenta di deponeilo, ma che era ben douere, che se vna di loro haueua il Murion d'oro, & l'altra vna diadema pur d'oro, ch'ella ancora si procaciasse qualch'altro adornamento gratioso; rimaser d'accordo Pallade, e Giunone. Venere discostatasi da loro se n'andò in vn bellissimo prato, oue colse gigli, viole, & altri fiori per addornarsene, ma pallando auanti sentì l'odore della rosa, alla quale accostatasi, vedendola sopraogni altro fiore bella, & gratiosa, buttò tutti gli altri, e fecesi vna corona di cose, con la quale compari auanti il Giudice, ma Pallade,& Giunone vedendola. oltra mi do, con tal corona di role gratiosa, non aspettorno il giuditio, ma ammedue si chiamarono vinte, & corsero ad abbracciar Venere, & baciar la corona di role,& postasela ciascuna sopra il crine loro di nuouo la riposero in copo a Venere, da questo noi ci siamo mossi ad incoronare la Venustà con corona di role, & con ragione inuero, perche la rola per la venusta sua è regina delli siori, ornamento della terra, iplendor delle piante, occhio de fiori, questa amor ipira, & Venere concilia, & lopra tutti i fiori porta il vanto, sicome più gratiosamente di ciascun Poeta de' nostri tempi col suo dolce canto nella gara de' fiori definisce il Murtola. Anacreonte Poeta Greco la reputa honor delle gratie.

Rosa, flos, odorque dinum; Hominum rofa est voluptas.

Decus illa gratiarum.

Conviensi dunque alla Venustà, perche la rosa dedicata da Poeti a Venere è sim bolo della gratia, & della bellezza, nella quale le si deue i icercare, secondo i Platonici le tre sudette parti, che rendeno gratia, cioè la Virtù, il proportionato colore, & la soauità della voce, certo, che nella rosa vi è simbolo di tutte

queste parti, vi è la virtù sua in confortare i corpi nostri con tante sorti di liqueri di tose, vi è il color grato incarnatino misto di bianco, e di rosso, come singono i poeti sparso dal sangue di Venere sopra la rosa già totalmente bianca: vi è la sua fragranza di odore simbolo della soauità della voce, attesoche tengono alcuoi Filososi, che l'odore, ed il colore della rosa deriui dalla gratiosa stella di Venere: quindi è quel prouerbio, Rosa soqui, e poeticamente dicesi, che Venere parli con bocca di rose. Virgil, nel 2, dell'Eneide.

Roseog; hæc insuper addidit ore.

Cioè, con bocca gratiosa, per la soanità del parlare. 11 Petrarca.

Perle, e rose vermiglie, oue l'accolto Dolor formaua ardenti voci, e belle.

Ed vn'altra volta;

La bella bocca, angelica di perle Piena, e di rose, e di dolci parole.

Oue in tal tenore esprime il Petrarca vina bocca al tutto gratio'a, pigliando le perle per li candidi denti, e le rose per le vermiglie sabbra, da' quali vsciuano pretiosi detti esposti con soaue esoquenza, & gratia di parlare. Torquato Tasso ancora.

E nella bocca, ond'esce aura amorosa, Sola rosseggia, e semplice è la rosa.

L'Helicrifo, che porta in mano, è vn fiore così nominato da Helicrifa Ninfa, che primiera lo colle, per quanto scriffe Themistagora Efesio, ma io tengo, che sia detto, perche il suo nome è composto da Helios, che significa Sole, e da Chrysos, che significa oro, attesoche l'on brella di questa pianta piena di pen denti corimbi, che mai non si purrefanno, quando è percosta da' raggi del Sole, rilplende come susse d'oro, la onde si constumaua da Gentili incoronarne gli Dei, ilche con grandissima diligenza osseruò Tolomeo Re di Egitto, sicome na ra Plin, lib. 21. cap. 25. one dice, che ha i fusti bianchi, e le frondi bianchiccie simili a quelle dell'abrotano, e più sopra nell'vindecimo capitolo, dice, che che l'Helicriso ha il fiore simile all'oro, la foglia gentile, & il gambo sottile, ma Iodo: e questo sia detto, perche si sappia, come s'habbia a figurare, e per mostrare la lua forma essere differente dal Chrisanthemo, e dall'Amaranto, percioche, se bene con tali nomi è stato anco chiamato l'Helicisso, come riferisce Dioscoride lib. 4. cap. 59. nondimeno la forma è differente, come si comprende dalle figure imprelle dal Matthiolo suo Espositore: Habbiamo dato questo siore in mano alla Venusta, perche è sior gratioso, che prende il nome dall'oro, e dal Sole,totto li cui raggi, è vago, e lucido come l'oro; nè più gratiofa vna cosa dir si può, che quando è risplendente, e lucida, come l'oro ripercosso dal Sole: di più hanno olleruato gli inuestigatori de' naturali secreti, che questo fiore rende la persona graciosa, a tesserne ghirlande portate nella guisa, che dice Plinio, ed Atheneo autore Greco antichiilimo, il quale nel XV. libro così lassò scritto. Ad gratiam, & gloriam vitæ pertinere si quis se coronet Helichtyso. Vale alla gratia, e gloria della vita, se alcuno s'incorona con l'Helicrisso. Tiene dunque in mano questa nostra figura della Venusta l'Helicriso, come simbolo della gratia, & della gloria popolare, perche chi ha in se venustà, & gratia, ha per l'ordinario ancora appresso gli altri applauso; sasto, gloria, sauore, & gratia, & perche la Venusta concilia la gratia, mediante la quale si ottengono le cose, s'è detto da' Latini pieno di Venustà, & soitunato no, che gli siano succedute bene le cose, secondo la sua intentione. Pansilo nell'atto quinto dell'Hecira essendogli successe suor di speranza cose bramate circa la moglie disse:

Quis me est fortunation ? venustatisq; adeo plenior ?

Per lo contrario inuenusto s'è detto vno, che sia disgratiato, al quale non succedono cose desiderate: l'altro Pansilo nell'Andria Scena quinta,

Atto primo parlando delle nozze, che non desideraua, disse,

Adeon' hominem esse inuenustum, aut inselicem quemquam vt ego sum? Ecci niuno huomo cosi inuenusto, disgratiato, ed infelice, come son io? onde chi ha in se gratia, chiamar si può felice, perche truoua anco facilmente prelso altri fauori, & gratia, di che facciamo simbolo l'Helicrisio, il quale. come flore nobile, vago, & gratioso, può essere d'ornamento, vaghez-22, & graue a chi lo porta, non che veramente questo fiore possa, come dicono i suddetti Autori, sare acquistar gratia, & sauore; Sicome gli Indiani scioccamente teneuano, che la rosa potesse sar conciliare gratia appresso i Principi, ciò estolta vanità. Vanità similmente è di coloro, che pensano, la lepre faccia gratiose quelle persone, che mangiano della sua carne, ne poco marauigliomi di Pierio Autore graue, che lo affermi, & s'affatighi di persuadere altri a crederlo, corrompendo il testo di Plinio nel 28, lib. capitolo decimonono, oue dice Plinio . Somniosos fieri lepore sumpto in cibis Cato arbitratur . & Pierio in vece di , somniosos , vuol più tosto leggere, formosos. Plinio vuol dir secondo Catone, che la carne del lepre fa le genti sonnacchiose, & Pierio vuole, che faccia le genti gratiose, & belle, & soggiunse;

Vulgo etiam persuasum conciliari ex eo corpori gratiam.

E oppinione del vulgo, che dia gratia alli corpi, detto preso da Plinio, ma non l'arreca lealmente intiero, perche Plinio lo mette per disprezzo, rigittando in quanto a se, simile solle oppinione.

Vulgus, & gratiam corpori in seprem dies friuolo quidem ioco,

Cioè, il volgo crede, che a mangiare il lepre dia per sette giorni gratia con ischerzo inuero friuolo: quasi dica, che sia vna baia; ma Pierio quasi che tale oppinione susse. Vera, sà, che il lepre sia verace simbolo della venustà, se gratia; Laquale nen si deue, per l'antica, se sciocca persuasione del volgo, che sopra niuna certa causa, se ragione si sonda, rappresentare sotto sigura del serre, se se in quelli medesimi tempi, mentre la detta persuasione era nel volgo spassa, come da sauj schernità, non si truoua da niuno Autore tenuto il sepre per simbolo della venustà, tanto meno adesso tener si deue, poiche il volgo d'hoggidì non ha simile diceria.

Sivela

Sì vale Pierio in fauor suo di vna sigura di Filostrato, che dipinse sotto vn arbore di melo i Pargoletti Amori, che scherzauano con vn sepre, ma ciò non ha, che sare con la Venustà, poiche di simili scherzi, mille si veggiono in fregi posti nelle sacciate di case, e Palazzi, in Giardini di Roma pargoletti Amori, e fanciuli, che scherzano con capre, martini, & altri animali di giuoco: cita anco per tessime nio Martiale nell'Epigr. scritto a Gellia nel 4. libro.

Si quando leporem mittis, mihi Gellia dicis; Formosus septem Marce diebus eris: Si non derides: si verum Gellia natras Edisti nunquam Gellia tu leporem.

In quanto che i pargoletti Amori non volessero serir la lepre con dardi, o saet te; ma pigliarla viua, come soaussima offerta a Venere: soaussima a Venere disse filostrato, non perche nella lepre sia simbolo di Venustà, ma perche è ani male secondo, Venereo; anzi Filostrato in detta sigura apertamente giudicat per sciocchi quelli amanti, che tengono nella sepre sia sorza d'incitamento di Amore; Inepti autem amatores, amatorium quoddam senocinium in ipso esse existimauerunt: però in darno anco cita Pierio Martiale nell'Epigramma

scritto a Gellia nel quarto libro. Si quando leporem, &c.

Ma in questo Mattiale si burla di Gellia donna brutta, la quale gli mandò a donare vn lepre, con dire se mangiasse di quello egli sarebbe bello, e gratioso per sette giorni: a cui Martiale, tenendo ciò per scioccheria, rispose, Gellia, se tu non burli, se tu dici da vero, tu mostri non hauer mangiato sepre; perche, sei sempre brutta. Fà mentione anco Pierio di Alessandro Senero, ch'era gratioso imperadore, e mangiana spesso de' lepri, ma certo, che la gratia non procedeua dal cibar di sepre, ma dalla gratia sua naturale: mangi vno, che non sia di natura gratioso, quanti sepri, che vuole, che mas non sara acquisto di gratia alcuna: la gratia è data gratis dalla Natura, ne si può comprare, ne acquistare con rimedis, e cibi conditi. Arreca oltracciò Pierio certi versi d'vn Poeta, che scherzò sopra il sudetto imperadore, pigliando materia dal suo gratioso sepore, e dal sepre, che spesso mangiat solea, quasi che il sepore, e la gratia dell'imperadore procedesse da' sepri mangiati.

Pulcrum quod vides esse nostrum Regem, Quem Syrum sua detulit propago, Venatus secit, & lepus comesus, Ex quo continuum capit leporem.

Ma Lampridio nella vita di lui dice, che l'Imperadore essendogli mostrati detti versi rispondesse in greco per disprezzo del Poeta con tal sentimento.

Pulcrum, quod putas esse vestrum Regem Vulgari miserande de sabella, Si verum putas esse, non irascor, Tantum tu comedas velim lepusculos, Vt sias animi malis repulsis,

Pulcher, ne inuideas liuore mentis.

Ne' quali versi chiama miserando il Poeta, che si mouesse a credere, dalla

volgar

volgar diceria, ed opinione, ch'egli fusse bello, perche mangiasse lepri . Se tu credi questo, tisponde l'Imperadore, io non me n'adiro, solamente voglio da te, che mangi ancor tu lepri, accioche scacciati i mali affetti dell' animo diventi gratioso, e non m'habbi più inuidia, dal tenore di tale risposta, si conosce, quanto l'Imperadore tenelle per cosa ridicola quella volgata diceria, perloche chiama il poeta miserando, e meschino: L'Imperadore, se mangiaua i lepri, li mangiaua non per diuentare gratioso, che già era di natura, ma perche gli gustaua il lepre, ch'egli stesso pigliaua nella caccia, della quale molto si dilettaua, come scriue Lampridio. Che i poeti habbiano scherzato sopra il lepre, ed il lepore, lo hanno fatto per lo pronto bisticcio, che se ne forma. Si non visedere leporem, ade leporem; disse vn'altro poeta ad vno, che staua a tauola, ne mangiaua del lepre, che vi era, ne diceua niente: ma questa conformità di voce detta Annominatione, o Paronomasia, non basta ad includere il simbolo del lépore, e della gratia : perche il lepre non si forma dal lepore, ne il lepore dal lepre, ma si dice lepus, quasi sit leuipes, perche è leggiero di piede, come tiene Lucio Elio presso M, Varrone lib. 3. de re rustica cap. 12. ouero come più tosto vuole Varrone è detto dall'antica voce Greca Eolica, leporin, perche è simo di naso Liporis, ouero Liporrhis, significa simo, per quanto n'auuertisce Gioseppe Scaligero: ma il lepore della gratia, e venustà non si deriua da simili voci , diuerse di significato: dunque per niuna via, ne per etimologia, ne per naturale intrinseca virtu, ne per vaga estrinseca sembianza, il lepre, che più tosto brutto è, può servire per Gieroglifico della Venustà, e gratia; alla quale habbiamo dato noi la corona di rose, e l'Elichtiso fiori al tutto belli, vaghi, e leggiadri, che spirano tanta soauità, e gratia, che diedero occasione a gli antichi di pensare, che sullero atti allo acquisto della gratia; i quali, come gratiosi siori possono arrecare adornamento, e gratia a chi li porta, perche la gratia naturale viene accrescinta da gli artifitiosi adornamenti, però fingesi conforme al verisimile da Libanio, che il Murione d'oro desse gratia a Pallade, e il diadema a Giunone, per quello anco Venere di natura bella, e gratiosa portat volle il detto cingolo ricamato, e scelse la corona di rose per comparire più gratiosa con simili artifitiosi adornamenti, iquali si conuengono a Dame, ma però seruati i ter mini dell'honestà, e modestia, essendo disdiceuole ad honorate Dame lassarsi trasportare dal souerchio desiderio di farsi vedere belle, e gratiose con superbi, e lasciui abbellimenti, non piacque ad Augusto Imperadore, ancorche tacesse, di vedere vn giorno Giulia sua figlia con habito più licentioso, che non si conveniua: la vidde poscia il di seguente adornata più modestamente, allhora egli abbracciandola dissele;o quanto è più indeuole questo habito in vna figlia d'Au gusto, che quello di hieri: e se bene ella rispose, hoggi mi sono adornata per gli cechij di mio Padre,e hieri per gli occhij di mio marito, nondimeno fi conuerria più alle Dame andare adorne in guila tale, che hauessero da piacere più totto a gli occhii de' padre, che a gli occhij de gli huomini. A Caualieri poi in nelsun modo conuengonsi gli artifitiosi adornamenti, se non tanto, quanto comporta la virilità caualleresca, perche la bellezza virile poco deue ester coltiuata, Ouidio. Fine coli modico forma virilis amat. Nalcondanfi quelli Caualieri,

che per parer gratiosi pongono cura, ed arte particolare di spassegiar suora con ciusti, ricci, e vestimenti lasciui, e profumati, assettando tanto il portar della vita, i gesti del volto, con istorcimenti di testa, e ghigni sforzati, il parlar melato con parole stentate, e studiate, che in vece di gratiosi diuengono più tosto con la loro affettatione odiofi, inuece di virili, effeminati, morbidi, e delicati, pen sano d'essere stimati, e lodati, ma sono sprezzati, e biasimati: Sicome il Caualiero Mecenate, le ben da' Poeti per la sua liberalità celebrato, da Seneca Filosofo per la sua affettatione vilipeto nella Epistola 114. oue dice, Quomodo Macenas vixerit, notius est, quam vt narrari nunc debeat, quomo do ambulauerit, quam delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere voluerit. Quid ergo? non oratio eius æque soluta est, quam ipse discinctus? non tam infignita illius verba funt, quam cultus, quam comitatus, quam domus, quam vxor? E più aballo. Mæcenas in cultu suo quid purius amne, silu sq; ripa comant bus. vide vt alueum lintribus arent, verlog; vado remittant hostos: quid si quis femina citro crispat, & labris columbatur? sono questi astettati Caualieri spiaceuoli a tutti, etiamdio a' loro affettionati. Dispiacque ad Auguito l'affettato parlare dell'istello Toscano Mecenate, ancorche per altre da lui fusse amato, per guanto si narra da Suetonio nel cap. 86. nella vita d'Augusto, e da Maccobio in quel tenore de lettera inferta nel primo libro de Saturnali cap 4. nella quale facendosi besse della sua affettatione dice. Sta sano mele delle genti, meluccio, auorio di Toscana, Lasero Aretino, Diamante del Mar inferiore Tirrheno, gioia Tiberina, Smeraldo di casa Cilnia, Diaspro de' figoli, brillo di Porsenna habbi il carbonchio, accioche possi congregare tutti i fomenti delle adultere. In questa maniera i Caualieri, che vogliono affettare la Venustà, e gratia, con artifitio i componimenti di persona, d'habito, e di parole vengono scherniti, e burlati per fino dalli propijamici, con gran perdita di riputatione, e gratia apprello ogni persona graue, e prudente.

L'augelletto, che nella finiltia mano della nostra figura si riene, da' Greci, e dal nostro Plinio chiamato linge non è altrimenti la codazinzola da'latini det « ta Motacilla, sicome malamente alcuni autori hanno tradotto in Pindaro, in Suida, e l'interprete di Theocrito nella Farmaceutria, errando insieme con loto molti altri principali scrittori, tra' quali Giegorio Giraldi Syntogmate 8. Natal de' Conti nella Mithologia lib. 8. cap. 18. El'Alciato nell'Emblema 1 78 Erra parimenti Thedoro Gazza a dir, che la linge dal volgo sia chiamata torquilla, e da gli Antichi Turbo, come ne auuertilce Gio. Battilta Pio ne gli annotamenti capit. 2. chiamasi rettamente da alcuni Torcicollo, perche l'linge è vn'augelletto, che torce il collo, stando fermo il restante del corpo, second o Aristotile nel 2. lib. cap. 12. de natura d'Animali, doue ragiona delli spattimenti delle dita, dice ndo, che tutti gli augelli hanno 4. dita tre dauanti, vno dietro, pochi hanno due dita diuise per ogni banda, come ha l'augelletto linge, grande poco più del fringuello, di color vario, ha la lingua fimile a quella delle serpi, la caua fuora quattro dita, e di nuouo la ritira dentro, torce il collo contro di se, tenendo il resto del corpo quieto. Paucis quibusdam verinque bini vt auiculæ, quam lyngem vocant: hæc paulo maior frigilla est, colore vario habet

337

habet sibi propriam digitorum, quam modo dixi, dispositionem; & linguam serpentibus similem; quippe quam in longitudinem mensura quattuor digitorum porrigat, tursumq; contrahat intra tostium; collum etiam circumagic in auersum, reliquo quiescente corpore modo serpentum: E questo è il testo d'Aristotele, al quale aderisce Plinio lib. xi. cap.47. oue scorrettamente alcuni scriuono Lynx, in vece di lynx, e Lince in vece di linge. Iynx sola varinque binos habet: eadem linguam serpentum similem in magnam longitudinem porrigit a circumagit collum in aduersum se, vogues ei grandes ceu Grachulis. Certo, ehe la Motacilla, ouero codazinzola non ha le dita distinte a due per ogni parte; ma tre dauanti, e vno dietro, ne distende la lingua suora in lungo quattro dita, ne gira intorno il collo contro se, stando serma nel testo, come sa l'unge;

poiche quell'altra, come squassa coda muoue la coda.

Fingesi da fauolosi Autori, che l'linge fusse vna Donna conuersa in augello da Giunone, perche co certi incanti fece innamorar Gioue suo marito della figlia d'Inacho chiamata Io, come riferisce Zezze, ed altri, se ben l'interprete di Teocrito dice, ch'ella fece quell'incanto per tirat Gioue ad amore verto di lei stefsa. Callimaco la finge figlia d'Echo, altri figlia di Pitho riputata da' Gentili Dea della persuasione. Findaro Poeta greco nella Pithia ode 4. oue canta la vittoria eurule d'Arcesilao Cireneo, singe, che Venere portò dal cielo in terra questo gratioso augelletto, e che lo donò a Giasone, per sar innamorar Medea. Domina autem velocissimorum telorum versicolorem Motacillam e cælo cum alligas fet rotæ quatuor radiorum indissolubili furiosam auem Cypris attulit primum ad homines, supplicatricesq; incantationes docuit sapientem Aelonidem, vt Medeæ eximeret reuerentiam erga parentes, desiderabilisque Græcia ipsam in pectore ardentem versaret flagello persuasionis. Per tal cagione su da gli antichi Greci tenuta idonea a gl'incantamenti amorosi. Theocrito nella Farmacentria Edillo secondo introduce Sineta Ninfa innamotata di Delfide Mindio. coli cantando.

Sicut hanc ceram ego, Deo adiunante, liquefacio, Ita præ amore statim liquescat Myndius Delphis, Vtq; voluitur hicæneus Orbis opè Veneris, Sie ille voluatur ante nostras sores, Iynx trahe tu illum meam ad domum Virum.

Ilquale vicimo verso è intercalare nella detta Egloga. E perche sinsero li poe ti Greci, che in questo augelletto susse nativa sorza d'amoroso incitamento, quindi è, che communemente appresso i Greci per metasora, si chiamano lynges tutte le gratiose cose, che incitano ad amore, e che sono atte a persuadere, per vigore della gratia, e venustà: Zezze le parole gratiose le chiama, Verborum Iynges, perche le parole cirano gli animi, ancorche duti, e dissicili a piegarsi, & d'Helena dicono i Greci, che haueua così potente singe, cioè così potente gratia, e Venustà, che allettaua Priamo istesso, Re di Troia, ancorche conoscelle, ch'ella era la ruina del suo Regno, ne si poteua conesso lei adirare, ma con paterno amore la chiamaua siglia: e Suida narra di Cleopatra, ch'ella pensaua di poter adelcare, e tirare all'amor suo Augusto Imperadore con la medesima linge,

cioè gratia, e venustà efficace con la quale a desio, e tirò Cesare, e M. Antonio. Hora, se ripigliamo il mistico parlar di Pindaro, che Venere portasse dal Cielo l'linge, sotto adombrata figura, chiaramente vedremo espresso, che la Venustà, e gratia è dono particolar del Cielo, e della Natura, donata poi a Giasone. che su bello, e nobile Caualiere, accioche potesse commuouere ad amore Medea, e persuaderla contro la voglia del Re de' Colchi suo padre, e della Regina madre a pigliarlo per suo sposo, come sece; si manifesta, che la nobiltà, e la bellezza non ha vigore di disponete gli animi senza la gratia, però Suetonio mo-Ara di sprezzare la bellezza di Nerone Imperatore, perche era senza gratia, e come priuo di amabil gratia, e colmo di odiofi costumi era da tutti odiato;ilche non auuiene in quelli, che hanno venustà, e gratia, laquale è di migliore conditione, che la bellezza; perche la bellezza per se stessa non ha vehemenza di allettare gli animi senza la gratia, ma la gratia, e venustà ha anco efficacia gran de lenza la bellezza, ficome habbiamo di lopra mostrato con l'essempio d'Vlisse, Socrate, e Quinto Roscio, i quali ancorche brutti, mediante la gratia, e venustà loro tirauano a se gli animi delle persone, e faceuano acquisto dell'altrui gra tia. Onde prouerbialmente dicesi. lyngem habet. D'vno, che habbia tal gratia, e venusta, che pare, che incanti le persone, e le sforzi ad amarlo ; però presso di noi la linge è simbolo, e figura della forza, ed esticacia della gratia, e Venustà.

> V E N T 1. Eolo Re de' Venti.

H VOMO con un manto regio, e vettito con l'alia gli homeri, e capelli rabbuffati, cinti di una corona, le guancie gonfie, e con ambe le mani tenga in fi ra attitudine un freno.

Si dipinge, che porti la corona, & il freno, percioche i Poeti lo chiamano Re

de venti, e per quanto tifetisce il Boccaccio lib, xiii. cost.

Venne in Eolia alla Città de' Venti,
Oue con gran furor son colmi i luoghi,
D'Austri irati, quinci in la gran caua
Eolo preme i faticosi venti,
E la sonante Tempe, e come Rege
Per lot legami, e gli rassrena chiusi.
Ou'essi disdegnosi d'ogni intorno,
Fumano, ed alto ne rimbomba il monte.

E Vergilio ancor descriuendolo nel primo dell'Eneide, cosi dice.

Talia flammanti, secum Dea corde volutans
Nimborum in patriam, loca feta furentibus austris
Aeoliam venit, hic vasto Rex Aeolus antro
Lustantes ventos, tempestatesq; sonoras.
Imperio promit ac vinclis, & carcere frenat
Illi indignantes magno cum murmure montis
Circum claustra fremunt; cessa seceptra tenens, mollitq; animos, & temperat iras.

EOLO, di warental

Come si possa dipingere d'altra maniera.

H VOMO in habito di Re, con vna fiamma di fuoco in capo, terrà con vna mano vna vela di Naue, e con l'altra vno Scettro.

Si rappresenta in questa guisa, perche Diodoro Siculo nel 6. libro delle sue historie dice, che Eolo regnò nelle Isole chiamate da gli antichi dal suo nome. Eolie, che sono nel mare di Sicilia, e su Re giustissimo, humano, e pietoso, ed infegnò alli Marinati l'vso delle vele, e con la diligente osseruatione delle siamme del suoco conosceua i Venti, che doueuano tirare, & li prediceua; onde hebbe suogo la fauola, che egli era Re de' Venti.

VENTI.

A NCORCHE di molti venti si faccia mentione, nondimeno quattro sono li principali, e di questi faremo pittura, i quali sossimo dalle quattro parti del mondo ciascuno dalla sua parte; ed Ouidio nelle Metamorsosi di lora casi dice, mettendo ciascuno al suo luogo nel libro primo.

Euro verso l'Aurora il regno tosse,
Che al raggio mattutin si sottopone.
Fauonio nell'Occaso il seggio vosse
Opposto al ricco albergo di Titone,
Ver la fredda, e crudel Scitia si vosse
L'horribil Borea nel Settentrione.
Tennel'Austro la terra a lui contraria,
Che di nube, e di pioggie ingombra l'aria.
E V R O.

VOMO con le gote gonfiate, con l'aii a gli homeri, di carnagione mo resca, hauerà in capo vn Sole rosso.

Questo vento soffia dalle parti dell'Oriente.

Si dipinge di color nero, per similitudine de gli Ethiopi, che sono in Leuante, donde egli viene, & così è stato dipinto da gli antichi.

L'ali sono inditio della velocità de' venti, e circa l'ali questo basterà per die

Si rappresenta col Sole rosso in cima del capo, perche se il Sole quando tramonta è rosso, ed infocato, mostra, che questo vento ha da sossiare il di, che vien dietro, come mostra Vergilio nel libro primo della Georgica scriuendo li segni, che ha il Sole delle stagioni, dicendo.

Caruleus pluniam c'enunciat igneus Eurus.

# FAVONIO, OZEFFIRO che dir vogliamo.

N Giouane di leggiadro aspetto, con l'ali, e con le gote gonfate, come communemente si fingono i venti, tiene con bella gratia vn Cigno con l'ali aperte; ed in atto di cantare.

Y 2 Hanark

ICONOLOGICA

Hauerà in capo vna ghirlanda con testa di varij fori, così è dipint o da Philostrato nel libro dell'imagini, doue dice, che quando viene questo ve nto, i Cigni cantano più soauemente del solito, & il Boccaccio nel quarto libro della Ge neologia delli Dei dice, che Zephiro è di complessione fredda, & humida, nondimeno temperatamente, & che risolue i verni, & produce l'herbe, & i siori, e perciò gli si dipinge la ghirlanda in capo

Vien detto Zephiro da Zephs, che volgarmente suona vita, vien detto poi Fauonio, perche sauorisce tutte le piante, spira soauemente, e con piaceuolezza da mezzo giorno sino a notte, & dal principio di Primauera sino al sine.

dell'Estate. Cartie il De mante anno

840

BOREA, OVERO AQVILONF.

II VOMO horrido, con la barba, i capelli, e le alí tutte piene di neue, & i piedi come code di serpi; cost viene dipinto da Pausania, & Cuidio nel 6, lib, delle Metamorfosi, di lui cosi dice.

Deh perche l'arme mie poste hò in oblio,
E'i mio poter, che ogni potenza sforza,
Perche vo'vsar contra il costume mio
Lusinghe, & prieghi in vece della forza,
lo son pur quel tenuto in terra Dio,
Che soglio al mondo far di giel la scorza;
Che quando per lo ciel batto le piume
Cangio la pioggia in neue, e'n ghiaceio il siu ne

Tutto, all'immensa terra imbianco il seno
Quando in giù verso il mio gelido sembo,
E come alla mia rabbia alento il sieno
Apro il mar sino al suo più cupo grembo,
E per rendere al mondo il ciel sereno
Scaccio dall'aere ogni vapore, e nembo,
E quando in giostra incontro, e che percuoto,
Vinco, & abbatto il nero horrido Noto.

Quando l'orgoglio mio per l'aria itato.
Scaccia i nembi vers' Austro, e sossia, e sceme,
E'l forte mio fratel dall'altro lato
Altre nubi ver me ributta, e preme,
E che questo, e quel nuuolo è surgato
Nel mezzo del camin d'vrtatsi insieme,
Io pur quel son, che con horribil suono
Fò vicir il suoco, la saetta, e'l tuono.

Non solo il sossio mio gl'arbori atterra,
Ma sia palazzo pur sondato, e sorte,
E se tal'hor m'ascondo, e stò sotterra
Nel tetro carcer delle genti morte,
Fò d'intorno tremar tutta la terra,

# DICESARE RIPA.

Se io trouo all'vicir mio chiuse le porte, E sin che io non esalo all'aria il vento

Di tremor empio il mondo, e di spauento. A V S T R O.

Come de critto da Ouidio nel primo libro delle Metamorf.

Con l'ali humide sù per l'aria poggia

Gl'ingombra il volto molle oscuro nembo Dal dorso horrido suo scende tal pioggia,

Che par, che tutto il mare tenga nel grembo Piouon spesse acque in spauentosa soggia

La barba, il crine, e il suo piumoso lembo. Le nebbie hà in fronte, i nuuoli alle bande

Ouunque l'ale tenebrole spande.

Per quanto riferisce il Boccaccio nel lib. 4. della Geneologia delli Dei, diceche questo vento è naturalmente freddo, & secco, nondimeno mentre venera do a noi, passa per la zona torrida, piglia calore, & dalla quantità dell'acque, che consiste nel mezzo giorno; riceue l'humidità, & così cangiata natura, peruiene a noi calido, & humido, & con il suo calore apre la terra, & per lo più è auuezzo a moltiplicar l'humor, & indurre nubi, & pioggie; & Ouidio de se secuendoli tuttequattro nel primo lib. Tristium eleg. 2. così dice.

Nam modo purpureo vires capit Eurus ab ortu. Nunc Zephyrus ferò vefpere miffus adest. Nunc gelidus sicca Boreas baccatur ab arcto: Nunc Notus aduersa prælia fronte gerit.

A V R A.

NA fanciulla con i capelli biondi, sparsial vento, con bella acconciatura di varij siori in capo.

Il viso sarà alquanto grasso, cioè con le gote gonfie simili a quelle de' venti, ma che sieno tali, che non disdicano a gli homeri, porterà l'ali, le quali saranno di più colori, ma per lo più del colore dell'aria, & spargerà con ambe le mani diversi siori.

a. L'Aure sono tre, la prima è all'apparire del giorno, la seconda a mezzo giorno, & la terza verso la sera.

Furono pinte dalli Poeti fanciulle, piaceuoli, seminatrici di fiori con l'occafione di quei venticcioli, che al tempo della Primanera vanno dolcemente. spargendo gli odori de' fiori, come dice il Petrarca in vna sestina, doue dice.

Là ver l'Aurora, che si dolce l'Aura Al tempo nuono suol mouere i siori.

E nel Sonetto 1.62.

L'Aura gentil, che rasserena i poggi, Destando i sior per questo ombroso bosco, Al suaue suo spirto riconosco, &cc.

Giouane,e con l'ali si dipinge, per rappresentare la velocità del suo moto.

341

VERGOGNA HONESTA.



DONNA di gratioso aspetto, col volto, e gli occhi bassi, con la sommità dell'orecchie, & guancie aspersa di rossore, vertasi di rosso, habbia in capo vna testa d'Elesante, porti ne la destra mano vn Falcone, nella sinistra tenga vna cartella, nella quale vi sia scritto questo motto. DYSOPIA PROCVL.

La Vergogna, ancorche non sia virth, è lodata da Aristoti'e, dellaquale ne ragiona sussegnate doppo le virth, ed a guisa di virth è da lui posta tra due estremi vitiosi, tra la ssacciatezza, e la paura. Lo ssacciato non si vergogna di cosa alcuna; il pauroso si vergogna d'ogni cosa: il vergognoso è in mezzo di questo, che si vergogna di quello, che vergognar si deue: sopra che veggissi nel 2. sibr. cap. 7. dell'Ethica a Nicomacho, il medesimo nelli morali grandi pone la vergogna tra la ssacciatezza, e lo stupore, circa li fatti, e le parole. Verecundia inter impudentiam, & stuporem medietas, in actionibus colloquiisque constituta. Zenone disse, che la Vergogna è timore d'ignominia, conforme alla difinitione d'Aristotele nell'Ethica lib. 4. cap. vitimo, oue dice il Filosofo.

Verecundia timor quidam infamiæ definitur; però da' Latini è, detta verecundia a verendo, dal dubbitare, & hauer paura di qualche fallo, e d'esser ripreso nelle attioni sue: perche la Vergogna è vna molettia, e perturbatione d'animo, nata da quelli mali, che pare ci apportino ditonore, o dalle cose presenti, o passate, o d'auuenire. cosi definita da Arist, nel 2. della Ret. secondo la traduttione del Mureto. Pudor est molestia quedam, & perturbatio animi orta ex ijs malis, quæ ignominiam inurere videntur, aut presentibus, aut præteritis, aut futuris. Alcuni hanno fatta differenzatra, Pudor, & Verecundia, dicendo, che Verecundia sia la Vergogna, che si ha, ed il timore di non commettere qualche errore, che poi gli dia infamia, ed ignominia, & Pudor sia il rossore, che si riceue doppo qualche errore commello: ma truouasi presso gli autori indisferentemente prela vna voce per l'altra, e Verecundia dicesi tanto auanti, quanto dopo l'errore commesso, & cosi l'udor fari vellem, sed me prohibet pudor, dice. Alceo a Saffo, & questo è auanti il fatto prima che parli: ne più ne meno, come in Italiano Vergogna diceli, senza si commetta alcun fallo, vna certa modestia, ed honestà lodabile, laquale suol'essere nelle donzelle, e ne' giouani modesti, che. per honettà si vergognano patlare, e parlare doue è moltitudine di gente, e d'esfere veduti da loroni Petrarca moitra l'honelta vergogna della sua modesta Dama, quando fù da lui veduta nuda.

Stetti a mirarla: ond'ella hebbe vergogna. Enel Trionfo della Castità celebra la di lei vergogna.

Honeitate, e Vergogna'a la fronte era
Nobile par de le virtù dinine,
Che fan costei sopra le donne altera.

Vergogna anco dicesi il rollore, dolor interno, e pentimento, ch'habbiame di qualche cola mal fatta. Il Petrarca vergognandosi de' suoi giouan li ercori, così cantò tutto dolente.

Ma ben veggio hor, sicome al popol tutto.
Fauola sui gran tempo: onde souente
Di me medesmo meco mi vergogno:
E del mio vaneggiar vergogna è il frutto,
E'l pentirs, e'l conoscer chiaramente,
Che quanto piace al Mondo, e breue sogno.

Ma questa vitima sorte di Vergogna è di minor lode, che la prima, perche la prima s'astenga dall'errare per timor di biasimo, e questa è dimostratione di Virtù chiamata da Valerio Massimo madre d'honesta risolutione, e d'ottimo consiglio, tutela de' solenni ossitij, maestra dell'innocenza, cara a prossimi, ed accetta alli stranieri, in ogni luogo, in ogni tempo porta seco va grato, e sauorabile sembiante. S. Bernardo la chiama sorella della continenza, e Sant' Ambrogio, compagna della pudicitia, per la cui compagnia l'istessa capstità è sicura.

L'altra vergogna, che nasce dall'errore commesso, è certamente lodabile. , ma meno commendabile della prima, perche molto meglio è non errare per la vergogna, che vergognarsi per l'errore, attesoche la vergogna se bene e segno di

virtu , nondimeno quello, che induce la vergogna è vitio . Il sudetto Alceoquando disse a Sasso, vorrei parlare, ma vergogna mi ritiene. Sasso gli rispote, fe fusse cosa honesta non ti vergognaresti dirla.

> Si quidquam honesti mens ferat, ac boni, Ne lingua quidquam turpe paret tua Nullo impèdireris pudore.

E però molto più lodabile è a non far cofa, per la quale ci habbiamo a vergognare, che il vergognarci: pur tal vergogna ancor essa non è senga tintura di virtiì, perche è bene vergognarsi, dolersi, pentirsi, ed arrossirsi de gli errori commessi. Diogene in I aertio dice, che il rossore è colore della virtà. Santo Ambrogio vuole, che la colpa si accresca col difendere le cose malfatte, & che si fminuisca col rossore, e con la vergogna. Ma veniamo all'espositione della figura.

· E di gratiolo aspetto conforme al parere di San Bernardo sopra la cantica sermone 33. oue tiene, che la Vergogna somministri venustà, ed aggiunga la gratia. Verecumdia venustatem ingerit, & gratiam suget.

Porta gli occhij bassi secondo il costume di chi si vergogna. Socrate hauendo a ragionare d'Amore, vergognando ene, come Filosofo attempato, si coprà gli occhij con vna benda e fi tiferisce a questo proposito vn verso di Euripide.

Mea gnata in oculis nascitut hominum pudor.

Figlia mia ne gli occhi nasce la Vergogna de gli huomini. Atheneo nel lib. 13. per autorità d'Aristotile dice, che gli amanti non guardano in niuna parte Cel corpo della cosa amata più, che negli occhij, oue risiede la Vergogna. Scribit Arift. Amatores nullam magis corporis partem in ijs contueri, quos amant, quam oculos, vbi pudoris sedes est. Plinio pone la sede della vergogna melle guance, per lo rossore, che vi si sparge, e però la pingemo con le guance rosse. La facemo parimenti con la sommità dell'orecchie rosse, perche Aristotele ne' problemi dice, che la Vergogna adduce negli occhi infieme col timore cato freddo; onde il caldo abbandona gli occhij, e partendolene và nella for.mità delle orecchie, luogo capace di le, perche il restante è come d'osso.

La vestiamo anco per tal cagione tutta di rosso, essendo questo colore propio della Vergogna, bellissimo in donzelle, & gargoni per inditio della modestiatoro. Pithia figlia d'Atistotile, addimandata qual colore fulle il più bello, rispole quello, che si diffonde nelle gentili, e nobili zitelle dalla vergogna. Catone lodaua più i giouani, che si arrossiuano, di quelli, che s'impaliidiuano, e Menandro solea dire. Omnis erubescens probus esse mihi videtur. Ogni huomo, che s'arrosisce, mi pare buono, perche, siche il colore rosso molto conwienfi alia figura della vergogna.

Ha in capo la testa d'Elefante, per denotare, che le persone deuono essere. di mente vergognosa, come l'Elefante, il quale, per quanto riferisce Plinio libro 8. capit. 5. Concepisce in se notabile vergogna, il perditore si vergogna del vincitore, e fugge la sua voce : mai non vla per vergogna l'atto venereo in-

345

palese, come sanno le bestie ssacciate, ma in occulto. Se bene l'huomo, come il più persetto degli altri animali, deue non solo vergoguarsi in palese, ma anco in occulto. Pithagora moralissimo bilosofo, diede questo ottimo precetto. Turpe quippiam nunquam facies nec cum alijs, nec tecum, sed omnium maxi-

me te ipium reuereare.

Non commettere cosa dishonesta ne con altrui, ne da te stesso, ma principalemente rispetta, e ruerisci te stesso, sentenza molto conforme a quella di Democrito. Ancorche sij solo non sare ne dire cosa, che sia cattiua, impara a riuerire più te stesso, che gli altri. San Girolamo più breuemente disse; Quicquid pudet dicere, pudeat, & cogitare, ciò, che è vergogna a dire, sia anco vergogna a pensare. Bel consiglio è di Theostrasto, habbi vergogna di te stesso, se monti vuoi arrossire fra gli altri. Ma passiamo a considerare l'honesta vergogna del Falcone.

Il Falcone è tanto nobile di cuore, che si vergogna pascersi 'de' cadaueri, e patisce la fame. Vergogna similmente riceue de' suoi mancamenti, si come si raccoglie da Bartholomeo Anglico. De proprietatibus rerum lib. 1 2. cap. 20. ilquale allegando San Gregorio dice, che questo animoso augello, se non piglia al primo, o secondo impeto la preda, si vergogna di comparire, e tornare nel pugno di chi lo porta, e dalla vergogna va suolazzando per l'aria lontano da gli occhij de' cacciatori: impercioche gli pare di degenerare, a non riportar trionfo di chi ha cercato conquistare, dalla natura vergognosa all'Elefante animale nobilissimo, e del Falcone, che si vergogna de' suoi difetti, ne vuole comparire nel cospetto delle persone, si può comprendere, che gli animali nobili, a' quali preme più l'honore, che a gli altri, concepilcono maggior vergogna quando incorrono in qualche errore, il che non fanno gli animi vili, bassi, e poco honorati, che se bene commettono errori grossi, ed infami, nondimeno non se ne vergognano, ma come non sia fatto loro, sfacciatamente compatiscono per tutto. Augusto Imperadore di gran sentimento d'honore adirossi fortemente, quando seppe gli stupri, e' misfatti di Giulia sua figliuola, ed in quell'ira sece pubblicare vn processo dal Questore ad alta voce al Senato pieno de' vituperij di lei con animo di farla punire, e morire, ma dipoi cessata l'ira sì vergognò d'ha uer fatto pubblicare il processo, perche inuero ad vn Principe, come lui non con ueniua tanto di palesare, e vendicare gli stupri di sua figliuola, quanto di tacerlise ricoptitli, perche la bruttezza, e macchia d'alcune cose, ritorna sopra di chi fi vendica. Quia quarundam rerum turpitudo etiam ad vendicantem redit, dice Seneca nel Sesto de' benefitij cap. 32. Considerando ciò Augusto, piante di non hauere oppresse col silentio le attioni dishoneste di sua figliuola, & dalla vergogna per molti giorni non si lassò vedere. De filia absens, ac libello per Questorem recitato notum senatui fecit, abstinuitq; congressu hominum præ pudore, dice Suetonio cap. 65. nella vita d'Augusto.

Ma con tutto ciò deuesi auuertire di non incorrere nell'estremo, cioè di non prendere souerchia vergogna, perciò habbiamo posto nella sipistra mano quel motto. DYSOPIA PROCVL. cioè stia sontano la souerchia, e vitiosa vergogna, perche douemo si bene hauere in noi vergogna, ma senza Disoria,

cosi detta

cosi detta da Greci la soprabbondante, & vitiosa vergogna. nella quale si escede il termine del rossore, mettendo a terra gli occhij insieme con l'animo; impercioche, sicome chiamasi Catesia vn mestitia, e dolore, che butta a terra gli occhij, cosi la vergogna, per laquale non habbiamo ardire guardare in faccia a niuno, chiamasi Disoria, alla quale chi facilmente si da in preda, mostra d'esser d'animo troppo delicato, ed esfeminato; ne gli gioua di coprire la sua morbidezza d'animo con l'honesto nome di vergogna, per laquale sono forzati a cedere a più animoli, ne si sanno risoluere a mettersi innanzi, e fare niuna attione honesta in pubblico, ma stanno sempre ritirati in vn cantone dalla vergogna ne se ne partono punto senza stimolo d'altrui. Isocrate Oratore Atheniese haueua due scolari Theopompo troppo ardita, ed Esoro troppo vergognolo conquello soleua dire, che adoperaua il freno per ritenerlo, e con quetto lo sprone per incitarlo, e rimouerlo della vitiofa vergogna, perniciofa a tutti, mallimamente a poueri, che hanno bisogno dell'aiuto d'altrui. Vlisse, nella 17. Odissea, tornando a casa sua trauestito in babito di mendico, come poueto vergognoso, e rispettoso mostra di non hauere ardire d'entrare doue sanno il conuito li Proci, Telemacho, pensando sia veramente vn pouero, ordina ad Eumeo, che dica a quel pouer'huomo, che non si vergogni, ma si faccia auanti a dimandare il vitto a' Proci, attesoche la vergogna è nociua a' poueri bisognosi.

> Da huic hospiti hæc færens, ipsumque iube Petere victum valde omnes adeuntes procos Pudor autem non est bonus indigenti viro, vt adsit.

Perloche, si come la discreta, e moderata vergogna è lodabile, ed vtile, cosi la indiscreta, ed immoderata vergogna è biasimeuole, e nociua, e questo è quello, che volse inserire Hesiodo, quando disse;

Verecundia, quæ viros multum lædit, & iuuat.

La vergogna, che molto gli huomini offende, e gioua, hauendo rifguardo al debito modo: gioua l'honesta, e conueneuole vergogna, offende la diforia superflua, e vitiosa vergogna, della quale ne tratta Plutarco in quel breue, ma saggio, ed accorto discorso intitolato. De vitioso pudore.

# VERITA.

NA bellissima donna ignuda, tiene nella destra mano alta il Sole, ilquale rimitae, con l'altra vn libro aperto, e vn ramo di palma, e sotto al destro piede il globo del mondo.

Verità è vn'habito dell'animo disposto a non torcere la lingua dal dritto, & propio essere delle cose, di che egli parla, e scriue, assermando solo quello, che è negando quello, che non è senza mutar pensiero.

Ignuda si rappresenta, per dinotare, che la simplicità le è naturale; onde Euripide in Phænissis, dice ester semplice il parlate della verità, ne gli sa bisogno di vane interpretationi; percioche ella per se sola è opportuna. Il medesimo dice Eschilo, & Seneca nell'Epistola quinta, che la verità è semplice oratione, però si sa nuda, come habbiamo detto, & non deue hauere adornamento alcuno,

Tiene

Tiene il sole, per significare, che la verità è amica della luce, anzi ella è luce chiatissima, che dimostra quel, che è.

Si può anco dire, che riguarda il sole, cioè Dio, ser za la cui luce non èverità alcuna; anzi egli è l'istessa verità; dicendo Christo Nostro Signore. Ego sum Via, Veritas, & Vita.

Il libro aperto accenna, che ne libri si truoua la verità delle cose, & perciò è le Audio delle scienze.

Il ramo della palma ne può significare la sua forza, percioche, si come è noto, che la palma non cede al peso, cost la verità non cede alle cose contrarie, & ben che molti la impugnino, nondimeno si solleua, & cresce in alto.

Oltre a ciò significa la fortezza, & la vittoria; Eschine poi contra Timarco dice, la verità hauer tanta forza, che supera tutti i pensieri humani.

Bacchilide chiama la verità onnipotente sapienza nell'Esdra al 4. cap. E la sentenza di Zerobabel Giudeo dice, la verità esser più sorte d'ogni altra eosa, & che vasse più di tutte l'altre presso al Re Dario.

Ma che dico io delle sentenze? poiche li satti de' nostri Christiani amplissia mamente ciò hanno prouato, essendosi molte migliaia di persone d'ogni etd; d'ogni sesso, & quasi d'ogni paese esposte al spargere il sangue, & la vita per mantenere la verità della sede Christiana; onde riportando glorioso trionso de' crudelissimi tiranni, d'infinite palme, & corone hanno la verità Christiana adornata.

Il mondo sotto i piè, cenota, che ella è superiore a tutte le cose del mondo. & di loro più pretiosa, anzi che è cosa diuina, onde Menandro in Nannis, dice, che la verità è cittadina del cielo, & che gode solo stare tra' Dei.

#### Verità.

Onna risplendente, & di nobile aspetto, vestita di color bianco pompofamente, con chioma d'oro, nella destra mano tenendo vno specchio ornato di gioie, nell'altra vna bilancia d'oro.

La conformità, che ha l'intelletto con le cose intelligibili, si domanda da Filosofi con questo nome di verità, & perche quel, che è vero, è buono, & il buono è priuo di macchia, & di lordura, però si veste di bianco la verità, aggiungendosi, che è simile alla luce, & la bugia alle tenebre, & a questo alludeuano le parole di Christo S. N. quando diste, quel, che vi dico nelle tenebre, narratenella luce, cioè, quel, che io dico innanzi alla pianezza del tempo, che sia scoperta la verità delle prosezie in me ditelo voi quando sarò salito al cielo, che sarà riuelato, & aperto il tutto, & però egli ancora è dimandato, & luce, & verità: onde lo splendore di questa sigura, & il vestito si può dire, che si conformino nel medesimo significato.

E lo specchio insegna, che la verità allora è in sua persettione, quando, come si è detto, l'intelletto si conferma con le cose intelligibili, come lo specchio è buono quando rende la vera sorma della cota, che vi riss lende, & è la bilancia indicio di questa egualità.

# ICO NOLOGIA

Verità.

Anciulla ignuda, con alcuni veli bianchi d'intorno, per dimostrare, che esta deue esser ricoperta, & adornata in modo con le parole, che non si leu l'apparenza del corpo suo bello, & dilicato, e di se stesso più, che d'ogn'altra s'adorna, & s'arricchisce.

Verità.

I Gnuda come si è detto, nella destra mano il Sole, & nella sinistra vn tempo d'horologio.

Il Sole le si dà in mano, per l'istessa ragione, che si è detta di sopra dello splen dore; & il tempo nella man sinistra significa, che a lungo andare la verità necessariamente si scuopre, & apparisce, e però è addimandata sigliuola del tempo, & in lingua Greca ha il signissicato di cosa, che non stà occulta.

Verità.

G Iouanetta ignuda, tiene nella destra mano vicino al cuore vna Persica, con vna sola soglia, & nella sinistra vn'horologio da poluere.

La Persica è antico Gierolisico del cuore, come la sua foglia della lingua, & si è vsato sempre in molti simili propositi la similitudine, che hanno con l'vno, & con l'altra, & insegna, che deue ester congionto il cuore, & la lingua, come la Persica, & la foglia, accioche quello, che si dice habbia forma, & apparenza di verità.

Ll'horologio è in luego del tempo, che si è detto nell'altra.

#### VIGILANZA.

DONNA con un libro nella destra mano, & nell'altra con una verga, & una lucerna accesa, in terra vi sarà una Grue, che sostegna un sasso col piede.

E tanto in vso, che si dica vigilante, & suegliato vn'huomo di spirito viuace, che se bene ha preso questo nome della Vigilanza de gli occhij corporali,
nondimeno il continuo vso se l'è quasi conuertito in natura, & satto suo, però
l'vna, & l'altra vigilanza, & del corpo, & dell'anima vien dimostrata nella presente sigura, quella dell'animo nel libro, nel quale apprendendosi le scienze si
stà l'huomo vigilante, & desto à tutti gl'incontri della Fortuna, & l'agitatione
della mente contemplando, & la verga sueglia il corpo addormentato, come
il libro, & sa contemplatione destano li spiriti sonnolenti; però del corpo, e dell'animo, s'intende il detto della Cantica, Ego dormie, & cor meum uigilat.

E le Grue insegnano, che si deue star vigilante in guardia di se medesimo, se della propia vita; perche, come si racconta da molti, quando vanno insieme per riposarsi sicuramente, si aiutano in questo modo, che tenendo vna di esse vn sasso col piede raccosto, l'altre sin, che il sasso non cade, sono sicure di essere custo dite per la vigilanza delle compagne, se cadendo, che non auuiena se non nel dorimire di dette guardie, che al rumore si destano, se se ne suggono via.

La Lucerna dimostra, che la vigilanza propiamente s'intende in quel tem-

VIGILANZA.

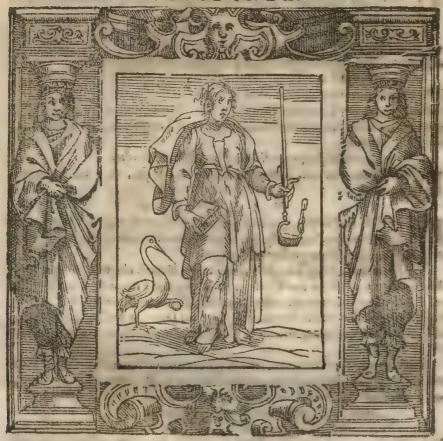

po che è più conueniente al riposo, & al sonno, però si dimandauano da gli antichi Vigilie alcune hore della notte, nellequali i Soldati erano obligati a star vigilanti per ficurezza dell'esfercitio, e tutta la notte si partiua in quattro vigilie, come dice Cesare nel primo de' suoi commentari j.

Onna vestita di bianco, con vn Gallo, e con vna Lucerna in mano, perche il gallo si desta nell'hore della notte, all'essercitio del suo canto, ne tra-lascia mai di obbedire alli occulti ammaestramenti della Natura, così insegna a gl'huomini la vigilanza.

E la Lucerna mostra questo medesimo, vsandosi da noi, accioche le tenebre non siano impedimento all'attioni sodeuosi.

E però si legge, che Demostene interrogato, come haueua satto a diuentare valente Oratore, rispose di hauere visto più olio, che vino, intendendo con quello la vigilanza de gli studij, con questo la sonnolenza delle delitie.

# ICONOLOGICA

Vigilanza.

Onna, che sia in piedi con vn campanello in mano, & con vn Leone vicino in atto di dormire con gli occhii aperti.

La campana è instromento sacro, & si è ritrouato per destar non menogli animi dal sonno de gli errori con la penitenza, allaquale c'inuita, chiamandoci

al tempio, che i corpi dalle piazze, e dalle commodità del dormire.

Il Leone sù presso a gli Egittij inditio di vigilanza, perche, come racconta il Pierio, non apre mai intigramente bene gli occhij, se non quando si addormenta, & però lo figurauano alle porte de' tempij, mostrando, che in Chiesa & deue vegliare con l'animo nell'orationi, se bene il corpo par, che dorma alle attioni del mondo.

Vigilanza per difendersi, & oppugnare altri. ONNA, che nella destra mano tiene vna serpe, & con la sinistra vn dardo.

VILT A. ONNA mal vestita, giacendo per terra in luogo fangoso, e brutto; tenendo in mano l'vcello Vpupa, & mostri non hauer ardire d'alzare gli os

chij da terra, standole appresso vn Coniglio.

Vile si domanda l'huomo, che si stima meno di quel, che vale, & non ardisce quello, che potrebbe conseguire con sua lode, senza muouersi a tale opiniome di se stesso dalla credenza, che egli habbia di operare con virtiì, & però si sappresenta la viltà in una donna, che giace per terra, & mal vestita, essendo ordinariamente le donne più facili de gli huomini a mancar di animo nell'attioni d'importanza.

Il vestimento stracciato nota, che in vn vile non vi sia pensiero di addobbare il corpo suo, per dubbio di non poter sostentare quella grauità, e quei costumi, che richiedono i panni, ouero per quel detto triviale, che si suol dire.

Audaces fortuna iuuat, timidosque repellit.

E non hauendo ardire l'huomo per viltà offericsi ad imprese grandi, se ne ka fra il fango d'vna fordida vita, fenza venir mai a luce, ed a cognitione de gli huomini, che lo possono souvenire delle cose necessarie.

L'Vpupa si descriue da diuersi authori per vccello vilissimo, nutrendosi di Aerco, & altre sporcitie, per non hauer' ardire mettersi a procacciare il cibo

con difficoltà.

Il tenere gli occhii balli dinota poco ardire, come per l'effetto si uede.

Il coniglio è di sua natura vilissimo, come chiaro si sa da molti, che hanno feritta la natura de gli animali,

IOLENZA.

ONNA armata, che al sinistro sianco porti vna scimitarra, nella deftra vn bastone, e con la finistra tenga vn fanciullo, e lo percuota.

Violenza è la forza, che si adopera contro i meno potenti, e però si dipinge atmata all'offela di vu fanciullo debole, e senza aiuto d'alcuna parte. Cofi diciamo esser violento il moto della pietra gittata in alto contro al moto datole. dalla natura del frume, che afconde, & anche altre colo fimilio le quali in que fii

VIRGINITA.



moti poco durano, perche la natura, alla quale l'arte, e la forza finalmente vbidisce, le richiama, e le s'à facilmente secondare la propia inclinatione.

# VERGINITA.

GIOVANE pallida, & alquanto magra, di bello, & gratioso aspetto, com vna ghirlanda di siori in capo, vestita di bianco, & suoni vna cetara, mostrandosi piena d'allegrezza, seguendo vn'Agnello in mezzo d'vn prato.

Si dipinge giouane, perche dalla sua giouentù si misura il suo trionso, ed il suo prezzo, per la contraria inclinatione di quell'età.

La pallidezza, ed allegrezza sono inditij di digiuno, e di penitenza, e sono duo particolari custodi della verginità.

Ha il capo cinto di fiori, perche, come dicono i poeti, la verginità non è altro, che vn fiore, il quale subbito, che è colto, perde tutta la gratia, e bellezza. Segue l'Agnello, perche tanto è lodeuole la verginità, quanto se ne va seguendo l'orme di Christo, che sù il vero essempio della verginità, & il vero Agnel-

lo che toglie li peccati del mondo.

352

Il Prato verde dimostra le delitie della vita lasciuia, la quale comincia, e finisce in herba,per non hauer in sè frutto alcuno di vera contentezza, ma solo vna semplice apparenza, che poi si secca, & sparisce, laquale è dalla verginità calcata con animo generoso, e allegro, e però suona la cetara.

Verginità.

Touanetta, la quale accarez zi con le mani vn'Alicorno, perche, come al-

cuni scriuono, que to animale non si lascia prendere, se non per mano di Vergine.

Verginità.

N A bellissima giouanetta, vestita di panno lino bianco, con una ghirlanda di smeraldi, che le coroni il capo, e che con ambe l'emani si cinga

con bella gratia vn cintolo di lana bianca,

Lo smeraldo, per quello, che narra Pierio Valeriano lib 41. è segno di verginità, e su consecrato a Venere celeste, creduta allhora Dea dell'Amor puro, dal quale non possono nascere se non puri, e candidi essetti; percioche da lei viene quel puro, e si ncero amore, che in tutto è alieno dal congiongimento de' corpi; e però lo smeraldo da molti, & in particolare da gli Astrologi è posto per segno della verginità.

Si dipinge col cintolo di lana nella guisa, che dicemmo, percioche su antico costume, che le Vergini si cingessero col cinto, in segno di verginirà, la quale si soleua sciorre dalsi Sposi la prima sera, che elle doueuano dormire con essi, co me scriue sesso Pompeo, & a questo allude Catullo nell'epitalamio di Manlio.

& di Giulia cosi dicendo.

Te suis tremulus parens Inuocat tibi virgines Zonula soluat linus

Il bianco vestimento significa purità fondata ne' buoni pensieri verginali, & nelle sante attioni del corpo, che rendono l'anima candida, e bella.

Virilità.

Donna di età di 50. anni, con habito d'oro, e nella destra mano con vno Scettro, nella sinistra con vn Libro, e siede sopra vn Leone, con la spada al sanco, & alli piedi vn'orologgio da poluere, e che mostri, che sia calata la me-

Là della poluere.

Virilità, è quella età dell'huomo, che tiene da 35. sino a 50. anni, nella quale egli fatto capace di ragione, & esperto delle cose, opera come huomo in tutte l'attioni ciuili, e mecaniche, vniuersali, e particolari, e questa è la età, ondeesso huomo sa l'habito, che lo conduce a sin di bene, o di male, secondo che egli elegge per gratia diuina, ò inclinatione naturale; questa età è principio delladeclinatione.

Si dipinge con lo Scettro, il Libro, il Leone, & la Spada, per dimostrare, che a questa, che è l'età perfetta dell'huomo, si aspetta di consigliare, di risoluere, e di determinare con grandezza d'animo le cose, circa lequali possa hauer luo go in qualche modo la vittà.

### VIRTV HEROICA

Come dipinta dagli antichi, e come si veda nella Medaglia di

RCOLE nudo, appoggiato sopra la sua Claua, con vna pelle di I eone auuiluppata intorno al braccio, come si vede in due bellissime statue nel Palazzo dell' Illustrissimo Signor Cardinale Odoardo Farnele vero amatoge delle virtù.

Virtù è propia dispositione, e facultà principale dell'animo in atto, e in pensero volta al bene sotto il gouerno della ragione, anzi è la ragione istessa.

Le si dà la pelle di Leone, & s'appoggia alla Claua, per esser ambedue fortisfimi, e la virtù piantata con sertissime radici, e con nissuna sorza si può estirpare, ne muouere di luogo.

Si sà nuda la virtu, come quella, che non cerca ricchezze, ma immortalità, gloria, & honore, come si è visto in vn marmo antico, che dice. Virtus nue do homine contenta est.

#### Virtù beroica.

Nella Medaglia d'oro di Massimino.

N' Ercole nudo, che tiene per le corna vn Ceruo, che su vna delle sue dodici fatiche.

### VIRTV HEROICA.

Nella Medaglia di Geta.

PER la virtù heroica si rappresenta Ercole, che con la destra mano tenga la claua alzata per ammazzate vn Dragone, che si aggira intorno ad vn'arbore con i pomi, & al braccio sinistro tiene inuolta la pelle Leonina. Ciò significa hauer Hercole (inteso per la virtù) posto moderatione alla concupiscenza, intendendosi per il Dragone il piaceuole appetito della libidine.

La spoglia del Leone in Ercole ci dimostra la generosità, & fortezza del-

La claua significa la ragione, che regge, & doma l'appetito, percioche questa virtu è grand'eccellenza di Ercole, però gli è attribuita la claua sattad'vn sermo, & sorte arbore, che è il Quercio, il quale dà legno di sermezza, & di sorza.

Fingesi la claua nodosa, per le dissicoltà, che da ogni parte occorrono, & si osserio a coloro, che vanno seguitando, e cercando la virtù, e però Ercole essendo in giouenile età, dicesi, che si trouasse in vna solitudine, doue seco deliberando qual sorte di via douesse prendere, o quella della virtù, ouero quella de i piaceri, & hauendo molto bene sopra di ciò considerato, si elesse la viadella virtù, quantunque ardua, & di grandissima difficultà.

#### VIRTY HEROICA.

S I truoua in Roma, in Campidoglio vna statua di metallo indorata d'Ercole, vestita della spoglia del Leone, con la claua, occon la sinistra mano tiene tre pomi d'oro portati da gli horti Esperidi, i quali significano le tre virtu heroiche ad Ercole attribuite.

La prima è la moderatione dell'ira. La feconda, la temperanza dell'Auaritia.

L'altra, è il generoso sprezzamento delle delitie, e de i piaceri, e però dices, che la virtù heroica nell'huomo è, quando la ragione ha talmente sottoposti gli affetti sensitiui, che sia giunta al punto indivisibile de i mezzi virtuosi, e sattasi pura, ed illustre, che trapassi l'eccellenza humana, ed a gli Angeli si accosti.

# VIRTY DELL'ANIMO, E DEL CORPO

Nella Medaglia di Traiano.

S I rappresenterà Ercole nudo, che con la destra mano tenga la Claua in spalla con bella attitudine, & con la sinistra guidi vn Leone, & vn Cigna-

le congionti insieme.

Per lo Ercole ignudo con la Claua in spalla, & con la pelle Leonina, si deue intendere l'Idea di tutte le virtù, & per il Leone la magnanimità, e la sortezza dell'animo, come testissica Oro Apollo ne i suoi gieroglissici, & per il Cignale la virtù corporale; per la robusta sortezza d'esso: scriuesi, che Admeto giunse insieme il Leone, & il Porco, volendo per tale compagnia intendere sui hauere accoppiato insieme la virtù dell'animo, & del corpo; di che rende testimonio il Pierio, doue parla del segno del Leone.

VIRTV.

DONNA bella, armata, & d'aspetto virile, che in vna mano tiene il mondo, & con l'altra vna lancia. Significando, che la virtù domina tutto il mondo.

Armata si dipinge, percioche continuamente combatte col vitio.

Si rappresenta d'aspetto virile, perche il suo nome viene (secondo Tito Liuio nel libr. 27: & Valerio Massimo lib. 1. cap. 1.) á viro vel à viribus, & mostra la sortezza, che conuiene al virtuoso; sortio in account de second de second

VIRTV.

Nella Medaglia di Domitiano Galieno & in quella di Galba.

S I rappresentaua vna donna in guisa d'vn' Amazzone, con la celata, e Parazonio, che e vna spada larga senza punta, & con la lancia, posando il piepiede sopra vna celata, ouero sopra vn mondo.

VIRTV.

PER Bellerofonte bellissimo giouane a cauallo del Pegaseo, che con vn dardo in mano vecide la Chimera, si rappretenta la virti.

Per la Chimera allegoricamente, s'intende vna certa moltiforme varietà de' vitij, laquale vccide Bellerofonte, il cui nome dall'Etimologia sua vuol dire vccisione dei vitij, & l'Aiciati nelli suoi Emblemi cosi dice.

Bellerophon, ve fortis eques superare chimæram,
Et lycij potuit sternere monstra soli,
Sic tu Pegaseis vectus petisæthera pennis,
Consilioq; animi mostra supetba doma.

Mostrano

# DI CESARE RIPA.

Mostrano i detti versi, che col consiglio, e con la virtù, si supera la chimera, cioè i superbi mostri de' vitij.

Giouane, e bello si dipinge, perc oche bellissima è veramente la virtù, & è propio suo di attrahere a se gl'animi, & all'vso suo congiungerli.

'VIRTV' INSVPERABILE.

ONNA coperta di bella armatura, nella destra mano terrà l'hasta, & nel braccio sinistro lo scudo, dentro al quale sarà dipinto vn'Elce; per cimiero portarà una pianta d'alloro minacciata, ma non percossa dal sulmine, con vn motto che dice: Nec sorte, nec suto.

La virtù come guerriera, che di continuo col vitio suo inimico combatte, si dipinge armata, & col sulmine, il quale, come racconta Plinio, non può con tutta la sua violenza ossendere il lauro, come la virtù non può esser osseta da qual-

sinoglia accidente disordinato.

L'elce, che è dipinto dentro allo scudo, altro non significa, che virtù ferma, e costante, come questo albero, che hauendo le radici prosonde, i rami, e le soglie ampie, verdeggiante, quanto più vien reciso, tanto più germoglia, & prendemaggior vigore; anzi quanto più è scosso, & trauagliato, tanto più cresce, & con maggior ampiezza spande i rami, però si assomalia alla virtù, la quale nelle tribulationi, & ne' trauagli principalmente si scuopre.

Le si può dipingere a canto ancora vn'Istrice, il quale non sa altro preparamento per disender la vita sua, che di ritiratsi in se medesimo, & disendersi con se stello, come la vittù da se stella si disende, & in se medesima consida, per superate ageuolmente ogn'incontro di sinistro accidente, & sorze, a ciò alludeua

Horatio dicendo di nascondersi nella propia virtù:

Virtie.

Onna vestita d'oro, piena di maesti, con la destra mano tiene vn'hasta, & con la sinistra vn cornucopia pieno di varij seutti, con vna testudine sotto a i piedi.

Il vestimento d'oro significa il pregio della virtù, che adorna, & nobilita

tutto l'huomo.

Tiene l'hasta in mano, perche ella impugna, & abbatte continuamente il vitio, e lo perseguita.

G Iouanetta alata, & modestamente vestita, sarà coronata di lauro, & in mano terrà vn ramo di quercia, con vn motto nel lembo della veste, che dica.

MEDIO. TYTISSIMA.

Disse Siluio Italico nel 13. libr. della guerra Cartaginese, che la virtù istessa è conueniente mercede a se medesima, & si conformò con questo detto all'opinione de' Stoici, che diceuano suor di lei non esser cola alcuna, che la possa premiare a bastanza, e su da gli antichi dipinta così, perche come la quercia resiste alli insulti delle tempeste immobile, così la virtù rimane immobile, a tutte le oppositioni de' contrarij anuenimenti.

2 Pet

VIRTV.



Per significato del l'auto, ne seruita quello, che diremo nella seguente sigura, che nell'una, e nell'altra si rappresenta la detta pianta.

Il motto dimostra, che queste attioni, solo sono dependenti dalla virtiì, lequali hanno la loro estremità, che sono, come sosse oue l'huomo cade, e s'immerge cadendo dal suo dritto sentiero, però disse Oratio.

Est modus în rebus sunt certi denique fines Quos vitra citra que nequit consistere rectum.

Na giouane bella, & gratiosa, con l'aliralle spalle, nella destra mano tenga vn' hasta, & con la sinistra vna corona di lauro, e nel petto habbia vn sole.

Si dipinge giouane, perche mai non inuecchia, anzi più sempre vien vigorosa, & gagliarda, poiche gi'atti suoi constituiscono gli habiti, & durano quanto la vita de gli huomini.

Bella

Bella si rappresenta, perche la virtù è il maggior ornamento dell'animo.
L'ali dimostrano, che è propio della virtù l'a'zarsi a volo sopra il commune
vso de gli huomini volgati, per gustare quei diletti, che solamente prouano
gl'huomini più virtuosi, i quali, come disse Vergilio, sono alzati sino alles
stelle dall'ardente virtù, e diciamo, che s'inalza al cielo, che per mezzo dellas
virtù si sà chiaro, perche diuenta simile a Dio, che è l'istessa virtù, e bontà.

virtù disende le sue potenze regolare a dar il moto, & il vigore a tutto il corpo nostro, che è mondo piccolo, come dissero i Greci, e poi per la virtù s'illnmina, scalda, & auuigora in maniera, che buona parte de Filososi antichi la stimorno bastante a supplire alle sodissattioni, ed a' giusti, che nella vita humana possono desideratsi, & perche Ghristo S. N. si dimanda nelle sacre lettere sole di giustitia, intendendo quella giustitia vniuersalissima, che abbraccia tutte le virtu, però si dice, che chi porta esso nel cuore, ha il principal ornamento della vera, e persetta virtù.

La ghirlanda dell'alloro' ne significa, che si come il lauro è sempre verde, & non è mai tocco dal sulmine, così la virtu mostra sempre vigore, e non è mai abbattuta da qualsuoglia auuersario, come anco ne per incendio, ne per naussa gio si perde, ne per aduersa fortuna, o sorte contraria.

Le fi da l'hasta per segno di maggioranza, la quale da gli antichi per quella

Dimostra anco la forza, e la potestà, che ha sopra il vitio, il quale sempre dale la wirtù è sottoposto, e vinto.

# VITA HVMANA.

DONNA vestita di verde, con vna ghirlanda in capo di sempreniuo, so pra laquale vi sia vna fenice, & nella destra mano terra vna lira con il pletro, e con la sinistra tiene vna tazza, dando da bere ad vn fanciullo.

Quello, che da Latini si dice nell'huomo viuere, si dice nell'herbe & nele le piante Virere, & la medesima proportione, che è sta le parole, è ancora fra le cose significate da esse, perche non è altro la vita dell'huomo, che vna vie ridità, che mantiene, ed accresce il calore, il moto, e quando ha in se di bello, e di buono, e la viridità nelle piante, non è altro, che vna vita, la quale mane cando, manca il nodrimento, il calore, le siamme, & la vaghezza, però l'hereba, che tiene nel capo quest'immagine, si dimanda sempreuiua, & l'età prossipera nell'huomo si chiama viridità, & da Virere parola latina, si sono chiamati gli huomini viri, però si sarà non senza proposito inghitlandata di quest'herba.

Quasi il medesimo dimostra il vestimento verde, & come dall' herbe non si attende altre, che la viric ità, così nell'huomo non è bene alcuno (parlando humanamente) che si debbia anteporre alla virtù istessa.

L'historia, o fauola, che sia della Fenice, ètanto nota, che non ha bisogne Z 3 di molte

di molte parole, e si prende per la vita lunga, & ancora per l'eternità, rinouan-

do se medesima, come si è detto.

Tiene con la destra mano la lita con il pletro, percioche narra Pierio Valeriano nel lib. quaranta sette simo, che per gieroglifico della lira per quello s'intenda l'ordine della vita humana, percioche essendosi ritrouato da alcuni, che nella lira sieno celebrate sette differenze di voci, hanno da quelle conosciuto, che lo flato della vita humana è dalla medefima varietà continuamente agitato; percioche la settima settimana il maschio è sormato nel ventre; Sette hore doppo il parto dà manifesti segni della morte, o della vita, Sette giorni dipoi il bellico si stringe, e fassi sodo, Doppo due volte sette dà manisesto segno di vedere, dop po lette volte lette hà la fermezza dello sguardo, e la cognitione : Vediamo poi doppo il settimo mese cominciare a mettere i denti, doppo due volte sette sedere licuramente, doppo tre volte sette cominciare a formare le parole, doppo quettro volte sette cominciare ad andare, doppo cinque volte sette cominciare a dispiacergli il latte. Poscia doppo sett'anni discacciando i primi denti, na-Icere più gagliardi, e farsi pieno il tuono della voce. Nel secondo settennario nascere i peli nelle parti vergognose, venire la virtu di generare, & incaminatt alla robustezza virile. Nel terzo apparire la prima barba, e farsi fine di crescere. Nel quarto venire la robustezza, e la pienezza delle membra. Nella quinta. estendo appieno cresciuto le forze, quanto a ciascuno sono concedute è da Pia: cone determinato il tempo accommodato alle nozze, come si vede nel settimo libro delle leggi. La fetta conserua intiere le acquittate, & raccolte foize, & amministra copiosamente il vigore della prouidenza. La settima ha duomutione delle forze,ma vn pieno accrescimento dello intelletto,e della ragione. Onde vogliono i soldati in questa età ester liberati dalla militia, con dur loro vna verga, che era detta Rude, & eller melli a configli, e gouerni delle cole. pubbliche, e di qui scriue Horatio a Mecenate; che già egli haueua riceuuta la Rude, percioche haueua già compiti quattro vndici Decembri, come egli di le stello scriue, cominciaua già a caminare per la settima settimana, nell'ottauo lettennario si può vedere la persettione dell'intelletto, e della ragione, quale in alcuno possa sperarsi maggiore. Il nono apporta l'humanità, e la mantuetune. Il decimo per lo più desidera di morire, le quali cose tutte elegantislima? mente in versi Elegiaci raccolle Solone, e tempro la sua lira in maniera, che nel fettantesimo anno pose il termine del concento, e della sonorità delle voci della Vita humana, il quale quando gli huomini hanno trapassato, pare che diuengano sciocchi, & hora lungi da questa, hora da quella corda vadano errando.,

Il fanciullo, che beue, significa, che la vita si mantiene con gli alimenti, e con la dispositione, gli alimenti la nudriscano, e si prendono per la bocca, ouero per la parte superiore, e la dispositione la fà dutare, & deue essere in tutto il corpo, come l'età tenera de fanciulti, che crescono, e sa a questo proposito quel, che si

è detto della sainte.

VITA ATTIVA.

SONO due le strade, che conducono alla felicità, & queste sono diuersamente seguitate secondo la diuersità, o delle inclinationi, o delle ragioni persuasiue, & si significano con nome di vita attiua, & contemplatiua, & surono ambedue approuate da Christo Saluator nostro nella persona di S. Marta, e di Maria, e se bene questa a quella, che staua occupata nelle attioni sù preferita, con tutto ciò ancor quella è degna della sua lode, e de suoi premij.

Si dipinge adunque la vita attiua con un cappello grande in testa, una zappa in spalla, con la sinistra mano appoggiata sopra il manico d'un' Aratro, appresso con alcuni instromenti d'agricoltura; perche, essendo l'agricoltura la più necessaria attione, che si faccia, per conservatione dell'huomo con essercitio delle membra, e con distratione della mente, mantenendosi per ordinario fra gli huomini di villa con l'ingegno ossuscato, potranno questi soli instrumen ti dimostrare quel tutto, che si appartiene ad una indistinta cognitione di quelle cose, alle quali l'industria stimolata dalla necessità, ha diligentemente aperta la via in tanti modi, in quanti si distinguono l'arti, e gl'esserciti manuali.

Michel'Angelo Buonarrota rappresentò per la vita attiua alla sepoltura di Giulio Secondo, I ia figlia di Laban, che e vna statua con vno specchio in mano, per la consideratione, che si deue hauete per le attioni nostre, e nell'altra vna ghirlanda di siori, per le virtù, che ornano la vita nostra in vita, doppo la morte, la fanno gloriosa.

Vita attiua.

Onna con vn Bacino, e con la Mescirobba in atto di mettere dell'acqua, col motto del Salmo: Fiducialiter agam, & non timebo. Questa da vn cenno, che si deuono fare l'attioni con le mani leuate, cioè senza intereste, che imbrattano spesse volte la fama, & considenza di buon successo per diuina bonta, che Iddio così prospera i successi delle nostre attioni.

# VITA CONTEMPLATIVA.

A vita contemplatiua si dipingeua da gli antichi donna col viso volto ina cielo, con molta humiltà, & con vn raggio di splendore, che scendendo l'illumina, tenendo la destra mano alta, e stesa, la sinistra bassa, & serrata, con due piccole alette in capo.

Conremplatione è fruire, e conoscere Dio, imaginando la persettione, della-

quale consiste in creder bene, cioè nella ittessa fede pura, e viua.

L'ali, che riene in capo, significano l'elevatione dell'inteiletto, laquale non lafcia abbassarè i pensieri alle cose corrottibili, oue s'imbratta bene spesso la nobiltá dell'anima, & la purità delle voglie caste, però si dipinge, che miri al cielo
donde esce lo splendore che l'illumina, perche l'hauer l'anima atta alla contem
platione, è dono particolate di Dio, come affermò David, dicendo: Domine
adiuva me, & meditabor in iustificationibus tuis.

Stà con humiltà, perche Iddio resiste a' superbi, & sa gratia a gli humili.

L'vna mano stesa, & alta, e l'altra serrata, e bassa, dimostrano la rilassatione della mente ne gli alti pensieri del Cielo, & la parcità intorno alle basse voglie terrene.

### VITA CONTEMPLATIVA.

ONNA ignuda, che stenda vna mano aperta verso il Cielo, & conl'altra tenga vn libro, nel quale sia scritto il motto tratto dai salmo Mihi inhærere Deo bonum est.

Michel'Angelo, come si è detto della attiua, sa vna statua di Rachele, sorella di Lia, & figliuola di Laban per la contemplatiua, con le mani giunte, con va ginocchio piegato, & col volto par che stia leuata in spirito, & ambedue queste statue mettono in mezzo il Moise tanto samoso del già detto sepolero.

### VITA HVMANA NA Symmetric to the second

ONNA, che si posi co' piedi nel mezzo di vna Ruota di sei raggi, laquale stiz in piano rotondo, sopra vn piedestallo in modo formato, che non pieghi, ne dalla destra, ne dalla sinistra parte, terrà in vua mano il Sole, e mell'altra la Luna. To to attenti,

. Sono anti, e tanto i varij casi dell'humana vita, che per la moltitudine, & nelle penne, che scriuono, e ne gl'intelletti stessi, che discorrono, fanno confusione, parendo impossibile arrivare a tanti individui, che con molti vnisormi, attioni pollono generar scienza di se stessi ; pur da tutti questi si raccoglie quali vn'epil go, che la vita è incerta, volubile, & perd si mostrano nella Luna, e nel Sole le cagioni superiori necetsarie, e nella tuota gi'inferiori accidentali; & se bene la sorte, ouero la fortuna non ha cosa alcuna suor de gli auuenimenti stelli, che vengono di rado, & suor dell'intencione di chi opera, con tutto ciò Panimo nostro per lo più troppo credulo in quello oue si truoua interessato, hà. dato facilmente luogo di fignoria particolare in sè stesso a questa imaginata dei tà di quelle cose, allequali non sà assegnar la cagione, ne dà alla fortuna o la colpa, o la lode, e diciamo, che la ruota significa gl'auuenimenti, che hanno cagione inferiore, e accidentale, cioè di fortuna, la quale con la ruota si dipingea da. gli antichi come colei, che riuolgelle a suo piacere li stati, e le grandezze.

# VITA INQVIETA ... OSAS MES

A vita de' mortali esser soggetta ad vna perpetua inquietudine, lo potrà fignificare la figura di Sisso, il quale secondo le fintioni di molti Poeti, mai cella di riuolgere verso la cima di vn gran monte vn graue salso, & da alto tornando a ricadere, nuoua, & perpetua fatica si aggionge al milero huomo, per ricondurre di nuouo in cima al monte il sasso, oue non è bastante di fermarlo, onde Ouidio nel lib. 4. così dice.

Silifo vn graue fallo ogn'hor tormenta.

Il monte è simbolo della vita nostra de delle

I a cima di ello, denota la quiete, & tranquillità di quella, alla quale ciafound afpira. Const. for sett sales east and anticles eath constant and

. Il sallo è lo studio, e la fatica, che ciascuno prende per poterui arrivare. Sififo è (per quanto narra Gio. Battista Rinaldi ne i suoi Teatri ) significa . tore dell'anima, la quale mentre è qui giù, sempre a qualche quiete spira, & che

# DICESARE RIPA.

361

che a pena ha vna cosa essequita, tosto l'altra desidera, percioche altri ne gli honori la vera felicità ripongono, altri nelle ricchezze, chi nella scienza, chi mella sanità, chi nella fama, chi nella nobiltà; la ende è forza, che il nostro dederio la vera quiete ritruoui.

#### VITA BREVE!

ONNA d'aspetto giouanile incoronata di varie, e verdi soglie, porti scol pito nel petto l'Hemerobio picciolo animale volatile, o per dir meglio, contesto tutto il vestimento del detto animale nella man destra tenga vn ramo di rose con questo verso intorno. Ipsa dies aperit, conficit ipsa dies, nella ma-

no finistra il pesce Calamaro, o la Seppia.

E tanto amico l'huomo della vita (ficome ogn'altro animale) che bene spes so si duole, ch'ella sia breue. Theofraito morendo, si lamentò della Natura, che he uesse data lunga vita a' Ceruij, ed alle Cornacchie, a' quali non importa nien te; a gli huomini, che sarebbe molto importato, hauesse data cosi breue vita; l'età de' quali se più lunga potesse essere, potrebbe la vita dell' huomo apprendere perfettamente ogni arte, ed ogni eruditione, ma che si muore quando se comincia a conoscerle; a queste parole di Theofrasto riportate da Cicerone nel terzo delle Tufculane ripugna Saluftio nel principio della guerra di Giugurta, oue dice; A torto il genere humano fi lamenta della fua natura, che fia debile, e breue, majche più tofto alla natura humana manca l'industria,che la forza, e'l tempo: volendo inferire, che l'huomo ha pur troppo tempo a fare acquisto delle virtu ogni uolta, che voglia applicar l'animo, e l'industria sua ad aquistarle; il che vien confermato da Seneca nel libr, della breuità della vita. Quid de rerum natura quetimur? i la se benigne gessit. Vita si scias vti, longa est. Ma non resta per questo, che la vita humana biene non sia. Torto si bene habbiamo a lamentarcene, perche douemo contentarci del termine prefillo alla nostra vita dal sommo Creatore, che per lo meglio delle sue creature dispone, e prouede il tutto, e da questo istesso che la vita nostra sia breue, ed incerta vuole Iddio, che ne cauiamo profiito, accioche siiamo apparecchiati alla morte, e procuriamo tanto più in questa vita breue di meritare col continuo ellercitio delle buone operationi, per le quali possiamo ottenere in premio la vita eterna. Breue è senza dubbio la vita nostra, ilche considerando Zenone dif se, Inuero la vita è breue, ne di niuna cosa habbiamo più carestia, che del tempo. Nullius rei tanta nos penuria laboramus, quam temporis, Re vera enim breuis est vita. Enea Siluio Piccolomini, cho su Pio Secondo Pontesice, allimimiglia la vita breue dell'huomo ad vn sogno sugace, attesoche a niuno è certo il giorno seguente, ne altro siamo, che vento, ed ombra. Vita breuis est hominis quali somnium fugax, nulli crastina dies certa est, nihil enim nili ventus, & vmbra sumus. A questo detto di Pio II. corrisponde vn morale sonetto di Francesco Copetta mio con patriota; che lo scrille ad vna sua parente, a cui era morto il fratello, e per consolarla prese materia da vno horologgio da poluero, che le mando dentro vna calla copetta di lutto. Questi,

VITA BREVE.



Questi, che'l tedio, onde la vita piena,
Temprando và con dolce inganno, ed atte,
Che l'hore insieme, e le fadighe parte;
Tacito sì, ch'altri le scorge a pena.
Con la vesta conforme a l'alta pena,
Che d'ognintorno ha pie lagrime sparte
Sen vien a Voi per rallentare in parte
Il giusto duol, ch'a lamentar vi mena.
Voi, come in chiaro speglio, in lui tal'hora
Scorger potrete l'inuisibil volo
Di quel, che passa, e mai non torna in dietro,
E come sia la vita nostra vn'hora,
E noi poluere, ed ombra, e sotto il Polo
Ogni humana speranza vn stragil vetro.

Vn fragil vetro apunto sono le speranze humane, e di ciò la vita breue ce ne sa accorti, e ci ammonisce, che non fabrichiamo prosondamente li nostri penseri in bene così caduco, e momentaneo; miseria de gli huomini, che ordiscono nella mente loro lunga tela di mondani desiderij, che impersetta rimane per la breuità della vita, ne dicono insieme il Petrarca.

Ma'l tempo e breue, e nostra voglia è lunga ?

Longa nostra desideria increpat vita breuis, incassum multa portantur, cum inxia est, quo pergitur. dice S. Gregorio, la vita breue riprende i lunghi nostra desiderij, in darno molte cose si portano, poiche vicino è doue si camina, cioè alla morte. Non mi stenderò più oltre in mostrare la breuità della vita, diche testimonianza ne fanno, non dirò mille dotte carte di Greci, Latini, e Toscani, ma i nostri parenti, & cari amici, de' quali alla giornata in breue tempo priui timaniamo.

La corona di verdi foglie habbiamo data alla nostra figura, simbolo vero della breuità della vita, posche in breue tempo cademo di questa vita come foglia dall'arbore: e tosto il vigore della vita manca, sicome il color verde nelle soglie, che in poco tempo languide, e secche diuentano. Alle foglie Simonide assimigliò la vita nostra in que versi.

39 Vnam sententiam optime vir Chius protulit

,, Quod hominum generatio talis sit, qualis est foliorum,

, Hanc paucis homines perceptam auribus , In pectore condunt, nec intelligunt

, Quam breue sit inuentutis ac vitæ tempus datum

Mortalibus ..

L'Hemerobio è vno animaletto volatile maggiore d'vna mosca: ha le ali, equattro piedi, nasce (sicome dice Plinio lib.xi. cap. 36.) in Ponto; nel siume. Hipane, che circa il Sossitito porta certe bacche di gusci teneri, dalle quali n'essee l'Hemerobio, che può seruire per figura della breuità della vita: poiche muore nel medesimo giorno, che nasce; e noi cominciamo a morire nello stesso giorno, che nascemo; e se bene in quello non moriamo, nondimeno, perche la vita nostra è breue; vita d'vn giorno si chiama, così la chiamò Antisonte. Vita similis est carceri vnius diei, & totum vitæ spacium vni diei æquale propemodum dixerim, per quem intuiti lucem posteris deinde vitam trademus. Ed il Petrarca nel trionso del Tempo.

E quanto posso al fine m'apparrecchio, Pensando'l breue viuer mio, nel quale Stamani'era vn fanciullo, ed hor son vecchio.

Che più d'vn giorno è la uita mortale Nubilo, breue, freddo, e pien di noia Che può bella parer, ma nulla vale?

E perche la vita è cost breue, e corta li Greci la parragonano al dito, al palmo, & al cubito: da Mimnermo Colosonio, e da Giunione dicesi, cubitale tempus, da Diogeniano, Vitæ palmus, da Alceo Poeta greco, Digitus est dies, pet significare la breuità della vita, laquale, quando anco a molti auni si distenda, nondi-

meno alfine vna breue hora l'annulla; ciò viene molto bene confiderato ina vna antica inscrittione, che si conserua nel Palazzo del Cardinale Cesis conmii versi.

say anacah anabag, ar anagumbi Di a bi. Mo iba lata

Cæsius æquidicus iam centum clauserat annes Felices annos tot tule hora breuis.

P. P.

Onde il Petrarca nel trionfo della Divinità disse,

" Omente vaga alfin sempre digiuna

, M che tanti penfieri? vn' hora sgombra

L'istesso nel sonetto. Rott'è l'alta colonna.

O nostra vita, ch'è si bella in vista

Com perde ageuolmente in vn mattino

Quel, che'n molti anni a gran pena s'acquista.

Di questa nostra fragile conditione, n'è Gieroglisico la rosa vitima a nascere doppo tutti gli altri siori, ed è prima a mancare, secondo Atheneo lib. 15. Nomissima rosa post alios nascitut, eademq; prima descit, e con molta conuenienza la vita nostra s'assimiglia alla rosa, che vaga, & gratiosa languisce tosto nel medesimo giotno, che nasce come si esplica in quel motto, ch'habbiamo posto intorno alla rosa, che è verso di Vergilio, il quale della rosa così cantò circa la sua bellezza, e fragilità.

,, Tot species, tantosq; ortus, uariosq; nouatus

" Ipla dies aperit, conficit ipla dies .]

, Conquerimur, natura, breuis quod gratia florum est

n Ostentata oculis illico dona rapis.

" Quam longa vna dies, ætas tam longa rosarum

Quas prebescentes iuxta senecta premit.

Ben su la rosa alli mesi passati simbolo della breue vita nel Pontificato d'Adlessandro Cardinal de' Medici Papa Leone XI. che per impresa portò sempre la
rosa con questo motto. SIC FLORVI. Impresa, che di corpo, e d'anima
si conuiene più doppo la morte sua, che in vita, poiche siorì colmo di gratia, e
maestà nel Pontificato breuissimo tempo, come la rosa, lassando al mondo soaaissimo odore di se.

La Seppia, ed il Calamaro detto da' Greci Theutis, e da' Latini, Loligo si pongono similmente per sigura della vita breue, perche pochissimo tempo eampano, come riferisce Atheneo libr. 7. per autorità del Filosofo. Aristoteles lib. 5. cap. 18. de animalibus Theuti, ac Sepiæ vitam esse breuem afferit.

VITA LONGA.

NA donna di vecchio aspetto, vestita all'antica, e che tenga la destramano sopra vna Cerua, ch'habbia cotni grandissimi con molti rami spatsi nella man finistra vna cornacchia

Il vestimento all'antica dimostra il tempo passato di molt'anni.

Tiene

# DICESARE RIPA.

365

VITA LONGA.



Tiene la mano sopra la testa della vecchia cerua, che ha le coma solte di molti rami, per mostrare con essa la lunghezza della vita essendo, che questo anima le è di lunga vita, e ogni anno mette vn ramo secondo alcuni, questo è certo, che più che s'inuecchia gli s'ingrossano le corna con più bozzi, e punti di cornette. Campa 300. anni, e più. Plinio lib.8. c. 32. così dice, vita ceruis in confesso longa: e soggiunge, che doppo cento anni ne sono stati presi alcuni con li collati d'oro postaui da Alessandro Magno coperti dalla pelle cresciuta, il medesimo si riserisce d'Agathoclea Tiranno di Siracusa ch'ammazzò in caccia vn ceruo, che haueua intorno al collo vn collare di bronzo, nel quale vi era intagliato questo nome DIOMEDE ARTEMIDE habbiamo in historia più stresca, che Carlo Sesto Rè di Francia prese in caccia nella selua Sensiana vn ceruo, che haueua il collo cinto d'vn collare di metallo indorato con tale inscrittione.

HOC CÆSAR ME DONAVIT, da cui n'è derivato quel detto come prouerbio, Cesaris sum, noli me tangere; onde il Petrarca anch'egli disse nel sonetto.

Vna candida cerua sopra l'herba

# ICONOLOGIA

VITA, E L'ANIMO.



Nellun mi tocchi, al bel collo d'interno Scritto hauea di diamanti, e di Topazi, Libera farmi al mio Cefare parue.

Essempij, che denotano la lunghezza della uita de' ceruij: si come lunga è la vita della cornacchia, da molti autori latini cognominata Anno (1, perche campa molt'anni, & però l'habbiamo aggiunta alla mano sinistra di questa figura, la cui età infieme con quella del ceruio n'è fatta mentione in quelli essametrie che si credono di Vergilio, De atatibus animalium.

Ter binos, deciela; novem superexit in annos Justa fenescentum, quos implet vita virorum Hos nouies superat viuendo garrula cornix, Et quater egreditur cornicis (zcula Ceruius. TOTALE L'ANIMO GIG MASSACIO

NA giouanetta vestita di verde, che con la destra mano tenga con bella gratia yna lucerna accola.

Si

Si veste di verde, per dimostrare la speranza, che l'huomo hà di longa vita.

Le si da la lucerna accesa per significare la vita, nellaquale l'olio insuso per sar viuo il lume, ne dimostra quel vital humore, del quale il calor si pasce per dar viata al corpo, ilquale mancando, è necessario, che insieme, e'l caldo, e'i corpo s'enstingua, & manchi. Di quì è, che appresso Euripide in molte delle sue Tragedie, quelli che hanno a passare di questa vita, dicono quelle parole. Dio ti salvi ò cara luce, la quale opinione seguitò l'lutarco, dicendo, la lucerna essere si mile al corpo, che è dell'anima ricettacolo.

VITIO.

Vedi a Scelleratezza .. Rudiel i i sobsta ul

### VITTORIA.

Nella Medaglia di Domitiano.

PER la vittoria si dipinge vna donna alata, che nella destra tiene vn cornacopia, & nella sinistra vn ramo di palma.

E qui sono le due sorti di bene, che porta seco la vittoria; cioè la fama, ouero l'honore, & la ricchezza, e l'vna, e l'altra per ragione di guerra, si toglie per sorza di mano all'inimico.

Onna vestita d'oro, nella destra mano tiene yn pomo granato, & nella finistra vn'elmo, cosi la descriue Eliodoro.

V InTa T Q B I Average Sast and sain C

Nella Medaglia di Ottanio i non con l'antiforma di dipinge donna, alata, che sta sopra vna base in piedi, con la palma in vna mano, & nell'altra con vna corona, e due serpenti dall'vna, & dall'altra pagate, e con vn'altra serpe, che giacendo si auuolga intorno a gli altri due, con lettere ASIA RECEPTA, cosi si vede nella Medaglia di Augusto.

Onna di faccia verginale, & voli per l'aria, con la destra mano tenga vna ghirlanda di lauro, ouero di oliuo, & nella sinistra vna palma, con l'Aquila sotto a' piedi, laquale tiene nelle zampe vn ramo pur di palma, & il vesti mento si farà di color bianco, con la clamidetta gialla.

Il lauro, l'oliuo, e la palma, furono da gli antichi vsati per segno di honore, il quale voleuano dimostrare douersi a coloro, che hauessero riportata vittoria de nemici in beneficio della Patria, e le ragioni sono dette da noi altroue, & sono tanto chiare per se stesse, che non hanno bisogno di essere replicate più d'vna volta.

Si fa in atto di valore, perche tanto è cara la vittoria, quanto fignifica più ma nifestamente valore eminente, & dominatore.

Questo

Quelto medefimo fignifica ancora l'Aquila, & però augurando buona fortuna alle loro imprese gli antichi Imperadori nell' Insegne la spiegauano & la porcauano innanzi, per nudrire la speranza della vittoria ne gli animi de Soldati . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

Il vestimento bianco dimostra, che deue esser la vittoria senza tintura di biasimo d'alcuna sorte, con prudenza di saperla viare dapoi, che si sarà conseguita, ilche si mostra nel vestimento di giallo.

# VITTORIA NAVALE Nella Medaglia di Vespesiano ..

ONNA alata, in piedi sopra vn rostro di Naue, nella destra mano tiene vna corona, e nella finistra vna palma, con lettere, Victoria naualis, & S.C.

### VITTORIA NAVALE, come dipinta da Romani.

VANDO la vittoria, è lopra vna prora dell'inimico, ouero quando fta a canto a vn Trofeo, doue fiano stromenti nauali, come sono Timoni, Anchore, Remi, si chiama vittoria nauale, onde hauendo i Romani hauuto vittoria di quelli di Antio nel fiume del Teuere, tagliorno le prore delli loto Nauilij, & fecero vn pulpito nel foro Romano, che chiamorno Rostri, doue orauano le cause, & nelle Medaglie di Vespesiano per la vittoria nauale vi è vna colonna rostrata, si che volendo dipingere la vittoria nauale nell'uno, & nell'altro modo starà bene :

Vittoria nella medaglia di Tito. Onna senza ale, con vna paima, & corona di alloro; In questo modo mostraua Tito non voler, che ella si partisse mai da lui, così la dipinsero anco gli Ateniesi, come racconta Pausania nelle sue antichità per la medesima tagione di Tito.

First WITTORIA

Nella medaglia d'Angusto. ONNA sopra vn globo, con l'ali aperte per volare, con vna corona di alloro in vna mano, & nell'altra il Labaro Insegna dell'Imperatore, che I Francesi hoggi dicono Cornetta, solita a portarsi innanzi al Prencipe, quando in persona si truoua alla guerra, come mostrano le lettere, che sono intorno alla Medaglia IMPERATOR CAESAR.

> VITTORIA come dipinta dagli Antichi.

L'ANTECHI dipinsero la vittoria in sorma di Angele, con l'ali, Le bene spesso a sedere sopra le spoglie de i nemici con Troseo dinanzi al petto con vna palma, & vno Scudo, & parole, che dicono VICTORIA & VG VSTI, coli l'ha descritta Claudiano, quando dice.

Ipla

Ipla Duci facras victoria panderet alas,
Et palma viridi gaudens, & amica Trophæis
Custos Imperij virgo, quæ sola mederis
Vulneribus: nullumq; doces sentire dolorem.
Et Plinio. Laborem in victoria nemo sentit.

### VITTORIA!

Nella Medaglia di Seucro.

ONNA, che siede sopra di vn Scudo, & tiene vn'elmo in meno, che debbe esser quello del Vincitore.

# VITTORIA

Nella Medaglia di Lucio Yero.

H VOMO con vn'elmo in testa, che porta con la destra vn'hasta, & con la sinistra vn troseo in spalla con le spoglie in segno di vittoria.

Vittoria, come rappresenta nella Medaglia di Vespesiano.

N A donna alata in piedi, che scriue entro ad vno scudo, che sta appresso ad vna palma, con lettere, che dicono Iudea capta.

#### Vittoria nella Medaglia di Domitiano.

NA donna alata, che tiene vn piede sopra vn' elmo, & scriue entro ad vno scudo appeso ad vn' arbore, & dall' altra parte dell' arboro ornato d'vn troseo, vi è vna donna sedente, che ha vna mano sotto le guancie, mesta in vista.

Questa medaglia su battuta in honore di Domitiano, quando pigliò la Germania.

### VOLONTA'.

NA giouane mal vestita di rosso, & giallo, hauerà l'ali alle spalle, & a' piedi; sarà cieca, sporgendo ambedue le mani auanti vna più dell'altra in atto di, volersi appigliare ad alcuna cosa.

La volont d'scriuono alcuni, che sia come Regina, la quale sedendo nellapiù nobil parte dell'huomo, dispensi le leggi sue, secondo l'auuenimenti, o fauoreuoli, o contrarij, che o riporti il senso, o persuada la ragione: & quando, o da questa, o da quello uien malamente informata, s'inganna nel commandare, & disturba la concordia dell'huomo interiore, la qual si può ancora sorse dire ministra dell'intelletto, a cui volentieri si sottomette per suggire il sospetto di contumace, e de'sentimenti, i quali va secondando, accioche non diano occasione di tumulto, & però su dall'auttore di questa, come credo, dipinta

# ICONOLOGIA

VOLONTA.



depinta con vestito pouero, se bene Zenosonte, consorme all'altra opinione, la dipinse molto ricca, come diremo poi.

Il color rosso, & giallo, cagionati presso al Sole per l'abbondanza della luce, potranno in questo luogo, secondo quella corrispondenza dimestrar la verità, che è chiarezza, lume, e splendore dell'intelletto.

Si dipinge con l'ali, perche si domanda col nome di volontà, & pèrche con un perpetuo volo discorrendo inquieta se stessa per cercar la quiete, laqual non ritrouando, con volo ordinario vicino alla terra, ingagliardisce il suo moto in verso il cielo, & verso iddio, & però ancora a i piedi tiene l'ali, che l'aiutano siminuendo la timidità, e l'audacia.

La cecità le conuiene, perche non vedendo per se stessa alcuna, và quasi tentone dietro al senso, se è debole, & ignobile, o dietro alla ragione, se è gagliarda, e di prezzo.

Vo-

#### Volontà.

Donna vestita di cangiante, sarà alata, & con ambe le mani terrà vna palla di varij colori.

Volontà, e potenza, con la quale s'appetiscono le cose conosciute buone, o con verità, o con apparenza, e per non essere in lei stabilità, tiene la palla di va-rij colori, il vestimento di cangiante, & l'ali.

#### Volont à.

Onna, giouane, coronata di corona regale, con l'ali come si è detto, invna mano terrá vn'Antenna con la vela gonsiata, & nell'altra vn siore di Elitropio.

Si dipinge coronata di corona regale, per conformità di quello, che si è detto. La vela gonfiata mostra, che i venti de' pensieri nostri, quando stimolano la volontà, sanno, che la Naue, cioè tutto l'huomo interiore, esteriore si muoua, & camini, doue ella lo tira.

E lo Elitropio, che si gira sempre col giro del Sole, dà indicio, che l'atto della volontà non può esser giudicato, se non dal bene conosciuto, ilquale necesfariamente tira la detta volontà a volere, & a commandare in noi stessi, se bene auuiene alle volte, che ella s'inganni, & che segua vn sinto bene in cambio del reale, & persetto.

#### Voluttà.

Onna bella, e lasciua, terrà in mano vna palla con due ali, & caminando per vna strada piena di fiori, & di rose, hauerà per argine, come vn precipitio.

Non so si possa con una sola parola della lingua nostra esprimere bene quello, che i latini dicono con questo nome di voluttà, la quale è un piacere di poco momento, & che presto passa, però si dipinge bella, & lasciua, & con la palla con l'ali, la quale vola, & si volge, & così con un sol nome tiene doppia significatione d'un sol'effetto, simile à quello della palla alata.

Questo medesimo dichiara la strada piena di fiori, & il precipitio vicino.

# VORACLITA'

D Onna vestita del colore della ruggine, con vna mano sà carezze ad vn lu-

La voracità nasce dal souerchio piacere, che sente il goloso nel mangiare esquisite viuande, et è priua di quello stesso piacere, che da lei si aspetta, perche attendendo sempre à nuouo gusto di saporite viuande, si affretta à dare ispeditione à quelle, che tiene in bocca, senza gustarle, & cosi sempre sacendo, consuma tutte le cose, & non ne gusta pur vna, & sà come il cane, che per troppa voglia di far caccia, sa caccia all'animali, & non l'vecide.

A2 2 Però

Però si veste del color della ruggine, la quale diuora il ferro, con lupo appresso, & con lo struzzo, perche l' vno ingoia li pezzi di ferro, l'altro quello, che ha, tutto consuma in vna volta senza pensare per la necessita del tempo da venire.

### VNIONE CIVILE.

ONNA di lieto aspetto, tenga nella mano dritta vn'ramo d'olina, inuolto con ramo di mirto, nella mano sinistra tenga vn pesce detto Scaro.

L'ynione è tutrice della Città, attesoche secondo S. Agostino nel 1. lib. della Città di Dio. cap.xv. La città non è altro, che vna moltitudine d'huomini con-

cordemente vnita: dato che questa moltitudine d'huomini si disunisca, n'esce dalla disunione l'esterminio delle Città: di quanta forza sia l'vnione lo dimostrò Sciluto Re degli Scithi, il quale stando vicino a morte si fece uenire intorno ottanta figli, che haueua, & a ciascuno fece prouare se poteuano rompere vn fascetto di vergheje niuno potè, Egli solo moribondo ad vna, ad vna le rompe, auuertendoli con tal mezzo, che vniti insieme sariano stati potenti; disuniti, deboli, e senza forze. Docens eos, (dice Plutarco ne gli Apostemmi) Iunctos quidem inter se vires habituros; sin vero disiungerentur, & discordijs agitarentur infirmos fore: Questo consiglio di Sciluro dato a i figli per mantenimento del Regno, che a loro lassaua, vale anco alli Cittadini per conseruatione della Republica, e Città loro. L'vnione de' Cittadini alle Città arreca sempre dolcezza,e soauità ne più, ne meno, come vno instrométo di molte corde vnisone, ed yn concerto di molte voci ad vn tono corrispondente, che rende soaue, e dol ce armonia. Concetto di Scipione Africano riportato da S. Agostino nel 2.lib. della Città di Dio, Cap. xxi. Moderata ratione Ciuitatem consensu 'dissimillimorum concinere; & quæ harmonia a musicis dicitur in cantu,eam esse in Ciuitate concordiam arctissimum, atq; optimum omni in republica vinculum. incolumitatis.

L'olivo auvolto con il mirto, è Simbolo del piacere, che si prende da l'vnio. ne, & amica pace de' Cittadini, atteloche sono arbori di natura congiunti di scambieuole amore, le radice loro con scambieuoli abbracciamenti s'vniscono, e li rami del mirto per quelli dell'oliuo con grata vnione si spargono, e tengono protettione del frutto dell'oliua, poiche lo ripara dalla gagliarda forza del Sole, e lo difende dall'ingiuria del vento, acciò conseguisca la sua tenera, & dolce. maturità, sicome riferisce Theofrasto nell' historia delle piante libr. 3. cap. xv Cosi li Cittadini deueno con amicheuoli abbracciamenti d'amore, e fraterna carità vnirsi, & protergessi tra loro; in tal maniera si conseguisce poi la dolce-

quiete, e prosperità non tanto priuata, quanto publica.

Lo Scaro pesce, ci essorta anch'esso a l'vnione, a lo scambieuole amore, ed alla prontezza d'animo in porgere aiuto a gli altri; Notano i pesci Scari vniti insieme,e se vno di loro deuora l'hamo,gl'altri Scari corrono subbito a rompere con MIDOR

VNIONE CIVILE.



morsi la lenza, & a quelli, che sono entrati nella rete, porgono loro la coda, allaquale essi co' denti s'appigliano, & scappano suor della rete: de' quali ne tratta Plutarco, De Solertia Animalium in questo modo. Alia sunt, quibus cum prudentia coniunctus mutuus amor, societatisque studium declarant. Scarus ubi hamum vorauit, reliqui Scari adsiliunt, & suniculum morsibus rumput, ijdem suis in rete illapsis caudas tradunt, mordicusq; tenentes alacriter extrahunt, Con simile scambieuole amore, & assetto deueno esseregli animi ciuili tra loro vniti, & pronti non a sommergere altri, ma a leuarli, & siberarli dalla tempesta delle tribolationi, iquali pietosi offici segano i cuori degli huomi ni, & si vniscono maggiormente gli animi: onde tutto il corpo della Città selicemente prende accrescimento, & vigore mediante la Ciuile Vnione de' suoi Cittadini.

### ICONOLOGIA

V G V. A L I T A'

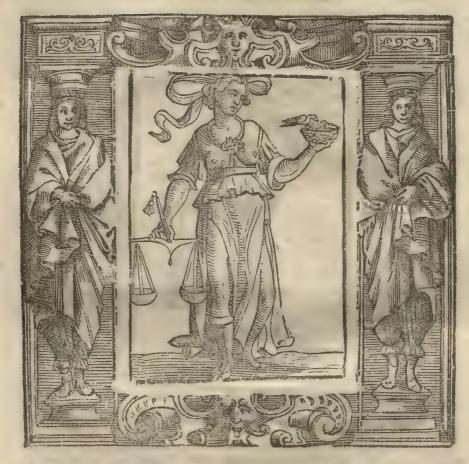

DONNA, che con la destra mano tenga vn paro di bilancie, e con la sinistra vn nido, che vi sia vna Rondine con i suoi figliolini, a i quali porga il cibo.

Per le bilancie si denota la retta, e vera giustitia, che dà a ciascuno quanto deue.

Per la Rondine nel nido, come sopra, li Egittij intendeuano vn' huomo quando a' suoi figliuoli vgualmente distribuisce l'Eredità. E parimente vn Principe, quando nel vitto, vestito, e commodi propij non voglia superare, ma vguagliarsi a quei de' suoi Cittadini. A guisa della Rondine, che mai non raddoppia il cibo a chi lo habbia vna volta dato, ma vgualmente pasce, e nutrisse con vgualità tutti i suoi rondinini.

Di questa vgualità talmente ne su studioso Adriano Imperatore, che nel suo fami-

famigliar vitto volle osseruar quel costume d'Homero, che à niuno mancasse il medesimo cibo ordinando ben spesso, che alla sua Mensa fuslero posti cibi comuni, e propris di pouere persone per leuar ogni occasione a quei, che secomangiauano, di superbia, ò d'altro simile, che dalla delicatezza delle viuande. hauessero potuto arguire regnare in lui. Che sapeua molto bene, che per conciliarsi gl'animi de' Popoli niente più giouaua al Principe, che col decoro, Maestà dello Scettro vnire, e sar mostra con tutti di simil vgualità. Sendo la potenza di sua natura odiosa, che moderata come sopra si sà amabile, e benigna. Per questo Falea Cartaginese grandissimo amatore dell'ogualità ordinò, che nella Città le facultà, e le possessioni fussero vguali a ciascuno de' Cittadini per leuar l'inuidia, & odio fra di loro, come riferisce Aristot. nel 2. della Politica al cap. 5. benche nel fine non l'approui interamente non comportando à più pregiati, e nobili di correre la medesima fortuna con i vili, e plebei, da nascere perciò ben spesso risse, e brighe fra loro. Ma se si considera rettamente oue si cerca l'ugualità per sommo bene della Città, d Republica ne segue, che ciò, che eccede detta vgualità sia di danno alla detta Città, o Republica. Onde fu stimato, che vn huomo di perfettissima Virtiì susse nociuo per la sua superiorita, e sopressistenza degli altri. Che perciò i Greci inuentori d'ogni bel costume ciuile, e particolarmente gli Atheniesi sapendo, che per esser nociuo meritaua castigo, ma il castigare vn'huomo per sue troppe virtu, sarebbe stato vncommettere peccato; Perciò ritrouarono vna pena honoreuole conueniente a' reprimere il loro giusto, o ingiusto sospetto, che hauessero dell' Eccellenza di quel virtuoso, e la dimandarono Ostracismo. Come se alcuno conoscendos. pieno di molto sangue, e di gagliardissima conplessione si scemasse del cibo, & hauesse per vso di cauarsi del sangue per non cadere in que' difetti, ne' qualisogliono cadere molti per la molta robustezza di loro sorze. Cauandosi quasi da Plutarco, mentre parlando dell'Ostracilmo dice, che di questo come medicamento soleua seruirsi il Popolo a certo tempo ordinato, confinando per X. Anni fuor della Città quel Cittadino, che auanzaua gli altri, ò di gloria, ò di ricchezze, o di reputatione, per la quale era hauuto per sospetto nella Città. Punendo di quelta pena solo le persone Illustri . Anzi il medesimo Autore. soggiungendo dice, che sperbolo huomo scellerato cercando di sar punire di fimil pena vno de tre gran Cittadini Ateniesi Feace, Niccia, e Alcibiade cadde contro sua natura la pena sopra il capo di detto Iperbolo insolente simili genti ignobile, e basse ad elle punite di simil pena, anzi accortist ester stata. violata tal pena nella detta persona leuarono poi via l'vsanza di quella. Fù detra Ostracisino da vna pietruzza chiamata Ostraco sopra la quale scriueuano i Cittadini il nome di quello, a cui voleuano dar bando della Città, e la gettauano in vn luogo della piazza chiuso di cancelli, il numero delle quali doueua passare sei mila a vincere il partito, L'Autore sopradetto nel 2. della Vita d'Alcibiade mostra detta pena d'Ostracismo non essere stata ordinata per punire i tristi. Ma per moderare la troppa grandezza altrui, e perciò con altro vocabolo detta Moderatione, fatta à . . . dell'inuidiosi, che per dieci 376

anni non vedeuano presente quel tale, della cui lontananza mitigauano alquanto il dolore, che col vederlo giornalmente li si accresceua, e s'internaua malignamente negl'animi loro. Il medesimo Aristotile più largamente, e di proposito trattando di questa pena nel sopradetto lib. 2. al cap. 9. dice. Quapropter à Ciuitatibus, que populo reguntur Ostracismus repertus est, hæ siquidem ciuitates æqualitatem maxime complectuntur. Itaq; qui super excellere videtur vel propter diuitias, vel propter Amicos, vel propter aliquam aliam Ciuilem potentiam extra Ciuitatem relegatur ad Tempus aliquod ordinatum. Doue si vede, che lo approua, ma non si ristringe al Tempo, e và scusando il Configlio di Periandro dato a Trasibulo il tagliare le spighe maggiori dell'altre. Piacque ad Augusto questa sorte di punitione moderandola con altro nome, e parole, come dice Tacito nel lib. 3. in proposito di Sillano della famiglia de' Iunij, che haueua commesso adulterio con vna sua Nipote, al quale non fece altro, che farli intendere, che lo priuaua della sua Amicitia, per lequali parole, e separatione d'amistà, intendendo Sillano esserli in vn certo modo accennato l'Esilio. Exilium sibi demonstrari intellexit, senza metter indugio in mezzo se'l prese da se medesimo, ne prima, che sotto l'imperio di Tiberio su restituito alla Patria. Molte cose si potrebbono dire, & molte autorità si potrebbono addurre, ma per abbreuiare il nostro ragionamento concluderemo, che si vede all'aperta esser da tutti amata, & abbracciata questa vgualità, talmente, che nella natura stessa, ciò benissimo si considera ancora nelle temperie de' corpi humani, che mentre stanno vniti, e non alterati da soprabondanza d'huomini, o superiorità eccessiua di vno d'esti, il corpo si mantiene sano, eperfetto nell'esser suo con la discreta distributione del sangue alle prossime, & alle più remote parti di esli

### V S A N Z A.

Wedi Consuetudine.

### VSVRA.

ONNA vecchia, macilente, & brutta, terrà sotto il piede manco vn bacile d'argento, & nella mano il boccale, con alcune catene d'oro, & con l'altra mano sporgendola in suori, mostri di contare alcune monete piccole, nel che si accenna quello, in che consiste l'vsura, cioè il presto de denari con certezza di maggior guadagno, che conuiene, & senza pericolo di perdita; però tiene gli argenti, che sono di molto prezzo stretti sotto al braccio, & pagati con poco prezzo, con pregiuditio al prossimo dell'vrile, & a sè dell'honore, essendo questa sorte di gente, come insame condennata dalle leggi di Dio, & da quelle degl'huomini.

#### V T I L I T A'.

ONNA vestita di vestimento d'oro, in vna mano tertà vn ramo di quercia con le ghiande, et con le frondi, l'altra mano starà posata sopra la testa d'una pecora, et in capo porterà una ghirlanda di spighe di grano.

Si dimandano vtili le cose, che sono di molto vso, per aiuto dell'humana necessità, & queste appartengono, dal vitto, dal vestito, che ci tengono securi dal freddo, & dalla same, ne'quali bisegni, quello, che più ci riueste, & ci nudrisce con la carne, & con latte proprio. Il medesimo sa l'oro, che si tramuta per tutti gli vsi, & per ogni sorte di vtilità, però si manisesta nel

vestimento.

Et perche il grano è la più vtil cosa, che creasse Iddio per l'huemo, delle sue spighe si corona, & il ramo di quercia con i suoi frutti denota questo medessmo, per hauer scampati dalla same gli huomini ne' primi tempi secondo l'opinione de' Poenti, & piacesse al Cielo, che non si potesse dire, che gli scampi negl' vltimi nostri a tante calamità siamo ridotti per colpa de' nostri

...



Z E L O.



H VOMO in habito di Sacerdote, che nella destra mano tenga vna sserza, & nella sinistra vna lucerna accesa.

Il zelo è vn certo amore della religione col quale si desidera, che le cose appar tenenti al culto divino siano essequite co ogni sincerità, prontezza, e diligenza.

A che sase due cose accennate in quest'imagine sono necessarijssime, cio è infegnate a gl'ignoranti, & correggere, & castigare gl'errori; ambedue queste pattiadempi Christo Saluatore, scacciando quei che saccuano mercato nel Tempio di Cierutalemme, & insegnando per tutto quel giorno in esso la sua dottrina, assimigliandosi questa, & quello convenientemente con la sucerna, & col slagello, perche doue ci pereuote non è chi sani, & oue sa sume non è chi oscuri, in nonve del quale dobbiamo pregare, che siano tutte le nostre satiche cominciate, & sinite selicemente. Laus DEO, & Beatæ Virginis MARIAE.





# TAVOLA

### DELLE IMAGINI DESCRITTE NELL'OPERA

### PARTE PRIMA.

## R. FF

| Bbondanza .             | 8     |
|-------------------------|-------|
| Marittima               | 2     |
| Accademia               | 2     |
| Acquifto catt           | į.    |
| uo . st .               | 10    |
| Acutezza dell'ingegno   | 10    |
| Adolescenza ( 10        | 0.11  |
| Adulatione 1            | E X 3 |
| Adulterio 3%            | 8.3   |
| Affabilità : " se 5 8   | X 5   |
| Affanno                 | 15    |
| Agilità.                | 16    |
| Agricoltura . 16.17     |       |
| Allegrezza 18.19        |       |
| Amaritudine             | 20    |
| 4 111                   | -     |
|                         |       |
| Amicitia. 23.23         | .20   |
| Amore di virra          |       |
| verso Dio               | 27    |
| del proftime            | 28    |
| di se stesso            | 38    |
| fecondo Seneca          | 28    |
|                         | 32    |
| domato,                 | 32    |
|                         | 35    |
| della Patria            | 35    |
| Ampiezza della gloria   | 2-3   |
| Anima ragioneuole, bea- |       |
|                         | 44    |
|                         | 45    |
| Animo piacenole         | 42    |
| Anno e secon            | 46    |
| Appetito ses            | 46    |
| Architettura            | 48    |
| Ardire magnanimo        | 49    |
| wltimo, e necessario    | 94    |
| A siame                 | 52    |
| Arme                    | 51    |
| Armonia (1) 17 17 18 18 | 52    |
| Arreganza               | 51    |
| Arte Comments           | 31    |
| Artificio .             | 47    |
|                         | - 0   |

| Affiduiek . Chafe                                | - 5    |
|--------------------------------------------------|--------|
| Aftinenza - 80                                   |        |
| Afteologia<br>Afturia                            | 53     |
| Afturia Parte                                    | . 53   |
| Augurio buono                                    | 34     |
| cattuno                                          | 54     |
| Aurora :                                         | -55    |
| Aurora                                           | \$6    |
| Audacia a see                                    | 57     |
| Audacia Autorità 60. Ved                         | li. 59 |
| Lauradini 01.02                                  | 93.    |
| D 64.65. 38 45.                                  |        |
| Bellezza                                         | 67     |
| feminile Control                                 | 69     |
| pencuolenza, ed unione                           | ma-    |
| trimoniale                                       | 70     |
| Benignità y                                      | 4.75   |
| Bialimo vitiolo                                  | 88     |
| Benignità y<br>Bialimo vitiolo<br>Bontà<br>Bugia | - 第:1  |
| Bugia of the                                     | 1.82   |
| Buion : e                                        | 82     |
| Bontà Bugia Buio Alamità Calunnia                | \$.3   |
| Calunnia e                                       | 84     |
| Cabuccio Cara San                                | 集件     |
| Careftia                                         | 98     |
| Caretta Carezze amatorie Carità                  | 133    |
| Carità Markette, 99                              | .100   |
| Carri de Pianeti<br>della Luna                   |        |
| della Luna                                       | . 84   |
| at Mercurio                                      | 85     |
| di Venere                                        |        |
|                                                  | . 86   |
|                                                  | .87    |
| di Gione                                         | 88     |
| di Saturno                                       | 88     |
|                                                  |        |
| di Plutone                                       | 90     |
| CHALO GO MI PARTIETHE                            |        |
| del Fuoco                                        | 91     |
| dell'Aria                                        | 92     |
| dell'Acqua                                       | 93     |
| della Terra                                      | 10.3   |

| Carro della notte         | 94   |
|---------------------------|------|
| di Bacco                  | 94   |
| dell'Aurora               | .95  |
| del giorno naturale       | 98   |
| del giorno artifitiale    | 96   |
| dell'Anno                 | 95   |
| di Cerere                 | 96   |
| dell'Oceano               | 96   |
| d'Amore                   |      |
| della Castirà             | 97   |
| della morte               | 97   |
| della fama                | 97   |
| del tempo                 | 97   |
|                           | 97   |
| della divinità            |      |
| Caffigo                   | 132  |
|                           | .102 |
| matrimoniale ,            | 308  |
| Cecità della mente        | 102  |
| Celerità                  | 105  |
| Cielo                     | 103  |
| Chiarezza .               | 105  |
| Clemenza 106.             | 107  |
| Cognitione, 109. delle co | (c   |
| 110.                      |      |
| Combattimento della ra    | gio- |
| ne con l'appetito         | 107  |
| Comedia, 110, uecchia     |      |
| Commertio della uita hi   | 1-   |
|                           | 107  |
| Compassione               | 112  |
| Camplelliani              |      |
| Collerian                 | 114  |
|                           | 116  |
| flemmatico                | 318  |
| malinconico               | 119  |
| Compuntione               | 113  |
| Concordia 120.121         |      |
| maritale 120.121          |      |
| militare                  | 120  |
| di pacé                   | 120  |
| infupesabile              | 122  |
| Confidenza                | 122  |
| . 272 21 7                | 122  |
| Bb 🤏 Confu                | -    |

| Confitmatione   123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | F          | T ACE              | TE N            | e -, *               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Differegio del mondo   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280                  | I          | AVIC               | ) LA            | •                    |             |
| Constitution   123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                    | 123 I I    | Dispregio del mo   | ondo 158        | Fedeltà              | 235         |
| Constitution   123   Conguentione delle cofe humane coal le diume   134   Cofeienza   125   Conferratione   126   Conferratione   126   Configuratione   126   Contento   138, 140   Amorofo   139   Contento   138, 140   Contento   138, 140   Contento   138, 140   Contento   138, 140   Contento   139   Contento   139   Contento   139   Contento   141   Conte   | de Amicitia          |            | della virtù        | 159             | Felicità publica. 23 | 5. Eterna   |
| Conguentione delle cofe humane coale diume   134   Coficienza   125   Diumita   139   Coficenza   126   Diumita   139   Confectuatione   126   Diumitatione   130   Configlio   126   Dolore   161   Confectuatione   126   Dolore   162   Dolore   162   Configlio   126   Dolore   163   Contento   138, 140   Contento   138, 140   Contento   138, 140   Contento   138, 140   Contentezza   142   Dolore   142   Contrarietà   133   Contratione   141   Contitione   141   Contitione   141   Contitione   142   Contratione   143   Correctione   143   Correctione   143   Correctione   143   Correctione   143   Correctione   145   Correctione   146   Contratione   156   Correctione   147   Contratione   157   Correctione   148   Correctione   149   Contratione   150   Correctione   145   Correctione   157   C   |                      | 123 - I    | Dispregio, è distr | uttione de pia  | 1                    | _ 236       |
| maine coale dituine   134   maine coale dituine   134   Coferenza   125   Conference   126   Conference   127   Conference   128   Conference   128   Conference   128   Conference   128   Conference   129   Contraction   138   140   Contraction   141   Contraction   142   Contraction   142   Contraction   143   Correction   144   Corrutela ne   Giudici   145   Correction   145    | Congruntione delle c | ofe hu-    | ceri,e de'catti    | ui affetti. 193 |                      | 237         |
| Confeienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mane coa le diuin    | e 134 1    | Distintione del b  | ene del         |                      | ,           |
| Confideratione   126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 125        |                    | . 194           |                      |             |
| Configlio 126 Confitetudine 116 Contento 138.140 Amorefo 139 Contentezza 142 militare 142 Contractiva 155 Contractiva 155 Contractiva 155 Contractiva 140 Contritione 141 Conuito 142 Contritione 143 Correctione 143.144 Corrutela ne' Giudici 145 Corte 145 Co | Confernatione        | 126        | Diuinita           | 9               |                      | -           |
| Confuetudine Confuetudine Confuetudine Confuetudine Confuetudine Confuetudine I 138. 140 Contento I 238. 140 Contento I 242 I 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consideratione       |            |                    |                 |                      |             |
| Contente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 126        |                    | _               |                      |             |
| Amorefo   138. 140   Amorefo   139   Adige   241   Anno   239   Pò   240   Contracterate   142   Dubio   164   Pò   240   Contracterate   142   Dubio   164   Pò   240   Contracterate   142   Contracterate   143   Contracterate   144   Contracterate   143   Correctione   143   Acqua   202.204.205   Correctione   143   Acqua   202.204.205   Correctione   143   Acqua   202.204.205   Correctione   143   Acqua   202.204.205   Correctione   143   Correctione   143   Acqua   202.204.205   Correctione   143   Acqua   202.204.205   Correctione   143   Correctione   144   Correctione   144   Correctione   145   Correctione   1   |                      | 116        |                    |                 |                      |             |
| Contentezza   142   Dubbio   164   Dubbio   164   Contrarietà   135   Contrarietà   136   Contrarietà   136   Contrarietà   137   Contrarietà   136   Contrarietà   137   Contrarietà   138   Contrarietà   139   Contrarietà   139   Contrarietà   140   Contritione   141   Contritione   141   Contritione   142   Cordodlio   143   Corpo humano   145   Cottefia   147   Coffanza   137-138   Contra periodi   135   Crepufcolo della mattina   147   Coffanza   137-138   Corpo humano   137   Corpo humano   138   Corpo humano   139   Cortefia   150   Cordo   150   Co   |                      |            | -                  |                 | 1 40 00 00           |             |
| militare 142   Dubbio 164   Pò 240   Contratietà 135   Conomia 199   Adige 241   Contratietà 135   Conomia 199   Adige 241   Contratietà 135   Conomia 199   Adige 241   Contratietà 143   Contritione 143   Acqua 201.204.205   Corpo humano 143   Acqua 202.204.205   Correctione 143,144   Cortutela ne' Giudici 145   Eloquenza 207.208.209 210   Cotte 145   Cottefia 147   Coftanza 137.138   Crapula 150   Credito 135   Crepufcolo della mattina 147   della fera 149   Crudeltà 151   Cupidità 151   Cupidità 151   Cupidità 151   Cupidità 152   Danocaggine 152   Datio 165   Debite 165   Debite 165   Debite 165   Debite 165   Debite 165   Debite 153   Decoro 170   Delitiofo 190   Deultione 153   Defiderio 153   Defiderio 153   Defiderio 153   Diferatione 191   Dialettica 155   Dialettica 155   Digefia contra pericoli 186   Digefione 187   Diigenza 155.188   Diferoria 155   Diferoria 155   Diferoria 155   Diferoria 155   Difer |                      |            |                    |                 |                      |             |
| Contraîte 142   Contraîte 143   Contraîte 144   Contraîte 144   Contraîte 144   Contraîte 144   Contraîte 144   Contraîte 144   Corructe 145   Corpo humano 143   Aria 201.204.205   Acheloo 242   Acheloo 242   Corpo humano 143   Aria 201.204.205   Acheloo 242   Acheloo 242   Acheloo 242   Acheloo 242   Acheloo 243   Acheloo 244   Acheloo 244   Acheloo 244   Acheloo 245   Acheloo 244   Acheloo 245   Acheloo 244   Acheloo 245   Acheloo 244   Acheloo 245   Acheloo |                      | -7-        |                    |                 |                      |             |
| Contration Contritione 141 Contritione 141 Contritione 141 Contritione 142 Cordoglio Aria 201.204.205 Cordoglio Aria 201.204.205 Corpo humano 143 Correttione 143.144 Corrutela ne' Giudici 145 Cotte Cortetione 143.144 Cortuela ne' Giudici 145 Cotte Cotte 145 Cotte Cotte 145 Cotte 146 Cortuela ne' Giudici 147 Coffanza 137.138 Crapula 150 Credito 135 Credito 135 Credito 135 Credito 135 Credito 136 Credito 137 Curiofità 151 Curiofità 152 Datio Dano Delutiofo Delutiofo 190 Delutione 153 Defiderio 155 Dialettica 156 Dialettica 157 Dialettica 157 Dialettica 157 Dialettica 157 Dialettica 157 Dialettica 158 Contra pericoli 158 |                      |            |                    | . ,             |                      |             |
| Contritione 141 Conuito 142 Condoglio 143 Corpo humano 143 Corpo humano 143 Correctione 143.144 Corrutela ne' Giudici 145 Cortec 145 Cottefia 147 Coftanza 137.138 Crapula 150 Credito 135 Crepufcolo della mattina.147 della fera 149 Crudelta 151 Curiofità 151 Curiofità 151 Curiofità 151 Curiofità 151 Curiofità 151 Curiofità 152 Datio 165 Debito 166 Debito 168 Decoro 170 Delitiofo 190 Delitiofo |                      |            |                    |                 |                      |             |
| Conuito  Condoglio  143 Correctione  143.144 Correttela ne' Giudici  145 Correctione  145.144 Correctione  145.145 Correctione  145.146 Correctione  145 Correctione  145.147 Coftanza  137.138 Crapula  150 Credito  135 Crepufcolo della mattina.147 della fera  149 Crudeltà  151 Curiofità  151 Curiofità  151 Curiofità  152 Datio  165 Debito  165 Deb |                      |            |                    |                 | 1                    | 142         |
| Cordoglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                    |                 | A 27 5 7             | 24.2        |
| Corpo humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conuno Conuno        |            |                    |                 | 3 a 1 1 .            | 242         |
| Terra 262.203.205.206.   Acheronte   248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 0 4        |                    |                 | A 1                  | 243         |
| Cortutela ne' Giudici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correttione :        |            |                    |                 | 3 A 1                | : 243       |
| Corte   145   Equalita   210.221   Equalita   211   Coftanza   137.138   Crapula   150   Credito   135   Crepufcolo della mattina. 147   della fera   149   Crudeltà   151   Equita   214   Errore   215   Curiofità   152   Curiofità   152   Curiofità   152   Dapocaggine   152   Datio   165   Debito   153   Defiderio   153   Defiderio   153   Defiderio   153   Defiderio   153   Detrattione   155   Disectione   155   Disectione   155   Disectione   155   Disectione   155   Disectione   185   Chiara   227   Effiua   230.260   Eccondità   230.260   Eccondità   230.260   Eccondità   230.261   Errore   2 |                      |            |                    |                 |                      | 243         |
| Coîtefia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                    |                 | Stige                | 243         |
| Coffanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                    |            | - Equalità         |                 | Flegetonte           | 243         |
| Credito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            | Equinottio de      | lla Primaue-    | ,                    |             |
| Credito Crepufcolo della mattina. 147 della fera 149 Crudeltà 151 Cupidità 151 Cupidità 151 Curiofità 152 Datio Dapocaggine 152 Detito Delitiofo D |                      |            | ra .               | 211             |                      |             |
| della fera  I 49 Crudeltà  I 51 Cupidità  I 51 Curiofità  Dapocaggine  I 52 Datio  Delitro  D |                      | 135        | dell'Autun         |                 | me 1 3 45 E          |             |
| Crudeltà Cupidità Curiofità I 151 Curiofità I 152 Curiofità I 154 Curiofità I 152 Curiofità I 152 Curiofità I 152 Curiofità I 154 Curiofità I 154 Curiofità I 154 Curiofità I 155 Curiofità I 156 Curiofità I 157 Curiofità I 158 Curiofità I  | Crepufcolo della m   | attina.147 | 1 .                |                 | 41 11 11             |             |
| Curiofità  Curiofità  151  Curiofità  152  Dano 216.218  di Rame 217.218  del corpo con prudenza, e virtù d'animo 238  Detratio 165  Debito 150  Delitiofo 190  Delitiofo 190  Deuifione 153  Detrattione 191  Deuotione 155  Difefa contra pericoli. 186  Contra pericoli. 186  Digeftione 187  Digeftione 230  Cattolica 231.232.266  Digeftione 250.196  Chiara 220  Chiara 227  Eftiua 230.260  Fotropofta all'eloqueza 284  Fragilità 253. humana 253  Fraude 253. 254. 255. epopolare 255. 256  Digeno 255. 256  Digeno 255. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 149        | Littoro            |                 | T                    |             |
| Curiofità 152 d'Argento 216218 del corpo con prudenza, e virtù d'animo 238 del corpo con prudenza, e virtù d'animo 238 del corpo con generofità d'animo 238 del |                      | * 151      |                    |                 | T 15 ·               |             |
| Datio Dapocaggine 152 Datio Datio Debito 163 Decoro Delitiofo Deuifione 153 Detrattione Dialettica Dispersione 155 Dispersione |                      | 151        |                    |                 |                      |             |
| Dapocaggine 152 Datio 168 Debito 168 Decoro 170 Delitiofo 190 Deuifione 153 Detrattione 191 Deuotione 155 Dialettica 155 Differa contra pericoli. 185 Digefione 187 Differanciana 155.188 Differancian |                      |            |                    |                 | 11                   |             |
| Datio Debito 168 Decoro 170 Delitiofo 190 Delitiofo 190 Delitiofo 190 Detrattione 153 Detrattione 191 Deuctione 155 Dislettica 155 Dislettica 185 Each 224 Dislettica 155 Dislettica 185 Each 227 Dislettica 185 Each 227 Dislettica 185 Fatto 228 Fortuna 234-238 251 Aurea 251 bona, infelice, gioueuole ad amore, pacifica, ouer clemente 251 clemente 251 clemente 251 d'Amore 251 clemente 251 d'Amore 251 fi nell'acqua, come in ter- 261 fi nell'acqua, come in ter- 261 fi nell'acqua, come in ter- 261 minore da maggiore fu- perata 251 minore da maggiore fu- perata 251 Dislettica 185 Fatto 220 Christiana 230.260 Fotza 251.253 d'Amore 251 fottoposta all giustitia 260 fottoposta all giustitia 260 fottoposta all giustitia 260 fottoposta all'eloqueza 284 Fragilità 253. humana 253 Fraude 253. 254. 255. fuga 255. popolare 255. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                    | ,               | . ( 13 .             |             |
| Debito 168 Decoro 170 Delitiofo 190 Deuifione 153 Detrattione 191 Deuotione 155 Dialettica 155 Differanciana 155 Differa |                      |            |                    |                 |                      | - 1         |
| Decoro 170 Delitiofo 190 Deuifione 153 Defiderio 153 Detrattione 191 Deuotione 155 Dialettica 155 Differentiana 155 Diff |                      |            |                    |                 | 5.00                 |             |
| Delitiofo Deuifione Defiderio Defiderio Detrattione Dialettrica Difefa contra pericoli. Digeftione Digeftione Digeftione Digeftione Digeftione Digeftione Digeftione Digeftione Digeftione Difefa contra pericoli. Difeordia Difeordia Difeordia Difeordia Diferancione D |                      |            |                    |                 |                      |             |
| Deufsione  Defiderio  Defiderio  Total  Defiderio  Detrattione  153  Detrattione  154  Deuotione  155  Diffefa contra pericoli.  Digestione  186  Digestione  187  Differatione  188  Differatione  188  Cattolica  231.232.265  Differatione  230  Differatione  188  Cattolica  231.232.265  Differatione  230  Differatione  24  Differatione  251  Marikale  247  Differatione  251  Marikale  252  Fotza  4 'Amore  251  Givenerica,ouer  261  Amore  251  Amore  251  Minore da maggiore furperata  252  fottopofta alla giuffitia 260  fottopofta alla 233. biumana 253  Fraude  253. 254. 255.  Fraude  255. 256  Differatione  255. 256  Differatione  158  Differatione  159  Differatione  150  Differation |                      |            | 2000               |                 |                      |             |
| Defiderio  Defiderio  Verso Dio  Total  Detrattione  Deuotione  Dislettica  Dislettica  Discevenessici.  Digestione  Digestione  Digestione  Digestione  Dislettica  Discevenessici.  Disceveness |                      | -          |                    |                 | Lance autologica     | gioueuole   |
| Detrattione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                    |                 | 1 1                  | cifica,ouer |
| Detrattione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                    | D: 1949.4 122   |                      |             |
| Deuotione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                    | 11. 1      |                    | . 22            |                      | 751.253     |
| Dialettica   155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            | 91                 | 22              |                      |             |
| Difesa contra nemici malesi-   ci, e venesici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                    | : 22            | fi nell'acqua,       |             |
| ci,e venefici.         185         Fato         228         minore da maggiore iu- perata           contra pericoli.         186         Fauore         229         perata         252           Digefione         187         Fecondità         230.260         fottoposta ella giustitia 260         fottoposta all'eloquéza 284           Diferratione         155.188         Christiana         230.231         Fragilità 253. humana         253           Difegno         156.157         Cattolica         231.232.265         Fuga 255. popolare         255. 256           Diferratione         158         Marisale         233         Fugica 255. popolare         255. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            | Estiua             | 22              |                      |             |
| Contra pericoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            | î n                | 22              | - 1                  |             |
| Digertione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            | Fauore -           | 22              |                      |             |
| Dignità 155 Fede 230  Dilgenza 155. 188   Christiana 230.231 Fragilità 253. humana 253  Difeordia 156.157   Cattolica 231.232.265   Fraude 253. 254. 255.  Difeordia 159.196   d'Amiettia 233   Fuga 255. popolare 255. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            | Fecondità          | 230.26          |                      |             |
| Diferenza 155. 188   Christiana 230.231   Fraude 253. 254. 255. 256   Diferenza 156. 157   Cattolica 231.232.265   Fraude 253. 254. 255. 256   Diferenza 159. 196   d'Amicitia 233   Furie 255. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | · ·        | Fede               |                 | 2 - 1 1              |             |
| Difeordia 156.157 Cattolica 231.232.265 Fraude 255. 254. 255.  Difeordia 156.157 Cattolica 231.232.265 Fraude 255. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            | [ Christiana       |                 | F 1.                 |             |
| Difegno 159.196 d'Amientia 233 Furie 255.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discordia            |            | 13 45              |                 | I Furgo and popo     |             |
| Difference 158 Maruale 233 1 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 759.196    | d'Amiciti          |                 | Tuesia               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disperatione         | 158        | Maruale            | 23              | 3 I vane             | Furore      |

| 381.                         |                                                                 |                                     |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Transaction of a small       | Guardia 301                                                     | Ingegno 362                         |  |  |
| Furore : .256.257            | Guardia 304.341                                                 | Legiuria 373                        |  |  |
| e tabbia 257                 | Guida ficura 342                                                | Tuaimmer -/ -                       |  |  |
| superbo, e indomito 257      | T Y Exelia 319                                                  | Ingordigia 574 375                  |  |  |
| poetico 257                  | Hippocrissa 342                                                 | Ingratitudine 376.37F               |  |  |
| Futore implacabile 283       | Hinoria 360,361                                                 | In micitia 377. 378                 |  |  |
| Furto 259                    | Homicidio 344                                                   | Iniquità 379                        |  |  |
| Gelosia 2851286              | Honestà . 1344                                                  | Inquietudine 379                    |  |  |
| Gelolia 28,51286             | Honore 344-345                                                  | Inrocenza 381                       |  |  |
| Genio buono, cattiuo 287     | Ho, e del giorno Prima 346                                      | Innocenza, o purità 381             |  |  |
| figurato da gla antichi. 287 | Seconda 348                                                     | i liblidia                          |  |  |
| Genio per l'humore, egu-     | Terza, quarta, quinta 349                                       | Iustabilità, ed inconstanza         |  |  |
| flo and mine 289             | Selta 350                                                       |                                     |  |  |
| Geometria sing 1290          | Settima, ottaua, nona, de-                                      | d'amore 382<br>Inflabilità 383      |  |  |
| Giorno naturale . 290        | cima, vndecima 351                                              | Inflitutione 392                    |  |  |
| Artifitiale 290.291          | duodecima 352                                                   | Intelletto 384.385                  |  |  |
| Giouentù 291                 | Hore della notte . Prima 352                                    | Intelligenza 385.386                |  |  |
| G:oia d'amore 291            | Seconda, terza 353                                              | Interesse. 393. propio. 393         |  |  |
| Giubilo. vedi Allegrezza.    | Quarta, quinta, sesta 354                                       | Intropidita 386                     |  |  |
| Giuditio 292                 | Settima, ottaua 355                                             | Intrepidita 386<br>Inobbedienza 382 |  |  |
| d'Amore 293                  | Nona, decima, vodecima,                                         | Inuentione 387                      |  |  |
| Giusto 293                   | duodecima 356                                                   | Inuestigatione 387                  |  |  |
| Giudice 49.7 293             | duodecima 356                                                   |                                     |  |  |
| Giuoco 294                   | Humanità 358.357.358                                            | Inuidia 337.389                     |  |  |
| Giurisdittione 294           | Humilta 356.357.358                                             | Inucatione 387                      |  |  |
| Giustina d Aulo Gellio 294   | Attanza 361<br>Idolattia 361                                    | Ira 39.E                            |  |  |
| di Paufania                  | Idolatria 10%                                                   | Irrefolutione 380                   |  |  |
| Diuina 295                   | I Ignoranza 304, 303                                            | Italia, e sue parti 393.396         |  |  |
| Giustitia 295                | di citto io o o o o                                             | Italia insieme con Roma 397         |  |  |
| retta 296                    | Altitudesons                                                    | Roma, felice, eterna 397            |  |  |
| rigorofa 296                 |                                                                 | Liguria 397                         |  |  |
| dalle medaglie 296           | Immutatione 366 Impaffibilità 366 Imperfectione 366 Imperto 390 | Tofcana 400                         |  |  |
| Gloria de' Prencipi 296      | Impanionita 366                                                 | Vmbria 40.2                         |  |  |
| Gloria 299. 260              | Imperiod 390                                                    | Latio 407                           |  |  |
| Gola 300                     | Impeto 390<br>Impietà 366 367                                   | Campagna felice 409                 |  |  |
| Gouerno 300                  | Impieta, & violenza logget-                                     | Calabria 41 I                       |  |  |
| Grammatica 301               | ta alla giustitia 367                                           | Puglia 413                          |  |  |
| Grandezza, e robustezza d'a- |                                                                 | Abruzzo 414                         |  |  |
| nimo 301                     | 21/20/04/11/11                                                  | Marca 415                           |  |  |
| Grassezza 341.302            | I Inditio d'Amore 293<br>I Indocilità 368                       | Romagna 418                         |  |  |
| Gratia 302                   |                                                                 | Lombardia 420                       |  |  |
| Di Dio 302                   | Teldardenna                                                     | Marca Triuifana 423                 |  |  |
| Diuina 302                   | Industria 369.370                                               | Friuli 426                          |  |  |
| Gratie - 303                 | Infamia 362.371                                                 | Corfica 429                         |  |  |
| Gratitudine ' 303            | AMELIAN                                                         | \$2rdegna 431.432.                  |  |  |
| Gravità 304                  | Altres attached                                                 | Sicilia 432                         |  |  |
| dell'huomo . 304             | Infortunio 371                                                  | 7                                   |  |  |
| dell'oratione 304            | Inganno 372                                                     | 1 4.89                              |  |  |
|                              | • •                                                             | - X                                 |  |  |

# Fine della prima Parte.

382 PARTE SECONDA.

| 30.6                       | THE BEOW                    | 2 ( 1) 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y Afcinia                  | Febraro 2 Pag 38            | Negligenza " 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lassitudine esting 1       | Mesi secondo l'Agricoltura, | Ninfe 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lealta 2                   | Gennaro 39                  | Hinnadi, e Napee . 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lega                       | Febbraro, Marzo, Aprile,    | Driadi, e Hamadriadi 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Legge canonica 2           | Maggio.                     | Di Diana 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| della gratia               | Giugno, Luglio, Agolto.41   | No. 2 1 1 1 3 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| del timore                 | Settembre, Ottobre, 41      | 65.1 8.6 A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Guile 52 22                | Nonembre, Decembre, 42      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | Mesi secondo Eustathio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leggierezza                |                             | D 100 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Letitia. vedi Allegrezza   | Marzo, Aprile, Maggio, 42   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lettere                    | Giugno, Luglio, Agosto, 43  | 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liberalità 6.7             | Settembre, Ottobre, 43      | della notte 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Libero arbitrio            | Nouembre, Decembre, 44      | Pioggia 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libertà \$ 9               | Gennaro, Febbraro. 44       | Rugiada 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libidine                   | Mesi in generale            | Cometa 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Licenza 12                 | Merafifica 45               | Nobiltà 89.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lite 12,                   | Minaccie                    | Nocumento 7 9091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Logica 12.13:              | Miseria. Vedi Calamità.     | Notte - 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longanimità 14             | Miferia mondana 💎 / 46      | Quattro sue parti. 91.92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luffuria 20.15             | Misericordia 46             | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A Achina del mondo 16      | Millura 48                  | Bbedienza 94.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IVI Maesta Regia 21        | Modeftia - 59               | Obblige 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magnanimita 16.17          | Mondo 8 60.62               | Oblinione 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magnificenza \$7.18        | Europ# 12 4 63              | d'Amore 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maledicenza 18             | Afia 64.66                  | verfo i figliuoli 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maleuolenza                | Africa 66.67                | Occasione 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Malignità 18               | America 68                  | Odio capitale 4 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Malinconia 110             | Morte 60000 69.70           | Opera vana . 106.107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manfuetudine 20            |                             | Operatione manifesta 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maratiglia 21              | Mormoration 70              | Perfetta 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Martino 20                 | · Scilla 2 2 70             | No. of the second secon |
| Matrimonio 31              | - 1:11                      | Oppinione 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                             | Opulenza: 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Math matica 23.23          | tan com                     | Oratione 109.110.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meditatione 25             |                             | Ordine dritto, e giusto 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fpirituale 26              | Shinge 7.2                  | Origine d'Amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| della morae 26             | Arpte 73                    | Offequio salla 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medicina 26.27             | H.dra E. Later 73           | Offinatione 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mediocrità 28              | Cerebro 73                  | Otio 123.124-125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria 28                 | Mufica 74.75                | Ace 125.126,127.128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Memoria grata de benefitij | Mule 76                     | Pacifico 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| riceunti 29                | Clio 96                     | Parfimonia . 4 / 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merito 32.33               | Euterpe 7.6                 | Partialità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mesi. Matzo 33             | Talia 77                    | Paffione d'Amore 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aprile 34                  | Melpomene 632 77            | Patienza 2. 129 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maggio 35                  | Polinnia 78                 | Caura 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giugno 36                  | Erato 78                    | Pazzia C. 130. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lugho 36.                  | Teplicore - 79.             | Peccato 24 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Azolio 36                  | Vrania 79                   | Pecunia 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Settembre 36               | Calliope - 79               | Pellegrinaggio 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ottobre 36                 | Mule in altra guila 80.81   | Pena 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| f Nouembre 37              | Natura 81                   | Pehitenza 737.138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Decembre 38                | Nauigatione 82              | Pensiero 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gennaro 38                 | Nescifità 88                | Penulnento 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20                         | 1                           | de' peccati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |                             | de Sephan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6        | TAVOL                          | A     | . 38                      | 3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------------------|------|
| . de' peccati omin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140      | Verela 1 -0.30 -0.             | 179   | Odotate / Alle 2          | 24   |
| Perdono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160      | Querela à Dio                  | 179   |                           | 24   |
| Pericolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141      | Quiete 175                     | . 180 | Tatag 2                   | 24   |
| Perfettions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140      | 1) Abbia                       | 180   | Sentimenti dei cotpu a    | 134  |
| Perfidia 241 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141.     | Ragione 180,181                | 1.182 | Senfo - 2                 | 129  |
| Perpetuità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141      | Ragion di stato                | 132   | Senfi 1 2 - 2             | 124  |
| Persecutione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141      | Rammarico -                    | 185   | Sernite 330.1             | :32  |
| Perseueranza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143      | del bene altrui                | 185   |                           | 131  |
| Perfusione ordin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143      | Rapina                         | 185   |                           | 232  |
| Pertinacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 145    | Realtà                         | 486   |                           | 132  |
| Perturbatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145      | Refugio Cal 196                | 1885  |                           | 232  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145.146  | Regalità                       | 186   | Sicurezza, e tranquillità | 132  |
| Philica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146      | Religione 186.187.188          | .139  |                           | 3 \$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147.148. | Vera Christiana                | 186   | Sicurtà, o ficurexaa 2 2  | 3 %  |
| Honefto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.40     | / Finta                        | 189   | Silentio 233.2            | 34   |
| Vano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148      | Repulla de penficiti catti     | ui    | Signoria . 5 2            | 36   |
| Piaceuolezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149      | D**** 2/\$ / /                 | 189   | Simplicità 2              | 28   |
| Pianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149      | Restitutione                   | 191   |                           | 35   |
| mad a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alex I   | Remorica 33                    | 191   |                           | 37   |
| Verso il padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50. 151. | Ricchezza                      | 192   |                           | 38.  |
| Pignois Pagic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151      | Riconciliatione d'amore        |       |                           | 38   |
| Pigritia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153      |                                | 197.  |                           | 38   |
| Pittura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154      |                                | 195   |                           | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156.153  | Rigore<br>Riparo da tradimenti | 197   |                           | 40   |
| Poema lírico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158      | Riprensione                    | 195   | THE TATE                  | 42   |
| Eroico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159      | Riprentione giouenole          | 198   | Sonno 243 2               |      |
| Pafforale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159      |                                | 199   |                           |      |
| Satirico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 159    | Rifo                           | 199   |                           | 44   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159-160  | Rivalità                       | 200   |                           | 74   |
| In bello ingegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160      | Rumore<br>Salubrità d'aria     | 202   |                           | 46   |
| di spirito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160      |                                | .201  | -44 4                     | 40   |
| Politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160      |                                | 202   |                           | 46   |
| Precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174      | del genere humano              | 204   | Spauento 246.2            |      |
| Preghiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162      |                                | 204   | Speranza 248.249,2        | -    |
| A Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160      |                                | ,208  | - ne                      | 49   |
| Premio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162      |                                | 206   |                           | 50   |
| Prenidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162      | Humana                         | 208   |                           | 5 %  |
| Prodigaliza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163      | Diuina                         |       |                           | 52   |
| Profetia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168      | Vera                           | 207   |                           | 53   |
| Promissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164      | Scandolo                       | 212   | Splendor del nome 2       |      |
| Prontezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464      | Sceleratezza                   | 114   | Stabilità 258.2           |      |
| Prosperità della vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | & ciagurataggine               | 236   |                           | 59   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168.169  | Scienza                        | 215   | Stagioni 260.2            | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164.165  | Sciocchezza                    | 216   | Primauera 260.2           | _    |
| dell'Annona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164      | Scoltura                       | 216   | Estate 261.2              | -    |
| and the second s | 166.168  | § corno                        | 216   | Autunno 261.2             | -    |
| Pudicicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169.170  | Sdegno                         | 217   | Inuerno 262.2             | _    |
| Pueritia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172.173  | Secolo                         | 217   |                           | 64   |
| Punitione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173      | Secretezza                     | 217   |                           | 70   |
| Purgatione d'aria satta da Secretezza, ouero Tacitur. Stratagemma militare 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                |       |                           |      |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172      | nità.                          | 217   |                           | 79   |
| Purgatione de' pecca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ati 172  |                                | 220   |                           | 57   |
| Purità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174      | Sentimenti, Viso               | 223   |                           | 7.0  |
| Purità, e fincerità d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | animo -  | Vdito                          | 223   |                           | 79   |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                |       | Bb 3 Super-               |      |

Y3.

# TAVOLA. Superfitione 270 Trissitia, ouerramarico. 307 dell' Superficatione 270 Valore 312 Instructione 295 Vanagloria 313 Vita his Temperanya 206, 206. Vanità 322 Atri

| Erpplicatione 2           | 70   | T 7 Alore      |          | 312     |
|---------------------------|------|----------------|----------|---------|
|                           | 95   | V Vanagle      | ria      | 313     |
| Temperanza 295.29         | 6.   | Vanità         |          | 322     |
| 297.                      | . 1  | Vbriachezza    | a de     | 323     |
| Temperamento delle cose   | - 1  | Vecchiezza     |          | 323     |
| terrene con le celefti, 2 | 97 1 | Velocità       | . 37     | 23, 324 |
| Tempesta 2                | 98   | Vendetta       |          | 324     |
|                           | 98   | Yenti. Eolo    | 3        | 38.339  |
|                           | 99   | Euro           |          | 339     |
|                           | 00   | Fauonio, ò zef | firo     | 339     |
|                           | 00   | Borea          |          | 340     |
| Terremote - 3             | 02   | Aultro         | :        | .341    |
|                           | OI   | Aura           | × 2.     | 341     |
|                           | 00   | Venustà        | 5 2      | 325     |
|                           | 02   | Vergogna hon   | cíta 🐪   | 342     |
|                           | 03   | Verità         | 346.3    | 47-348  |
|                           | 03   | Vgualità       |          | 374     |
| man II .                  | 03   | Vigilanza      | 348.3    | 49.350  |
| Min 11                    | 94   | Viltà          | t :      | . 350   |
|                           | 04   | Violenza 🔌 *   | ** * * * | . 350   |
| PROS. 5117 3              | 05   | Virginita:     | 35       | 1.352   |
| Tranquillità 806.30       |      | Virilità       |          | 352     |
| Tregua 30                 | _    | Virtù          | 354-3    | \$5.356 |
| Tribulations 30           | 77   | Virtù heroica  |          | 1.353   |
|                           |      |                |          |         |

| 9             |               |
|---------------|---------------|
| dell'animo,e  | del corpo 354 |
| Insuperabile  | 355           |
| Vita humana   | 357.369       |
| Attiua        | - 358,359     |
| Contemplati   | TA 359.360    |
| Inquieta      | 360           |
| Breue         | - 136I        |
| Longa         | 364           |
| Vita, c Animo | 366           |
| Vitio         | 367           |
| Vittoria      | 367.368.369   |
| Nauale        | 368           |
| Volontà       | 369.371       |
| Voluttà :     | 371           |
| Votacità      | of 371        |
| Vnione ciuile | 372           |
| Vaione matrin | ioniale.      |
| Vedi Beneuo   |               |
| Vianza        | 376           |
| Viura         | 376           |
| Veilitä       | 376           |
| T Elo         | . 378         |
| 4             | ,,            |
|               |               |

### IL FINE.



# TAVOLA

### DELLE COSE PIV NOTABILI,

Nella quale se ne contengono sei sotto le seguenti voci, Animali. Colori. Gesti. Ordegni. Pesci. Piante.

Inumeri doppo la Stella \* ò †, sono nella seconda parte.

## TE. III



Accademico si deue pascer del frutto d'oliua. 'Accademia degli Infensati" Accidia induce pouertà, otio, slupi dezza. Acqua principio delle cose, segnora d'Elementi. Acqua, e sue tre nature. Acqua per li peccati\* 229. Acquisto cattiuo facilmente si perde. 10 A ciascuno animale diletta più la sua forma : che quella de gli altri. 30. Adolescenza, e suoi termini. 11. Adulatione inditio di poco (pirito . 11. Agonali capitolini instituiti da Domitiano. 6.213.

Agricoltura da chi trouata. 89. Ainto vicendenole. 108.

Alberi di profonde radici. 209.

cità. 20.

Amaritudine congionta con la feli-

Amor non è volatile 4 97. Amor è volatile. \* 97. Amor entra per gli occhij. \* 112.115. 116.117.118.119. Amor per vdito . 112 112.114. Amor dolce amaro\* 118.119. Amor fà l'huomo irragioneuole \* 129. Amor si riconcilia co' presenti . \* 194. Amor, e fuoco non si possono tener ca, lati.\* 149. Amor si doma con la fame, e col tempo. 34.35. Androdo riconosciuto, e saluato da vn leone. \* 3 I. Anima, sue sedi, e finestre. \* 144. ANIMALI. Agnello.61.65. 356. 381. \* 28: 126. Agnello Pasquale. \* 21 1. Alcione. 70. \* 126.306. Alicorno. 97. \* 352. Animali de' 4. Enangelisti. \* 2. Animali diuersi. \* 128. Api. 13.188.216.255.369. Aquila. 88.362. \* 6.21. 29.139.186 202.223. Arpia. 57. \* 77. 163. Armellino. 102. 142. \* 1. 169.170. Ariete. 211. \* 33: Arione

Arione. \* 3. Ardeolo 371. Asino. 10. 153. 227. 36 , 123. 153. Aspide. 3,82. Audtore. 111. \* 81. 223. 219. 304. Afilifco. 83.220. \* 19. D Barbagianni . 354. Becco \* 9.10. Bracco. \* 224. Buoi. 88.97. 227. Alandra, 205. 1 Cane. 13.25 83.91.126.140. 235 291.295. 358.377. 387. 389 415. \* 2.95.220.143.308. Cancorso.429. Castoro. \* 126. Cardellino. 260. \* 116. Caradrio. \* 122. 123. Cariddi - \* 72. Cancro. + 35. Capra Amaltea. 2. Capra: 373. \* 42. 60. 242. 267. Camaleonte. I 1. 201. Camelo. 243. \* 64. Canallo 46. 84. 86. 90. 93.94.95.96. 290.291.341.414. 324. Cauallo Pegaseo. 55-58.95.225. 354 Centauro. \* 374. Cerbero. 91. \* 73. Ceruo. 13.84 97.107.153. \* 166.223. 203.364. Chimera. \* 72. 354. Chioccia Gallina con pulcini. 160. 41. Cigno. 54.342. \* 75.158.339. Cicogne. 85.107. 194.303.367.413. \* 27.150.180.186.197. Cinetta. 89. 126. 133. 279. Cincle augelletto. 32.3+ Cinocefalo. 3. 391. Cicala. \* 75. Cignale. 390. 229.354. Coniglio. \* ,50. Codazinzola. \* 159.

Coturnice. \* 18 Corno. 371. 380. \* 324. 353. 364. Coccodrillo. 241. \* 15 105. 141. 235. Cornacchia. 122. 4 45. 151. 279. Colomba per lo spirito santo . \* 2. 189. Colomba. 86. 295. 302. \* 2. 174.202. 235.27. Onnota. 185. Drago . 69.89.96. 157, \* 353. [ Gitalo. + 106. I Elefante. 75.97.251.358. + 20. 150. 187. 295. 342. 345. Enidro ichneumone. # 291. L Agiann. \* 124. 235. Fauno. \* 10. Falcone. 214. \* 12. 224. 342. Fenice. 201.204 365. \* 191,217.357 Folica. 300; Formiche. 387. Azza. 81. \* 79. I Gatta. 140. 377. \* 8. 143.308. Gallina. 260. \* 205. Gallo. z, 85. 189. 221. 367. 393. + 26 93.174.204.239.346.270. Ghiro. 355. 4. 92. Giouenchi. 84. Gorgone. 89. Griffo. 89. 244. 72. Grue. 126. 301-387. \* 230. 348. Gufo. 82.94 287.355. \* 216. 278. Emerobio. \*361. Hidra. 387. \* 73.188.214. Hidro serpe. \* 285. Hiena. 252.383. Bi.85.371. \*65. 1chneumone. \* 291. Iinge augello. \* 336. Ippopotamo, 366. 367.376.377. Istrice. 153. \* 18.355. Leone. 16.21.93.106.114.126.1509 170.184.202.215.260,238.239.

244. 248. 284. 400. \* 16. 28. 29. | Rossignuolo. 151. † 75. 36.67.96.126.181.183.232,296. 301.312.324.350.353.354. Leone alato. 424. Leopardo. \* 9. 285. Lepre. 168.260. † 238.279.302. Liguro. + 68. Locuste. 246. Lumache. 9. + 129. Lupo. 56. 87.126.164.342.393. † 145. 185. 371. Iupa. 238. Lupo ceruiero. \* 100. 229. Ontone. 116.364. † 10.199. Mufalo. 43 I. Mulacchia. 121. Muli. 84. † 264. T Ibbio, 10. +82.185. Nottola. 49.368. † 92.251. Ca. 164.301. + 234. Orfa 366. 387. Orfo: 126.391. † 131.217. D Auone. 10. 28-51: 92. 201 + 92. Pantera. 94.252.372. † 9. 323. Paßero. 119. † 1. 179. 238. Pappagallo. 208. 209. Papero. 301. Pelicano. 28. 81.366. † 140. Pecchia. 259. Pecora. 152. 166. † 26.108.270.377 Pernice. † 15. Pica. † 235-Pico. 341. 415. Pipiftrello. 364. Pirale. 201. Pola . † 46. Porco . 150.159.300.375. † 123. 124. Agnitello. † 87. 229. Red'veelli, ouer Trochilo. † 174

Riccio spinoso 187. Kinoceronce. 243.391. Rolpo. \$5.205.373. Rondini. 26.147.392. † 133.149.374 C Alamandra. 201. Sehiratto. + 162.164. Scarauaggio. \* 159. Scorpione. † 10. 36.66. 324. Scorpione marino. † 106. Scilla. † 71. Scimia 53.110.365. † 143.229.232 Serpenti alati. + 180. Serpi. 15. 46 120.142.161.194.229. 238.287.293.296.372.382.385. 387.413.409. \* 26.128.132 141. 165.168.185.200, 201. 205.350. Sfinge 89.241. \* 72.211. Sparauiero. 105. 323. Struzzo. 188.295.300.374. 99.371 Artaruca.9.1 18.\* 89.153.17 224.295 397.355. Tarantola. 413. Talpa. 102. Taßo.118.354. \* 243. Tinge augello. 325. Tigre. 94 242.263.244.479. \* 96. Topi. 164. 191. Toro. 16.137. 402. \* 34.223.296. Tortora. 102. T Acca. 98. 40 223. Vefpe. \* 313. Vipera: 358.376. \* 21.66. Vitello. 227. \* 40.44. Volpe. 145.232.265.312. 4. Vpupa.\* 60.350. Vielli . I 20. Animali minori sono più fecondi. Anno si ritorce in se stesso. \* 61. Aria, e suoi accidenti. 92. Aristide ripreso. \* 318. Armonia de Cieli . 74. Arrogante sprezza il parer d'altrui. Aurora

Aurora amica delle Muse. 59. 95. Aurora speranza. \* 249. Autorità è dell'età matura. 60.

B Abel, e sua torre. 123. Bellezza molto veduta, e poco conosciuta.67. Bellezza luce della faccia di Dio. 68. Belli, e gratiosi nel dire. \* 329 330. Bellezza degna d'imperio. \* 154. Beliezza senza venustà. \* 325. Benignità compagna di giustitia. 74. Biscia d'Azzone Visconti. 199. Bontà vera non è interessata. 81. Brutti, ma gratiosi nel dire. \* 329.338. Brina. 147. Brindisi tra' Greci. 124. Bugie hanno la coda nera. 82. Bugiardi dicono qualche verità per celareilfalso. 82.

Haos. 123. I Candidezza grata à Dio. \* 170. 189.209. Carattere dell' huomo è il parlare. 173. Carne di Porco nociua.\* 90. Capricci di pittura, e di musica. 84. Cardinale del Monte. 402. Cardinale di Montelparo, e sua arme. \* 188. Cardinal Saluiati, e sue opere. \* 7. Cardinal d'Augusta, e sua impresa. \* 140. Caualli del sole . 87. Cauallo come prodotto da Nettuno.93. Carico perche significhi honore . 155. Casa del Crispoldo fucina d'ogni arte liberale. \* 157. Castità detta da castigatione. 102. Catena d'Homero. 134.228. Cerere per l'abbondanza marittima. 2. Ceroma sorte d'olio. 7. Cesare done veciso: 1754.

Chiodi significano gli anni. 46. Chi altrui sbiasima, ama se stesso. 29. Cingolo di Venere. 330. Cielo stellato . 74. Citharedi coronati di quercia . 6. Ciuffo segno di uanità, e di superbia.\* 60 Codazinzola non èl' Iinge. \* 336. COLORI con metalli. Argento. 217. Azzurro, ceruleo.53.234.424.\* 158. Azzurro Stellato. 74, \* 156. Azzurro, ed argento. 237. Bianco. 24.55.101.102.160.231 295 269. \* 13.143.231.235. Bianco macchiato. 373. verde rosso. 18. Bianco giallo. 138. 237. nero. \* 143. Bianco verde. 370. Bigio rosso. \* 45.46. Bigio. \* 87. Berettino. 143 158. 4 92. Berettino negro. 15. tane. \* 129. Bruno. 304. Cangiante. 11.82.355.380. \* 93.139 Ceruleo. vedi Azzurro. Ferro. 217.218. Ferruggine. 151. Foglie caduche. 10. Giallo. 18. \* 162. 249. Gialliccio. I 14. 432. Giallolino 254. 366. 371. \* 302. Incarnato. 55. \* 18.36. Lionato. 45. 248. 7 92. Negro. 45.82. 162.380.393. \* 28.29 139.143.145.148.149.180.217 258. Negro difiamme. 377, tane. \* 140. Oro. 81.126. 216. 236. 397. 424. \*16.148. Pauonazzo. 162. Perso. 126. Penne di pauone. 361° Porpora.207.304.\*36 295.303. Rancio 351.

Rosado

### TAVOLA

Rofado. \$ 200 - + + Rosso. 99.140.141.208.279.382.390 400.411. 149. 239.279. Resonero, 391. \* 45. giallo. \* 369. Rosso verde. 57. \* 239. Rosso azzurro. 157. à fiamme. ~ 217. Rubicondo misto con bianco. 116. Ruggine. 300. 374. 375. 389. \* 18. 141.371. Tane. \* 33.179. Tane scuro . 371. \* 140. Turchino. 368. 143, 160 182. Turchino à onde. 285. 286. (148 Vary. 11. 84.92. 110 111. 10.147 Verde. 16. 53.414. 431. \* 146. 147. Verde rosso. 57. verde e oro. 1. 420. Verde fiorito, \* 147. Verdi frondi. 369. Verde rame, 159.366.371.\*18 141. COlori delle complessioni. 114.117. Concetti della mente infiniti. \* 108. Consigliare, opera di misericordia. 129. Consiglieri, o Prencipi non deuono dormire tutra la notte. I 29. Consigliast di cinque cose. 126. Consigli di donne, e di putti imperfetto. 1324 Confeienza che cofa sia. 125. Concordia produttrice di che. 121. Concordia ruuina del mondo. 157. Cognitione come s'acquisti. 110. Cognitione precede al contento. 140. Compuntione, e sue conditioni. 114. Contento non si sente da chi non conosce il bene. 140. Correttione ricerca autorità, e pruden-Za. 143.

Corte, e suoi encomi. 145.

l'anima, 144.

\* 18. 77. 306.

Corpo humano non ha operatione senza

Coturni Tragici sono slivaletti. 180.

Costumato male, e suo simbolo. 159.

Cuore scoperto à tutti \*322.-Cuore quando si dice ardere. 99. Cuore contrito. 141. A re più nobile, che riceuere. \* 7.140. Dare con occhii serrati, \* 17. Denari tenuti in corno di Bufalo. I 17. Delitie mondane cecità dell'anima. 103 Delfini subbito che toccano terra, muo. iono. 43 ..... (\* 115 Differenza tra occasione, e cagione. Diligenza souerchia è nociua. 1 90. Disopia che cosa sia. \* 345. Donne più dedite alla religione, che gli huomini. 61. Denne più dedite alla panagloria de gli huomini. \* 316. Donne palesano i segreti. \* 219. 220. Donne per legge del senato non entrauano in configlio. 132. Donne deuono Stare in casaloro. \* 172. Donne entrauano in Chiesa uelate, \*171 Dolce amaro da' Greci Glicipicro.\* 11 1. Dottrina madre d'eloquenza. 207. Dubbio d'Euripide, se sia meglio la prole, o la sterilità. \* 264. Cechiria astinenza di menar le mani. \* 308. Egittio primo misurator di terra. \* 54. Eloquenza, e sua forza. 85. Emeglio viuere prinato, che imperare con pericolo senza sapienza. 281. Empedocle perche si gitto delle fiamme d'Etna. \* 317. Epicurei. 8. 278. Eraclito giudicò Homero degno dischiaf fi, indegno di Teatri. 182. Error di Pierio. \* 48. 51.53.333. Error di Plinio. \* 269. Eschilo come morì. \* 143. Esperienza di Pirro in misurare i campi \* 56. Faccia

Fanciulli nobili incoronati nelle supplicationi. 271.

Fanciulli come stanno nel ventre della madre.\* 109.

Farisei simili a' sepoleri 342. Fede tra marito, emoglie. \* 21.

Felicità del vaere politico. 99. Filosofi sapienti sono liberi, e Rè. 282.

Filosofia madre e figlia della virtù. 245

Fiori messaggieri de' frutti. 1. Folgore nella sinistra mano. 88.

Fonte Cizico. \* 99.

Fonte di memoria. \* 101.

Fonte d'oblinione.\* 101.

Forme varie dilega. \* 4.

Fortezza impropia è l'ardir necessa .rio.50.

Fumo della patria più lucente del fnoco d'altroue. 38.

Fuoco di due forti. 91. Fuoco carità. 100.

Alli combattenti in publico spettacolo. 224.

Giunone col pomo granato presidente de Regni. 5.

Gelosia passione, e veleno di bellezza.

Gente che viue d'halito ; e d'odore.

GESTI, moti, e positure del corpo bumano.

Abbracciare 163. \* 3.46. Alzare il capo. \* 158.

Alzar le mani. 152. i panni \* 232. Appoggiarfi sul braccio. 8. \* 10,97.

139.307. Attodilotta, in Campagna Felice.

Bacio. 304. Ballare. 18.

Bocca serrata. 52. Aperta. 80 191.

\*298. bendata. 119. \*217. spiran? te sumo. 359. essalante suoco. \*109. con la schiuma nell'ira seconda. sigillata. \*217. con vn° anello. \*217 vomitante. 375:

Braccio fopra l'altare\*. 150 dritto fleso

\* 164 sporto innanzi. † 304. sinistro steso con mano aperta. \* 135.
armato 49.426 verso il petto. \* 135.
Braccia ignyude 48.66 t 166 t 230 500

Braccia ignude 48.161.166.137.259 386.† 181. Aperte 163 † 46.111 in croce: 357. quattro. \* 95.

Caminare. 102 in punta di piedi.\* 250
Capo chino. 102:118.342.\* 125.153.

Ascoso.67 fasciato. 150. volto al cielo.
158 alato.225.257.388.\* 23.275
259. coperso. 233. armato. 362 inuolto di negro. 380. inghirlandato.
381.\* 351. di smiraldi. \* 352. di
penne di pauone. 382. raso.\* 231.
uelato.342.\* 170. annebbiato.\* 225
grattato 123. con cappello.\* 358.

Capellispars, 23.45 153.255.\* 12.13 153.154 230.232.307.conserpi.

Capelli mal composti † 123 biondi, e ricci. 210 grossi, neri, rabbustati, † 9. 154. d'oro. 236. † 146. intrigati. † 13. ritorti. † 154. rossi. † 214 riuolti in su. † 139. verso la fronte. † 105. hirsuti, sparsi, anellati. † 154 serpentini. † 305.

Cecità 391.

Chioma profumata, e ricciuta † 148. anellata. † 148.

Ciglia inarcate. † 154.

Collo con cintà. 358. lungo. 300.

Crini sparsi, ed erti. 359.

Cuore ardente. 65.99 scoperto † 2 322 Cuore. 25. 63.125. 126. 223. passato. † 304.

Cuoridue. 234.

Celcie

Coscie ignude . † 232. Denti di serro , † 298.

Destra aperta. 358. sopra l petto. † 2. serrata. \* 135. confuoco. \* 304.

Dito alzato. 51.218 indice steso. 153. all'orecchio. 231. \* 28. morso. \* 324 grosso piegato. 229 indice alsa mammella. † 109.

Dito di mezzo disteso. 362.

Faccia gonfia nell'ira prima.
velata \*13.roßa \* 60.alzata † 111
\*162.mesta 160 grande.† 295.

Faccie due. 254. 162.165.300.

Faccietre. 423.

Fronte carnosa, e grande. 18. † 233. torbida. 57. scritta. 371. quadra † 6. grande. † 153. 295.

Gamba di legno. 82. \* 136.

Gambe fottili † 135. ignade, 166.259 \* 145.239 scoperte. \* 232.

Giacere 10.\* 89.

Ginocchia in terra. 361. † 26.109.

Guincie rosse. \* 342.

Inginocchioni 155. † 119. 110. 111. Inchinato. 80.

Leggere. 227.

Leggere. 227.

Lingua.\* 143 224. doppia. 191. fuor

della bocca. 155. 373.

Lingue, 82. Lotta, 409

Mammelle spremute. 74.\* 146. 249.

Mammelle scoperte. 3 15.\* 140. 251.

asciutte, pendenti 359. piene di latte. \* 81. 156.

Mano. \* 224.

Mani allargate. 18. prife all orecebie. 20.\* 95. alzate 59. 137. \* 14. 186. ginate. 62.8 +. \*26. congiunte. 120. ul te. 13. 152 fopra le ginocchia. 152. alate † 5. nafcofe. 20 v. che tirano in contrario. 366. vna contro l'altra. 362. che fi lauano. 331. occhiute. 376. \* 107. tentoni. \* 369.

Mano destra sopra la sinistra. \* 191: Mano sopra il petto. 231. coperta 233. aperta con un'occhio in mezzo. 373. 397 al petto. 258. \* 164, 179. 300. alla bocca. 389. in seno. \* 157.

Mano, che tiene fuoco. \* 16 1.195.304
morficata. \* 179. che sostenta il lem
bn della veste. 145 \* 249.250.3 &
Stesa, ed alta. \* 359.360. servata,
e bassa. \* 359. alla gota. \* 25.45.
233.

Mani appoggiate a' fianchi. 151.4285 incatenate. 161. legate. \* 307.

Mani quattro. \* 95.

Naso. \* 224. Aquilino. \* 6. 45. riuolto all'insk. \* 9. rotondo. \* 16. grosso. 153.

Nudità. 25. 45. 105. 145. 151. 161. 204. 254.299. 302. 362. 365.369. \*68. 164.206.207. 233. 346. 348. 353. 360.

Occhij bendati. 22.101.113.214.151 295. 365. 390. \* 45. lagrimofi. \* 179.

Occhii. 285.295.373. \* 182.

Ocehij biechi. 389.

occhy alzati al cielo. 134 \* 109. 110.
111.160.ben'aperti. \* 232.gross. 113
concaui. \* 6. grassi lucenti. \* 9 46.
bass. 341. 394. \* 3+2. 350. Chuss.
\* guerci, \* 160. 2 4.

Occhio sinistro. 373. occhio. \* 143.224 in fronte. \* 2, 1. destro cieco. 373.

Occhio torto. 389.

Orecchie rosse nella sommità. \* 342.

Orecchie. 1 52. \* 224.

Orecchie d'afino. 51.4254 di lepre. 259. Palpebre fanguinose. \* 232.

Petto ignudo. 25. ferito . † 160.

Piede posato. 366.

Piedi incatenati. 161 legati. \* 307. Piedi nudi. 22. 25. 125. corti. \* 214. alati. 211. nudi., e stabili. † 23. in

RISO

atto di fortezza. \* 62. zoppi. \* 160. pn.sù l'altro. \* 153. nell'acqua. \* 229. nudi, & alati. \* 230. fopra le spine \* 231. tremanti: 229. alati: \* 302. scalzi. \* 95.231.232.

Piedi d'aquilar 254 di lupo 342, di co-

Petto scoperto . 127. 141. biancosco perto. \* 186.

Pugno in atto di percuotere, 141.

Rifo. 287. \* 130.

Sedere. 3.8.32.59 83 107.144.300. 380. \* 9.97.200.270.308.

Sedere per trauerfo: 145.

Squardo fiero: 14. all'indietro. 360. 361. Sinistra stesa. \* 135 sopra l cuore. \* 149 al petto. \* 164 con suoco. \* 187 so pra vn aratro. \* 359.

Spalle alate. \* 1-06.239.251, 355.356 364 con peso. 155. \* 230. 303.con zappa. \* 359 sinistra ignuda. 25.

Spogliarsi. 141

Stare in piedi. 219. 230. \* 232. 258. 303.

Strangolare. 294. 312.

Stomaco scoperto. 150. Succingersi. \* 95.

Testa doppia. 254. Teste due \* 95.162.164.304.

Teste tre. 218.

Treecie Sparse. 295.

Ventre grande, e grosso 300 375.

Viso velato. 44. 102.\* 169. 170. 187 189. coperto con la cappa. \* 252. pallido. 259. negro 214. volto alla sinistra.\* 135. riuolto al cielo.\* 160 segnato. \* 231.

Volto allegro, & ridente . 287.

Valore \* 367 368.

Voltare vn sasso. \* 360. Ginstitia, & Juasete. 62.

Giuramento per l'acqua. 202.

Giouentu confusa e senza sapienza. 125

Giouentù ama l'escellenza. 373. prontd ad inguriare : 373.

Golofi filoxenese Melanthio.\* 226,227 Graffezza effetto della trapula. 150, Graffezza da frigidità derina. 118.

Gratie, estoi significati. 25.26.86. suoi nomi. 303.

Gratia, e sua efficacia, \*331.338, Grifoni custodi d'oro, e di pietre pre

Grifoni custodi d'oro, e di pietre pretiose. 137.

Gnama d'auorio, coltello di piombo. 174 Guercio cattíno. \* 214.

Gnerra della ragione col fenso. 159. Gusto doue consista. \* 226.227.

H.

H Istrioni coronati di quercia.6

Heraclito, e suo pianto. 62.

Hercole quale strada s'elesse. \* 553. Herostrato abbruciò il tempio di Diana. \* 317.

Hespero. 150.

Hesiodo primo scrittore d'agricoltura.

Hesiodo donato dalle Muse d'un scettro di lauro. 219.

Historia quando cominciò. 89.

Homero biasimato da Empedocle, e da Senosane. 183.

Huomo simile alle pentole. \* 234.

Honone figliuol della virtù.345.

Honori del mondo ostano all' acquisto della sapienza. † 206.

Hore, e loro partimento onde tolto.301

I Gnoranti mangiatori. 151.
Illustri personaggi ottimi misuratori. † 56.

Illuminatione della mente. 233. Impresa di Leone. X. † 94. Impresa di Leone. XI. † 364.

Impreja at Leone. X2. | 304. Inconstanza madre d'infamia. 371. Innamorati per vdito . † 114.

Inten-

Intendere come faccia . 385. Materia desidera la forma . 151. Intelletto cieco dominato dal furore. Full man pulsens ale, & Co. 256. Intrepidità chè. 1,38 . . . . . Inuentor della Gabella in Egitto : 166. Bert ent 2 4. 700. : 77 Inuentor della Geometria. + 540 108 Inuentori della Tregua, † 309.310. Iride per l'eloquenza. 208. Italia sopràbbonda di fama, e di culti Scritti. 39. Inppiter albus, per il fuoco, non, altus.

Agrime medicina dell'anima.63. Lagrime segno di pentimento. 140 Legge di Solone ingiusta, † 222. Legge seuera contro i debitori. 169.170 Legge della consuetudine. 110. Leone ricordeuole de' benefity, e delle ingiurie. + 30 324. Lettera prima de gli Egity. 85. Letti Slernij 270. L'huomo si deue dolere, e rallegrare. 175 Libri di Numa Pompilio trouati nel Gianicolo. 6.

Libertini coronati nelle supplicationi. †27I. Lingua sia men veloce della mente. 173 Lisimaco, e sua bistoria. 49. Lume dell Intelletto. † 2061 Ince. 231. Luciferostella. 147. Lucifero per lo nemico dell'humana ge-. neratione. \* 274. I una più veloce degli altri pianeti, sterile, e fredda. 84.

Alenconici giuditiosi . 19. Maldicenze, ingiurie perdo nate da' Prencipi. 282: 283: Malignità inuidio (a della gloria altrui:

1. Mathematici insigni dil nestro tempe Bon Minister to Lance of Maturitàsegno di temperamento perfetto: TTS: "in ner Mazzad'Hercoledi quercia. \$53. Mazza nodosa che significi. \* 353. Medusa. \* 182.00 Mente de' Poeti da chi mossa. 258. Mente ciecha, e Stupida. 3.54. Mente apprende per gli occhii. 227. Memoria d'ingiurie stimolo di vendetta. \* 325. Mercurio convertito in Cicogna. 85. regno in Egitto. 85.

Michelangelo inuecchiato come giudicaua delle Statue. 216. Minerna. 6. per la sapienza. † 208. -Momo spirto di sbiasmo. So: Mutatione sublunare. 366. Musica abborrita da Tigre. † 246.

T Arce parola greca. \* 269. Narciso giouanetto piglia il nome da Narce.\* 269. Narciso fiore genera stupidità. \* 269. Narciso corona de' morti. † 269: Natura principio di moto, e di muta: tione. † 81.82.

Nerone di bellezza senza gratia.\* 325

Nerone introdusse sua madre in consi-. glio. 132. Nettunno. 93.

Niuno ama la patria, perche sia grande, ma perche sua. 37.

Nome di donna da bene. † 172. Nomi delle gratie. 202. Non dolersi è cosa da vno slipite, non

da huomo. Nudità di Venere. 86.

Nudità delle Statue antiche. 88. Numeri origine delle cose. 52.

Numero

Ni mero quaternario, 203. Numero ternario, \* 215. Numero settenario, \* 358.

Cech i cagione della malatria amorofa.\* 112.115. Cuch in gruffi inditio di curiofità. 152. Clio i nicle. 28; \* 20. C pere grandi con amor della uirtù.\* 18 ORDEGNI, ed altre circostanze di figure.

Acciavino \* , 2.
Agata. 185.

Ale sugli l'emeri. 16.22.27.32.44.46
95. 147. 149..155..224.225.229.
234.251.285.362.371.390.\*97.
38.39.141.148.149.739.244.298
338.356.367.369. In testa. 226
258. \* 23.275. a' piedi. 212.213.
226.387.\*230.240.242.369.nella
man sinistra.\* 160. sopra »na palla.
\* 371.

Altare. 74.\* 185. 188. 205. Ara antica. 400.\* 151.

Amatide. 185.

Anella.14.101.234.\*21.217. Ancora.204.238.\*249.259.307.

Antenna. \* 371.

Aratro. 16. 17. 217. \* 140.

Archipendolo. 48.215. \* 111.

Arco.32.85.86.97.251.362. 68.141. Arco celeste, d. Iride. 204. 205. 292.

402. \* 147.

Argano. 47. 370.

Armi varie. 35.

Arpa. 10.18. \* 1.48.

Astrolabio. 53.

Bacile. 237. \* 7.376. Bacchetta, 199. \* 183.

Bamboli. 253.

Binderela. 379.

Bairetta verde. 168. . . . . . (258:

Base quadra. 137. 238. 7 179: 208.

Bastone. 107. 164.207.214.294.296.

Baston pastorale. \* 60.

Bilance. 62. 295, 373, † 2. 3. 374. Boccette di seta. z. ed in Calabria.

Bordone 2: 4. \* 70. 133.

Borsa serrata. 56.419. † 46.134. Eracciolare. 211. 296. \* 148.

Brina. 147-

Brocca ebacile. 294. 381. 376.

Buccina. 89.

Eussula da navigare. \* 82.

Caduceo. 55, 228, 235, 270, 397, 433

Calice. 230. 321. † 2.126.

Campo florido-409.

Candela. 162. 253. \* 92. 131. 230.

270.279.

Canna. 82. † 14. 141.

Canna da pejcare. 393. Campana, 350.

Chaos. 123.

Cappanna. 216.

Cappello. 8. † 233.359.

Cappello con penne. 84. † 199.

Carta da nauigare. \* 82.

Carte da giocare. \* 213.

Cassa. + 191.

Catena, cuero vollana d'oro. 120. 126, 134.145.228.358.\* 168.300.376.

Catena di ferro 57.257.

Celatone con penne. 407.

Cerchio di ferro. 168.

Cerchio. 126.168.2184 146.298.

Cestello. 59. 168. 392. 414. † 27.

Chiani. 59. 60.93.93.123.335. † 12.

164.238. Chiodi. 46. \* 29.88;

Cielo Stellato. 236.

Cilicio. 113. † 138. Citara . 210; \* 75. 79. 351.

Cimiero. 49. 87. 89. 155. 217. 218.

257.301.341.344.362.nell'ira pri ma. 382. \* 12.406. 124. 147. 182. 185. 246.285 Cingolo + 148.325.352 Circolo 16.95 Circolo, o giro de' Pianeti + 16. 229 Claua d'Hercole 238. 127.353 Conocebia 229. Clepsidra 351. 146 Collari d'oro 345. Colonna 51. 97. 101. 138. 304. † 199 232.271 · Compasso 67.126.158.196.199 † 48. 52.108.134.149000 Copello d'Api 47. Coppa \* 186.192.194 Coralli 185.204.7 66.85 Corda d'Archibugio # 143 Corde 9.11.191. 13.143.244 Corfesca 429. 2012 Corna † 313 Corna di Raggio + 209 Corno 37: 1 195 243 Cornucopia 1.2 18.210. 230, 235, 299 244 345. 394. 396. 397. 392. 396 402.411.426. 6.16.63.66.125 128.149.163.164.165.176.261 Corona d'oro 3 75.122.158.202.207 \* 299- 1-2. Corone di più forti 21. Corona di varie gemme . 04. Corona di fpire de 1 32 100 101. Corona d altoro 397. 1 Corona di torii, e muraglie-393.422.426 Corone militari Cinica di leccio 35. Cinica di quercia 6.35.40.166 Obsidionale at Gramigna 35 40 Trionfale d'oro, e d'alloro 35. Murale, mertid oro 35. 5.100 Castrenfe, bastioni d'ore 33. Manale roshid ore 3.5. ...

1 Corone poetiche, d'alloro 4. d'Edera se di mirto 4. di quercia 222. Corona d'alloro tanto de'poeti quanto de" guerrieri \* 274. Corona d'argento Imperiale 420. Corona d' Edera di Bacco 94. Corona Imperiale 435, Corona di Narcifo da Morti \* 269. Corona di puleggio 188. Corona di vary fiori 10.11 Corone Ducali 420. ' Corazza,o Corfaletto 397. 3 132.228 Conetto 110. Coturni 165. 426.\*.77.306 Craticola \* 127. Crinello 1 91. 1 95. 4 208 Croce 230.231.397. 95.138.187 Crocifisso \* 94. Crocciole 97. Dado 25. Dado di piombo \* 145: Dardi 69 300.382.377. † 66. Decempeda pertica + 53. Deschetto di tre piedi † 215. Diadema 435. Diamante 151 185. +88 Diaspri 302. Disciplina \* 173. Elmo. o murione 36 51. 193. 232. 238 248.264 300. 363.367. 378.384 397. 402. 415. \* 3. 166. 181. 182 2/8.221, 286 308 Ethite pietra 185. Facella accesa 157. ha da dire vn vaso di fuoco. Faiella 59.85.95.96. 142. 341. \* 239 271.276. Facella accesa al Sole \* 112 Facella spenta 32. Facella accefa 391. Falce 18.89.92.227 407 Faretra 32 Palci

Fasci consolari. 106: 3 Fascio di verghe. 121. † 372 Fascio d'armi. 265. \* 308 Fascio di frezze. 121. Fascio di paglia acceso. 82. Fascio di canne rotte. 83. Fascio di Stromenti. 1.16. Fieno + 313: Filo con polizini. \* 279. Filo intrigato. 7 139. Filatoio di lana. 95. Fiftola. \* 61.156. Fiume. 81.361. Flagello. 301. † 146. 378. Flauto. 13.370. \* 6.76. Folgore, o fulmini. 23.88. 92.105,205. 207. 208. 247. 362. 397. † 141 355. Fontana. 28. + 97. 137. 238. Forbici. 166. \* 195. Freno. 184. 382. + 95. 148. 173. 1804 182.295.286.9. 中海流流流流流流 Frezze, d saette. 32. 149. 362. † 68. 1 11. 166. Frustra con palle di piombo. 168. Fucili 156. 14000. 35. 51, 86. 91. 100. 114. 155 159. 162. 236. 251. 255. 279. 399 +12.107.162.164.182.187.217 . 301. 339 . . . . Se assesses a uso'll Gagate. 184. 806 376 451 8 & Galattite. † 99. Gabbia apert 1. 208. Gemini. 202. Gioie. 52.59, 101.140, 147. 205. 7. Giolelliero. \* 28 de sich in minh Giogo. + 9. 21. 95. 94. 129. 230. Girella di carta 379, 1 130.216. Glebo 20. 219. 238. 393. 397. 1 45. 79.140.159 165.240.213.300.

346. Globo celeste 238.250. Grandene 564. Grimaldello 259. Grotta 467. Guanto. \$ 229. 1 18 P 1974 Hami 145-3721393. \* 147. Hasta i 9.341.344.393.396.397.414. † 3.89.182.202.369. Horologio 10.32.52.97.155.208. † 89. 182.202.369. Incensiero . vedi, Turibolo. Incudine \* 74 . Si Isoletta 91. + 308. Labaro, ouer cornetta \* 363. Laccio 34. Lanterna 143.164.259. † 2,253. Lampade accesa † 206. Lancia 426. Lauto 116.386. \* 218. Letto 230.251. † 230. Libro 3.18.53.106.126.208.227.267. 293.400.424.426. † 2. 3. 6. 25. 29. 32 352. Lieua SI. Lima 2.125. 31 70 30 1 Lira 209. 75 156,157.158. Lira de 15. corde 52. Lituo 54. 58. 143. 1600 - 5 000 - 1000 Lucerna accesa 58.201. 304. † 348. 378. Lume 155. Luna 75.104.204.221.368. Macina doppia 107. Manouella & I. Maniglie 345. Manette † 129. Manico d'aratro † 359. Manto Stellato 104. Mantice 11,84,157, 145. Mare 202.229. 300 108 Martello \* 88.307. Maschera 82. 110. 141.354.365 372.

\* 2. 77. 154. 199. Mazza 9. Mescirobba + 359. Meta + 147. Mitre\* 2.342. Mondo 219. Monete, o denari 101. 135. 140. 147. 237.342. \* 6.7.16.375. Monile 293.294. Monte d'armi 106. 971 1 Monte Etna 433. Monticello 135. The Section Section 3 13 ) Mucchio d'armi 407 Nebbia + 123.382. Ninello + 53. Naue 204-122-230 250. Nido 26. Nodo + 13. Nubi 67. 201. 204. 228. \* 146. 202. Она 260. Quato \* 17-124. 5 " POI Super beg N Ouo di ftruzzo\* 99. Paglia accesa 82. Palla alata † 371. Palla di vetro \* 46. Palla 358. \* 215.371. Talo SI. Pane 63.218. Paniere 168. Paragone 293. Parazonio 408. è spada corta, larga, e spuntata \* 354. Patena, o Patera 296.362. Penne 106.361. 382. \* 29.68.74.79. 199 270. Tenacchio † 229. Tennello 51.365. \* 154. Perle 302. Perpendicolo + 53.179. Piede misura + 53. Piede fallo 35. " 126.202. Pietra focaia. \* 92.

Pietra quadra \* 189. Piramide 123.203.296. Pomice 98. Precipiti 35. † 141.371. Privilegicon sigilli 426. Processe 106. Prora 2. \* 66. Quadra, o squadro 48. \* 53. 108. Quadrato come vn dado. 171. Rasoio + 105. Raspa 301. Rafiello 195.218.393. Regno Papale 435. Regolo 126. Regolo lesbio 21 1. Remi 204. 239. \* 82. Rete 372 382. Roncietto 17. \* 195. Rostri di naue 120.424. 368. Rubino 139. Rugiada 162. Rupe 16. 21. 402. \*159. Ruota da cortelli 116. Ruota 116. 135. 229. 250. \* 105. 173. 298.300.360, Saccoccia groffa 28. Sacchetto 357. 4.191. Saette 18. 106. 110. 251. 278. 7 200 2340 5 108 576.05 5.115.05 Sasso in forma di piede 43 1. Scala 267. 273. Scettro 19. 21. 90, 104. 158. 163.197. 229.266.268.384.393. \* 8.16.32. Scettro con mano, ed occhio 370. Con lettera ? . # 10. Con occhio \* 59. Scarpello 51 Scarpe di piombo 145 Scarpe di feltro 259. † 234 Scimitarra 373. + 182 Scoglio 52.202.397. † 129. ScorScoreggiate da grano. 227 Scudo, ouer rotella. 114.187.229.345 Scudo di cristallo 89.97 20 mi dut Soure, ouero Accetta 132. 42. Sedia 3 75 220. 18. 108,200 Sfera 221.3.0 385. † 79.217 Sferza 246 \* 182.197 Sigilli, ouer signacoli 235. † 210 Stringa \* 159 Smiraldi \* 352 - V was some ale Socchi 110 1-1. \* 77. Sole 75 : 04. 163. 204. 321. 347. 358 \*27 131.163.239.339.346 356 Solfo + 88. Spada ignuda 391. Spada 65.1-14.140 187.296.373.† 3. 45:238.305. vedi ancho parazonio. Specchio 10.26 69 140 196.224.3 8 † 1.81.1 8.165.166.215.223.279 298.347 Specchio vstorio \* 112.115 Spelonca 410. Sperone 84.155.210. \* 239 Spino 10. - Court and the test Spoglie 397. C C ST TE CON COM Sponga + 85. Staffile, o sferza 144. \* 278 Statuetta delle Vittoria 3:97. Stelle 44:53, 104. 134. 147. 149, 160 203.211.228.237.393. +79.89 Stimolo 184. 7 239 Stinaletti + 17.305 Stocco 155.207.285. 12.285 Striglia 1910 por soul or observer Talari 85. Tamburino 92. Tanola dell antica legge ? 3 .... Targa 415. 207 7 (0530 \$ 402 Tauola imbiancata 52 Tazza 18. 120. 121. 122. 302. # 149 151.201.201.202-264 357 100 Tela diragno \* 106 Tempo d'Horo ogio 52. 379. \* 246. 348

Tempio in Vmbria + 62. Tempij d'honore, e virtu 342. Tenaglia 56. Testa di Medusa \* 247. Testa di morto 25. Tiara 209. Tibia, ouer fiauto 110. 206. 213 Timone 2.20 199.397. \* 66.71.82.83 Tirfo 18.94. 159 Topatio \* 170. Torcia accesa 109 211 Torciaspenta 162. Torre 123.237 Torrent: d'acqua † 2 11. Triangolo + 215. Tridente 93. Trofei 397. Tromba 191.221.225 361. \* 156.313 Turribolo 361. \* 64. 109.110.111.151 Vaso con vite 206. Vaso d'acqua 135.\* 304. Vaso di fuoco 1: 3.122.135.138.372. + 304. Paso di fuoco ha da dire a carte 157. Et non facella accela. Vaso di cristallo 18. Vela 204.250 † 82. Vela gonfia \* 371. Velo 44 102. 253. 265. 344. \* 169. 170. Ventaglio.\* 1. Venti 204. † 202.245 Verga 1 10.207. 128.308.348 Vetro 253. + 46 Vezzo di perle 302. V. ola Stromento + 75. Vacino 52. + 70 Vomere + 124. Zaffiro 192. 1.94. Zappa 17. \* 359 Zodiaco 16.104 300. 4 140 298 Origine della Germetria, e misura † 54. UTAR-

Ornamenti modesti conuenzono a Dame + 325. Ornamenti artifitiosi disdicono a Caualieri. 181. + 322.335. Oscurità della sapienza. 210. Come figurata da gli antichi . \* 211. Ostracismo de gli Atheniesi. \* 3.75. Ostanta figli lassò Sciluro Rè de gli Sciti. † 372: Quidro perche toccato col mirto da Ve-Pace da tutti appetita. 64. Parole alate. 86. 255. Parti di donne cinque alla volta. 263. Parto di. 364. creature in pna polta. Pelle di leone con pelle di volpe. + 232. Pena a' gli amanti perche tra il mirto da Virgilio fi dia. † 277. Penitëza, e pena come differenti." 136 Peripatetici onde detti. 7. Personaggi d'Homero arrogantise vantatori + 329. Pesciodono, e odorano. + 325. PESCI. Sanger & Anguilla. 377. Balene. 93. 96. Calamaro. † 361. Cauallo marino. \* 85. Chiocciole marine. \* 85. Conca marina. 86.93. 204. † 84. 85. Delfino.42.105.126.229.364. 290. Echenide, ouero Remora. 166. Folpo. 274. Gà. \* 56. Gongole. # 85. Grancio. 341. 368. \* 240. Lumpreda-375-10 Lupo. 308. -Mojtri marini. 202. Muzilo. + 308.

Murena l'estesso, che lampreda. 13.

Pesci.202.205.251.364. † 1378. Polipo. 382. 797. Pompilo, à Nautilio. † 292. Ranc. 152. 366. 420. 417. 285. Remora. 166. Rombo. 419. Sanguisughe. 375. † 372. Sargo. 372. Scaro. 375. 7 372. Scorpione marino . † 195. Seppia. 81. † 361. Sirena. 81. 147. Torpedine. 8. Triglia. † 56.264. Petrarca coronato di tre corone. 5. Piaceunlezza nel correggere. † 197. PIANTE. Alloro 4.27.35.65.101.,150.236. 257.266.344.345.† 88.143.156. 355.356. Amaranto. 171. 285. Anacampserote. † 192. Anemone. 371. + 275. Appio. \* 1+9.264. Assentio. 15, 20. 198.275. Asparagi, 419. Bambagio. 411. in Sicilia. Borraggine 18. Canna.83.253.342.378.383.\* 106. Canna palustre, 202. Cannamele. 411. Canape. \* 13. Cauolo. 18. Cedro. 3. \* 46. Cicuta. 253. ...... .... ..... Cinnamomo. 101. Cipresso. 3. 90. 138. Climene. † 264. Condrillo. 188. Cotogno. † 22. Edera. 3. 22. 52. 133 257 377. \*77. 145. 299. Elcio. + 220. 355. Endo-

Endosia cannamele. 433. Eringion. \* 267.
Eruca. † 10. 4 miles of the constant Faua 303.418, Faggio 239. Fagiuoli 418. Felce. 378. \* 206 7 - 27 3 19 3 19 45 4218 Fieno. † 313. Finocchietti . † 228. Fiori, 18.19 25 46.88.95. 121.125. 139.29 1 146.147.148.249.371 Chianda 375. Girasole, ouero Elitropio. † 297.371. Ginepro. 7 29. 100. Ginestra. 2 411. Giglio. 65. 67. 69. + 248. 249. Giuggiolo. \* 295. Grano. 1.433. 409. 246. 249. Granati. 3. 23.121 122. + 367. Helichrifio fior giallo, e lucido. 325. Iride. 208. Ligustri. 143. Lino. 418. Lupini. 303. Luperi 351. Miglio. 216. Mandrolo 189.291. Mirto. 3. 20.25.65 139. 228. 372. Moro cello. 189. Mortella. 23.86. 121, 78. 148. Musce. \$ 83. Narcifo. 28. \$ 267. Noccioli di perfiche. 139. Oliua. 3. 64. 65. 100. 106. 121. 126. 139 166. 199. 201.225.285 302. 341. 382. 424. 431. 20 125.126 127. 208.372. Olmo. 18. 24. 70. 409 Ornello. 411. Ornitogalo. 290. Origano. 382. \* 27.97. Ortica. \* 19. Palna. 19.158.236.381.\* 295.346.

Pampini. 17 287 # 43. 44.143.162. Papauero. 221. 287. 293. 364. 433. Et 91. You little the firm the continue Tanico 418. Perfico . 224 748 - 24 Piante varie. 17. \* 2 19. Pino .75. 418. Pioppo. 420. + 228. Platano. 287. 289. † 1972 Pomi: \* 228, 253. Pruni. 364. Puleggio. 188. Quercia 3 25 40. 166. 424. 162. 238. 355.377. Roja 15 20.25 67 86.139. + 78.228. 323. 225. 361. Rouo. 367 .. Rubbia. 418. Ruta. 81.101.185. Sardonia. 432. Scilla, o, fquilla. 185. Selinotropio. 4397. Senecto it 223. Sempreuiuo, 361. \* 357. Senape. 260. Spino. 10. 113. 125. 285. Spighe, 16.17 18.20.41.82.120.223 287.415. 164.377. Thimo. 188. Tiglio 253. Trefoglie. 2500 Triboli . 364. Verminaca. † 88. Vesicaria. 28. V.te. 18.24 70 164. 206. 424. 426. Vua. 46 117 205.287. Zaffarano. 414. Zucca.237.\*\*251. Pianto de' peccati. 62. († 97) Tittori ignoranti pingono amore alato. Pittura, e poesia come simili. \* 155. Poeti segretarij della filosofia . † 74. Poetimelici. 4 epici. 5 dithirambici. s.elegi.

5. elegi. 5. Scenici. 223.

Poeti quali corone hauessero. 4. 5.222.

Poucrtà dispirito. 61.

Pouertà suscita l'arte. † 159.

Portico d'Athene reso sieuro da Zenone. 7. dipinto da Polignoto. 8.

Poueri deuono essere arditi. \* 346.

Principi. che danno orecchie alle false relationi, hanno tutti ministri empii. † 254 255.

Principi ottimi, benigni nelle audienze.

Strionfasse in Roma. \* 255.

enusta, che la bellezza.

Quando i soldati
ancho per obligo lusti al fianco.

1288.

Quatro canoni di prudenza circa la robba, † 134.

Quiercia corona d'orationi, Poeti, mu sici senatori ed Histrioni. 222.223. Quiete masa dell'Intelletto. † 124.183. Quicte dell'huomo quado succeda. † 179 Quinto Roscio comede bruito, ma gratioso nel dire. † 329.

Q.R scio primo à comparir in scena con la maschera. \* 329.

Regola lesbia. 211.
Regola lesbia. 211.
Regolare, e misurare se stesso. \* 57.58.
Resistenza ne primi impeti. † 190.
Risosmoderato cagionato da leggierez

Roma patria celeste. 38. difesa contra Giusto lipsio 39 serice, eterna. 397. Rosso cattino. 53. \* 14. Rugiada. 147.167. Rompere i piccioli alla pietra. 190. Rofa, sue lodi, e virtù. † 331. 332. Rude verga quando si daua a soldati. \* 358.

Sapere ogn'en presume. 28,
Sarimico celebre spione. \* 254.
Sauiezza misurata dalla cognitione.
† 130.

Scarpe di bronzo portate da Empedocle. \* 317. Scettro di lauro donato ad Hesiodo. 345 Scienza habito dell'Intelletto. 247. Scienza amara ne' principi . 345. Sedere al fonte \* 137. Sedere segno di mansuetudine e di quies-

Sedere segno di mansuetudine, e di quiete. 107.

Segno di Saturno. 349.352.355. di Gicue. 353.32.355. di Marte: 351.353.356.

del Sole. 3 +7.3 51. 353. 356. di Venere, 3 48.351.354 356. di Mercurio. 71.349 351.354 356 della Luna. 3 49. 351.354.

Segno d'Ariete. \* 33.

di Tauro.† 34. di Gemini. † 35. di Cancro. 240.\*35.

di Leone † 35. di Vergine. † 36. di Libra. \* 36.

di Scorpione. \* 37. .. di Capricorno. 243. † 38. d' Aguario. † 28.

d'Aquario. † 38. di Pesce. \* 38.

Sensi necessary all'intelletto. 120. Sepolcro d'Achille incoronato d'Amaranto. 174.

Sette, o adunanze de l'virtuofi nominate dinerfamente. 7.

Silentio nel malenconico . 120.

Simbolo della litertà il cappello.\* 8.50.

Smemorati. 100. Smiraldo figura di virginità. 352. Socratici onde detti. 8. Sole, e suor effetti. 87. \$357. Sole e Luna vadre de' em ni infariari. ' Sole di giustitia CHRISTO : 357. Spighe maggiori da tagliarfi. \* 376. spighe maggiorinon si deuono tagliare.

Spina pena contratta del peccato. 113. Spioni di verità pagati, e scacciati. \*254 Spioni falsi condunnati a morte. † 254. Spioni frustati, ed abbruciati. † 254. Spiritt abbhorriscono la ruta. St. Sterilità se sia meglio della prole.\* 264 Stoici onde detti.7. Stupidezza generata dal fior Narciso.

Antaloe sua fauola 56. Tardi a risoluere presto ad esse-Quire. 121.

Tatto, e gusto commune a tutti. † 225. Tau, e Thica che note fiano. 271. Tëpesta presëtitàdal pesce Echine. 282 Tempo miete tutte le cose. 89.

Tempo che sia. \* 242. Terra si serra, ed apre. 93.94.

Terra come diuenti grassa. 96. Theseo inuentor di lega. + 4.

Tiberio chiamana gli spioni custodi delle leggi. † 257.

Timone onde tolto. + 82. Torre di Babel. 123.

Tranquillità presentita da Alcione. 71 + 281.307. ( † 309, Tregua per hore, giorni, mesi, ed anni Tregua prima fatta da Priamo. \* 310.

Troiani eloquentissimi. 208.

Al più la diligenza, che vn buono ingegno. 189. Val più l'ingegno, che la forza. 287. Paria Etimologia, e definitione della

tregua. †.308. 309. Varie cause d'oblinione, † 100. Varie sorti di lega. † 4. Varie sorti di sospiri. \* 274. Vecchie timide superstitios 280.281 Vecchie triste non si lassino entrare in cafa. †300.

Vecchi, e loro propietà. 80.81. Vecchij buoni da configlio. 127.

Vecchij auari. 393. Vedere come si faccia. \* 223.

Velo anantila faccia psanosi, in Grecia, e dalle ronn 170.171.

Velo per donne cor da S. Pietro da S.7 171 Venere ne to da S. Line coronata di mirti Paride 551. (Austro. Venti malig arrompono l'aria, come

Venti benign la purgano, come Zeffiro. 7 202. \* 204.

venustajenza bellezza efficace.\* 338. Vergilie Stelle quando tramontino. † 41 pergini nelle supplicationi coronate.

Vesti lunghe che significano .61.129. Vino sue forze, ed effetti. 94. 275.276 Vino cauallo del Poeta. 276. Virgilio sospirana spesso. + 279. Viridità della vita. † 375. Virtù habito della volontà. 247. Virtù rinforzata dal peso. † 143. Virtu vegetatina. \* 82. Vista, vdito, e odorato non sono commu-

ni a tutti gli animali. \* 225. Vlisse taciturno, ed eloquente. 172. Volcano p il fuoco. 91 . perche zoppo. 92

Vso necessario alla sapienza. 207. Vso non necessario. \* 207.

F Effiro inspira il canto a' Cigni. Zopiro fiofionomico giudico balordo Socrate . † 269.

## TAVOLA

### DE GLI AVTORI CITATI.

I numeri doppo la Stella \*, ò †, sono nella seconda Parte.



Chille Bocchio \* 292.
Achille Statio. \* 118.
Acrone. 233. \* 49.55.
Adagij. 4. 6. 32. 34. 37.
178.190. 195. 222. 277.

375. † 30.49.60.102.219.252.317

Adamantio. 190.

Adrian Turnebo. 166. 177. 223. 299. \*50.55.104.153.

Agapeto. 274.

S. Agoftino.12.14.40.44.55.61.62.82 83.175.230.233.268.273.275.277 358. \* 59.111.1198.210.211.249. 257.265.284.301.314.318.372.

Alberto. 262.

Alceo. 375. 343.344.363.

Alciato.10.26.28.58.90.115.126.146 152.159.237.251.294.300.364. 365.372.390.41.102.151.167. 222.226.291.235.336.354.

Aldo Manutio. 223. \* 272.

Alessandro ab Alessandro. 170.223.290

Alesiandro Afrodisco. 21. 88.

Alessandro Guarino. † 325.

S. Ambrogio. 14: 65.66.106.127.230. 343.381.† 111.135.153.343.344

Ammiano. † 234. 254. Amos Propheta. 70.316.

Anacreonte. 148. † 78. 331. Angelo Politiano. 354. \* 331.

Anguillata. 123.209.216.117.218.

227

Antipatro. 79.

Antistene. 7. Antonio Castellini. 287.

Antonio Thilesio. 174. ...

Antonio Vngaro. 71.72.

S. Anselmo. † 14.

L'Apostolo,64.159. † 14.60.165.259

Apocaliple.232. 211.304.

Apollodoro.104. 44.74.267.

Apollonio Rhedio. 409. † 104.

Appiano. 7.246. (28)

Apuleio. 85. 86. 178. 294. † 120. 233. F. Arcangelo Vercelli. 265.

A sin the section of the section of

Aric (to.21.131.147.157.231.255.265. 297.\* 34.75.98.124.153.234. 246

279.

Aristide. 157. \* 259. 318.

Aristofane. 172.176.390.4 159.192.

Aristotele. 7.11.12.13.14.22.24.28.29 47.51.53.57.75.76.77.78.85.104.108

109.117.127.130.132.172.183.

201 261.263.273.277.391.393.

436. † 5.10.16.18 20.28.46.81.88

96.124.127.135.136.161.166.

174.175.180. 184.187.199 222.

225,227,231,232,238,246,255,266,267,269,292,302,305,311,

336.342.364.375.376.

Arnigio. † 90.

Arnobio. \* 279.

Artianc. † 286.

Artemidoro. 370. Asconio Pediano. 121. \* 252.

S. Atanasio. 23.1.

Atheneo

Athenen. 9.20. 38. 277. 28. 382. 383. 1 429. 497. 102.114.226.267.275. 292.272.709.3 : 4.364. Aulo Gellio.35.40.58.166.169.190. 262.263.271.294.345.349. 30. 198.225. 227. 257. 308. Auicenna. 147. 116. 75. 000 Aurelio Opilio: † 309: Aufonio. 6.77 84.190.223.238. 25. 1272.105 138.249. Bacchilide. † 347. Monfignor Barberino hora Cardinale. Baronio Cardinale. 40.1-70. Bartolomeo Anglico, 78.104 129,137 185. 153-194.202.290.345. San Bafilio, 361, 368. Bembo 70, \* 65,199,275. Berolo, 397:400. Beroaldo. 352.356. + 283. S. Bernardo. 8.130.152,191,266.258. 1 279 343 344: Bernardin Rota. 74. 72. † 292. Biante. 13 1; Biondo. 397. 403.418. 74. Boccaccio. 8 4. 86.8 7.88.93.94.95.96 : 147.241.254. 345, 346. 341. 350. \*60.83.84.85.91.92.113.338. 340.341. Boetia. 22.266.269.275.247. \* 315. Bolla di Sisto V. in Romagna. Briffonio. # 4. 5.470. Budeg. 7.48. 282. Caetano Cardinale. 210. Caio Pedone 178 Callimaco. \* 337. Canone, 60. Cantica. 100. 348. Cardano, \* 54. Carlo Stefano. 7.177. Castore Durante. \* 29. 105. Cassiodoro. + 54 56. 181. 102.274. Catone.397. 421. 39. 219.

Catullo. 29.31.70. 133. † 101. 325. Caualcante . 210. Cesare. \* 349. Cosare Caporale. 146. Celio Rodigino. 224. \* 50. 116. 178. 225.285, Cheromene Tragico. † 276. Chilone Lacedemoniele. 173. CHRISTO N. S. 28. 47. 60.63.65. 67.231.265.266.342. 7 2. 95. 230. 138. 141. 160. 167. 162. 231.235. Christoforo Landino. 22. 55. 240. " 9. Cicerone. 6. 2 1. 14. 29. 30. 58. 60. 85. 165.166.171.173.175.181.182. 189-227.251.264.268.269.270. 274. 137.278.280.303.351.352. 397-434 \*29.49.55.56.1134136. 151.155,184.138.223.225.227. 228, 236, 239, 257, 279, 309, 311. 315-327-329.330.361. Cino da Littoia. \* 117. S. Cipriano, 162.381. Clemente Alessandrino . \$217. Clementina . Lombardia. C'auio. 104. Claudiano. 23.57.77.84.222.225.248 411.434. † 66.135.228.368. Claudio l'aradino. 195. 4. 122.219. Codice Theodoliano, \* 56. Collenuccio. 399. Columella.70: † 39.40 341. Commentator d'Apollonio. 83. Concilio di Trento, 197, Coppetta: 34. \* 362. Cornelio Gallo 213. Cornificio Poeta. † 284. Crate. 7.34 131. Crisippo, 303. David. 8.14.18.61.66.67.81.141.143 153. 201. 225. 382. 14.60.125. 137.148.172.189.225.317.322.

Dante Poeta. 43.46. 56.68.148.153. 255.258. + 47.74.139.163.231. 270.279. Daniet 48. Demetrio Alabaldo. 7.89. 25 1. 1 Demociito. 25. 121. † 345. Democrito Alicatnalie 1 275. Demostene. 33.130.303.436. \* 349. Diodoro. 93,393,434. † 36. 202. 339. Diogene. 181. Diogene Lacrtio. 7.130,175.183.206 1.269.278.4.76.198.344. Dione + 50.56. 236. Dionisio Certosino. \* 14. Dionisio Alicarnasseo. 169. 395. 400. Dioscoride. 6.379.418. \* 16.102.194. 267.332. Domenico Ancaiano. 2. Doni. 234. \* 17. 143. 160. 244. Egidio Card nale. 131.275. Eliano, 133.172. 244. 289. 304. 72. 75.123.195.289. Eliodoro. \* 367. Emilio Probo. \* 288. Empedocle. 206. Ennio. #4. 228. 271. Epiteto. 173. Erasto. 235. Esaia. 17 \* 317. Eschilo. + 2 17.346.347. Eschine. \* 135.347. Eldra. + 347. Elopo. 31. 53. \* 219. Eustathio. 58. 59. \* 9. 42. 44. 45. Euthimio, 284. \* 60. Eutropio . \* 5 2. 255... Euripide, 34.38.261. \* 98.184.194. 264.287.344.346.367. Exodo. 344. \* 256. Ezechiele. 14.190. 18. Fauorino, † 227. Fausto Rughese. \* 69. Ferrante Gonzales 7 68.

| Felto Pompeo. 46, 84.89, 169-223, 409 \* 49.50.152.170.178.352. Filemone comico. † 177. Filippo Alberti. 149. Filone hebreo. 316. Filostrato. 137.142.167.178.277.288 145.184.221.243. 334. 340. Focilide. 73. Fornuto. 85. 93. \* 86. Francesco Barberini. 220. Francesco Conano. † 283. Francesco Mauro. 404. 406. Francesco.Berlinghieri. 411. Francesco Bonauentura. \* 30. Fulgentio. 265. Fuluio Moriotelli, 197, ..... Fuluio Orlini. 397. † 49.67.79. Futu.io Comico. 86. Galeno. 14. 116. 118. 191. † 235. 269. Gaspar Murtola: † 331. Geneli. 47. 344. Gesualdo. 275. Gieremia, 66. \* 285. 316; San Giouanni. 66. 232. 379. Giouanni Boeme. \* 65. 67. Giouanni Botero . 167. 263. 404. 58. San Gio. Chrisoftomo. 82. 113. \* 198. 316.318. San Gio. Glimaco. † 318. Gio. della Casa. † 275. Gio. Bondelmonte . 100. 167. Gio. Battista Egnatio. 7 293. Gio, Battista Gropio. \* 109. Gio. Battista Giraldi. 161. Gio Barrifta Guarini. 35. Gio, Battista Rinaldi, \* 360. Gio. Battista Pio. \* 104. 336. Gio, Maria Cataneo. 398. Gio, Ruel io . 31, 798. Gio. Sacrobolco. 211.348. Gio. Scolaffico . 368. Gio. Zarattino Castellini, 35.70. 165. 170.266. \* 29.48. 100. 212, 192.

244. \* 84. lon. 73. † 117. Giouanni Zonara. † 115. Gioleffo. 99. Giorgio Valari. 69. Giordano Monaco. 399. Girolamo Maffei:393. Girolamo Gigli. † 68. S. Girolamo, 7.63.762.272. 103. 140. 171.251.313.345. Gilmondo Santi. 191. Giudici. † 293. (289. Giulio Capitolino. 263. 281. 283. 51. Giulio Camillo, 148. \* 174. Giulio Frontino. \* 288. 290. Giulio Obsequente. \* 266. Giustino. # 293. Giuuenale.6. 179. 223. † 51.58.178. Giusto Lipsio.29,39. † 51.218. Gualthero. \* 29. Granata, # 378. S.Gregorio. 18.56 102.131.233.\* 124 211.226 285.363. S. Gregorio Nazianzeno . 270. \* 159. Gregorio Giraldi 86.130.303.348. 255 261. 330. Heliodoro. † 118. Hermogene. 2. Hermolao Barbaro. 55. 174.291.292 Herodiano. 80. Herodoto. 84. 164. 20.54.121.291. Hesichio Gietosolimitano . 201. Heliodo.104.202.221. 290. 385. 41. 57.91,100.194.319.346. Hettor Pinto. 342. Hierocle . 37. Hippocrate. 116. 37. 108. Holcot Parisiense. 265. Homero. 37.41.58.86.88.91.124.128. 129.173.206.346 420.434.\* 4.52. 71.72.128.148.154 160.203.222. 276.309.318.330.346.375.

208. 285. 325. suoi epig. 92. 207. Horatio. 4. 5.6.7. 20.28:52:56.57.73. 77.81.111.120.122.136.177.182. 183. 209. 259. 264. 279. 372. 375. 388.417. \* 55.57.58.66.70.77.78. 134.176.178. 192. 209. 226. 235. 260.262.265.313.317.356.358. Horatio Rinaldi. 367. Hugone, \* 60. S.lacomo 68.230.266. † 317. lacomo Sannazzaro. 7 I. nell'inuidia. leconda. # 35: 188. 198. F.Ignoratio Danti Velcouo d'Alatri, 16 95.96.211.214.416. Innocentio. 136: Inscrittioni Romane. 73.74. 223.25%. 262.288. \* 55. 364, lob. 142. † 100. 209. Isaia. 66. Isacio. + 83. lfidoro. 9.71. 93. 107. 180. 185. 186. 188.272.279.356. 4 52,102. 202. 267.281.276. Isidoro Ruberti. 100.416. Hocrate. \* 346. Lampridio. \* 334. Lapo. 15. Lattantio firmiano . \* 191:225.227. 280. 28 1. F. Leandro Alberti. 431. Leone X. † 94. Legge.60. \* 55. 309. Leuitico. \* 57. Libanio. # 331. T. Liuio. 169.301.399.418.44.49.50. 56.184.271.309.311.354. S. Luca. 358. \* 110. Lucano. 126.348.350.423. 105.196. Luciano . 38. 41. 134. 175. 228. 271. 272.277. + 58.120. 217. 236. 255. 277.383.331. Lucretio. 38.41.134.175.228.271.272 277. \* 58.120.217. 236. 255. 277. 233.331.

Laigi

Luigi Tanfillo in Afia. Macrobio 135.134.228.245.294.394 † 50.91.220.234.315.336. Magone 40. Manilio 202 7 261 . 5 17 . 5 62 . 5 12 Mantuano in Vmbria. M. Antonio Cataldi 13.22.147.377. Marciano Capella 92. MARIA VERGINE 62.66. Martiale 6 70 167.222 297.350.352 355.381 418. † 50.58.214.226. 228.230.234.0 1 40 4 1 1000 Martin Cromero 263. Martio Milesio † 156. Marsilio in Sardegna. Marsilio Ficino † 115.116.118.120. 328. S. Mattheo 60.201.343.379 + 21.198 231 257 to 201 1 . 101 14 onto Mattiolo: 02.413.432. † 269.332. Medag'ie 2 5. 16.19.20.38.1 6.107. 120 -21. 122. -29. 133. 206.209. 210. 219. 220. 221. 225. 230. 235. 238. 242. 250. 251. 287. 289. 296. 3+5.362.393.395.397 + 9.21.64. 66.67.71.80.81.90.122.125.127. 128. 151. 152. 164. 165. 170. 188. . 1201.232.233. 248. 249. 263 270. 271.307.353.354.267.268.369. Menandro † 264.344. Metodico † 8. Mercurio Trilmegisto 275 Meiula 5. Michelangelo Buonanoti 216. † 359. 260. Mimnermio 222.

Mnesimaco + 84.

Modeltino † 288.

Muleo + 116.

Muloino + 266.

Natta Pinacio 149.

Montemagno † 275.

Natal de' Conti 2. 7 831

Nauarra † 282. Vumachio Greco Poeta † 300. Nicandro 4. Niceforo 272.281. Nicolò Perotto 429. Occone 20. 287. 289. 295. 396. + 65. 67. Orfeo 172. + 44.83.118. Origene † 136. Oro Apolline 13. 103. 221. 225.251. 303. 366. 371. 375. 376. 377. 383. 1 47.03.223.224 225.254. Orontio Fineo \* 115. Ouidio 2.4.5 25.37.58 59.70.72.87. 92. 94. 96. 102. 103 107.114. 123. 128, 183. 202. 216. 227. 242. 243. 341. 347. 348. 349. 350. 352.353. 354.355.388 408 433. + 34.35.52. 67.71.75.77.78.79 93 96 98.103. 116. 120. 128. 135. 185.194.228. 235 256 260.261.262.263.269. 281.2 3.329 335.339.340.341. Palladio \* 40.4 .. Panuino 223.396. \* 4.271. S. Pauolo 23.57.60.100.101.230.231 237.265.266.278. \* 33.60.142. 171.187.189 195.197. Pauolo Diacono 422. Pauolo Giurisconfulto \* 283. Papiniano 74. Paulania 43.89.294. \* 56.79.91.101. 125.148.200 331.331.340.378. Pererio 104. † 210. Persio 6.114:279:413 \*58. Petrarca 4. 5 1.5. 38.40 45.46 55.72. 90 97.121.131.141 147.182.183. 198 218. 219.245. 360.388.395. 411.423. \* 34 60.72.98.113.116. 117.118 119. 139. 211. 213. 238. 274. 275. 276. 277. 278. 327.328. 324.332.341.343.363.364.365. Petromo 56, 157. S. Pietro 67. 327.

Pietro

Pietro Razzano 471.
Pietro Vitrorio 173.
Pier Leon Casella 120 \* 140.

Pierio 4, 5, 6, 10, 11, 13, 25, 43, 45, 46, 56, 69, 81, 82, 83, 102, 105, 106, 117, 121, 129, 130, 147, 152, 153, 155, 185, 187, 190, 195, 197, 208, 222, 224, 227, 228, 230, 238, 250, 252, 260, 262, 290, 293, 300, 353, 364, 365, 367, 369, 3/9, 381, 383, 385, 387, 391,\* 10, 16, 18, 21, 47, 60, 62, 75, 82, 92, 99, 102, 105, 111.

134. 140. 147, 153.159.174.188. 198. 199. 202. 204. 209.219.229. 231.233.235 238. 248. 262. 270. 281. 296. 297. 324. 333.350.352.

354.35%

Pindaro 5 41.363 \* 58.259.320 337. Pio Secondo 39. \* 60.361.

Pittagora 77.233. \* 11.345.

Platina 282.

Platone 4.7.30.37.48.68.77.129.130 135.228.245.257. 429.\* 76.116. 156.179. 194. 195.209.255.317. 329.

Plauto 22.33.111.193.349. † 50.102

115.194.218.231.236.

Plinio 6. 9. 31.43.74.78.90.107.137.
172.178.179.186.188.189.190.
201.208.224.234.240.241.214.
261.262.289.304.345.349.350.
351.352.354.364.367.400.418. †
4.5.7.9.16.29.31.39.40.41.53.
55.64.82.87.88.93.99.100.102.
103.105.143.152.162.166.188.
193.225.227.228.255.256.266.
269.271.281.282.289.291.309.
315.322.332.333.7.344.355.
363.365.369.

Plinio luniere 73. 175. † 48.

Plutarco 6. 9. 20. 29. 37. 40. 41. 66. 72, 80. 85. 92. 104. 128. 166. 174. 176. 180. 181. 189. 199. 222, 279. 280. 281.287.367. † 20.49.56.80.100. 103: 115.118. 123. 134.151.154. 172. 204.211. 215. 220.222.225. 233. 266. 269. 281. 282. 284.290. 293. 297. 319. 327. 33013 46.367. 372.373.375.

Polibio 418.434.
Polidoro Virgilio † 53.283.
Polieno † 287.314.

Polluce 224.

Proho 156 158 158

Profeta 193.202. † 111.140.189. Profeta 193.202. † 111.140.189.

Prouerbij 11. 82. 108. 377. 391. † 176. 101. 107. 120. 225. 252. 254. 259.

269.279.298. Prudentia 84. Publio M.ma. † 104.26

Publio M.mo. † 194,292. Quadrigario \* 309.

Quinciliano 4. 1 191,226.271.327

Q. Curtio 15.
Raffiel Voluteranno, † 290.
Ruscello 81, 267, † 142, 142

Ruscello 81.367: † 140. 143. Rutilio 430.

Sabellico 1 78.181.422. 55.274.

Salomone 47. 121. † 170. 208. 209.

220.216.254.255.279. Saluítio 121. \* 361.

Santa Chiesa 266.

Scala Salernitana II 5. 117,119,120. Scrittura Sacra 14,60.67,100,159,225

230.257.282.293.381.† 120.166. 209.257.259.214.

Sebastiano Erizzo 121. 221. 226.251. † 165.168.

Seluzggio Accademico Occulto 206. Sempronio 397.

Seneca 8.22.23, 32.37.56.83.91.106. 114.121.130.178, 268.269.273. 278.280.281.303.347.352 † 58.

75×

75.194.214.231.283.336.345.346 (361. Sennuccio 5. Sereno \* 228. 285. Selto Pirhonele 38 7. Sidonio 222. Sigonio \* 4.310. Silio Italico 347. 348. 349. 355. 356. 404.406,411.434. † 8.8 243. Simonide 270, \* 363. Sitto Papa V. 419. Smetio 73.223.262. \* 55. Socrate 28. Sofocle 183. † 217. Solino 43.94.137. \* 153.291. Solone \* 22.222 Sosifane † 316. Sotade l'octà Greco † 57.60. Spaparato Accademico Filomato 75. Satio 87. 202. 256.341.347.348.352. 355-356.391. †.87. Stefano 486 1 3 3 3 3 Stefano Durante 233. Stobeo 189. \* 287. Stoici 7. Strabone 395.397.400.406.415.418. 429. \* 33.64. Suctonio 30.79. 166.167.178.223. † 52.55.175.184 219.266.268.281. 225.330.336.338 345. Suida 30. 34. 129. 178. 292.368.404. \* 100.122.194.2 ... 2 4.311.337. Tacito 131.176.179. \* 288.317.376. Taddeo Donnola 23. \ 385 N Talete 29.202. Terentio 6: 11. 78.164.192. 7 10. 96. 192.333. Tertulliane 19: \$170.171. Testore 169.224. Thomai 201.202. Theofraste 61. 31. 78. 189. 350. \$54. 102.178.26 ... 57.322.345.361. Theocrito 371 3771 \*159. 233.239. 313 337: IL FINE.

4.09 Timeo 395.432. Tiraquello \* 281.283.316. Tribullo 5.87.94.102,289. † 87.185. Tobia 14. S. Tomalo 14.21.22. 51.53.102.1419 152.189. 192. 228. 229. 234.300. 343.345.360.361. \* 10.14.32.57. 106.111.135.185.187.313. Tomalo Garzoni 365. Torquato Tallo 70.265.285. 139.332 Toltato \* 211. Trifon Grammatice 82. Trogo 400.433. F. Valerio Diodati 65. Valerio Flacco \* 104. Valerio Mallimo 162. \* 100.153.290. 314-343-354. Varrone 28. 40. 189. 191. 350. 395. 404. 420. 4.103. 149. 283. 285. 208.335. Vegetio \* 5.5.56. Velleio Patercolo 179.417. Vida 106. Vincenzo della Porta 800 1882 Virgilio 4. 10.45.46.47.50.58.70.77. 88.90.93.94.157.176.191.202. 222. 228. 239. 241. 250. 257.259. 264. 265. 287. 341. 345.350.353. 354.355.356.394.395.396.411. 429. † 19.29.37 46.52.61.69.71. 75.76.77.78.79.86.87.93.103. 105.117.126.127.128.151.160. 185. 201. 239. 257. 258 260.277. 280. 281. 287. 303. 324. 332.338. 239.364:366 Vitruuio 48.352. 55. Vopilco 166.406. Xenarco 102. Xenofonte 277. \*120. 125.319.370 Zenone 7.206.283.342.361. Zenodoto 129. Zerobabei \* 347. Zeusi 162. Zezze 337.

Il Molto Reu. Sig. Alessandro Strozzi Canonico Fiorentino vegha se alla presente Opera si contiene cosa che sia contro la pietà Christiana, è contro li buoni costumi, & reserisca il di 30. d'Agosto 1807.

Piero Niccolini Vic. di Firenze,

Io Alessandro Strozzi Canonico Fiorentino d'ordine di Monsignore Vicario ho riueduto il presente Libro, e lo giudico degno di stamparsi, questo di primo di Nouembre 1607. in Firenze.

Alexander Strozza Canonicus Florentinus.

Atteso il sopradetto referto si concede che la presente Opera si possa stampare in Firenze osseruati prima gl'ordini soliti il di 6. di Nouembre.

Piero NiccoliniVic. di Firenze.

Fr. Lelius Plac. Inquisitor.

CRACOVA SIE.

Petr. Caballus pro Serenis. Magno Duce Ætruris.
Aud. Fiscalis propria manu.

Imprimati in Siena Fr. Archang. Inquisitor Senarum die 18. Septemb. 1608.







